



## PRENCIPE POLITICO

CHRISTIANO. DI D.DIEGO SAAVEDRA FACHARDO.

Rippresentata con bellissime Imprese , quali dimostrano il vero esser Politico , con Esempi Historici, e Discorsi Morali .

Dall'vitima, e più copiofa Editione hora trasportata dalla lingua Spagnuola, dal Sig.Dottor PARIS CERCHIARI.

Al' Illustriss. & Eccellentiss. Sig.

GIOVANNI PESARO.

Dell'Eccell.<sup>mo</sup> Sig. LEONARDO Procurator di San Marco.



IN VENETIA, M. DC. LXXVII.

Per Nicolò Pezzana.

Con Licenza de Superioria Privilegia Bibliothecz Domus Romanz Pauperum Marris Dei Scholarum Piarum.

## ILLVSTRISSIMO

ET ECCELLENTISSIMO SIGNORE.



N' Idea del Principe, che vnisce l'Impero con la Conscienza, vscendo dal mio Torchio à noua luce, non deue presen-

tarsi, che à V.E. che nasce algouerno d'vna Republica; che gira le ssere Politiche con opra d'infallibile intelligenza. Gli Eroi della Prosapia a 3 PE-

PESARA coll'azioni del fenno, e della mano diedero motiui à mille Istorie di registrar Esempl di gloriofa imitazione sche bafterebbero ad erudire le Reggie più famose. Chi trae l'origine d'alto lignaggio, ha per ereditaria la Prudenza Politica. V.E. che deriua dall'inclito fangue de CAROSI decantato gloriofamente da gl' Istorici, non può auere, che vna Mente, tutto intendimento. E' opinione de'Saggi, che vn Grande costa alle Stelle i più salubri assisti, ed alla Natura i più esquisiti artificij; poiche douendo sourastar à gli altri per mantenersi nella ne-cessaria souraintendenza gli sono bifogneuoli diuerse qualità sourane. Nè vi è dubio, che amendue in Lei non abbiano rifusi spiriti si viuaci, che infinuati negli Abiti più riguardeuoli seruono à pompa del suo grand' Animo. Io qui non entro nelle lodi del Sereniss. GIOVANNI suo Gran Zio, e Principe di gloriosa ricordanza; perche di lui parlano le

# *image* not available

to dal nome suo glorioso; ma più felice la mia diuozione per auer incontrato in vn soggetto adequato all' altezza delle prerogatiue; che l'accompagnano, e per cui; spero, non isdegnera la sua bonta il presente Tributo per ammetteria al priuilegio specioso della sua alta protezione, protestandomi eternamente

DIV.E

Veneziali 18. Ottobre 1677.

Vmilif. Dinotiff. & Obligatiff. Sern.

Nicolò Pezzana.

ERY-

## ERYCI PVTEANI

Consiliarij, ac Historiographi Regij.

#### A · D

## GVIL. DE BLITTER SVVICK EXSCABINVM BRVXELLENSEM,

De Idea Principis Politici Christiani.

#### EPISTOLA.

Deam Principis Politici Christiani, amounissimis Symbolis , doctissimisque Dissertationibus ornatami accepi ; dubius , postquam inspicere capi , ab Opere Auctorem , an magis ab Auctore Opus admirarer . Hos fingulare, & eximium plane oft, omnisque prudentia, ac doctrina facundissimum simularum. Ille omni laude maior , humani modum ingenij excedit . Minus est , quod vel Nobilitas , vel Dignitas , vel Fortuna dedit . His tamen fingulis fummum S A A VE DR AM effe, mille & mille iam linguis fama loquitur . Et quis abtior Paci transtanda erat ? Rex noster tali Viro potens. eft : quia tota, vt fic dicam , Pallade armatus . Etiam in verbis arma effe , hac Symbola prorfus dinina ostendunt . Ea igitur delitia mea crunt , & vel ipsas curas mitigabunt. Sic etiam tantum Virum compellare meis audebo Literis, ac cœleste ingenium eius familiarius ineipiam venerari . Alind ne iam feribam ? Satis ista , vs epiftolam faciam . Vale , & me amare perge . Lougnij, in Arce, V. Non. Odeb. M. DC. XLIII .

## IDEÆ PRINCIPIS POLITICI CHRISTIANI.

Illustriff, ac Excellentiff. Domine,

## PALLADIS DECVS,

SPES, ET FIDVCIA PACIS.

Cribendi libertatem ab ingenio tuo plane dinino, & ab humanitate , blandiffime Virtatum omninus ornamento, fumo . Ingenium quidem cœlefti quodam lumine in SYMBOLIS POLITICIS resplendens ita pectus penetrauit meum , vt inflammatus sim, Amorisque delicias ab hocigni derinem . Humanitas accedit . Illa Sapientia wara, Eruditionis anima, & Amerem ad familiaritatem impellit. Vodeo, video, quicquid Satienthe eft , quicquid Eruditionis , in his imaginibus, in his Differtationibus; nec minus doceor, quam obleotor. Cedant pictura alia: bic nobis Apelles est, qui ingenio, & lineas , & colores omnes vicis . Cedant libri : hic nobis Scriptor est , qui eloquio totam complexus Sophiam, onus perfect am PRINCIPIS POLITICI CHRI-STIANI IDEAM efformat. Nibil amanius, nibil vtilius; whi flores simul fructus sunt : in borto horreum, in horreo horrus. Inveniunt oculi delicias fuas, divitias animus , & expleri poteft . Quam nibil igitur PARA-DINVS , qui Symbola feripfis heroica, paffimque aftimatur, in mediam protulit! quans multa etiam male! Reliqui constituere hanc amenitatem conati funt, vix ausi vsurpare. Nimirum summo hic ingenio opus, quod natura TIBI dedit; summa eruditione, quam industria, rerum , & fludiorum vfus . Tua hac gloria est , d Virorum Phanix, qui vno Volumine, centumque Symbolis comprehendere potuisti, quod aliorum mille libri non

VI.

bean'. Hic oft, quicquid voique est, quicquid vetusta, or nostra tempora habens, stara y or projana. Exempla velus lumina sunt, sententia velus geimas, Opusacium non nis autum; in omni dostrina census or ab omnious; etiam posteria asimmandum. Prodeat igitur vo publicumists; vv Principes omnes doteat, quomodo verè Principes sons sententia sunt inspecio faciant. Hac meum nunc votum est; sed tumb beneficium, quad tuo ingenio, tuaque Eruditioni, or Principes, or Populi acceptum senere. In avale Excellentismo Orbinis. Ov ot Amorem, Caltumque Ricculturi tua sedicem, hoc ingenis mei munusculum, velus pignus, admitte Louanis; in Acce Regia, Pria. Nonso Octob. M. DC. XLIII.

### AVCTORIS

RESPONSVM

AMPLISSIME ET CLARISSIME VIR, Mularum vnica Gemma

AC perlustrantis Orbem pulcherrima merces, y ot quemadmodum in noua sulgentia sidera, ita hi iam corlebres, o illustres viros incidat, prout miniam consigit. Es se nim diuinum tui animi vultum do Hissamo opera depimerant (calamus enim genij, o ingenij penicillus est.) cultum tamen, o samiliaritatem inuida longinquitas substrat, sedem in has Prouincian perumi, propius su teamesti, hac à benigna humanitate tua merui, o sam Antistam experior, tuaque dettissam, or amabili epistola decoratus sum, ea elegantia, ac venusito sylic cultu exarata, ovi se abe a laudes in Symbola maa Politica collatas amoitere liceret, millies legerem: sed probibet pudor. Laudari à laudato ma existimationis esis sed à te laudato, o Eruasisssimo Viro maxime quidem, velus gloriosum, o are peremius

monumentum: Quicquid enim profess, auide Typi Plantiniani excipiunt; & aternitati vouent; & confectant; Sed lices imparee laudes potius oneri quam homori fint; has tamen velunt saa ardensis beneuolentia; & amicitia; indices veneror. Abundas laudibus; & tibi; & alijs; & mon abique (zunori; & vijara fama eas imperiri potes; quia cum reliquos laudas; ipfomes fingulari laudandai flylo; & facundia te omnibus laudandum prabes.

Vnà cum epifola tua accepi Libellum de BISEXTO, munus quidem caleste, minis gratissimum. Ia co Arbiter Calorum, & temporum vias Solis metiris, annumque camponis, & licer superni illius Orbis sabrica magis opinioni, quàm scienzia subiaccat, ita composium crediderim, sia minus, diuinta sapientia amulus, quomodo posse intere construi, ostendis, edacesque. Net minus mini gratus atter tibellus simul compattus, cuius titulus VNVS, ET OMNIS. Symbolum enim est sui diuini iugeni, in qua vua omnia suns scilice quicquid dottrina, & scientiar um singuli datti Viri hucusque labore, stidio, & ingenio imbiberumi in te collectum suspiciones, & miramur. Viue igiun feliciter, diuque, d huius sui, & futurorum gloria, & Patria decus, vut à te vuo omnes doceamur, & me ama. Bruxella XIII. Octobris M. DC. XLIII.



## SOMMARIO

#### DELLOPERA,

Ed ordine dell'Imprese.

PARTE PRIMA.
Educatione del Prencipe.

## Impresa 1. Dalla culla dà segui di sè il valore.

| impreja 1. Dana cuna da legul di se il val | ore. Him   |
|--------------------------------------------|------------|
| labor, & virtus.                           | fol. 1     |
| 2. E può l'Arte dipingere come in tauc     | ola rafa l |
| fue immagini. Ad omnia.                    |            |
| 3. Fortificando, & illustrando il corpo    | con eferci |
| tij honoreuoli . Robur & decus .           | . 1        |

4. El'animo con le scienze. Non solum Armis, 15
5. Introdotte in lui con soque industria. Dilettando insegnano.

6. Et adornate d'Eruditione . Politioribus ornantur littera . 36

#### PARTE SECONDA.

#### Come deue nelle sue attioni diportarsi il Prencipe.

7. Riconosca le cose come sono, senza che le accrescano ò minuiscano le passioni. Auget, de
minuis.

8. Nè l'ira s'impadronisca della ragione. Pra ocu-

9. Olo commous l'Inuidia, che fi vendica da se

10. E rifulta dalla gloria, e dalla fama. Fama nocet. 66 11. Sia il Prencipe prudente nelle fue parole, da che ficonofce l'Animo. Expulsu noscitur. 72

82. Illumini con la verità la menzogna. Excess Candor. 78

13. Tenendo per certo che i suoi difetti saranno potenti alla mormoratione. Censura patent. 84

14.La

| 22. Con la Chuttitia, e la cientenza trabilitea                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| ftà . Prasidia Maiestatis .                                          | - 147    |
| ftà. Prasidia Maiestatis.<br>23. Sia il guiderdone pregio del valore | Pretium  |
| virtutis.                                                            | 186      |
| 24. Mirifempre al Norte della vera Religion                          | e i Im-  |
| mebilis ad immobile Numen .                                          | 165      |
| 25. In quella ponendo la fermezza, e la ficure                       | zza de'  |
| fuoi Stati . Hic tutior .                                            | 171      |
| 26. E la speranza delle sue Victorie. In hoc fi                      | END. 176 |
| 27. Nella falfa ed apparenter Specie Religion                        | is. 181  |
| 28. Configlifi co'Tempi passati, presenti, e futi                    | iri.Quá  |
| fint, qua fuerint, qua mox futura sequant                            | ur. 188  |
| 29. E non ne' Cafi fingolari , che non ritor                         | nano à   |
| fuccedere . Non sember trip edem.                                    | 193      |
| 30. Ma con l'Esperienze di molti, che fortifi                        | cano la  |
| Sanienza Eulcitur Experientus                                        | 198      |
| 21. Quelli ol'infegneranno à fostenere la                            | Corona   |
| con la Riputatione. Existimationenixa                                | . 207    |
| 32. A non dipendere dall'opinione vulgare                            | . Ne te  |
| aue fers extra                                                       | - 210    |
| 33. A mostrare yn medesimo fembiante in a                            | mbedue   |
| le Fortune . Sempre il medefime .                                    | 232      |
| 34. A fofferire, e Sperare. Ferendum, & Speran                       | dü. 23 I |
| 35. A ridurre à Felicità le Auuerfità. Intere                        | lufare-  |
| fpirat                                                               | 235      |
| No. (A)                                                              | 36. A    |
|                                                                      | •        |
|                                                                      |          |
| -                                                                    |          |

14. La quale aunertifte, e perfettiona . Detrahit, &

15. Stimi più la Famache la Vita. Dum luceam, pe-

16. Paragoni le Artinal fre con quelle de fuoi Antecessori . Purpura iuxta Purpuram . 103 17. Senza contentarii de Trofei , e glorie heredita-

19. E che dene restituirlo al Successore . Vicission

20. Efsedo la Corona vn bene fallace. Bona fallaz. 128 21. Con la Legge regga, e corregga. Regie, of cor-

107

112

124

decorat .--

rie . Alconis Spoliis .

18. Riconosca da Dio lo Scettro. A Des.

ream .

traditur .

| 36. A nauigare con qualunque vento. In contrari.                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ducet . 23                                                                                      |
| 37. Ad eleggere di due perigli il minore. Minimun eligendum.                                    |
|                                                                                                 |
| PARTE TERZA.                                                                                    |
| Come deue trattare il Prencipe co'<br>Sudditi, e Stranieri.                                     |
| 38. Faceiali amare, e temere da tutti . Con affabilit.                                          |
| e con timore,                                                                                   |
| 39. Essedo Altare esposto a'lor preghi. Omnibus 25                                              |
| 40. Pefi la Liberalità con le fatoltà. Que tribuune                                             |
| 20,                                                                                             |
| 41. Fugga dagli Ettremi. Ne quid nimis. 27:<br>42. Mescolandogli con Eccellenza. Omne tulis pun |
| ctum.                                                                                           |
| 43. Per saper Regnare, sappia dissimulare. Vt scian                                             |
| Regnare                                                                                         |
| 44. Senza che fi scoprano i passi de suoi Disegni.                                              |
| Nec a quo, nec ad agem.                                                                         |
| 45. E fenza affieurarfi in fede della Maeftà: Non                                               |
| maiestate seuerus 298                                                                           |
| 46. Riconofca gl'inganni dell'immaginatione. Fal-                                               |
| 47. Quelli che s'introducono fotto specie di virtù.                                             |
| Et inuille nocet                                                                                |
| 48. O con l'Adulatione, e lufinga. Sub luce lues. 321                                           |
| DANTE DE                                                                                        |
| PARTE QVARTA.                                                                                   |
| Come deue il Prencipe trattare co'                                                              |
| luoi Ministri.                                                                                  |
| 49. Dia in prestito a' suoi Ministri l'autorità. Lu-                                            |
| mine Solis.                                                                                     |
| (o. Tenendoli così foogetti a' fuoi Difdegni como a'                                            |
| 1001 F2UOF1 . Iout . OP fulmini                                                                 |
| 1. Sempre con occhi alla Confidenza. Fide. For                                                  |
| Diffide.                                                                                        |
| 52. Per-                                                                                        |
|                                                                                                 |

52. Perche i cattiui Ministri sono più dannosi ne' posti maggiori. Più che in terra nociuo. 53. Efercitando in quelli la fua Auaritia. Cuftodiunt non carpunt . 385

54. E vogliono più dipendere da sè stessi , che dal

Prencipe. A se pendet .

55. I Configlieri fono occhi dello Scettro. Histra. uide & prouide . 397 56. I Secretari il compafio del Prencipe. Qui à fe-

cretis, ab omnibus . 410 57. Gli vni, e gli altri fiano ruote dell'horologio del

gouernose non la mano . Vni reddatur . 58. Allora facciagli molti Honori, fenza diminuire i

proprij. Senza perdita della sua luce.

### PARTE QVINTA.

#### Come deue portarsi il Prencipe nel gouerno de' suoi Stati.

59. Per acquistare, e conservare, fà di mestieri il Configlio,ed il braccio. Col fenno,e con la mano. 435

60. Auuertendo il Prencipe, che se non cresce lo Stato diminuifce . O falire, d discendere . 455 61. Riconosca le sue corde, e procuri che le maggio-

ri s'accordino con le minori. Maiera mine; ibus confonant . ∙466

62. Senza che fi penetri l'artificio della sua Armonia . Nulli patet . 472

63. Attende nelle risolutioni i principij, ed i fini . Consule vtrique . 480 64. Essendo tardo nel consultarle, e veloce nell'ese-

guirle . Rifoluere, ed efeguire . 485 65. Corregga gli errori, prima che si moltiplichino

in se fteffi . Da vn'errore molti . 489 66. Tratti di popolare il suo Stato, e di creare Sud-

diti al Magistrato . Ex fascibus fasces . 495 67. Non aggraui con tributi gli Stati. Peta, non ta-

gliare. 597 68. Introduca la negotiatione, ed il commercio, cardini

|   | ١. | , |
|---|----|---|
| ٦ | ,  | ι |

| dini delle Republiche. His polist.  69: Facendos Signore della Guerra, selde l'acciaro, e con l'oro. Ferro, or an  70: Non divida gli Stati frà fuoi Figlio feinditur s françor.  91: Vince tutto la fatica. Labor omnia vii.  72: Interposto il tiposo per rinovare le fo alit. | la pace con<br>ro. 523<br>ioli: Dum<br>538<br>ncit. 543 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| PARTESEST                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120                                                     |
| Come deue portarfi il Prencipe<br>interni, ed esterni de suoi St                                                                                                                                                                                                                 | ne' mali                                                |
| 73. Le seditioni si vincono con la celerità                                                                                                                                                                                                                                      | , ola diui-                                             |
| fione. Compressa quiescunt.                                                                                                                                                                                                                                                      | 555                                                     |
| 74. La guerra si deue intraprendere per so<br>pace. In fulcrum pacis.                                                                                                                                                                                                            | sentare la                                              |
| 75. Chi femina discordie, raccoglie guerre                                                                                                                                                                                                                                       | Rellum                                                  |
| colligit, qui discordias seminat.                                                                                                                                                                                                                                                | 5 573                                                   |
| 76. La mala intentione de'Ministri le cagi                                                                                                                                                                                                                                       | ona. Esco-                                              |
| no di luce, ed arrinano di fueco.                                                                                                                                                                                                                                                | 577                                                     |
| 77. E le Viste tra i Prencipi. Prafentia noi                                                                                                                                                                                                                                     | cet . 582                                               |
| 78. Con pretesti apparenti le appalliano                                                                                                                                                                                                                                         |                                                         |
| 79. Tali difegni deuono vincersi con altri                                                                                                                                                                                                                                       | Con 64                                                  |
| consilys frustrantur                                                                                                                                                                                                                                                             | 592                                                     |
| So. Preuenendo prima dell'occasione le A                                                                                                                                                                                                                                         | Armi . In                                               |
| . Avona do dute men-                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| 81. E pesando il valore delle forze. Qui                                                                                                                                                                                                                                         | d valeant                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| 82. Posta la pompa nell'armi . Decus in arr                                                                                                                                                                                                                                      | mis . 616                                               |
| <ol> <li>Poiche dal suo esercitio dipende la con<br/>ne degli Stati. Mi combattono, e difeni</li> </ol>                                                                                                                                                                          | dena 607                                                |
| B4. Operi più il Configlio, che la forza: Pi<br>filio, quam Vi                                                                                                                                                                                                                   | HTA COM-                                                |
| 85. Függendo il Prencipe da' Configli mezz                                                                                                                                                                                                                                       | ani. Con-                                               |
| slia media fugienda.                                                                                                                                                                                                                                                             | 626                                                     |
| B6. Affista alle guerre del suo Stato. Rebus a                                                                                                                                                                                                                                   | delt-6AT                                                |
| 7. Hauendo inteso, che fioriscono l'arm                                                                                                                                                                                                                                          | Dio Dio                                                 |

| teggono ma difruggono: 675                             |
|--------------------------------------------------------|
| 93. Che fone perigliole le Confederationi con He-      |
| retici . Impia fadera 678                              |
| 94. La Tiara Pontificia deue ad ogn'vno egualmente     |
| rifplendere . Librata refulget . 687                   |
| 95. La Neutralità, ne da Amici , ne acquista Inimi-    |
| ci . Neutri adharendum                                 |
| PARTE SETTIMA.                                         |
| Come deue portarfi il Prencipe nelle                   |
| Come deue portarii il richtepe nene                    |
| vittorie, e trattati di pace.                          |
| 96. Nella victoria stia viua la rimembranza dell'au-   |
| uerfa Fortuna . Memor aduerfa . 702                    |
| 97. Procurando il Vincitore rimanere più forte con     |
| le Spoglie . Fortier Spolipus 723                      |
| 98. E facendo fotto lo Scude la Pace. Sub elypeo. 716  |
| 99. La cui dolcezza à franto della Guerra : Merces     |
| belli                                                  |
| PARTE OTTAVA.                                          |
| Come deue portarfi il Prencipe                         |
| nella vecchiaia.                                       |
|                                                        |
| roo. Auuertifca che le vitime attioni fond quelle, che |
| coronano il fuo Gouerne: Qui togitame. 727             |
| 101. E pronosticano quale fara il successore. Futurami |
| E ch'è à tutti eguale negti oltraggi della Morte. La   |
|                                                        |
| L'AV-                                                  |
|                                                        |
|                                                        |
|                                                        |

Dio le affifte. Aufpice Des . 648 88. Che conviene far volontarij i fuoi eterni decreti.

89. Che la Cocordia vince tutto Concordia cedite. 659
90. Che la Diversione è il maggiore stratagema .

Dispundis viribas .

664
91. Che non fideue fidare degli Amisi reconciliati.

a finale afeere dannofe la Prot

654

Volentes trahimur.

Non & confolida.

## L'AVTORE A CHI LEGGE.





Ell'etio tranagliofo de' miei continuati viaggi per l'Alemagna, e per eltre Prouncie, penfai à queste cento imprese, se quali formano l'Idea d'va Brencipe Politico Christiano, feritendo nelle hosterie, quello che haueuo frà di me per lo camino di-

ftorfo, quando l'ordinaria corrispondenza de' dispacci col Rè nostro Signore, e co' suoi Ministri, e gli alri negotti publici, che eramo sopra di me appoggiati, mi concedeuano alcuno spatio di tempo. Accrebbe l'opera, e quantunque habbi conocciuto, che non poteua tenere la dounta perfettione, perche non s'erafatta con quella quiete d'animo, e continuato servoce del discorso, che sarebbe stato necessario, affinche tenessero le sue parti maggiore vasone, e corrispondenza fra di loro, e ch'era superbia presumere, ch'io potessi dare precetti a Prencipi, "obligaronni le in-

fanze

flanze degli Amici (in me molto efficaci ) à mandarla alla luce, nel che hebbe alcuna parte il proprio amore, poiche non meno gradiscono i parti dell'intelletto; che quelli della Natura. Non scriuo questo, ò Lettore, per discolpa degli errori, poiche qualunque farebbe debole, ma per acquistare qualche pietà di quelli . appresso di chi considererà il mio zelo d'hauere nel mezzo di tante occupationi , trauagli , e pericoli procurato coltiuare questo libro, perche se à caso potesse trà le fue foglie nascere qualche frutto, lo raccogliesse il mio Prencipe, e natural Signore, e non si perdessero meco l'esperienze acquistate nel corso di trenta quattro anni , che dopò cinque nelli studij dell'Vniuersità di Salamanca, hò impiegato nelle Corti più principali dell'Europa, occupato sempre ne' publici negotij, hauendo affifito à due Conclaui in Roma : ad vn Conuento Elettorale in Ratisbona, in cui fu eletto Rè de' Romani il presente Imperatore: nelli Cantoni Suizzeri à otto Diete de d'etimamente in Ratisbona alla Dieta generale dell'Imperio, essendo Plenipotentiario della Serenissima Casa, e Circolo di Borgogna. Quando però vno degli auuertimenti politici di questo libro giouerà à chi nacque per gonernare due Mondi, resterà discolpato il mio ardire.

A niuno potrà parere poco graue l'aflunto della Imprefe; poiche fu Dio di quelle Autore. Il Serpente di metallo, il Rouo ardente; il Vello di Gedeone; il Leone di Sanfone; i Vestimenti del Sacerdote, le-Parole amorose dello Sposo, che altro sono, che Int-

2 prese ? \* ...

Hò procurato che sia nuoua l'inuentione, non sò se l'haurò consegnito, essendi gl'ingegni, che hanno pensato in questo sudi o la scale l'incontrarsi i pensieri, come à me è successo, inuentando alcune. Imprese, le quali hò ritrouato poscia essere d'altrui, el le hò lasciate non senza danno dell'intentione, essendi contra più nobili, e fuggendo hora da quelli, è necessario dare in altri non simili.

Tione

Tiene parimente alcuni pensieri , e precetti politici, i quali fe non nel tempo, nella inuentione furono proprij figliuoli, holli dapoi trouati Padri, e gli ho fegnati nel margine , rispettando il venerabile dell'Antichità . Felici i passati ingegni , che rubbarono a' futuri la gloria di quello, che doueuano inuentare. Con particolare studio, e cura hò procurato altresì di teffer questa tela con gli stami politici di Cornelio Tacito, per estere egli gran Maestro de Prencipi, e che penetra con maggior giudicio le sue nature, e scopre i costumi de' Palazzi, e delle Corti, e gli errori, ò buone regole del gouerno. Co'fuoi documenti, e fentenze conduco per la mano il Prencipe, che viene formato da queste imprese, affinche senza offesa del piede colga i fuoi fiori, qui traspiantati, e preseruati dal veleno, e dalle fpine ; che nel fuo natio terreno tengono alcune, e che le aggiunse la malitia di questi tempi. Confermo però in questa seconda impressione le massime principali di Stato co' testimonij delle Sacre Carte: poiche la politica , la quale è paffata per il fuo crucciuolo, è argento fette volte purgato, e raffinato al fuoco della verità. \* Perche tenere per Maestro vn'Et. 3 nico, ò vn'Empio, fe si può lo Spirito Santo?

Non mi trattengo nella dichiaratione de' corpi delle Imprese, perche non perda il Lettore il diletto d'intenderle da sè stesso. E se vede ne' ragionamenti sopra quelle mista alcuna eruditione di vera politica. non è per ostentare studij, ma per illustrare l'ingegno del Prencipe, e rendere foaue l'ammaestramento.

E'composta l'opera tutta di sentenze, e massime di Stato : poiche sono quette le pietre , con le quali s'innalzano i politici edificij. Non vanno sciolte ma vnite al discorso, ed applicate al caso, affine di fuggire dal periglio de' precetti vniuerfali .

Hò con istudio particolare procurato, che sia lo stile follenato fenza affettatione, e breue fenza ofcurità, impresa che parue difficile ad Horatio, \* e che non 4 l'hò veduta in nostra lingua Castigliana tentata. Io m'arrifchiai ad effa; poiche in quello, che fi fcriue a' Pren-

Prencipi non dette essere clausula otiosa, uè parola su persua. E pretioso in loro il tempo, e pecca contra il publico bene quegli che l'attrattiene in vano.

Non m'impiego tanto nella inflitutione, e gouerno del Prencipe, che non mi riuolga à quello delle Republiche, a' fuoi accrefcimenti, conferuatione, e cadute, e e à formare vu Ministro di Stato, ed vu Cortigiano prudente.

Se mi allungo alcuna volta nelle lodi', è per animare la emulatione, non per adulare, da che fono molto alieno, effendo che farebbe gran delitro, prendere lo feaspello per intagliare adulationi nel bronzo, ò incorrere in quello itesso, che rippendo, ed auuertisco.

Se nelle verità fono libero, attribuicafi alle occafioni del Dominio, la cui ambitione fi radica tanto nel cuore humano, che non fi può curare fenza il ferro, ò il fuoco. Sono le dottrine generali, ma fe alcuno per la fimiglianza de vitti, litmatie nella fua perfona, quello ch'io generalmente offeruo, o giudicafie, che fi accufi in lui, quello che fi parla negl'altri, non farà mia la colpa.

Quando biasimo le attioni de'Prencipi , ò parlo de' Tiranni , ò solo della natura del Principano , esconò così, chemoste volte è buono il Prencipe , ed operamale, perche le viene ascosa la verita, ò perche è male

configliato.

Deuesi lo stessio intendere in quello elig si danna, delle Republiche, perche, ouero è documento di quello che ordinariamente succede alle Comunità, ouero non comprende quelle Republiche Coronate, ò ben instituite, il cui procedere è generoso e Reale.

Sonomi feruito degli efempi antichi, e moderni : di quelli per l'autorità , di quelli perche efficacement perfuadono : e perche parimente effendo paffato poco tempo , è meno alteraco lo Stato delle cose, e con minor periglio si possono imitare , e con maggior regola formare con quelli va giudicio politico, e prudente , escui de la più ficuro profitto dell'Historia. Oltre di che non è così sterile di virtù, ed heroici gesti la contra de la più ficuro profitto dell'Oltre di che non è così sterile di virtù, ed heroici gesti la contra de la più ficuro profitto dell'estato de la più ficuro profitto dell'Historia.

nolta Età, che non fontministri al secolo presente, ed a futuri esempia infigna; e sarebbe vita specie d'inti-dia aggrandire, le cose antiche, e porre in oblio le prefenti.

Sòbene, ò Lettore, che simiglianti libri di ragione di Stato fono come le Quintane , che tutti fi esperimentano in quelle, e tutti le feriscono, e che chi man . da alla luce l'opere fue, deue passare per il fumo,e totchio della mormoratione (ch'è quello che fignifica... l'Imprefa antecedente, il cui corpo è la Stampa) ma sò parimente, che quanto è più oscuro il firmo, che humetta le lettere, e più rigorofo il torchio che le premeescono alla luce più chiare, e risplendenti

s Pracipere qualis debeat effe Princeps, pulchrum quidem, & onerolum, ac prope superbum. Plin. lun. lib.3. epiff. 18. Nameal: Exodes, ludes. Ind.c.4, Exodes. S. Cant. Cant.
3 Hoquia Domini, eloquia cafa: a ragenum igne examinarum,
probatum terra, purgatum ferpulpum. P[dalta.
4 Dum breuis effe laboro obfeurus fio. Hor.art.poet.



## LO STAMPATORE

#### A CHI LEGGE

L Sig. Paris Cerchiaris rapito dalla morte, nan hà passes godere della gloria ; che gli premetteuano le fatiche impiegate in questo sitro; ne il libro hà posteo riceuere l'intiera perfettiane dall'assistenza di ci degno Virtuoso. Sarà dunque ; Lettere; stua gentilezza; il compiangera la perdita che bà fatto il Mondo letteravio nella persona del Sig. Cerchiari; che non impiegassa la penna; che in seggetti detti y ecusiosi; è lo scussa la penna; che in seggetti detti y ecusiosi; è lo scussa gli errori; che segliono naturalmente partorire le stampe dell'Ausori.

Hà bifognato perciò pronedere di Soggetto di grandiffima sima , per correggere quest' Opera , nella quala non hà mancato d'impiegarsi von ògni diligenza.

Debbe auuerirri; che i punti che trouerai in alcaniluggh; significano il name d'Autore; che per esfare di dannata memoria; non s'è croduto bene il nominarle. Viui felice.



#### DELL

#### IMPRESE POLITICHE DI D. DIEGO SAAVEDRA.

PARTE PRIMA.

EDVCATIONE DEL PRENCIPE.



## Dalla Culla dà fegni di sè il Valore. I MPRESA PRIMA.



Asce il valore, non si acquista.
E' qualità intrinseca dell'anima,
che s'infonde con quella, ed opera incontinente. Anco il seno
materno si campo di battaglia
à due valorosi fratelli; « Se non ra
puote il più ardito nuanzare il

puote il più ardito auanzare il corpo, ruppe vigorofo i legami, & auanzò il braccio, penfando guadagnare la priunogenitura.

Nella culla s' efercita ruo spirito grande. La sua

IMPRESE POLITICHE

coronò Hercole con la vittoria delle ferpi schiacciate. Da lei lo riconobbe l' finuidia, ed vbbidì alla sua virtù la Fortuna - Scuopre vn. generoso cuore nelle prime attioni della Natura, e del Caso, la sua bizzarria. Vide prima il Signore Infante Don Fernando, zio di V. A. in Norlinghen la battaglia, che la guerra, e seppe tosto comandare con prudenza, ed operare con valore

Taff. L'Età precorfe, e la speranza, e presti

Woff.

Pareano i fior ; quando n' vsciro i frutti. Effendo Ciro fanciullo, ed eletto Rè di altri di fua età, esercitò in quel gouerno puerile così heroiche attioni , che diede à conoscere il suo nascimento Reale, fin' all'hora occulto . I parti nobili della. Natura da sè medefimi fi manifestano! Tra la rude maffa della minicra brilla il diamante, e rifal ende l'oro . Nascendo il Leone , riconosce le lac. zanne, e con alrerezza di Rè fcuote le ancor mon crespe giubbe del collo, e si prepara alla pugna. Le neglette fanciullezze de' Prencipi, sono ficuri fegni , e pronostici delle loro adulte attioni . Non è la Natura vn momento otiofa . Sin dalla prima luce de parti affifte diligente alla disposizione del corpo, ed alle operationi dell'animo, e per la fua. perfettione infonde ne' Padri vna forza amorofa . che gli obliga al nutrimento, ed all' educatione de' Figliuoli, e perche riceuendo la fostanza d' altra Madre non degenerafiero dalla propria, pose con gran prouidenza ne petti di cadauna due fonti di candido fangue, con cui li fostentassero. Ma la debolezza, ouero il timore di guaffare la fua beltà, induce le Madri à deludere questo fine con graue danno della Republica concedendo l'educatione de' fuoi Figliuoli alle Balie . Poiche dunque non fi può correggere questo abuso, sia l'elettione accurata nelle qualità di quelle. Cioè (parole fono di quel Saulo Re Don Alonfo, che diede leggi alla terra,in wna legge delle partitioni) in dargli Balie fane,beh" accofiumate the di buon lighaggio, conciolia che

-1416

A

DEL SAAVEDRA. PARTE I. 3
ficome fi gouerna il bambino, e fi alleua nel corpo
della Madre finche nafce, viene altresì gouernato,
ed educato dalla Balia da che gli da la poppa, fino
che gliela toglie, e perche il tempo dell'educatione è
più lungo, che quello della Madre, perciò non può
effere, che non riceua molto del continente, e de'
coffumi della Nutrice.

La feconda naturale obligatione de' Padri , èl'ammaestramento de' suoi Figliuoli . \* Appena vi è 3 animale, che fino à lasciarli ben' istrutti, non affista a' suoi . Non è meno importante l' essere della Dottrina, che quello della Natura, e meglio riceuono i Figliuoli le riprensioni , ò documenti de. fuoi Padri, che quelli de'fuoi Maestri, ed Aij,\* prin- 4 cipalmente i Figliuoli de' Prencipi, i quali sprezzano estere gouernati da inferiori. Tiene parte nella materia humana del Figliuolo il Padre, non nella forma, ch'è l'anima prodotta da Dio, e se non asfisterà alla regeneratione di questa co'l mezzo della dottrina , \* non fara perfetto Padre . Chiamano 5 le facre Carte il Maestro Padre, come Tubal perche infegnaua la Mufica \* Chi, fe non il Prencipe, 6 infegnare potrà à suo Figliuolo à rappresentare la Maestà , conseruare il decoro , mantenere la riuerenza, e gouernare gli Stati ? \* Egli folo tiene 7 scienza pratica dell' vniuersale: gli altri, ò in alcuna parte, ò in fola speculatione. Gloriauasi il Rè Salomone d' hauere imparato dal suo medesimo Padre . \* Ma perche non fempre ne' Padri si ritro. \$ uano le necessarie qualità per la buona educatione de' fuoi Figliuoli , nè possono attendere à quella , conuiensi confegnarli à Maestri di buoni costumi, di scienza & esperienza, ed ad Aij, che habbiano le parti assegnate dal Rè Don Alonso in vna legge. delle fue partitioni . \* Onde per tutte queffe ra- 9 gioni deuono i Rè amare, che fiano ben custoditi, i fuoi Figliuoli,ed eleggere tali Maestri,che fiano di buona ftirpe, e ben' accostumati,e fenza mali fegni, e fani , e di buon intelletto , e fopra tutto , che

4. IMPRESE POLITICHE

siano Leali, rettamente amando il beneficio del Rè e del Regno . A che sembra potersi aggiungere, che fiano parimente di gran valore, ed animo generofo, e così esperimentati nelle arti della pace e della guerra; che sappiano insegnar à Regnare al Prencipe; qualità che mosse Agrippina ad to eleggere per Maeitro di Nerone Seneca . \* Non. può vn' animo vile destare generosi pensieri nel Prencipe . Se il Guffo ammaettraffe l'Aquila, non la indurebbe à sfidare con la sua vista i raggi del Sole , nè la condurrebbe fopra gli alti cedri, ma per l'ombre ristrette della notte, e fra' bassi tronchi degli arbori. Copiasi nel discepolo il Maestro, e lafcia in quello vn ritratto, e fomiglianza fua. Per questo effetto costitui Faraone Signore del suo Palazzo Giofeffo, il quale infegnando a' Prencipi gli facesse simili à sè medesimo .

\* Subito nascendo si deuono assegnare i Maestri, ed Aij a' Figliuoli, con l'attentione, che fogliono i Giardinieri chiudere di canne le piante, anco prima che si scoprano sopra la terra, perehe non le offenda il piede, nè le tormenti la mano . Da' primi abbozzi, e delineamenti pende la perfettione della pittura, così dalla buona educatione, e dalle impressioni, in quella tenera età anzi che robusta, acquistano forza gli affetti, nè si postono vincere . 12 \* Da vn picciolo feme nasce vn'arbore, debole verga al principio, che facilmente si piega e dirizza, ma coprendofi di corteccia, ed armandofi di rami, non si rende alla forza. Sono gli affetti nella gionentù come il veleno, che se vna volta s' impessessa del cuore, non può la medicina scacciare la pallidezza ch'egli v'introdusse. Le virtù che vanno crescendo con l'adolescenza, non solo s'auuantaggia-

volaua fopra quelli , ancorche fosse vno de' quattro 14 l' Aquila ; \* perch' essendole nate sin dal principio l'ali , ed agli akti dopò, e quelli e sè medesima eccede.

no alle altre, ma à sè medessme ancora. \* In quella vissone d' Ezechiele de' quattro animali alati, DEL SAAVEDRA. PARTE I. y

deua. Trassurati in ciò i Padri, fogliono concedere i suoi Figliuoli ne' primieri anni al gouerno delle femine, che con timori d'ombre gli auutiliscono l'animo, e gl' impongono altre inclinationi, le quali soglion possia mantenere. \* Per questo incontueniente i Rè di Persia gli rasconandauano ad

Huomini di molta fiducia, e prudenza.

\* Sino da quella età è necessario offeruare ed au- 16 uertire le sue naturalezze, senza il cui conoscimento non può la educatione effer ficura, e niuna più à proposito, che la Infantia, nella quale ignota è alla Natura la malitia, e la diffimulatione; \* opera 17 finceramente, e scopre nella fronte, negli occhi, nel rifo , nelle mani , e negli altri moti i fuoi affetti , e le fue inclinationi . Hauendo gli Ambasciatori di Bearne ottenuto da Don Guglielmo di Moncada, di poter eleggere vno de' due fanciulli fuoi figliuoli, per suo Prencipe, trouarono l'vno con le mani riftrette, e l'altro aperte, ed eleffero questo, argomentando da ciò la fua liberalità, come poi s'esperimentò. Se il fanciullo è generoso, ed altiero sasserena la fronte, e gli occhi, e ridente ode le lodi . ed attriffandofi li ritira, fe in alcuna cofa viene biasimato. Se è animoso, assicura il volto, nè si conturba con l'ombre, e minacce di paure . Se liberale, sprezza le cose da giuochi puerili e le di-Aribuisce . Se vendicatino , perfiste nelle noie , nè depone le lagrime senza la soddisfattione. Se colerico, per lieui cagioni si commuoue, lascia cadere il ciglio, mira con occhio bieco, e leua le mani. Se benigno, col riso, e con gli occhi s'acquista le vo-lontà. Se melanconico, abborrisce la compagnia, ama la folitudine, è pertinace nel pianto, e difficile al rifo, sempre coperta con nubi di tristezza la fronte. Se allegro, hora leua le ciglia, ed auanzando, gli occhi versa per quelli splendori d'hilarità; hora li ritira, e raccolte in gratiose pieghe le palpebre. manifelta con quelle il fettofo dell'animo : Così le altre virtà , ò vitij tramanda il cuore al volto , ed.

IMPRESE POLITICHE

a' gesti del corpo, son che più auuerita la età si risira, e cela. Nella culla, e trà le braccia dell' Aia ammirò il Palazzo in V. A. vu naturale gradimento, e composta Maestà, con cui daua à baciare la manosed eccedè la capacità de' suoi anni la granità, è l'attentione, con la quale si presento V. A. al giuramento d'vibidica a de' Regni di Castiglia, e di Lione.

Non però sempre questi giudicii dell' infantia... riescono sichri, perche la Natura delude tal volta l' humana curiofità , la quale inueftiga le fue opere, e fr ritira dall'ordinario fuo corfo. Vediamo in aleune Pueritie pullulare a' fluoli i mali affetti, e restare dapoi nell'età matura purgati gli animi; ouero fiafi , che i cuori altieri e grandi fprezzano la educatione, e seguono gli affetti naturali, non hauendo forze nella ragione, per domarli, sin ch'essendo forte e robusta, riconosce i suoi errori , e con generoso valore li corregge . E così sù crudele e barbaro il costume de' Erachmani , i quali due mesi dopò nati i fanciulli ; se per i segni pareuano loro di mala indole , ò li vecideuano , ò li caccianano alle feine . I Lacedemoni li gettauano nel fiume Taigete . Confidanano poconell'educatione', nella ragione, e nel libero arbitrio, che sono quetli , che correggono i diffetti naturali. Si sforza altre volte la Natura per eccedere sè stessa, ed vnisce mostruosamente gran virtudi, e gran vitij in vn foggetto, non altrimenti che quando in due rama fi pongono due innesti contrarit, ch'essendo vn medefinio tronco, rendono diverfi frutti alcuni dolci, ed altri amari. Questo si vide in Alcibiade, di cui puossi dubbitare, se su maggiore ne' vitij che nelle virtù. Opera così la Natura ignota à sè medefima, ma la Ragione e l' Arte correggono, e polificono l' opere fue .

Essendo P issistato di queste Imprese ereare va Prencipe dalla Culla sino alla Tomba, deuo appropriare à cadauna delle sue età lo stile, e la dottrina, come secero Platone, ed Aristotile; e così auuerDEL SAAVEDRA. PARTE I.

tifco, che si faciliti nella infantia col moto l' vfo di fue braccia e gambe. Che fe alcuna per la fua. delicatezza fe torceffe, fi dirizzi con artificiofi ftromenti. \* Che non le gli offeriscano spatiente- 18 uoli oggetti i quali offendano la fua immaginatiua, ò mirati à bieco gli sconcino gli occhi. Che lo affirefacciano à poco à poco alle inclemenze del tempo. Che con l'armonia della Musica rauninino il silo spirito . Che siano libere le sue cose puerili, e le armi, affinche le prenda affetto, perche nuoui i fanciulli nelle cofe; le ammirano, ed imprimono facilmente nella fantafia.

Sed collidebantur in vtero eius paruuli. Gen. c.2c.

2 Instante autem partu apparuerunt gemini in vtero; atque in ipfa effusione infantium vnus protulit manum. Gen. c. 38. 2 Filij tibi funt , erudı illos . Eccl.7.25.

Educati fiquidem à Parentibus per l'anctos, & iuftos mores. boni merito euadent . Arift. Econ 2.

5 Sapientia filijs fuis vitam infpirat . Ecel.4. 12.

6 Pater canentium cithara, & organo . Gen.4.2 1. 2 Prabe fili mi, cor tuum mihi, & oculi tui vias meas cufto-

diant . Pron 23.26. 8 Nam & ego fili mi fui Patris mei tenellus , & vnigenitus

coram Matre mea, & docebat me . Prou. 42. 9 Quarendi funt liberis Magiftri, quorum & inculpata fit vi-

ta . & mores . Plutar de educ.l.4. tit.7.2. 10 Vtque Domitii pueritia tali Magistro adolesceret. & consi-

lifs eiutdem ad tpem dominationis vteretur. Tac.l. 12. an. 11 Constituit eum Dominum, & Principem omnis postessionis tuz, vt erudirent Principes eius ficut femet ipfum' . Pfal. 104. 21.

12 Curua ceruicem eius in iuuentute, & tunde latera eius dum infans eft, ne forte induret, & non credat tibi, & erit tibi dolor anima . Eccl. 30.12.

12 Bonum eft viro cum portauerit iugum ab adolescentia sua. l'edebit folitarius, & tacebit, quia leuauit le fuper fe'. Thren. 3. 27.
14 Et facies Aquilæ desuper ipforum quatuor . Ezech I. 10.

15 Adolescens iuxta viam suam etiam cum senuerit non recedet ab ea . Pros.c.22. 6.

16 Nutritur puer non à muliere Nutrice parum honorifica.verum ab Eunuchis, qui reliquorum circa Regem optimi videantur . Plut. primo Alcib. 17 Iuuenes non funt maligni moris, fed facilis moris, propte-

rea quod nondum viderunt nequitias. Arift. Pant. Hent. in Gent. Comit. Bear. ... 18 Caterum ne propter temeritatem membra torqueantur

Nationes nonnullæ quibufdam artificiosis instrumentis. vtebantar . Arift.lib.y. Pol.c.17. A 1/2

E può



E può l'Arte dipingere come in tanola rafa le fue immagini.

#### IMPRESA II.

OL pennello, ed i colori mostra in tutte le cose il suo potere l'Arte. Con quelli, se non Natura la Pittura , è tanto à lei fimile , che nell'opere fue s'inganna la vifta, e fà di mestieri valersi del tatto per riconoscerle. Non può dare l'anima 2' corpi, ma gli dà la gratia, i mouimenti, ed anco gli affetti dell'anima . Non tiene sufficiente materia per ingroffarli, ma tiene industria per rileuarli. Se potesse capire gelosia nella Natura, la terrebbe. dell'Arte . Benigna però e cortese di lei si vale nell' opere fue: ne pone in quelle, che può quefta perfettionare , l' vltima mano . Quindi nacque nudo l'Huomo fenza particolare Idioma, rafe le tauole dell'intelletto, della memoria, e della fantasia, perche in quelle dipingesse la dottrina le immagini dell'Arti e delle scienze, e scriuesie la Educatione i suoi documenti, non senza grande miste-rio, preuenendo così, che la necessità & il benesi tio firingesiero i vincoli della gratitudine e dell'-

amo-

DEL SAAVEDRA. PARTE I. .. 9

amore trà gli Huomini, feruédosi gli vni degli altriperche se bene sono nell'animo tutte le sementi dell' Arti e delle scienze, stanno però occulte e sepolte, ed hanno d'huopo dell'altrui cura, che le coltiui , ed irrighi . \* Deuefi ciò fare nella giouen- I sù , tenera , ed atta à riceuere le forme , e così facile ad apprendere le scienze, che più tosto sembra riconoscerle, rammentandosele, che impararle argomento, da cui inferiua Platone la immortalità dell' Anima . \* Se quella dispositione dell' età 2 si perde, s' auanzano gli affetti, e scolpiscono così fermamente nella volontà le fue inclinationi , che mon è bastante poi à cancellarle la educatione. Subito nascendo lambe l'Orso quella consusa massa, e le forma le sue membra ; se la lasciasse indurire non potrebbe in quella operare. Di ciò anuertiti i Rè di Persia, dauano a' fuoi Figliuoli Maestri, che ne' primi fette anni della fua età s'impiegaffero in organizare i suoi corpi , e nelli altri sette li fortificaffero con gli efercitij della gianetta, e della scherma: e poscia gli poneuano à canto quattro Huomini infigni . L' vno molto sapiente , che gl'infegnaffe le Arti. Il fecondo molto modesto, e prudente, che correggesse i suoi affetti, ed appetiti. Il terzo molto giusto, che gl'istruisse nell'amministratione della giustitia. Ed il quarto molto valoroso e pratico nelle artimilitari, che gli ammaestrasse in quelle, e gli leuasse le apprensioni del timore con gli stimoli della gloria.

E più necessaria ne' Prencipi, che negli altri questa edicatione, perche sono stromenti della politica selicità, e della publica salute. Negli altri è pregiudiciale à cadauno, ò à pochi, la praua Educatione; nel Prencipe, à sè, ed à tutti; perche altri offende con quella, ed altri col suo esempio.
Con la buona Educatione è l' Huomo vna creatura
celesse duina, senza di quella è il più seroce di
tutti gli animali. \* Che sarà dunque vn Prencipe;
anal'educato, ed armato, dell' autorità ? Gli altri

A s danni

danni della Republica fogliono durar poco. Quefto quanto dura la vita del Prencipe . Conoscendo questa importanza della buona Educatione Filippo Rè di Macedonia, scrisse ad Aristotile ( fubito che gli nacque Alessandro ) che non rendeua minor gratie a gli Dei per il nato Figliuolo quanto per estere in tempo, che potesse hauere tale Maeftro . E non è bene trafcurarfi nella buona fua natura, lasciando che operi da sè stesso; poiche il migliore è imperfetto, come fono quasi tutte le cofe, che deuono feruire all' huomo, pena del primo errore humano, affunche tutto gli costasse sudore . Appena vi è arbore , che non dia frutto amaro, fe la cura non lo traspianta, e legittima la fua natura baftarda i maritandolo con vn' altro ramo culto e generofo . L' ammaestramento ren-4 de migliori i buoni, e fa buoni i cattiui. \* Riusci per questo così grande Gouernatore l' Imperatore Traiano, effendo che alla buona fua natura fi appoggiò l' industria , e direttione di Plutarco fino Maeftro . Non farebbe flato cotanto feroce 1animo del Rè Don Pietro il Crudele, fe l' haueffe faputo domesticare Don Gio: Alonfo d' Albuquerque fuo Aio. Sono nelle nature le differenze che ne' metalli : altri refistono al fuoco, altri fi liquefanno, e si dissondono in quello ; rendonsi però tutti allo scalpello, ed al martello, e si lasciano ridurre à foglie fottili. Non v'è ingegno così duro, in cui non lauori alcuna cofa la diligenza, ed il castigo. E vero, che non basta alle volte l'ammaestramento, come fuccesse à Nerone, ed al Prencipe Don Carlo, perche frà la porpora, come frà i boschi, e le felue, foglione nutrirfi mostri inhumani al perto della grandezza, i quali non conoscono la correttione. Preuertesi facilmente la Giouentu con le delitie, con la libertà, elufinghe de Palazzi, ne' quali fogliono crescere i praui affetti, come ne' campi vitiofi le spine,ed herbe inutili e dannose,e se non fono ben composti e riformati , poco rifolenderà

derà la cura dell' Educatione, perche sono Turchine , che formano il Prencipe conforme che fono esti , conseruandosi da gli vni Allieui, negli altri, i vitib ò le virtù vna volta introdotte. Tiene il Prencipe appena difeorfo, quando ò lo lufingano con le . diffolutezze de fuoi Padri ed Antecessori , ò gli rappresentano quelle attioni generose, che sono come imprigionate nelle Famiglie. Da che nasce la continuatione in quelle da' Padri a' Figliuoli , d'alcuni particolari costumi , non tanto per la forza del fangue, poiche nè il tempo, nè la mescolanza. de' matrimoni li cangia, quanto per il corrente stile de Palazzi, doue l'Infantia gli beue , e conuerte in Natura : Così furono tenuti in Roma per Superbi i Claudij, per bellicofi gli Scipioni , e per ambitiofi gli Appij ; e nella Spagna fono i Guzmani in concetto di buoni, i Mendoza di pacifici, i Manriques di terribili, ed i Toleti di graui e feueri . Auuiene il medesimo negli Artefici; s'entra vna volta in vna profapia la priorità , fi centinua net Successori ammaestrati con quella, che videro operare a' loro Padri , e con quello , che lasciarono ne? lor difegni, e memorie. Mista altre volte la lusinga con l'ignoranza , loda nel Fanciullo per virtù l'auaritia, la lattanza l'infolenza, l'ira, la vendetta, ed altri vitir, credendo che siano segni d'vn Prencipe grande, con che si pasce in quelli, e fi scorda le vere virtù, accadendogli ciò che alle femmine, che lodate di valorose e leggiadre, studiano al figillo, e non alla modestia, ed honestà, che fono sua principal dote. Da tutti i vitige necessario tenere preseruata l'infantia, ma principalmente da quelli, che inducono deformità, ed odio, poiche fono quelli, che più facilmente s'imprimono; e cosi non conviene che oda queste cose il Prencipe , nè se gli deue permettere che le dica, essendo che, fe le dice, prenderà animo per commetterle. Facilmente efeguimo ciò che diciamo e ciò che stà proffimo à quello.

Per enitare questi mali cercauano i Romani vad Matrona della sua famiglia, già di età e di granz costumi, che foste Aia de' suoi Figliuoli, e prendeffe cura della fua educatione, in cui presenza ne & fi dicesse , ne si facette cosa turpe . \* Haueua questa feuerità riguardo, che si conferuasse sincera e pura la naturalezza, ed abbracciafie le Arti honoreuoli 9 \* Querelasi Quintiliano, che nel suo tempo si corrompesse questo buono stile , e che alleuati i figliuoli tra' ferui beueffero i lor vitij, fenza hauere chi prendesse senno ( ne anco gl'istessi suoi Padri ) di 10 ciò che si faceua,ò diceua alla loro presenza . \* Succede hoggi tutto questo in molti Palagi de' Prencipi. Per lo che conuiene mutarfi le fue norme , leuare da loro i Serui fatti a' fuoi vitij , fostituendo in suo luogo altri d' eleuati pensieri, che accenda-11 no nel petto del Prencipe spiriti gloriosi . \* Perche deprauato vna volta il Palazzo, non si corregge se non si muta, ed ama Prencipe buono. La famiglia di Nerone fauorina per l'Imperio Ottone, posciache era simile à lui . \* Però se anco per quefto non tiene liberta il Prencipe, fuggafi da lui, come fece il Rè Don Giacomo il primo d'Aragona vedendosi tiranneggiato da coloro, che lo educauano, e che lo teneuano come in prigione, che non è altro vn Palagio, doue fono introdotte le arti di captiuare l'arbitrio, e volonta del Prencipe, conducendolo doue vogliono, i suoi Cortigiani, senza che possa piegare ne all' vna ne all' altra parte, come s'incamina l' acqua per occulti condotti per il folo vso e beneficio d'vn campo. Che importa la buona natura ed educatione, fe il Prencipe non hà da vedere , nè vdire , nè intendere fe non quello , che aggrada à coloro, che lo affistono ? Qual marauiglia che riuscisse il Rè Don Henrico il Quarto, rimello, e simile in tutti gli altri difetti à fuo Padre il Rè Don Giouanni il Secondo, se si alleuò trà gli stessi Adulatori, e Lufingatori, che distrusfero la riputatione del pallato gouerno ? E' quali

DEL SARVEDRA. PARTE I. 13:

santo imponinole, che in via catrilo l'alazzo n'allein binno vi Prencipe, come per via torta riga fitiri via linea dritta. Non v'è nel muro, doue non'
dipinga ò feriua lafciuie il carbone. Non v'è eco
ehe non replichi licenze. Quanti lo habitano fono come Maestri, ò Idea del Prencipe, poiche
eon il lungo tratto of serua in cadauno alcuna cosa;
che lo può dannare ò prouecciare, e quanto più
docile è la sua tatura, più s'imprimono in quella z
domestici costumi. Se tiene il Prencipe Serui buoni
è buono, ed è cattiuo fe li tiene cattiui, come
se fuccesse à Galba, che se praticaua buoni Amicsi
e Liberti, senza riprensione co'l mezzo loro si
que runau;
e se cattiui era colpeuole la sua inauuertenza. \*\*

Deueli non folo riformare il Palazzo nelle viue figure, ma nelle morte ancora, che fono le flatue e Pitture, perche se bene lo scalpello ed il penello fono lingue mute, perfuadono tanto quanto le più faconde. Qual'affetto non desta alla gloria la. statua d' Alessandro Magno . A quale lasciuia non eccitano le metamorfosi amorose di Gioue. In tali cose più che nelle honeste è ingegnosa l'Arte(forza della nostra deprauata Natura ) e per l'eccellen». za le porta ne' Palagi la estimatione, e serue la turpitudine d'ornamento alle pareti. Non deue in quelli essere statua, nè Pittura, che non nutrifca nel Petto del Prencipe gloriofa emulatione . \* Scri- 13 ua il pennello nelle tele , il bollino ne' branzi , e lo scalpello ne' marmi i fatti heroichi de'suoi Antenati, i quali legga à tutte l'hore, perche tali Statue, e Pitture sono fragmenti d'historia, ad ogn'hora presenti agli occhi.

Corretti adunque (le possibile sarà) i vitij de Palazzi, e ben conosciuta la natura, ed inclinatione del Prencipe, prouino il Maestro ed Aio incaminate al più heroico, e genero (le spargendo nell'a animo suo così occulti semi di virtù, e di gloria, cho etesciute: si distingua, se furono della Natura di dell'Arte . Animino la virtù con l'honore : biafinino i vitij con la infamia , e discredito : accendano l'a emulatione con l'efempio. Operano in tutte le nature que hi mezzi, però più nell'vne ; che nell'. altre . Ne' generofi la gloria: ne' melanconici il difhonore: ne' colerici l'emulatione : negl' incoftanti il timore , e ne' prudenti l' esempio , quale tiene gran forza in tutti , principalmente quando è degli Antepassati, conciòsia che quello, che operare non puote il fangue, opera la emulatione, fucce dendo a' Figlinoli, quello che a' germi degli arbori , a' quali fà di meftieri dopò nati , inneffare va ramo dell'ifteffa Padre, che li perfettioni .: Innefli fono gli efempi heroici, che nell'animo de' Discendenti infondono la virtù de' suoi Maggiori . Nel che deue ingegnarfi l'industria , acciò che entrando in tutti i fentimenti , prendano in quello , e gettino radici , poiche non folo deuono proporfi al Prencipe nell' efortationi , ò riprentioni ordinarie, ma in tutti gli oggetti ancora . Gli riferifca l' hiftoria de gli heroici gesti de' suoi Antenati , la cui gloria eternata nella flampa, lo ecciti alla i mitatione .. La Musica ( delicato filo d'oro , che regge dol' cemente gli affetti ) gli follieni l'animo, cantando. gli i fuoi trofei , e le fue vittorie . Recitingli i panegirici de' fuoi Auoli, che lo efortino, ed inanimif-, cano all'emulatione, ed egli altresì gli reciti, e faceia co' fuoi fauoriti altre rappresentationi delle fue gloriofe imprese, nel che s'infiammi l'animo perche l'efficacia dell'artione s'imprime in lui, e fi da ad intendere ch'è il medefimo , che rappresenta . Imiti con quelli gli atti di Rè, fingendo prestare audienze, ordinare, castigare, e premiare ; rega gere Squadroni, espugnar Città, e dar battaglie. Con tali esperimenti su alleuato Ciro; e riusci con quelli gran Gouernatore.

Se fi feoprifiero nel Prencipe alcune inclinationi opposte alle qualità, che deue tenere chi nacque per gouernare altrui, è necessario porgli à canto Fa-

DEL SARVEDRA. PARTE I. woriti di virtù opposte a' suoi vitij , che li correg-

gano:come fuole vna verga dritta correggere l'obliquo d' vn picciolo arbore vnendola à quello . Così adunque al Prencipe auaro si dia per compagno vn liberale; al timido vn' animoso; à quello di tardo moto vn leggiadro; ed all' infingardo vndiligente; perche quell' età imita quello, che vede ed ode, e copia in sè i costumi del Compagno.

Non soffre l'educatione de' Prencipi smoderata la riprensione, ed il castigo, perche è specie d'irriuerenza. S' auuiliscono gli animi col rigore, nè conuiensi vilmente riprendere vno, che deue comandare à tutti, e come diffe il Rè Don Alonfo : quelli che di buon luogo vengono, meglio con le paro-p,2. le, che con le ferite si castigano.ed amano perciò più quelli, che così fanno, e più glie ne aggradifcono , quando hanno intendimento .. E vn polledro la giouentù, il quale con vn duro capestro fi precipita; e facilmente fi lascia reggere da yn freno delicato. Oltre di che resta sempre negli animi. generosi vn' occulto abborrimento à quello che si apprese per timore, e vn desio ed appetito di conoscere i vitij, che gli surono vietati nella fanciullezza. Gli affetti oppressi ( specialmente in chi nacque Prencipe ) danno nelle disperationi , come in raggi le esalationi trà le nubi ristrette. Chi indiscreto chiude le porte alle naturali inclinationi, obliga che vi si gettino per le finestre . Alcuna cosa si deue concedere all'humana fragilità, conducendola soauemente per le honeste delitie alla virtà, arte di cui fi feruirono quelli, che gouernauano la giouentù di Nerone. \* Riprenda l' Aio in disparte 14 il Prencipe, conciòsia che in publico lo farà più ostinato, vedendo scoperti di già i suoi disetti. In due versi rinchiuse Homero, in qual maniera deue esfere ammaestrato il Prencipe, e come hà egli. ad vbbidire.

At tu recta ei dato confilia , & admone , Et ei impera: ille autem parebit, saltem in bonü. 11. I Om-

#### THERETE POLITICAL

Dennibus Natura fundamenta dedit , femeng; virturum, om mes ad ifta omnia nati fumus, cum irritator acceffit, tunc illa animi bona velut fopita excitantur . Sen. ep. 10. 2 Ex hoc poffe cognosci animas immortales effe, atque diuinas

quod in pueris mobilia funt ingenia , & ad percipiendum

facilia . Plat.de An.

3 Homo rectam nactus inftitutionem, diuiniffimum, manfuetiffimumg; animal effici folet, fiverò, vel non fufficienter vel non benè educetur, corum que terra progenuit ferociffimum . Plat.lib.g.de leg. A.Gel.I.g.Noc. At.c. ?.

a Educatio & institutio commoda, bonas naturas inducit . & rurfus bonas naturas fi talem inftitutionem confequantu meliores adhue , & praftantiores cuadere , feimus . Plat. Dial. A. de Leg.

Cuncta igitur mala, fed ea maxime, que turpitudinem habent, vel odium pariunt, funt procul pueris remouenda.

Arift. Pol.7. 5.17.

Nam tam facile turpia loquendo , efficitur vt homines his proxima faciant . Arift. Pol.7. c.17. Coram qua neque dicere fas erat, quod turpe dictu . neque

facere quod inhonestum factu videretur . Quint. dial. de Orat. Quo disciplina , ac feueritas eo pertinebat, ve fincera , & integra, & nullis prauitatibus detorta vniufeniufque na-

tura toto ftatim pectore arriperet acta honefta . Quint, ibidem . Nec quisquam in tota domo pensi habet quid coram infante domino aut dicat , aut faciat: quando etiam ipfi parentes,

nec probitati nec; modeftiz paruulos affuefaciunt, fed la-fcjuiz & libertati. Quint. ibid. Neg: enim auribus jucunda conuenit dicere , fed ex que

aliquis gloriofus fiat . Eurip. in Hippel.

11 Prona in eum aula Neronis vt fimilem . Tat. lib. 1. Hift. Amicorum libertorumq; vbi in bonos incidifset, fine reprehentione patiens : fi mali forent vfq; ad culpam ignarus .

Tac. lib. 1. Hift.

13 Cum autem ne quis talia loquatur prohibetur, fatis intelligitur certari ne turpes, vel picturas, vel fabulas fpectet. Arift.lib.7.Pol.c. 17.

M Quò facilius lubricam Principis atatem , fi virtutem afpermaretur, voluptatibus conceffis retinerent. Tac.lib.13.488.



# Fortificando, ed illustrando il corpo con esercitij honorenoli.

## IMPRESA III.

On l'affistenza d'vna mano delicata', solleci-ta nelle delitie dell'innassiare, e ne' ripari dalle offese del Sole, e del vento, cresce la rosa, e sciolto il nodo del bottone, stende per l'aria la pomna delle sue foglie. Fiore bellissimo, Regina de gli altri, ma folamente lufinga de gli occhi, e così facile alla corruttione, che perifce nella fua delicatez. za . Il medefimo Sole, che la vide nascere, la vede morire fenz' altro frutto, che l'ostentatione della sua bellezza, lasciando derisa la fatica di molti mefi , ed anco tal volta afflitta la fleffa mano ; che l'alleuò, perche non potena così lascina cultura la sciar di produrre spine . Non così auuiene al Corallo , nato frà i trauagli , che tali fono le acque , e combattuto dall'onde e dalle tempeste ; poiche in quelle fa più robusta la sua bellezza, la quale indurita poi col vento, resta à proua degli elementi, per illustri e pretiosi vsi dell'Huomo . Nascono tali effetti trà sè contrarij, dal nascimento, e crescimen-

te

to di quest'arbore, e di quel fiore, per il morbido, ò aspro , in che s'alleuarono ; e tali si vedono nell" educatione i Prencipi, i quali fe dintriscono tra gla Armellini , e le delitie , che non li visiti il Sole , nè il vento, ne fentano altraura, che quella de profumi, riescono perigliofi, ed inutili al gouerno, come all'incontro robusto ed habile , chi si da the fa-I tiche ed a' trauagli . \* Con questi si allunga la vita, co' diletti fi abbreuia . Vn vaso di vetro formato a foffij , da vn foffio vien rotto: quello d'oro fatto al martello, refiste al martello. Quegli che otiofamente deue passegiare sopra il Mondo, poco importa, che fia delicato, quello, che deue con gli homeri suoi fostentarlo, conuiene che gli nutrisca robusti . Non hà bisogno la Republica d'vn Prencipe trà berilli , ma frà la poluere e l'armi. Dà per castigo Iddio a' Vasfalli vn Rè esfemminato.

\* La contenienza ; ò danno di questa ; ò quella

Mar. educatione, si videro nel Rè D. Giouanni il Secon
più do , ed il Rè Don Fernando il Catolico : Pà quegli

allesiato nel Palazzo , questi nella campagna: Quel
la frà Dame ; questo frà Soldati . Quando entrò

quello al gouerno, paruegli entrare in vu golfo non

conofciuto, ed abbandonando il timone lo consegnò

a' fuoi Aiutanti: questo non si trouò nuono . anzi

in vu Regno straniero si feppe gouernare , e sa vo
Mar. bidire. Distruste questi il fino Regno, e consegnò el-

a' fuoi Aiutanti; questo non si trouò nuono. 3 arei in vn Regno straniero si seppe gouernare, e sa vb. Mar. bidire. Distrusse quegli il sio Regno, e questo ele-bis.

Mar. bidire. Distrusse cuò considerando il Re Dan Fennando. Chi sec grande l'amini di Santo, alleuò tra l'armi i suoi Figlinoli Don Alousso e Don Fernando. Chi sec grande l'Imperatore Carlo Quinto, se nom le sue contiu au e peregrinationi e satiche è Quattro ragioni mossero Tiberio ad impiegare sia gliceserciti la gio-uentu del soci signinoli Germanico e Danso. Che si assurante con continuo del soci signinali Germanico e Danso. Che si assurante con continuo del soci signinali con con con continuo del soci del soci del soci del soci del soci del soci signina del soci de

4 . \* Guadagna con viura nel campo l'esperienza il

DEL SAAVEDRA. PARTE I. tempo : nel Palazzo, la pompa , la cerimonia , ed il divertimento lo perdono . Più studia il Prencipe negli ornamenti della perfona, che in quelli dell'animo. Ancorche quando si attenda à questo, non deuesi disprezzare l'adornamento e la gentilezza; essendo che quello rapisce gli occhi , e questa l'animo, e gli occhi. Lasciaronsi quelli di Dio dilettare dalla buona dispositione di Saule. \* Gli Etio- 4 pi, egl'Indi (in alcune parti) eleggono per Rè il più bello , e le Api il più disposto , e di colore più risplendente. Giudica il volgo dalla presenza le attioni, e reputa che sia miglior Prencipe il più bello. Anco i vitij, e le tirannie di Nerone non fiirono bastanti à cancellare la memoria della sua bellezza, ed in suo paragone abborriua il popolo Romano Galba, deforme per la vecchiezza. \* Il 5 grato fembiante di Tito Vespasiano asperso di Maestà , accresceua la sua fama . \* Sparge di sè la beltà 6 graditi subornamenti alla vista ; i quali partecipati al cuore gli acquistano la volontà. E' vn prinilegio particolare della Natura, vna dolce tirannia degli affetti, ed un testimonio della buona compositione dell'animo . Abbenche lo Spirito Santo per maggior sicurezza consigli, che non si faccia giudicio dalle cose esteriori , \* quasi sempre yn cuore augua 7 sto habbia per compagna vn'augusta presenza. Pareua à Platone, che si come non può il circolo esfere senza centro, così la bellezza senza interna. virtù . Perciò il Rè Don Alonsa il Sauio propone, che al Prencipe si procuri dar moglie molto bella ... Estendoche i Figlinoli, che di quella nasceranno saranno più belli e più adorni, il che molto conuiene 2º Figliuoli de' Rè, che siano tali, che bene comparifcano frà gli altai Huomini . Condannarono i Lacedemoni il suo Rè Archidamo, per essersi accafato con vna picciola donna, fenza che à lui bastafse la gratiosa scusa, di hauere eletto del male il minore. E' la bellezza del corpo vn'immagine dell'animo, ed va ritratto della sua bontà. \* Ancorche \$

IMPRESE POLIT!CHE diuertita alcuna volta la Natura nelle perfettioni 2. 1. esterne, trascuri le interne. Copriua nel Rè Don 2. 2. Pietro il Crudele vna grata presenza, vn' aspra e feroce Natura . La superbia , e l'alterigia della bellezza fuole fcomporre la modestia delle virtà , e così non deue il Prencipe gloriarfi dell'affettata e femminile, quale è dell'altrui lasciuia eccitamento. ma di quella, che accompagna le buone qualità dell' animo, perche non si deue adornare l'alma con la beltà del corpo, ma all'incontro il corpo con quel-9 la dell'anima . \* Hà più di bisogno la Republica ; che tenga il fuo Prencipe nella mente, che nella fronte la perfettione : fe bene è grande ornamento che si trouino in lui l'vna , el' altra vnite , come fi zitrouano nella Palma il gentile del fuo tronco . il bello de fuoi rami, col faporito del fuo frutto, e con altre nobili qualità essendo arbore così vtile à gli Huomini, che in quello offeruarono i Babilonii (co-Plut. me riferifce Plutarco ) trecento e fesianta virtu . Per quelle si intendono le amorose parole dello 10 sposo: La tua statura è simile alla palma. \* Nel che non folo volfe lodare la gagliardia del corpo: ma etiamdio le qualità dell' animo , comprese nella Palma, fimbolo della giuftitia per l'equilibrio delle fue foglie; e della fortezza, per la costanza de. fuoi rami, che s'innalzano col peso; e geroglifico ancora delle vittorie, effendo la Corona di quest'arbore comune à tutti i giuochi e sacre contese degli Antichi . Non meritò quest'honore il Cipresto, ancorche con tanta gagliardia, conseruando il suo verde si leui al Cielo in forma di piramide, perche è vana quella bellezza fenza virtù, che lo adorni : anzi nel nascere è tardo , nel suo frutto vano, nelle: fue foglie amaro, nel fuo odoregiolento, e nella fua onbra molefto. Che importa che il Prencipe fia disposto e bello, se agli occhi solamente soddisfa e

non al gouerno. Basta in lui vna gratiosa armonia: naturale nelle sue parti; che scopra vn' animo ben: disposto e virile; à cui l'arte dia moto e brio; per:

she

DEL SAAVEDRA. PARTE I. 21. perche senza di quello farebbero difformi le attioni del Prencipe, e mouerebbero il popolo à rifo e à di sprezzo. Abbenche non bastino tal volta le gratie per farlo amabile, quando è stemperato lo stato, e si desia in quello mutatione di dominio, come esperimento in se il Rè Don Fernando di Napoli, Suole parimente essere sgratiata la virtu, ed abborrito vn Prencipe con l'iftelle buone parti , per lequali vn'altro fu amato, e la gratia alle volte, laquale con difficoltà acquista l' arte, si conseguisce con l'ignauia, e con la debolezza, come successe à Vitellio . \* Con tutto ciò generalmente si soggetta 11 la volontà al più perfetto, e così deue il Prencipe porre grande studio negli esercitij della sala, e della piazza, o per supplire, ò per dare con quelli perfettione a' fauori della Natura, fortificare la giouentù , nutrire spiriti generosi, ed aggradire al Popolo ; \* il quale si compiace di vbbidire per signo- 12 re à quello, che trà tutti acclama per più foaue . La robustezza e leggiadria nella caccia del Rè noftro Signore , Padre di V. A. il suo brio , e destrezza ne' militari esercitij: la sua gratia, ed altiero mouimento nelle publiche attioni , quale volontà non fi hà foggettato ? Con queste naturali, ed acquistate doti si fecero amare da' suoi Vassalli, e stimare dagli efteri il Rè D.Fernando il Santo,ed il Rè Don Henrico il Secondo , il Rè D. Fernando il Cat- Mar. tolico, e l'Imperatore Carlo Quinto, ne' quali s'- Hife. accompagnarono con l'arte, con la virtù, e col valore , la beltà , e buona dispositione .

Meglio s' imparano questi eferciti nella compaguia, doue l'emulatione accende l'animo, e desta l'industria. E così alleuanano i. Rè Goti nel suo Palazzo i figliuoli degli Spagnuoli più nobili, non folo per guadagnari le volonta delle sue famiglie, e ma eriamdio perche con quelli s'educassero ed esercitassero nelle arti i Prencipi loro figliuoli. Faceuar in el medesmo i Rè di Macedonia, il cui Palagno era seminatio d'Illustri huomini. "Questo stile o retra seminatio d'Illustri huomini."

6.19

s'è obliato, ouero s'è sprezzato nella Corte di Spagna, essendo loggi più conveniente per acquistare gli animi de Prencipi stranieri, retrahendo a quella i lor sigliuoli, sormare vn seminazio, done per lo spazio di tre anni sosse vn seminazio, done per lo spazio di tre anni sosse con che i sigliuoli de i Rè s'alleurrebbono, e si assuero sono sa' costumi, e commercio delle Nationi, e terrebbeto molti inquella, che con particolare assetto, e riconoscimento gli servissero.

Perche il Re Don Alonfo il Saujo Auo di V. A. Z.13. 111.5 lasciò scritti in vna legge delle partitioni gli esercip.1. tij', ne' quali douenano impiegarfi i figliuoli de' Re, e faranno maggiore impressione in V. A. le sue stelle parole', qui le pongo . Dene il Re apprendere altre maniere fenza quelle , che dicemme nelle leggi aitanti di questa , che molto conniene . Sono queste in due modi, gli vni che toccano in fatto d'armi, per profitarfi di quelle quando fosse di bisogno, o gli altri per hauere gufto e piacere , con che poffa meglio fofferire i trauagli, edi granami quando gli haueffe. Concid ha che in farco di Canal erie , consiene che fia Sapiente per potere meglio difendere il fuo , ed acquistare quello degl'inimici . E perciò dene sapere canalcar bene , e di buona gratia , ed ofure ogni forte d'armi, cosi di quelle, che hà da veftire per difendere il Juo corpo, come delle altre con le quals desse seutarfi. E quel. le , che sono per difesa , deue portante ed vsarle , per poter meglio sofferire quando fosso di mestiori ; di maniera che per il peso di quelle non cada in periolio, ne in vergogna, e di quelle che sono per consendere, come la lancia; la spada, la mazza, e le altre , con te quali contrastano gli huomini à difesa , deue effere molto destro per ferire con quelle . E tutte queste armi, che habbiamo detto, così quelle che vostir deue, come

le altre, fà di mestieri che le tenga tali, (he egli s'impossessi di quelle, non quelle di sui . Auteramente ancotà infognanano u' Rè à sivare d'areo, e di balestra, à saire tosse à caumèle, à faper mutares, e rutte le alDEL SAAVEDRA. PARTE I. 23:

tre cose attinenti alla leggerezza, ed. al valore. Cabfaccuano per due ragioni. L'una perche spelfero esti
ben prostitarsi con quelle quando ne hauessero d'huspo;
L'altra perche prendessero de ciò buon' esempio gli.
Huom ini, per volerlo sare, ed auualersene. Onde se il
Rè, come habbiamo detto, non si servicie le sue
senti antiquardo sue la alciarabbero madare in desue
zudime, potrebbe egli selso venire à tale periglio, perche perdecobbe il corpo, e caderebbe in gran vergeena.

Per maggiore dispositione di questi esercitii, è molto à proposito quello della caccia. La giouentil in quella si rende agile, ed acquista forze, e leggerezza; fi praticano l'arti militari, fi conosce il terreno , fi mifara il tempo d'aspettare , affalire , e ferire ; s'impara l'vfo degli accidenti ; e deglistratage mi . In esta l'aspetto del sangue versato dalle sere , e de' lor mouimenti difformi nella morte , pur, ga gli affetti, fortifica l'animo, e crea generofi fpiriti , i quali fprezzano costanti l'ombre del timore . Quel muto filentio de' boschi sollieua la consideratione à gloriose imprese, \* ed aiuta molto la caccia ( come diffe il Rè Don Alonfo) à diminuire i penfieri e l'ira , la quale è più bifogno fa al Re che , ad L. 12. altro Huomo . E fenza tutto quello apporta falute, 1.: 9. conciò sia che la fatica, che si prende, s'è con missura fà ben mangiare, e ben dormire, ch'è la maggior co sa della vita dell'Huomo. Auuertisce però due cofe . Che non deue fare tanta spesa , che diminuisca quello, che hà à perfettionare ; nè vsi tanto quella, che gl'impedifca le altre operationi.

Deuono tutti questi esercitij estere praticati con discretione, che non rendano siero, e turpe l'animo, perche non meno che il corpo, s'indura, e genera con ismisurata statica de' calli, il che sa rustico gli Huomini. Conviene altresì che siano le operationi del corpo, e dell'animo in tempi distinti, perche operano essetti opposti. Quelle del corpo impe-

#### 4 IMPRESE POLITICAL

difcono quelle dell'animo, e quelle dell'animo

2 Est etiam ville, statim ab incunte atate frigoribus affuescere, hoc enim tum ad valetudinem, tum ad munera militaria commodissimum est. Aris. Pol. li. 19.6.19.

Et effeminari dominabentur eis . 1/ai.c.3.4.

3 Vt affuelceret militiz, fludiaque exercitus pararec, fimul nuenem vrbano luxu laticuientem melius in caftris haberi Tiberius, eque tutiorem repatur, vtroqi filio legiones

obtinente. Tac.lib.2.am.

Stetitque in medio populi, & altior fuit vniuerfo populo ab humeto & furfam. Et ali Sanuel ad populum: certe videatis quem elegit Dominus, quoniam non fit fimilis illi in omni populo. 1.887. 6.1032.

in omni populo . 1.Rey. c. 10.22.

§ Ipfa ztas Galoz , & iuris fui faffidio erat afsuctis iuuenta.
Neronis & Imperatores forma ac decore corporis ( vi eft mos vulgi ) comparantibus . Tac.lib.1.Hift.

& Augebat famam ipfius decor oris cum quadam maiestate .

Tac. lib.z. Hift.

- Non laudes virum in specie sua, neq; spernas hominem ia visu suo: breuis in volatilibus est apis, & initium dulcoris habet fructus illus. Ectl. 11.2.
- Species enim corporis fimulacrum est mentis, figuraque prebitatis . D. Amb. 2. de Virg.

9 Omnis gloria eius ab intus in fimbrijs aureis. Pfal. 44-14-

so Statura tua affimilata eft palma . Cant.cap.7.17.

11 Studia exercitus rarò cuiquam bonis artibus quafita per inde adfuete; quam huic per ignauiam a Tae. lib.3-Hift. 12 Periona Principis non folum animis fed citam oculis fer

uire debet Ciuium . Cic. phil. 8.

13 Hzc cohors, velut feminarium Ducum , Præfectorumque

apud Macedones fuit. Cart. 14 Nam, & filuz folitudo, ipfumq: illud filentium, quod venationi datur, magna cogitationis incitamenta funt.

Piñalib.s. epiñ.ad Corn. Tac.
39 Nam finul mentem; & corpus laboribus fatigare non conuenit, quoniam hi labores contrariarum rerum efficientes funt. Labor enim corporis ment: eft impedimento, inmitis autem corpori. Airifa. Palasa.



E l'animo con le Scienze.

IMPRESA IV.

P En comandare è necessaria la scienza, per vibbidire basta vna discretione naturale, ed alle volte la sola ignoranza. Nella pianta d'un'edificio s'asse
fatica l'ingegno, nella fabrica la mano. Il comando
è studioso, e perspicace: l'vbbidienza quasi sempre
aude, e cieca. Per natura cemanda quello, che
tiene maggior intelligenza, \* l'altro per successione, per elettione, ò per la forza, nel che tiene
maggior parte il caso, che la ragione. Così trà gliistrumenti politici di Regnare si deuono annouerar le scienze. Parue à Giustiniano che con l'armi
non solo, ma etiandio con le leggi douesse effere illustrata l'Imperiale Maestà, per sapersi gouernare
nella guerra, e nella pace. \*

Ciò fignifica quella Imprefa nel pezzo d' artiglieria liuellata (per meglio afficurare) con lo fquadro, fimbolo delle leggi, e della giufitita ( come dicemmo) poiche deuesi con questa aggiuttare la pace e la guerra, senza che l'vna, nè l'altra si discofino dal giusto, e mirino ambe drittamente al bian-

co della ragione col mezzo della prudenza e della fapienza. Per questo il Rè Don Alonso di Napoli. ed Aragona, interrogato, à chi più si douesse, all'armi , o alle lettere , rispofe: No libri ho impara-

to l'armi , es diritti dell'armi . \*

Potrebbe alcuno intendere quest'ornamento delle lettere più nel corpo della Republica, fignificato per la Muesta delle nella persona del Prencipe , la cui affistenza, a i negotij nou può diuertirsi allo ftudio delle lettere, e che farà d'auuantaggio, che attenda à fauorire e premiare gl'ingegni, perche fioriscano le scienze ne' stroi Regni, come auuenne al medesimo Imperadore Giustiniano, quale, ancorche nudo di quelle, fece gloriofo il suo gouerno con gli Huomini dotti, che tenne appresso di sè. Ben credo e lo mostrano ancora molte esperieze che posiono trouarsi grandi Gouernatori senza la cultura delle scienze, come su il Rè D. Fernado il Cattolico: fuccede però folamente questo negl'ingegni fuegliati con molte esperienze, e così dalla Natura d'yna ricca minera di giudicio fauoriti, che se gli offerifce tofto la verità delle cose, seza che vi sia molto bifogno di speculatione, nè di studio. Ancorche fia quelto fempre necessario per maggiore perfettione; \* conciosa che quantunque grande sia la prudenza naturale, fà di mestieri il conoscimento delle cose per sapere eleggerle ò reprobarle ; e parimente l'offeruatione degli esempi passati e presenti, il che fenza lo studio, perfettamente non s' acquista. Così è precisamente nel Prencipe necessario l'ornamento, e la luce dell'arti. Effendo che per difetto di non sapere queste cose (dice il Rè Don L. 16. Alonfo) douerebbe per necessità mettere un altro seco, che le sapesse. E potrebbegli succedere , quello che diffe il Rè Salomone , che quegli che pone il fao Secreto inpotere altrui si fà Suo Seruo , e chi lo sà custodire è signore del suo cuore, il che molto conuiene al Rè. Ricerca bene l'officio del Rè vn intendimento grande, illustrato con le lettere. Conciofia

Che fenza dubbio (come nella flesia leggedisse il Rè
D. Alonso) così gran satto come quelto non lo po. L. 16.
trebbe alcun huomo perfettionare a meno di buon' intendimento e di gran sapere: onde il Rè che non' chra imparare le scienze, fiprezzerà Dio, da cui vengono tutte. Alcune scienze habbiamo vedute; infuse in molti, e solamente in Salomone la Poli-

· Per la cultura de' campi da certe regole l'agricoltura ; vi fono parimente per domare le fiere , niuna però è bastantemente sicura per gouernare gli huo-mini, in che si ricerca molta scienza. \* Non sen 5 za gran capitale, studio, ed esperienza si può fare anotomia della diuersità degl'ingegni, e costumi de' Sudditi, così necessaria in chi comanda; e così à niuno più che al Prencipe conuiene la fapienza . \* 6 Ella rende felici i Regni, riuerito e temuto il Prencipe . Fù rifpettato allora Salomone, che per il mondo si diffuse la sua. Più si teme ne' Prencipi il fapere che il potere. Vn Prencipe saggio è la sicu-fezza de' suoi vassalli, \* ed'vn' ignorante la rousna . \* Da che s' inferisce , quanto fu barbara la 8 fentenza dell' Imperadore Licinio, il quale chiamaua le scienze publica peste, ed i Filosofi ed Oratori veleno delle Republiche . Non fu meno barbara la riprenfione de' Gotti alla madre del Rè Alerico . perche lo istruiua nelle buone lettere, dicendo che lo faceua inhabile alle politiche materie . A differente luce le mirana Enea Siluio, quando diffe, che 61 i Plebei erano argento, i Nobili oro, ed i Prencipi pietre pretiose. Riferirono al Rè Don Alfonso di Napoli hauere detto vn Rè, che non bene si conueniuano a' Prencipi le lettere, ed ei rispose . Fin quefta voce più tosto di bue , che parola d'huomo . \* Petciò diffe il Re Don Alonfo: Ingegnoso deue effere il 1. 16. Rè nell'apprendere le scienze: posciache con quelle in- tit. . tenderà le cose di Rè, e meglio saprà in quelle operare. P.3. Egualmente gloriauasi Giulio Cesare dell' armi e delle lettere ; e così fecesi scolpire sopra il Globo

del mondo, con la spada in vna mano, ed vn libro nell'altra, e questo motto . Ex vtroque Cafar . Mo. ftrando che con la spada,e le lettere acquisto e conferuò l' Imperio. Non le riputò cotanto importanti il Rè di Francia Ludouico Vndecimo , poiche . non permife à suo figliuolo Carlo Ottaue, che studiaffe , hauendo in se stesso conosciuto , che lo faceua la scienza pertinace ed ostinato nel suo parere, fenza ammettere il configlio d'altri. Non gli riuscì però bene, auuegna che restò il Rè Carlo incapace, e si lasciò gouernare da tutti con graue danno della fua riputatione e del fuo Regno . Gli estremi in questa materia sono dannosi. La prosonda ignoranza caufa disprezzo e derisione, e commette difformi errori ; la smisurata applicatione à gli studii rapisce gli animi, e gli diuertisce dal gouerno . E la conuerfatione delle Muse, molto dolce e grata, e mal fi lascia per affistere al peso delle audienze, ed al molesto de' Consigli . Aggiustò il Rè Don Alon-Mar. Hift. fo il Sauio il moto di trepidatione, e non puote il gouerno de' fuoi Regni . Penetrò col fuo ingegno gli orbi celesti, nè seppe conseruare l'Imperio offerto, nè la Corona hereditata . I Rè molto scientifici acquistano riputatione con gli stranieri, e la perdono co' fuoi Vaffalli . A quelli è di ammiratione la fua fcienza, à questi di danno, verificandosi in loro quella fentenza di Tucidide, che i rozzi ordinariamente fono migliori per gouernare, che i molto 10 acuti . \* Il Soldano d'Egitto mosso dalla fama del Rè Don Alonfo gli mando Ambasciatori con gran doni , e quasi tutte le Città di Castiglia lo stimarono poco, e gli negarono l' vbbidienza. Gl' ingegni molto dati alla speculatione delle scienze sono tardi in operare, e timidi in risoluere, perche à tutto ritrouano ragioni differenti che gli accieca e confonde . Se la vista mira le cose al riflesso del Sole , le conosce come sono, ma se pretende mirare drittamente a' fuoi raggi, restano gli occhi così offuscati, che non possono distinguere le sue forme. Così gl'-

in-

1/20

DEL SAAVEDRA. PART I.

ingegni molto applicati allo fplendore delle scienze , escono da quelle inhabili al maneggio de' negotij. Più suiluppato opera vn giudicio naturale, libero dalle dispute e sottigliezze delle scuole. Tiene il Rè Salomone per molto cattiuo questo impiego , hauendolo esperimentato , \* ed Aristotile gin- 11 dicò dannoso darsi smisuratamente i Prencipi ad alcuna delle scienze liberali, ancorche gli conceda. egli il giungere à gustarle . \* Perilche è molto con- 12 ueniente, che la prudenza trattenga l'appetito gloriofo di fapere, che ne' grandi ingegni fuole effere vehemente, come lo faceua la Madre d' Agricola moderando il suo ardore allo studio, maggiore di quello, che conueniua ad vn Romano Caualiero ed ad vn Senatore, \* con che seppe tener modo nel- 13 la fapienza. \* Non meno fi eccede negli studijsche 14 ne' vitij. Così fogliono quelli effere infermità dell' animo, come questi del corpo. Ed è sufficiente altresì nel Prencipe vn'abbozzo delle scienze ed artied vn conoscimento de' suoi effetti pratici; principalmente di quelle, che conducono al gouerno del la pace, e della guerra, prendendo da quelle quanto basti ad illustrargli l'intelletto, e formargli il giudicio, lasciando agl'inferiori la gloria, d'auanzarfi. Contentisi d'occupare l'otio con sì nobile esercitio, come in Heluidio Prisco lodò Tacito. \*

Supposto questo fine , per Maestri de' Prencipi non sono migliori gl'ingegni più scientifici , i quali ordinariamente sogliono stare riturati dal commercio degli Huomini , rinchiusi , irrisoluti , ed inhabili a' negoti , ma quelli pratici , che tengono conoscimento de siperienza delle cose del Mondo , e possono infegnare al Prencipe l'arti del Regnare.

insieme con le scienze.

La prima cofa, che deue infegnare il Maestro al Prencipe è il timore di Dio, perche è principio della sapienza. \* Chi stà in Dio, stà nel sonte delle 16 scienze. Quello che sembra humano sapere, è ignoranza figliuola della malitia, per cui si

perdono i Prencipi , ed i Stati .

E-molto necessaria nel Prencipe l' Eloquenza sola , essendo la tirannia , che può vsare per trahere à sè delcemente gli animi , e farsi vibidire e riuerire. Conoscendo questa importanza Moisè , si scusaua con Dio , che soste tarda ed impedita la sua lingua allora che lo mandò in Egitto a gonernare il suo

allora che lo mando in Egitto a gouernare il fuo 17 Popolo, \* la cui fcufa non ammelle Iddio, anzi lo afficurò, che affifterebbe alle fue labbra, e gl' infe-

18 gnerebbe quello, che douesse parlare. \* Per questo si gloriava Salomone, che con l'eloquenza sua si farebbe rinerire da' Potenti, e che l'vdissero col di-

tareboe rinerie da Polenti, se cue i vaniero col a 19 to nella bocca. \* Se anco poutera e nuda l'eloquen2a è poderofa à rapire il Popolo, che farà atmata di
potere, e vestita della porpora? Vin Prencipe, che
i hà dibifogno, ch'altri parli per lui, è più tosto statua della Maestà, che Prencipe. En notato Nerone
d'essere il primo, che tenesse necessità della facon-

20 dia altrui.

21 L'Historia è Maestra della vera politica, \*e che meglio infegnerà Regnare al Prencipe, poiche, in quella è presente l'esperienza di tutti i passati goperni, e la prudenza, e giudicio di quelli che furo-22 no. \* E conspliero, che shà ad ogn'hora con lui.

Della Giurisprudenza prenda il Prencipe quella parte, che appartiene al gouerno, leggendo le leggi e cossitutioni de' suoi Stati, che trattano di lui, i quali trouò la ragione di Stato, ed approuò il lungo

vío .

Nelle scienze di Dio non si interponga il Prencipe, essendo in quelle perighioso il sapere, ed il potere, come lo esperimentò il Rè Giacopo d'Inghilterra, e basta, che tenga vua sede costante, ed al suo sanco Huomini Santi e dotti-

Nell'Aftrologia giudiciaria fogliono perderfi i Prencipi , perche l'appetito di fapere il futuro è ve-11 hemente in tutti , e più in quelli , conciò fia che

molto gl'importerebbese perche anhelano per vguagliarsi à Dio, e far sopra naturale il suo potere, e DEL SAAVEDRA. PARTE I.

così passano ad altre arti superstitiose, ed abborrite dal Popolo, giungendo à credere, che tutto si operi dalle Cause seconde, con che negano la Proundenza diusna, dando in augurij, e sortilegij, e come dipendono più dal caso che dalla prudenza ed industria humana, sono rimessi nel risoluersi, ed operare, e più consigliano con gli Astrologi, chè co' suoi Consigliersi.

z Przest autem naturz, ac Dominus naturz est qui valet intelligentia przuidere. Arist.pol.c.1.

Imperatoriam maiestatem non folum armis decoratam, sed etiam legibus oportet esse armatam, vt vrumque tempus,
 & bellorum, & pacis recté possit gubernari. Improhims.
 Ex libris se árma, & armorum iura didicisse. Patror libra.

4 Etti prudentiz quoidam imperus a natura iumat, tamen perficienda doctrina est . Quint. lib. 12. c.12.

5 Omni animali facilius imperabis quani homini, ideo fapientiffimum effe oportet, qui homines regere velit. Xenoph,

6 Nullus est eni sapientia magis conueniat quam Principicuius doctrina omnibus debet prodesse subditis. Veget.

7 Rex sapiens stabilimentum populi est. Sap. cap. 6, 26, 8 Rex insipiens perdet populum suum. Eccl. cap. 10, 3. 9 Eant vocem bouis este non hominis. Panorm. lib. 4.

10 Hebetiores quam acutiores vt plurimum, melius Remp.ad-

ministrant. Thucid. lib.3.

II Et propoliu in animo mee guarrere, & inuestigare sapienter de omnibus, que sinut sub Sole. Hanc occupationem pegfinam dedit Deus silijshominum, vt occupatentur in eg.

Eccl. 1.1.

13 Sunt enim cuædam ex liberalibus (cientijs, quas víque ad aliquid difecte honeftius fit, penitus vetò (c fe illis tradere, atque víq; ad extremum perfequi velle, valde noxium.

3 Sed in prima iuuenta studium Philosophia perius vitra quam concessum Rom. lac Senatoribus haussiste, ni prudentia matris incensum, ac stagrantem animum coercuiset. Taxin vit. Apric.

14 Retinuitque (quod est difficillimum ) ex sapientia modum.

Tac.in vit. Agr.

15 Ingenium illuftre altioribus fludijs iuuenis admodum dedit, non vt plenjque vt nomine magnifico fegne otium verlaret, fed quo firmior aduerfus fortulira Remp. capelSeret. Tac. tib.4, hift.
15 Timor Domini initium Sapientie. Plal, 110, 120.

17 Obsecto Domine non sum eloquens ab heri, & nudius ter-

2 ...

tius, & ex quo locutus es ad feruum tuum impeditioris, & tardioris linguz fum. Excd.4.40.

13 Perge igitur, & ego ero in ore two: doceboq; te quid lo-

quaris Exod.4. 11

In confinedtu Porentium admirabilisero, & facies Principum mirabuntur me, tacentem me inftinebunt & loques

B 4 tem

tem me respicient & sermocinante me plura, manus ori fuo imponent . Sap.8. 12. ao Primus ex ijs, qui rerum potiti effent Neronem alienæ facundia eguifse. Tac.lib.13.ann.

21 Veriffimam disciplinam, exercitationemque ad politicas actiones, historiam esse. Polib. lib.1.

22 Hominumque multorum mens in vnum collecta.S.Gr.Naz. ad Nico.



# Introdotte da lui con soaue industria. IMPRESA V.

T Engono le lettere amare le radici, se ben sono dolci i loro frutti. La nostra natura le abborrifce, nè alcuna fatica più fente, che quella de' fuoi primi erudimenti. Quali angofcie, quali fudori costano alla giouentù? e così per questo, come perche hà bisogno lo studio d'vna continua assistenza, che offende la falute, e non fi può ritrouare nelle occupationi, cerimonie, e dinertimenti del palazzo, fà di mestieri l'industria, ed arte del Maestro, procurando, che in quelli, e ne' giuochi puerili vada così palliato l' ammaeltramento, che lo beua il Prencipe, senza sentire; come far si potrebbe, perche imparasse à leggere, formandogli vn giuoco di ventiquattro dadi, ne' quali fossero scolpite le let-

tere.

DEL SAAVEDRA. PARTE I. 33

tere, e vincesse quello, che gettati formasse vna, 8 molte sillabe, ò formasse intero il vocabolo y il cui cibo del guadagno, ed il cui trattenimento, gli darebbe facilmente la notitia delle lettere; ma vè più che apprendere nelle carte, e tosso le giuocano i Fanciulli. Imparià scriuere tenendo le lettere inva foglia fottile scolpite, quale posta sotto la carta, conduca con quella, come per solchi, sicura la mano, e la penna, efercitandos molto in habituari in quelle lettere, delle quali si formano le altre, con che s' innamorerà della fatica, attribuendo al

fuo ingegno l'industria della foglia.

La notitia di varie lingue è molto necessaria nel Prencipe, essendoche l'vdire per Interprete, ò leggere traduttioni, è foggetto ad inganni, ouero che perda la fua verità la fua forza, ed energia, ed è grande amarezza del Vaffallo, che non l'intenda quello, che deue confolare la fua necessità, distruggere i suoi aggrauij, e premiare i suoi seruitij. Per questo Gioseffo douendo gouernare l'Egitto, doue era gran diuerlità di lingue da lui non intele, \* fe- I ce studio per impararle tutte. Accredita, e rende amabile il presente Imperatore D. FERDINAN-DO, la perfettione, con che ne parla molte, rifpondendo à cadaun de' negotianti nella loro . Non deuono queste insegnarsegli con precetti, che confondano la memoria, ma tenendo al fuo fianco giouani fauoriti di varie Nationi , cadauno de' quali parli nel fuo linguaggio; con che naturalmente fenza studio, nè fatica, in pochi mesi le saprà.

Perche intenda l'esperimento della Geografia, e Cosmografia (scienze così importanti, che senza di quelle è cieca la ragione di Stato) sino nelle tappezzerie delle sue camere lauorate le Carte generali delle quattro parti della Terra, e le Prouincie, principali, non con la conssissione i tutti i luoghi, na con i sumi e monti, e con alcune Città, e siti notabili. Disponendo parimente di tal sorte gli stagni, che in quelli, come in vaa carta da nauiga-

0.01

se , conosca (quando entrerà per diporto ) il sito del mare, imitati nelle sue coste i porti, e dentro l'Isole. Ne' globi, e nelle sfere veda la collocatione dell'vno e l'altro emisfero, i moti del Cielo, i viaggi del Sole, e le differenze de' giorni, e delle notti, non con dimostrationi scientifiche, ma per via di narratione, e trattenimento. Efercitifi negli vii della Geometria, mifurando con istromenti le distanze, le altezze, e le profondità. Apprenda la fortificatione, fabricando con alcuna massa fortezze e piazze, con tutte le sue firade coperte, fosfi, baloardi, e mezze lune, le quali batta da poi con piccioli pezzi d'artiglieria, e perche più se gli figano quelle figure nella memoria, fi formeranno di mirti, ed altre herbe ne' giardini, come nella prefente Impresa si vedono.

Esperimentisi nell'officio di Sergente, tenendo · lauorate di metallo tutte le differenze de' Soldati , così di Caualleria come d'Infanteria, che si ritroua in vn'esercito co' quali sopra vna tauola formi diuersi squadroni ad imitatione d'alcuna stampa, doue siano dipinti , posciache non deue il Prencipe tenere nella giouentù trattenimento, nè giuoco, che non sia vna imitatione di quello, che deue poscia oprare da vero . \* Così foauemente prenderà amo. re à queste arti, e di poi, ben di già apparsa la luce della ragione, potrà meglio intenderle con la conuerfatione d'huomini dotti, che gli scoprano le 3 cause ed effetti di quelle, \* e con Ministri esperti nella pace e nella guerra, perche fono le loro notitie più del tempo presente, più soddissano a' dub-4 bij, s'apprendono maggiormente, e stancano meno.\*

Non paiano vani ad alcuno questi esperimenti per la buona educatione de' Figliuoli de i Rê, poiche mostra l'esperienza quante cose apprendono da sè stessi facilmente i Fanciulli, i quali non potrebbero con la cura de' suoi Maestri. Ne fano guidicati d'intrico questi mezzi, esendo che se per domante, correggere vu Catallo, fi sono inuititate

DEL SANVEDRA. PARTE I.

tante differenze di morfi, freni, e capefiri, e fi è
frieto tanto fopra di ciò; quanto maggiore deue
essere l'attentione in formare vn Prencipe persento,
il quale deue gouernare, non solo la Plebe ignorante, ma etiamdio i medesimi Maestri delle scienze,
Non è l'arte di Regnare dono della Natura, ma
della speculatione e dell'esperienza. E scienza delle scienze « Nacque con l' huomo la ragione di
Stato, e morirà con lui, senza essere persertamente
te intesa.

Non m'è ignoto, Serenissimo Signore, che tiène V. A. al lato così dotto, e fapiente Maestro, e così intelligente in utto f'elicità della Monarchia) che condurri V. A. con maggior eccellenza per questi sentieri delle scienze se dell'arti, ma sion ho pottuto tralasciare questi autertimenti, poiche se ben parla con V. A. questo libro; parla ancota con gli

altri Prencipi che sono e che saranno .

Linguam quam non nonerat, audiuit. Pfal.80.6.
 Itaque ludi magna ex parte imitationes effe debent carum rerum qua ferio postea sunt obeunde. Arist. Pol. 7.6.17.

Audiens fapiens, fapientior etit: & intelligens gubernaeula poffidebit. Preu.1.5.

Sapientiam omnium antiquorum exquiret Sapiens, & narra-

Sapientiam omnum antiquorum exquiret Sapiens, & narrationem Virorum nominatorum conferuabit. Eccl.39.1.
 Mihi videtur ars artium, & ficientia (cientiarum hominem regere animal tam varium, & multiplex. S. Greg. Nata.

in Apolog.



Et adornate d'eruditione.

#### IMPRESA VI.

DEL corpo di questa Impresa si valse lo Sposo nella Cantica, per significare l' ornamento delle virtà della sina Sposa, \* à che pare, alludano le foglie de Gigli che coronauano le colonne del

2 Tempio di Salomone per renderle perfette,\* il Can-3 delabro del Tabernacolo ciscondato di quelle, \* il che mi dà occasione di valermi dell'istello corpo per fignificare con il frumento le scienze, e con i gigli le buone lettere, ed arti liberali, co' quali de-

uono adornarsi. E non è aliena la comparatione, 4 poiche per le spiche intese Procopio i discepoli, \* 5 e per i gigli l'eloquenza il medessimo Sposo. \* Che fono le buone lettere, se non vna Corona delle

scienze? Diadema de' Prencipi le chiamò Cassio-6 doro. \* Alcune lettere coronauano gli Hebrei con vna ghirlanda. Pare che ciò fignisichino gli Allori, e l'Hedere de' Poeti, ed i siocchi variamente colorati de' Dottori. Occupino le scienze il centro dell'animo, la sua circonferenza però sia vna coroma di lettere polite. Vna prosessione senza notiria, DEL SAAVEDRA. PARTE I. 37

nè adornamento d'altre , è vna specie d'ignoranza , conciòfia che le scienze si danno le mani, e si fanno vn circolo, come fi vede nel choro delle noue Muse. Quale non stanca la maggior Sapienza, s'è feuera, e non fi sà far amare, e stimare con l'arti liberali , e le buone lettere ? Sono queste più necessarie nel Prencipe, affine di temperare con quelle la seuerità del Regnare, posciache per la sua gratia le chiamano humane. Qualche cosa di commune con gli altri deuesi vedere in lui, discorrendo di varij studij con asfabilità, e buona gratia, peròche non è la grandezza Reale, che confonde, ma l'indiscreta misura, come non è la luce del Sole, che offende gli occhi, ma la fua ficcità. E così conuiene . che con l'arti liberali s'addomestichi e s' adorni la scienza politica. Non risplendono più di quelle nella Corona i rubini, ed i diamanti negli anelli; e così non fono difdiceuoli alla Maestà quell' arti nelle quali opera l'ingegno, ed vbbidifce la mano, fenza che possa offendersi la grauità del Prencipe, nè la cura del gouerno; perche à diuerfe di queste s' applicarono diuerfi Prencipi ; l'Imperatore Marc' Antonino alla Pittura: Maffimiliano Secondo alla Scultura: Theobaldo Rè di Nauarra alla Poesia, ed alla Musica; al che parimente s'applica la Maesta di Filippo Quarto, Padre di V. A. quando depone le cure d'ambedue i Mondi. Alleuauano in quella gla Spartani la giouentù . Comendano per vtili alle Republiche questi esercitij Platone, ed Aristotile. E quando in essi non riposasse l'animo, possono affet. tarsi per ragione di Stato, perche al Popolo aggrada vedere trattenuti i pensieri del Prencipe, e che non stiano sempre forti nell' aggrauare la sua seruità . Erano per ciò grate al popolo Romano le delitie di Drufo. \*

Due cose deuono auuertirsi nell'yso di tali arti. Che si operino priuatamente trà i più domeslici , come saceua l' Imperatore Alessandro Seuero , ancorche sosse molto eccellente nel suono e nel canto.

Perche negli altri canfa disprezzo il vedere occupata con il plettro, ò con il pennello la mano, che impugna lo scettro, e gouerna vn Regno . Offerua. fi più questo quando è entrato nell'età, in cui deuono hauere maggior parte le publiche cure, che i particolari trattenimenti: esfendo tale la nostra Natura, che non accusiamo vn Prencipe, nè ci pare che perda il tempo, quando sta otioso, ma quando fi trattiene in quelle arti. La seconda, che non s'impieghi molto tempo, nè ponga il Prencipe tutto il fuo fudio in effere eccellente in quelle , \* perche fonderà poi la fua gloria, più in quella vana eccellenza, che in quelle del gouerno, come la fondauz Nerone, rilafciando le redini d' vn' Imperio, per reggere quelle d'vn carro, e pregiandofi più di ben sappresentare nel Teatro la persona di Comico, 2.21. che nel Mondo quella d'Imperatore. Ben pretten-

sit.5. ne questo inconueniente il Rè Don Alonfo nelle 2.2. fue partitioni ; allora che trattando della moderatione di questi trattenimenti , diffe . E percio il Rè , che non sapesse ben valersi di queste cose , conforme babbiamo detto di sopra , senza il mancamento , e malatardanza, che di là gli verrebbe, e per feguirgli anco da ciò gran danno, che annilirebbe la sua operatione , lasciando le cose maggiori , e buone per le vili. Questo abuso del Prencipe d'apprezzare più le arti, che la scienza di Regnare, fu dal Poeta in.

questi versi elegantemente accusato .

Virg.6

Acn.

Excudent aly Spirantia mollius ara, Credo equide viuos duceat de marmore vultus Orabunt caussas melius ; Cælique meatus Describent radio , & Surgentia sidera dicent . Tu regere Imperij Populos Romane memento , Hatibi erunt artes , parique imponere morem , Parcere Subiettis, & debellare Superbos.

La Poesia, benche sia parte della Musica, poiche quello ch'opera in esso il graue, e l'acuto operano nella Poesia, gli accenti, e le consonanti, ed è più nobile impiego, essendo quella della mano, e que-

DEL SAAVEDRA. PARTE I.

fta del folo intelletto : quella per dilettare, e quefta per infegnare dilettando. Con tutto ciò non pare che conuenga al Prencipe, perche sospende molto la fua dolcezza le attioni dell'animo, & innamo. rato de' suoi concetti l'intelletto, come del suo cana to l' Vignuolo, non sà restare di pensar in quelli, e s'acuifce tanto con la fottigliezza della Poesia, che dapoi fi rinolta, e torce nel duro, ed aspro del gouerno, \* e non trouando in esto quella dilettatio- 10 ne che ne' versi, lo sprezza, ed abborrisce, e lo la-Icia in altrui mano, come fece il Rè d' Aragona. Don Giouanni il Primo, che otiofamente confumaua il tempo nella Poesia, facendo venire dalle Prouincie remote i più eccellenti in quella , fino che impatienti i fuoi Vasfalli contro di lui si folleuarono, e diedero legge al fuo otiolo diuertimento : Però esiendo così familiare nelle Corti, e neº Palazzi la Poesia, e facendo cortigiani e pacifici gle animi, fembrerebbe molto ignorante il Prencipe se non hauesse alcuna notitia di quella , e sapesse -taluolta adoperarla; e così fe gli può concedere qualche applicatione, che lo desti, e faccia intelligente. Molte graui poesie vediamo di quelli che ressero il Mondo, ed hebbero il Timone della Naue della. Chiefa con applauso vniuersale delle Nationi.

Sogliono i Prencipi applicarsi all' Arti della difillatione, e se ben'è nobile trattenimento, in che
si scoprone effetti, e secreti notabili della Natura,
è d' huopo tenerli molto lontani da quelle: \* perche facilmente la curiosità pissa all'Alchimia; ed in
quella si tinge l' auarità, procurando fermare l' air
gento viuo, e sare argento ed oro, nel che vanamente si consuma il tempo con derissone di tutti; e si
spendono le ricchezze presentipe i le' future; dubbiose, ed incerte. Pazzia, che solo si cura con la
morte, impegnata vna esperienza con l'altra, senza auuertire, che non vè pietra Fiososa più ricca
della buona economia. Per quella, e per la negotiatione, e non per la scienza chimica deues intendere

- dere quello che diffe Salomone, che niuna cofa v'-32' era più ricca che la Sapienza, \* come s'esperimentò nel medefimo , hauendo faputo vnire col Commercio in Tarsis, ed Offir grandi tesori , per i quali non fi feruirebbe di flotte esposte a' perigli del Mare, fe potesse moltiplicarle con i crocciuolise chi tutto efa-
- 13 mino, \* ed hebbe scienza infusa, hauerebbe ( se fosse stato possibile) acquistato, ed adoperato quefto fecreto . Nè deue credersi che lo permetterà Dio, perche si confonderebbe il commercio delle genti . il quale consiste nelle monete lauorate di metallo pretiofo e raro .
  - Wenter trus ficut acerums tritici, vallatus lilijs. Cant. 7. 2. 2 Et super capita columnarum opus in modum Lilij posuit : perfectung; eft opus columnarum. 3. Reg.7.22.

3 Ac Lilia ex ipio procedeutia. Exed.25. 31.

Spice nomine vt ego quidem fentio , discipulorum catum intellexit. Procop.in c.17. Ifa.
5 Labia eius lilia diftillantia myrrham primam. Cant. c.13.

Diadema eximium impretiabilis notitia literarum, perquam dum veterum prouidentia discitur, regalis Dignitas sem-per augetur. Cassiod. 12. var. 1. Aloys. Nou. Sch. proph. c. 5.

Nec cuiquam Iudici graues aures studijs honestis, & volu-ptatibus concessas impartire. Tac. lib. 14. ann.

2 Nec luxus in iuuene adeo difplicebat : hoc potius , intenderet , diem edificationibus , nochem comunis traheret , quam folus, & nullis voluptatibus auocatus, maftas violentias & malas curas exerceret. Tac.lib.z . aun.

· Hzc tria ad disciplinam spectari oportet vt medium tenez-

tur, vt fieri potfit, vt deceat. Arift.1.8.pol.c.7. To Vile autem exercitium purandum eft, & ars, & disciplina

- quacumque corpus, aut animam, aut mentem liberi hominis ad vium, & opera virtutis inutilem reddant. Ariff.lib. 8. Pol. 6.2.
- BE In fuperuacaneis rebus noli ferutari multipliciter . Ecel. c.
- na Quid Sapientia locupletius , que operatur omnia? fi autem fenfus operatur : quis horum que funt, magis quam illa eft artifex ? Sap.c. 8. 5.

33 Et difputauit fuper lignis à cedro, que eft in Libano , víq: ad Hyssopum que egreditur de pariete. 3. Reg. 6.4. 33.

### DELL

# IMPRESE POLITICHE

DI D. DIEGO SAAVEDRA.

PARTE SECONDA.

Come deua nelle sue attioni diportarsi il Prencipe.



Riconosca le cose come sono, senza che le accrescano, ò diminuiscano le passioni.

IMPRESALVII.



Ascono con noi gli affetti , e la ragione giunge dopò molti anni, quando li troua di già impadroniti della volonti , che li conofce per Signori , guidata da vna falfa apparenza di bene , fin che la ragione prendendo forze col tem-

po, e con l'esperienza, riconosce il suo Imperio e so oppone alla tirannia delle nostre inclinationi, ed appetiti. Tarda più ne' Prencipi questo conoscimento, perche con le delitie de' Palagi sono più robati gli affetti: e perche le persone, che gli affishono, aspirano all'autorità, e oquas sempre entra la gratia per la volontà, e non per la ragione, tutti i applicano in lusingare, e porreaguati à quella, ed ottenebrar questa. Conosca dunque il Prencipe quest'arti; armis contro i suoi affetti, e contro quelli, che di essi per gouernarlo si vagliono:

Trouasi gran trascuraggine in comporre gli animi de' Prencipi: Estirpiamo col tempo l'herbe infruttirofe, che nascono trà le messi, e lasciamo crescere in loro i mali affetti , e paffionia che s' oppongono alla ragione. Tengono i Prencipi molti Galeni per il corpo, ed appena vn Epitetto per l'animo, il quale non patisce minori perigli, ed infermità; anzi fono tanto più graui , che quelle del corpo, quanto è più nobil parte quella dell' animo. Se in quello vi fosse fronte, in cui si trasmettesse la pallidezza de suoi prani affetti, haneressimo compassione di molti, che giudichiamo felici, e tengono accesa la alma s con la febbre de' fuoi appetiti. "So a vedeffe l'animo d'vn Tiramo, scoprirebbonsin quelle i segni, e le macchie delle fue passioni. Leuansi nel fuo petto furiose procelle d'affetti con le quali pertirbata, ed offuscata la ragione, non conosce la verità, ed apprende le cose non come sono, ma come gliele propone la passione. D' onde nasce la diversità de' giudicii, ed opinioni, e la stima varia degli oggetti conforme la luce, che se gli pone . Non in altra maniera à noi fuccede con gli affetti, che quando miriamo le cofe con gli occhiali lunghi, doue per vna parte si rappresentano molto accrescinte, e corpolenti, e per l' altra molto diminuite, e picciole. Sono gl'istessi i christalli, e le cose sono le medesime ; consiste però la differenza, che per vna parte passano le specie, ò i raggi visuali dal centro alla circonferenza, con che si vanno dilatando, e moltiplicando, e fi raffigurano maggiori i corpi, e per

DEL SAAVEDRA. PARTE II. .43 Paltra passano dalla circonferenza al centro e giungono diminuiti. Tanta differenza vi è nel mirare di questa , e di quella maniera le cose . Nell' isteffo tempo (ancorche in diuersi Regni) mirauano la Marfuccessione alla Corona l'Infante Don Giacomo , Hijp. figliuolo del Rè Don Giacomo d'Aragona il Secondo , e l' Infante Don Alonfo figliuolo del Re Don Dionifio di Portogallo. Il primo contro il volere del padre suo la rinunciò, ed il secondo procuraua conl'armi leuarla al suo dalla fronte. Consideraua l'vno le cure , ed i pericoli del regnare , ed eleggeua la vita religiosa per più quieta e felice. Giudica. ua l'altro inutile e pesante la vita senza il comando, e lo scettro, e preponeua il desiderio e l' appetito di regnare alla legge di Natura . Miraua l' vno alla circonferenza della Corona, che si termina in fiori, e gli parea viltofa, e diletteuole. Conside-

raua l'altro il punto , ò centro di quella , d'onde escono le linee delle cure e fatiche.

Tutte le attioni degli Huomini tengono per fine alcuna specie di bene, \* e perche c'inganniamo nel 2 fuo conoscimento, erriamo. La maggior grandezza ci par picciola in nostro potere, e nell'altrui molto grande . Non conosciamo i vitij in noi , e gli offeruiamo negli altri. Quali Giganti ci fi rappresentano l'intentioni tiranne degli altri ; quali Nani le nostre. Teniamo per virtu i vitij, volendo che l'ambitione sia grandezza d'animo, la crudeltà giustitia , la prodigalità liberalità , la temerità valore , fenza che la prudenza giunga à discernere l'honesto dal cattino , el'vtile dal dannoso . \* Cosi c'ingan- 3 nano le cose quando le miriamo per vua parte degli occhiali de' nostri affetti o passioni . I benesitij solamente deuono mirarsi per ambe . Paiono sempre quelli che si ricenono molto grandi, quelli, che si conferiscono molto piccioli. Non solamente così pareuano al Re Don Henrico il Quarto, ma etiam- hift. dio gli obliaua , e teneua folo prefenti i beneficij s Hife che riceucua, e come debito trattaua di pagarli to-264

Ro. Non penfi il Prencipe, che fia la mercè, che fia, marca, con cui refti segnato per ischiauo chi la riceue, che non sarebbe questa generosità, ma tirannia, cd vna specie di commercio delle volontà, come de'schiaui nelle coste di Guinea, comprandone he à prezzo di gratte. Chi dà non deue pensare, che imponga obligatione. Quello che riceue, pensi, che rimane con quella. Imiti dunque il Prencipe
Dio, il quale da liberalmente, e non rimprouera. \*

Nelle rifolutioni di muouer la guerra: ne' trattati della pace : nell'ingiurie che fi fanno : in quelle che fi riceuono, fiano sempre gl' istessi i cristalli della ragione, per onde fi mirino con egualità . A niuno conviene più questa differenza, e giustit ia. nella confideratione delle cofe, che al Prencipe, ch'è il fedele del fuo Regno, e deue fare perfetto giudicio delle cofe , perche fia prudente il fuo gouerno, le cui bilance anderanno sconcertate, se in quelle peferanno i fuoi affetti e paffioni, e non le pareggierà la ragione. Convienfi per tutto quefto, che sia grande la cura, e l'attentione de' Maeftri in disingannare l'intelletto del Prencipe ; dandogli à conoscere gli errori della volontà, e la vanità delle fue apprentioni, perche libero e difappaffionato faccia perfetto esame delle cose . Conciosia che fe si considerano bene le cadute de gl' Imperij, le mutationi de gli Stati, le morti violente de' Prencipi ; quafi tutte nate fono dalla innobbedienza degli affetti e paffioni, alla ragione. Non hà il publico bene inimico maggiore che quelle, ed i fini particolari .

Non è mia dettatura, che si tronchino gli affetti, è si mortischino nel Prencipe; perche senza di quelli resterebbe inutile à tutte le generose attioni, non hauendo la Natura conferito in vano l'amore, l'ira, la speranza, ed il timore, i quali se non sono virti, sono compagni di quella, e mezzi con che si acquista, e con che più sicuramente operiamo. Consiste il danno nell'abuso, e dissordine di quellisch'è quel-

DEL SAAVEDRA. PARTE II. lo , che si deue correggere nel Prencipe , procurando che nelle sue attioni si gouerni non co' suoi affetti, ma con la ragione di Stato. Nè anco quelli che sono ordinari i negli altri Huomini, si connengono alla Maestà. \* Nella sua ritiratezza annoiar- \$ fi foleua Carlo Quinto, ma non quando rapprefentaua la persona d' Imperatore . E' più allora il Prencipe, vn'Idea di Gouernatore, che Huomo Più di tutti che di sè . Non deue operare per inclinatione, ma per ragion di gouerno. Non per proprio genio, ma per arte. Deuono i fuoi costumi esfere più politici, che naturali. I fuoi desiderii hanno da nascere più dal cuore della Republica, che dal fino . I Prinati fi gouernano à fino piacere , i Prencipi conforme alla conuenienza comune . Neº priuati è doppiezza il dissimulare le sue passioni; ne' Prencipi, ragion di Stato. Ninno affetto fi scopri in Tiberio , quando Pifono , efeguita per ordine fuo la morte di Germanico, gli comparue dinanzi. \* 6 Chi tutti gouerna, deue con tutti cangiare d' affetti, ouero mostrarsi, se sarà conueniente, nudo di ? quelli. \* Vna stessa hora lo hà da vedere seuero e benigno: amministratore di giustitia, e di clemenza: liberale, e parco; fecondo la varietà de' casi . \* & nel che fù gran maestro Tiberio, scoprendosi nella fua fronte così misti i segni dell'ira, e della manfuetudine, che non poteuasi da quelle penetrare l'animo fuo . \* Il buon Prencipe domina sè stesso . 9 e serue al popolo. Se non si vince, e simula le sue inclinationi naturali , opererà sempre vniformemente, e si conosceranno da quelle i suoi fini, contro yn principale documento politico di variare le fue attioni , per rendere gelofi gl'intenti . Pericolano tutti i Prencipi, perche viene penetrata la loro natura, e con questo gli vincono la volontà, la quale tanto conuiene mantener libera per sapersi gouernare. Conoscendo i Ministri l'inclinatione del Prencipe, l'adulano, dando ad intendere, che fono dell'istesso humore. Seguono le sue pertinacie .

the fire se Pourriche. Quando farà di mestieri guadagnare gli animi, e l'applaufo comune, finga il Prencipe, d'amare ò d'abborrire l'istesso, che ama, e d'abborrife il Popolo.

Trà gli affetti, e le passioni annouera Aristotile la Verecondia, e l'esclude dal numero delle virtù morali, perche è vn timore dell'infamia, e fembra non poter cadere nell'Huomo, ch'è buono e constante, il quale operando in conformità della ragione, di niuna cosa vergognar si deue . Chiamala 10 però S. Ambrogio virtù, che dà norma all'attioni. \* Il che potrebbesi intendere di quell'ingenua vergogna, e naturale, che ci preferna d' incorrere nelle cofe turpi ed ignominiofe, ed è fegno d'vna buona natura, ed argomento, che nell'animo fono i femidelle virtà, ancorche non ben' radicati', e che parla Aristotile della vitiofa ed intemperata Vergogna, che è nociua alle virtù; così come vna lieue rugiada nutrifce , e foftenta l'herbe ; fe passa ad effer brina , le cuoce ed abbrucia . Niuna virtù tiene libero esercitio, doue que la passione soprabbonda , e niuna è più dannofa ne' Prencipi ,' nè che più si pasca nella generosità de' suoi animi, la cui candidezza ( se pur non è poco valore ) si vergogna di negare, di contradire, di riprendere e di caffigare. Ritiranfi nella fua grandezza, ed in quella fi fgomentano, e s'impauriscono, e di signori si fanno schiaui di sè stessi e degli altri . Spargesi ne' lor volti il colore della Vergogna, che douerebbe flare in quello dell'adulatore, del menzognero, e del colpeuole, e suggendo da sè medesimi, si lasciano ingannare, e gouernare. Offeriscono e danno ciò che è loro chiesto, fenza esaminare meriti, resi alla dimanda. Seguono le altrni opinioni, quantunque conoscano, che non sono sicure, perche non hanno costanza per replicare, eleggendo anzi esfere conuinti che conuincere. Quindi nascono grauissi-

mi inconuenienti a' loro, ed a' fuoi Stati. Non fi deue turbare la fronte di quello che regge, deue femDEL SANVEDRA. PARTE II. 49

pre mostrarfi serena e costante . \* E così molto conniene curare ne' Prencipi questa passione , e rompergli questo naturale impaccio, armandogli di va. lore e di costanza l'animo ed il volto, contro la lufinga , la menzogna , l'inganno e la malitia , affinclie possano riprenderle, e castigarle, conseruando in tutte le sue attioni e moti, la Regia integrità . Fù questo affetto ò debolezza ne i Rè Don Giouanni il Secondo, e Don Henrico il Quarto molto poderofa, e così tanto pericolò in loro la riputatione, e la Corona . Richiedesi nella cura di questa passione molta destrezza, perche se bene gli altri vitij deuono tagliarsi dalla radice come i pruni ; deuesi questo potare solamente, leuandogli la superfluità, e lasciando viua quella parte di Vergogna, ch'è delle virtà custode, e quella che compone tutte le attioni dell' Huomo , poiche fenza questo freno resterebbe indomito l'animo del Prencipe, e non considerando l'indecenza, ed infamia, feguirebbe facilmente i fuoi occhiali , facilitati dal potere , e fi precipiterebbe. Se appena con buone arti puossi conferuare la Vergogna, \* che sarebbe fe da noi steffi ce la leuassimo ? Perdendola Tiberio, si diede in preda à tutti i vitij , e tirannie . \* Perciò diffe Pla- 15 tone , che temendo Gioue si perdesse il genere humano , comandò à Mercurio , che ripartifle fra gli Huomini la Vergogna e la Giultitia , perche si poteffe conferuare.

Nonè meno dannofa ne' Prencipi, nè molto da questa passione distante, quella della Commiseratione, quando facilmentes' impadronise dell'animo, e non lassia che operi la ragione e la giustitta, possiache condolendosi d'attrissare con la riprensione, ò eol castigo altrui, non s'oppongono agl'inconuenienti ancorche gli conoscano, e lasciano correr le cose. Fannosi fordifalle querele del Popolo. Non gli muouono à compassione i publici dannise la tengonio di trè, ò quantro che sono autori di questi. Trouansi nell'altrui delitto confusi, e per distributore.

AS IMPRESE POLITICHE

parfi da sè steffi , eleggono anzi il distimulare , ò il perdonare, che il verificarlo . E' debolezza della ragione, e codardia della prudenza; ed è molto neceffario curare con tempo questa infermità dell' animo, ma con la stessa auuertenza, che la vitiofa Vergogna; perche si recida solamente quella parte di Commiseratione vile ed essenminata, che impedifce l'operare virilmente, e si lasci quella generosa 14 compassione, (virtù propria del Principato) \* quando lo detta la ragione fenza danno della publica. quiete. Vinconsi l'vna e l'altra passione di Vergogna e di Commiseratione, e si soggettano con alcuni atti opposti à quelle, che asciughino e dissecchino quella mollitie del cuore, quella fragilità dell'animo, e lo facciano robusto, liberandolo da questi fernili timori . In poche volte , che posta il Prencipe , (ancorche sia in cose minori ) tenere l' animo fermo, e costante, e riconoscere la sua potestà ed obbligatione, potrà dapoi fare lo stesso nelle maggiori . Confifte il tutto in fuilupparfi vna volta , e farfi temere e riuerire .

Altre due passioni sono dannose alla giouentù, il Timore, e l'oftinatione. Il Timore, quando il Prencipe teme il tutto, e diffidato delle fue attioni, non s'arrifchia parlare, nè operare. Pensa in cosa niuna faper configliare, ricufa l'vscire in publico, ed ama la folitudine, Nasce questo dalla femminile educatione, difgiunta dall' humano commercio, e dal mancamento d'esperienze, e così curasi con quelle, introducendogli audienze de' Sudditi, e de' Foreftieri , e conducendolo per le vie e piazze , affinche conosca la Gente, e concepisca le cose come sono, e non come gliele dipinge l'immaginatione . Habbiano libero nel fuo appartamento ingresso, e communicatione i Gentil'huomini della Camera di fuo Padre , ed i Cortigiani di Valore , Ingegno, ed Esperienza; come si praticò nella Spagna sino al tempo del Re Filippo Secondo, il quale esperto nelle diffolutezze del Prencipe Don Carlo suo Figliuolo, DEL SAAVEDRA. PARTE II. 49 ristrinse la comunicatione degli altri, e suggendo da vn' inconueniente, diede in vn'altro più facile à succedere, ch'è la ristratezza, dannosa in chi deue

comandare, e farsi vbbidire.

L'offinatione è parte del Timore, e parte d' vn' Ignoranza naturale, quando il Prencipe non vuole operare, e fi ftà quieto à villa dell'ammae stramento. Curasi questa frigidità dell'animo col suoco, e gli stimoli della Gloria, ponendo à poco à poco il Prencipe nel camino, & escaltandogli i passi che farà, ancorche sia con diseguali, o sinte lodi.

x Si recludantur Tirannorum mentes, poffent afpici laniatus,
 & iĉtus, quando, yt corpora verberibus, ita fæutia,libidine, malis confutis, animus dilaceretur. Tac. 1.9. an.
 2 Omnia namque cius; quod fecciem boni præfert gratia, om

nes agunt. Arift.lib.1. Pol.c.1.

3 Pauci prudentia honelta ab deterioribus, vtilia ab noxijs difeernunt. Tac.lib.4.ann. 4 Oui dat omnibus affluenter, & non improperar. Iaco. c. 1. 4.

4 Qui dat omnibus affluenter, & non improperar. Iaco. c.t.5.
5 Regnum est ita viuere, vt non modo homini, sed ne cupidi-

tati quidem feruias. M.Tull. in orat. pro Sill.
6 Nullo magis exterritus eft, quam quod Tiberium fine mifera-

tione, fine ira obstinatum, clausumque videt, ne quo affectu perrumperetur. Tac. lib.3. ann. 7 Istud est sapere, qui, voicumque opus sit, animum possis

flectere. Teren.

8 Tempori aptari decet. Sen in medi.

9 Haud facile quis dispexerir illa in cognitione mentem Principis, adeò vertit, ac milicuit iræ, & clementiæ figna. Tac. Ilb. 3. ann.

10 Pulera virtus est verecundia, & 'uauis gratia, quz non solum in satis, sed etiam in ipsis spectatur sermonibus, ne modum prætergrediaris loquendi ne quid indecorum sermo resonet tuus. S. Am; ros.

11 Quorundam parum idonea est verecundia rehus ciuilibus, quæ firmam frontem defiderant. Seneca.

12 Vix artibus honestis pudor retinetur. Tac.lib.14. annal. 13 Postrémò in scelera sinul ac dedecora prorupit postquam remost pudore, & metu, suo tantum ingenio vtebatur. Tac.lib.6. ann.

14 Principatus enim proprium est misereri. S. Chrys.



Nè l' ira s' impadronisca della Ragione.

#### IMPRESA VIII.

F V' con l'Unicorno molto auuertita la Natura Posegli tra gli occhi l'armi dell'Ira. Ben' è di mestieri che si miri con due luci questa passione, così tiranna dell' attioni , così dominatrice de' moti dell'animo. Con la stella fiamma, che accende s'abbacina. Solo il tempo dalla pazzia la distingue. Non è vn'Huomo nell'Ira il medefimo, che prima essendo che con quella esce fuori di sè. Non hà di I quella bifogno la Fortezza per operare, \* poiche questa e costante, quella varia; questa fana, e quel-2 la inferma . \* Non si vincono le battaglie con la vanita, e leggierezza dell'Ira. Non è Fortezza. quella, che il muoue senza ragione. Niuna infermità dell'animo è più contraria al decoro del Prencipe, che questa, conciòfiache suppone l'adirarsi irreuerenza, ò riceuuta offesa. Ninna più opposta al fuo víficio, poiche niuna turba più la serenità dell'intelletto, che così chiaro fi ricerca in quello che comanda. Il Prencipe, che si lascia condurre dall'-

ra

DEL SAAVEDRA. PARTE I. SI

Ira mette nella mano di chi lo irrita le chiaui del fuo cuore, e gli dà potestà fopra sè stesso. Se terrebbe per offesa, ch'altri gli sconciasse il manto Reale, tenga per riputatione, che niuno gli fcomponga l'animo . Scopririano facilmente i fuoi difegni, prenderiano il suo volere gli aguati d'vn corruccio.

L' l'Ira vn tarlo, che fi nutre e pasce nella porpora . Non sà effere tolerante il potere . Genera la pompa Superbia, e la Superbia l'Ira. Delicata è la conditione de' Prencipi; Specchio, che facilmente fi macchia. Cielo che con lieui vapori fi turba e fulmina faette. Vitio, che ordinariamente cade negli animi grandi, e generofi, impatienti, e che male sopportano, à guisa del mare, il quale essendo vn corpo così poderofo, e nobile, fi commuoue, ed agita à qual si voglia sossio di vento. Se ben dura più ne' petti de' Regi, che in quello la procella: principalmente quando interuengono effese d'honore, poiche non par loro poterlo ricuperare fenza la. vendetta . Giammai puote il Rè D. Alonfo il Terzo Marobbliare la discortesia del Rè Don Sancio di Na- Hilp. uarra, percche data la battaglia di Arcas fe ne ritornò alla sua Corte senza licentiarsi da lui , nè si placò nell'offesa, fin che non gli tolse il Regno. E l'Ira de' Prencipi fimile alla polue , la quale accendendofi non può lasciar di fare il sno effetto. Mesfaggiera della morte la chiamò lo Spirito Santo; \* 3 e così molto conviene, che viuano fempre Signori di quella . Non è bene , che , chi deue comandare à tutti, vbbidisca à quetta passione. Considerino i Prencipi, che non fu per ciò posto nelle sue mani per iscettro cosa, con cui potessero offendere, e se portano i Regi tal volta dinanzi vno stocco nudo, è infegna di Giustitia, non di Vendetta; ed anco allora la porta altra mano, perche s' interponga il comandamento frà l'Ira e l' esecutione . Pende la publica falute da' Prencipi, e faciln:ente pericolerebbe se tenessero così precipitoso Consigliero come è l'Ira . Chi farebbe dalle fue mani ficuro ? ef-

12 IMPRESE POLITICHE

E-10. impulso. E perche l'ira del Rè ( disse il Rè Don tit. 5. Alonso nelle sue partitioni) è più sorte, e più dannosa, che quella de gli altri buomini, perche può più tosto darle esceutione, deue perciò essere più cauto, quando l' haurà, in saperla sossere. Sei Prencipi si vedessero quando ono adiratti; conoscrebbero, ch'è disordine indegno della Maestà, la cui quiete, e dolce Armonia delle parole, e dell'attioni, più deue attrahere, che spauentare, più lasciarsi annare che fassi tempere.

Reprima dunque il Prencipe gli effetti dell'Ira; e fe non; sofpenda il suo surore; e pigli tempo all'
Lio. escentione; conciò sia che, come diste il medesimo
tit.5. Rè D. Alonso. Dene il Rè sosserir nello suegno, sim
profito; conciò sia che potrà discernere la verirà; e fare con ragione quello; che farà. Esperimentò in si
questo inconueniente l'Imperatore Teodosso, e se
ce vn'editto; che non s'esguissero le sentenze ca
pitali sino dopò à trenta giorni. Fù questo decreto
fatto prima da Tiberio sino à soli dicci, ma non vo
leua che si riuccasse la sentenza. Prudente se sos
se si riconoscesse da quello; Tiberio però; come tanto

crudele, di quella non fi feruiua. \* Ad Augusto Cesare consigliò Atenodoro, che non dasse ordini adirato, senza hauer prima pronuntiate le ventiquattro lettere dell'abecedario Greco. Essendo l'ira adunque, vn breue surore, opposto

Attendo l'ira adunque, vn breue turore, opposibe alla tardanza della confulta, il suo rimedio è il configlio, non risoluendosi il Prencipe all'efecutione, sino ad hauersi configliato. Sprezzò la Regina Vathi l'appello del Rè Afsuero, ed ancorche si sidensibe all'irriuerenza, non deuenne al castigo, sin che non hebbe preso il parere de' Grandi del suo

Regno. \*

La conferenza fopra la riceuuta ingiuria maggiormente accende l'ira, perciò prohibì Pitagora, che DEL SAAVEDRA. PARTE II. 53

che con la fiada non fi feriffe il fuoco, perche l'agitatione auniua più le fianme, nè tiene maggior rimedio l'ira, che il filentio, e la ritiratezza. Per sè ftessa fi consuma, ed estingue. Anco le blande parole fogliono ester rugiade sopra la fornace chemaggiormente l'accendono.

Soggiorna l'Ira nell'orecchie, ouero almeno è fompre esposta ad esse, deue queste custodire il Prencipe affinche non l'oblighino sinistre relationi à disordinars sacilmente con quella. \* Credo per questo che non tenesse orecchie la Statua di Gione in Creta, perche sogliono essere in quelli, che gouernano, di maggior danno che prositto: Io le reputo necessarie ne' Prencipi, quando siano caute, e si consiglino con la prudenza, senza lasciarsi guidare dalle prime impressioni. E conueneuole in essi l'Ira, quando la muote la ragione, e la compone la prudenza. Doue non è l'Ira manca la Giustitia. \* 8 La souerchia patienza augumenta i vitij, e sa arrifichiata l'ybbidienza.

Sopportare il tutto, ò è ignoranza, ò feruitù; ed alle volte poca fiima di sè medefino. Il perfeuerare nell'Ira, per vendetta de torti, e per lafciare esperimenti d'ingiurie fatte alla dignità Reale, non è vitio, ma virtù, nel che non resta offesa la Man-

vitto, ina vittu, net che non retta ornera la Manfuetudine. Chi più pacifico, e manfueto che Dauide? Huomo fecondo il cuore d'Iddio: \* così dol. 10 ce nelle vendette, e così castigato nelle sue Ire, che tenendo nelle mani il suo nemico Saulle, si contentò leuargli vna falda del vestimento, ed anco dopò si pentì d' hauerglielo tagliato; \* e con tutto que-11 so hauendo Amone fatto radere le barbe, e lacera-

re le vesti degli Ambasciatori, i quali mandaua a condolersi per la morte di suo Padre, credendo che fosse frosse mante di suo Padre, credendo che fosse su guerra, e prese le Città del suo Stato, de faccheggiò, facendo legare i suoi Cittadini, e battere con sagelli di serro, e possia comandò, che

fossero trinciati con coltelli, ed arrostiti ne' forni. 12

Crudeltà, ed eccesso d'Ira parerà questo à chi non saprà, ch'è tutto necessario per curare le ferite delle irreuerenze, che non restino vestigii di quelle . Col ferro, e'l fuoco minacció Anaxarfe le Città, e Prouincie, che ad vn suo decreto non vbbidistero, e che lascerebbe esempio del suo disprezzo, ed in-13 obbedienza agli Huonini, ed alle bestie. \* Da Dio possiamo apprendere questa po itica nell'estremo rigore, che senza offesa della sua Misericordia vsò contra l'Efercito di Siria, perche lo chiamarono Dio

14 de' Monti. \* E' parte della Republica la Souranità de' Prencipi, nè possono rinunciare alle sue offefe, ed inginirie .

E parimente lodeuole e molto importante ne' Prencipi quell'Ira, figliuola della ragione, che stimolata dalla gloria obliga alle cose ardue e gloriofe, fenza la quale niuna cosa grande si può incominciare nè finire. Questa è quella, che con generofi fpiriti pasce il cuore, e lo mantiene animoso per vincere difficultadi . Cote della Fortezza la chiamarono gli Accademici , e compagna della Virtà

Plut. Plutarco .

Nel principio del Regnare deue il Prencipe diffi-Mar. mulare l'Ira, e perdonare le offese auanti riceuute, Hisp. come fece il Rè Don Sancio il Forte, quando successe nella Corona di Castiglia. Con l'Imperio si muta la Natura, così denon cangiarfi parimente gli affetti, e le passioni. Sarebbe superchieria del potere, vendicarsi di chi già vbbidisce. Questo considerò il Rè di Francia Luigi Duodecimo , allora ch'effendogli proposto, che vendicasse l'ingiurie fattegli mentre era Duca d'Orliens , difie : Non connient ad un Rè di Francia vendicare l'ingiurie del Duca d' Orliens .

L' offese particolari fatte alla persona e non alla dignità, non deuono dal Prencipe effer vendicate con la forza del potere, perche fe ben paiono infeparabili, conuiene in molte attioni fare questa diflintione, affinche pon fia terribile, ed odiofa la

DEL SAAVEDRA. PARTE I. Maestà. In ciò stimo fondossi la risposta di Tiberio. quando difle, Che fe non teneua Pifone maggior colta nella morte di Germanico, ch'effersi rallegrato di quella, e del suo dolore, non voleus castigare l'inimicitie prinate con la forza del Prencipe . \* Non deue all' - 15 incontro vendicare il Prencipe l'offese fatte alla carica, ò allo Stato, lasciandosi guidare tosto dalla passione, e sacendo riputatione la vendetta, quando conviene differirla per altro tempo, ò perdonare conciòfiache non hà l'Ira ad effere ne' Prencipi mouimento dell'animo, ma della publica conuenienza. A questo mirò il Rè Don Fernando il Cat-Mar. tolico, quando hauendogli il Rè di Granata ricufa- Hife. to il tributo, che foleuano pagare i fuoi Precessori, dicendo ch'erano di già morti, e che nelle sue Zecche non si lauoraua oro, nè argento, ma si formauano scimitarre e scrri di lance . Dissimulò questa libertà, ed arroganza, e flabilì tregue con lui, rimettendo la vendetta al tempo che le cose del suo Regno fossero fedate, nel che più consigliò col publico bene, che con l'Ira fua particolare. \*

E' altresì víficio della Prudenza diffinulare l'Ira, e gli fdegni quando fi prefume, che possa venir tempo, che fia dannoso l'hauergli palestai. Quindi il Rè Cattolico Don Fernando, ancorche l'haueste min ro molto offeso i Grandi, simulò con lovo quando mispelascio il gouerno di Castiglia, e si ritirò in Aragona, suilluppandosi con si grato sembiante da loro, e fenza dichiararsi dell'offeso riccutte, come se haueste preueduto, che douesse ritornare al gouer-

no del Regno, conforme successe dapoi .

Vn petto generoso dissimula le ingiurie, nè le cancella con l'esceutione dell'Ira, ma con l'isseta fue imprese ne prende nobile e valorosa veadetta. Mormoraua vn Caualiero (quando il Rè D. Fernando il Pio era fotto Siuiglia) di Gazzia Perez de Vargas, che non fosse di suo lignaggio l'ondeggiato scudo, che portaua : dissimulo quelti l'ossesa, e nel dare vn'assalto à Triena, s'auanzò, e così, valoro-

C 4 fa-

66 IMPRESE POLITICHE

famente combattè, che trasse lo seudo fracassato e coperto di siette, e volgendos all'Emulo suo, chera in luogo sicuro disse: Con ragione ci levate lo scudo di nostro lignaggio, poiche lo ponemmo in tali perigli; coi meglio lo meritate, che più lo cusso discono molto sofferenti nelle calunnie coloro che si trouano liberi da quelle, ne è eminor valore vincere

questa passione che l' Inimico.

Accendere l'Ira del Précipe non è meno perigliofo, che dar suoco ad vua mina, ò ad vn pettardo,
ed ancorche sia in proprio fauore, è prudenza il temperarla, principalmente quando è contra poderose
persone, atteso che sogliono tali sdegni ritorcersi
dapoi in danno di chi li cagiona. In questo si fondarono i Mori di Toledo, quando procurarono placare lo sdegno del Rè Don Alonso il Sesto contro

Fifi. care lo sdegno del Rè Don Alonso il Sesto contro Hisp. l'Arciuescouo di Toledo, e contro la Regina, perche gli hauestero leuata la Moschea senza ordine suo. Due saggi auuertimenti si cauano da questa... dottrina: il primo, che i Ministri deunon rappresentare dolcemente al Prencipe (quando è obligatione del suo visicio) le cose che possono accenderciti l'arcia consensati discusso. A menta turbate l'

17 gli l' Ira ò caufargli difgufto, \* perche turbato l'animo fi rinolge contro chi le riferifce, ancorche non tenga colpa, e lo faccia con buon zelo. Il fecondo, che non folo deuono procurare con deflezza di temperare l'Ire fue, ma occultarle. Que' due Serafini (ministri d'Amore) che affisteuano à Dio nella visione d'Islai , e con altre due gli copriuano il torno a' fuo i piedi, e con altre due gli copriuano il

18 volto, \* perch'essendo salegnato non ponesse in tale disperatione quelli che l'haueuano osseo, che volessero anzi stare sotto i monti che alla sua pre-

19 fenza. \* Passato il surore dell' Ira, ossendonsi i Prencipi d'hauer hauuto testimoni di quella, e di chi ancora alla sua escentione rinosse gli occhi, posciache sono tutte due le cose alla benignità Reale opposte. Conuerse Iddio perciò in statua la moglie

20 di Lot. \*

Non defiderat fortitudo aduocatam iram. Cicero .

2 Ouid stultius est quam hanc ab iracundia petere præsidium, rem stabilem ab incerta, fidelem ab infida, fanam ab ægra. Seneca.

a Indignatio Regis nuncia mortis. Prou. 16.14.

4 Idque vitæ fpatium damnatis prorogaretur, fed non Senatul

libertas ad penitendum erat. Tac.lib.3.ann. Neg. Tiberius interiedu temporis mitigabatur. Tac.l.z.an.

6 Que renuit, & ad Regis Imperium, quòd per Eunuchos, mandauerat, venire contempst : Vnde iratus Rex, & nimio furore fuccentus, interrogauit fapientes, qui ex more regio ei aderant. Efth.c.1.12.

y Sit omnis homo velox ad audiendum; tardus autem ad loquendum, & tardus ad iram. lacob.1.19.

8 Nunc irafci conuenit iuftitiæ caufa. Stob. Ser. 10.

9 Memento Domine Dauid, & omnis mansuetudinis eius . Pfal. 131. 1.

10 Inueni Dauid filium lesse virum secundum cor fuum .

Att.13. 22. 1.

11 Surrexit ergo Dauid, & przeidit oram chlamydis Saul filenter . Post hac percussit cor fuum , Dauid , eo quod abfcidiffet oram chiamydis Saul. 1. Reg.c. 24.5.1. Paral.c.19.

12 Populum quoq; eius adducens ferrauit, & circumegit fuper eos ferrata carpenta diuifitq; cultris, & traduxit in typo laterum, fic fecit vniuerfis Cluitatibus filiorum Ammon. 2. Reg.c. 12.31.

13 Vt non folum hom nibus fed eriam bestijs in via sit in sempiternum pro exemplo contemptus & inobedientia. Eccl.

c. 16. 24.

14 Quia dixerunt Syri: Deus montium est Dominus, & non eit Deus Vallium, dabo omnem multitudinem hanc grandem in manu tua, & scietis quia ego sum Dominus. 3.Rog. c. 20. 28. 15 Nam fi legatus officij terminos, obfequium erga Imperato-

rem exuit, eiufdemque morte, & ludu meo latatus eit.adero, seponanique à domo mea, & priuatus inimicitias, non Principis vicifcar. Tac.lib. 3.ann.

16 Fatuus statim indicat iram fuam, qui autem diffimulat iniuriam callidus eft. Prox.12.12. 17 Cuncta tamen ad Imperatorem in mollius relata. Cor. Tac.

14. ann. 18 Duabus velabant faciem eius , & duabus velabant pedes .

1/a. c.6.1. 19 Cadite super nos, & abscondite nos à facie sedentis super

thronum, & ab ira agni. Apoc.6.16. 20 Refpicienfque vxor cius post fe, verfa est in statuam falis .

Gen.6,19.26.



### O lo commuoua l'Inuidia, che fi vendica da sè stessa.

## IMPRESAIX.

On proprio danno alle glorie, e a' trofei di Hercole arrifchiafi l' Inuidia . Sanguinofa resta la sua bocca, quando pone i denti nelle punte della sua Claua. Da sè stessa si vendica. E simile al ferro, che col fangue che verfa, coprefi di ruggine, e si consuma. Nascono tutti i vitij da alcuna apparenza di bene , ò di diletto ; questo da vn' intime tormento e rancore dell'altrui bene . A gli altri giunge dopò il castigo, à questo innanzi. Prima si pasce l'inuidia nelle proprie viscere, che nell'honore del proffimo . \* E' ombra della Virtù . Fugga la fua luce chi la vuole euitare . Trahendo a' raggi del Sole gli occhi suoi il Gusto, causa emulatione, ed inuidia, à gli altri vccelli. Non lo perseguiterebbero fe si rinchiudesse nell' obblio, ed ombre della notte. Con l' egualità non v' è competenza; crescendo la Fortuna d' vno, s' aumenta l' Inuidia

DEL SAAVEDRA. PARTE I. dell'altro . \* E' simigliante alla zizania, che non 2 fi frammette nelle balle ma nelle alte messi, quando producono il frutto . \* Così rendafi ignoto alla ; fama, alle dignità, ed agli vflitit, chiunque vuole occultarfi all' Inuidia. Nella mezzana Fortuna fono minori i perigli. \* Visse Regulo sicuro frà le 4 crudeltà di Nerone, perche la nuoua fua nobiltà, e le fue moderate ricchezze non gli caufauano inuidia. \* Sarebbe però indegno timore d' vn' animo 5 generoso. Quello che s' inuidia, ci rende maggiori. Quello che fi compatisce, ci stà male, E meglio effere inuidiati, che compatiti . L' inuidia è stimolo della Virtù, e spina, che come alla rosa, la conserua . Facilmente fi trascurerebbe , se non fosse emulata. Molti fece grandi l'emulatione, e molti felici l'inuidia. Crebbe la gloria di Roma con l'emulatione di Cartagine . Quella dell' Imperatore Carlo Quinto, con quella del Rè Francesco di Francia . L' inuidia traffe à Roma Sisto Quinto, d'onde nacque la fua fortuna. Niun rimedio migliore, che lo sprezzo, ed innalzarsi alla gloria, sin che l'inuidioso perda di vista quello che perseguita . L' ombra della terra giunge infino al primo Cielo, confine degli elementi, e macchia gli splendori della Luna, ma non offende i Pianeti più folleuati . Quando è grande la forza del Sole , vince , e distrugge le nubi . Non v'è inuidia, fe è molto ineguale la competenza, e così è questo solo il suo rimedio. Quanto più presto si salirà al luogo più alto, tanto minore farà l' inuidia. Non fà fumo il fuoco, che fi accende tofto. Mentre frà se gareggiano i meriti, cresce l' inuidia e s'arma contro quello , che s' a- .. uanza. La superbia, e lo sprezzo degli altri, sono quelli, che nella felicità irritano l'inuidia, e la. mischiano con l'odio . La modestia la reprime , posciache non è inuidiato per felice chi non si tiene per tale . Con questo fine alla sua casa si ritiro .... Saulle fubito che fu vnto Rè , e mostrando , e sta che non lo inorgogliua la Dignità, appoggiò lo ... 22

fcettro, e pose la mano nell' aratro .

E' altresì rimedio ficuro innalzare la Fortuna in Prouincie remote, ellendo che quello, che vide nascere, e vede crescere il Suddito, lo inuidia. Più per la vista, che per l'vdito entra l'Inuidia. Molti huomini grandi pensarono fuggirla, ritirandofi dagli alti posti. Tarquinio Console per sottrarsi agli occhi dell' Inuidia, eleffe volontariamente l'efilio. Valerio Publio abbrució le fue cafe, la cui grandezza gli causò inuidiosi. Fabio rinunciò al Consolato dicendo: Hora lascierà l' Inuidia la famiglia de' Fabii. Stimo però che s' ingannarono, posciache anzi è dar vendetta, ed occasione all' Inuidia, la quale non lascia quegli, che vna volta perseguitò fino à porlo nell' vltima miferia. Non tiene ombre il Sole quando è nella maggiore altezza, al passo però, che và declinando, crescono, e s'estendono; così l'Inuidia perseguita con maggior forza, quello che incomincia à cadere, e come figliuola d'animi codardi sempre teme, che potrà ritornare ad eleuarfi . Anco gettato Daniele a' Leoni , pareua al Rè Dario, che non fosse sicuro da quelli, che inuidiauano il suo valore, e temendo più l' inuidia degli Huomini, che il furore delle Fiere, figillò la pietra con cui fi chiudeua la Tana, affinche non l' offendessero . \*

6 Fuggefi alcuna volta l'inuidia, ò i fuoi effetti almeno, guidando nella fteffa Fortuna coloro, che possiono inuidiarla. Così il Remora, che fuori della naue trattiene il corso, perde la sua sorza, se den-

tro vien raccolto . \*

Non sempre rode l'inuidia gli eleuati cedri:rompe tal volta i suoi denti, e tinge di sangue le sue labbra negli humili spini, più ingiuriati, che sauoriti dalla Natura; e le tolgono gli occhi, e l'indignatione, le miserie, e calamità d'altru, o stasi che vaneggia la sua malitia; o siasi, che non può sosserie il valore, e coltanza di quello, che patisce; e la fama, che risulta dall'ingiurie della Fortuna. Molte cause di

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 61

compa sione, e poche ò niuna d' inuidia si trouano nell' Autore di questo libro; e vi è chi inuidia i suoi trauagli, e continue sitche, ò non ofieruate, ò non rimunerate. Fatale è contro di lui l'emulatione...
Nasce per sè stessa cenza causa si follieua, attribuendogli cariche le quali ode prima che le habbia imaginate. Non bastano però à turbare la ficurezza dell' animo suo candido, ed attento alle sue obligationi: anzi ama l'inuidia, perche lo desta; e l'emulatione, perche l'incita.

I Prencipi, che tanto agli altri fuperiori fi ritrouano ; fprezzino l'inuidia. Chi non haurà valore
per lei, non lo hauerà per effer Prencipe. Tentar
di vincerla co' beneficij, ò col rigore è imprudente
imprefa. Soggettò Hercole tutti i Moftri, e contro questo non bastò la forza nè il beneficio: Per
niuno depone il popolo le mormorationi; tutti gli
paiono debiti, e se gli promette maggiori; chejuelli che riceue. Non deuono le mormorationi
estinguere nel Prencipe l'affetto alle cose gloriose,
Niente l'h di 'auuilite nelle sul Impresse. Lastra,
i cani alla Luna, ed ella con maestoso disprezzo segue il corso del suo viaggio. La prima regola del
dominare, è s'aper tollerare l' jiunidia.

Mon è molto dannofa l'innidia ne'Monarchi, anzi fuole accendere la virtù, e darla più à conofecte quando il Prencipe è giufto, e coftante, nè dà facile credenza alle calunnie. Però nelle Republiche, doue cadauno è parte, e può efeguire le fue paffioni con la partialità de' Parenti, e da Amici, è molto perigliofa, perche genera difcordie, e fattioni, d'onde nafcono le guerre ciuili, e da quefte le mutationi di domino. Quefta è quella; che precipitò Annibale, ed altri grandi Huomini ne' tempi an-

.dati

Il rimedio dell'Inuidia nelle Republiche è la ... egualità, prohibendo la pompa, e l'oftentatione, conciòfia che l'accrefcimento, ed il luftro delle ricachezze è quello che la fueglia. Poneua perciò tanta

62 IMPRESE POLITICHE

cura la Republica Romana nella taffa delle fpefe superflue, e in dittidere i campi, e gli haueri, acciò che fosse pari la facoltà ed il potere de' suoi Cittadini.

E indegna della fua grandezza ne' Prencipi l' innidia, essendo vitio dell'Inferiore contro il Maggiore, e perche non è molta la gloria, che non può rifplendere, fe non ofcura quella degli altri. Furono le Piramidi d'Egitto miracolo del mondo, perche in sè stesse teneuano la luce, senza oscurare con l'ombre fue le cofe vicine . \* E' debolezza , hauer bisogno in sè, di quello che s' inuidia in altrui. Quelta paffione è più vile, quando il Prencipe inuidia il valore, ò la prudenza de' fuoi Ministri, perche queste sono parti sue, nè porta il capo inuidia a' piedi , perche fono molto forti per fostenere il corpo, nè alle braccia per quello, che operano; anzi gloriafi di hauere tali stromenti. Però chi ridurrà con ragioni l'amor proprio de' Prencipi; come fono superiori nel potere, vogliono essere nelle qualità del corpo, ed in quelle dell' animo. Anco la fama de' versi di Lucano recaua molestia à Nero-9 pe in mezzo à tante grandezze. \* E così è di mestieri che quelli che s'accostano a' Prencipi siano molto cauti per fuggir la competenza con loro del fapere, e del valore, e se à caso fossero posti in quella, procurino cedere con deffrezza, e concedergli la vittoria. L' vno e l'altro non solo è prudenza ma etiamdio rispetto. Stauano accolti iu quel Falazzo di Dio , che si rappresentò ad Ezechiele, i Cherubini (fpiriti di scienza e di Sapien-10 za ) coperte le mani con l'ali . \* Vorrei folo inuidiofo il Prencipe dell' adoratione, che caufa nel Valorofo l'eccesso de' fuoi fauori, perche gli moderaffe. Non sò però, quale incanto fia quello della gratia, che accieca l'inuidia del Prencipe. Mira. Saulle di mal' occhio Dauide, perche l' Imprese di lui (ancorche fatte in suo seruitio) sono più accla-11 mate, che le fue : \* nè inuidia il Rè Affuero il fuo

DEL SANVEDRA. PARTE II. 63.
Fauorito Aman, vibidito come Rè, ed adorato da:

Niuna inuidia è più perigliofa che quella che nafee trà Nobili; e perció i deue procurare, che gli horrori e le cariche non paiano hereditarij nelle Famiglie, ma che paffino d'una ad un' altra, impiegando i più ricchi in polti di ostentatione, e spesa ed i poueri in quelli; co' quali possino ristricissi.

e fostentare il lustro della sua Nobiltà.

L' emulatione gloriosa, è quella che non inuidia la virtù, e grandezza altrui, ma che troua di quella hauerne in sè bisogno, e procura acquistarla con le proue del fuo valore, e del fuo ingegno ; questa è degna di lode; non vitio, ma scintilla di virtù nata da vn' animo nobile e generoso . La gloria di Miltiade, per la vittoria che contro i Persi ottenne, destò nel petto di Temistocle tali fiamme, che confunfero il verde de' fuoi vitij, e moderati i fuoi costumi, dianzi depravati, andava per Atene come forfennato dicendo : Che i trofei di Miltiade gti toglienano il sonno, e lo tenenano suegliato. Mentre hebbe Vitellio emulatori, correffe i fuoi vitii ; mancando gli diede fciolta la briglia. \* Quest'emu- 13 latione è quella, che deue nelle Republiche essere con premij, con trofei e con statue alimentata perch'è l'anima della fua confernatione, e lo spirito della fua grandezza, Per questo le Republiche d' Heluetia non auanzano i suoi confini, ed escono da quelle pochi Huomini illustri, ancorche non manchi valore e virtù a' suoi Cittadini, posciache l'instituto suo principale è l'equalità intutto, ed in quella cessa l'emulatione, e senza la gara si coprono di ceneri gli ardenti carboni della virtù militare.

Però se ben'è conveniente, e necessaria quest'emulatione trà i Ministri, non lascia d'este perigliosa; perche il Popolo autore di quella, « si divide, ed applaudendo gli vni ad vno, e gli altri all'alsto, s'accende la competenza d'ambi, e si destano

fedi-

feditioni e tumulti. Il desio parimete di preferi rfi ,armafi d'ingani, ed artificij, e fi conuerte in odio, ed in innidia l' emulatione ; d'onde nascono graui in conuenienti. Sdegnato Metello perche gli nominassero per successore Pompeo nella Spagna Citeriore, ed inuidioso della sua gloria, licentiò i soldati, debilitò l'armi, e sospese le prouigioni. Fece poscia l'istesso, Pompeo, quando seppe, ch'era suo successore il Console Marco Popilio, e perche nonguadagnasse la gloria di vincere i Numantini, stabilì con quelli paci molto ignominiose alla Romana grandezza. A nostri tempi si perdè ....., sol per le controuersie de' Capi, che andauano al soccorso. Niuna cofa è più pregiudiciale a' Prencipi, nè più degna di rimedio: e così parc conuenenole, che fi castighi il reo, e l'innocente: Quello perche diede cagione, e questo perche non cesse al suo dritto, e lasciò che l'occasione si perdesse. In questo rigore se alcun'eccesso si ritroua, ricompensasi con il publico beneficio, e con l' esempio à gli altri. Niuna gran risolutione senza è qualche mescolanza d' aggrauio. Deue prima il vassallo mirare al seruitio del fuo Prencipe, che alla propria foddisfattione. Chieda poscia il risarcimento della riceuuta offesa, ed apporti per fernitio l' hauerla tolerata. E valore in tal cafo la tolleranza del Ministro, essendo che deuono gli animi generofi preporre il fernitio de' fuoi Rè, ed il publico beneficio alle fue passioni . \* Erano Aristide e Temistocle grandi inimici, ed essendo flati mandati in vna ambasciata insieme, quando giunsero alla porta della Città , disse Aristide . Vuoi Temistocle , che qui lasciamo le nostre inimicitie , per ripigliarle poscia quando vsciamo ? Così fece Don Hift. Henrico di Guzman, Duca di Medina Sidonia, quale ancorche molto difgustato con Don Rodrigo Ponze Marchefe di Cadice, lo foccorfe quando affediato lo teneuano in Alhama i Mori. Ma perche con minori spese gl'inconvenienti si prevengono che dapoi fi castigano, è necessario al Prencipe of-

fer-

DEL SAAVEDRA. PARTE II. feruar molto di non tenere ne' posti due Ministri di grandezza eguale, e pari autorità; conciòfiache è difficile che vi sia frà tutti due concordia.\*Douendo 16

Tiberio mandare in Afia vn Ministro, ch'era d'eguale qualità con quello, che gouernaua quella Prouincia, considerò l'inconueniente, e perche non vi fosse gara con lui, mandò vn Pretore ch' era di minor grado. \*

1 Putredo offlum inuidia . Prou.14. 20.

2 Infita mortalibus natura recentem aliorum felicitatem egrè introspicere, modunique fortuna à nullis magis exigere. quam eos in æquo videre .

Cum autem creuisset herba, & frudum fecisset, tunc apparuerunt & zizania . Matth.c. 13.26. Ex mediocritate fortunæ pauciora pericula funt. Tac. lib. 14.

ann. Quia noua generis claritudine, neque inuidiofis opibus erat.

Tac.lib. 14.ann. 6 Quem obfignauit Rex annulo fuo , & annulo optimatum fuorum, ne quid fieret contra Danielem. Dan. 6. 1.

7 Peculiariter miratum, quomodo adherens tenuisset , nec idem polleret in nauigium receptus. Pan.l.32. c.t.

8 Pyramides in Ægypto, quarum in suo statu se vmbra confumens virra constructionis ipatia nulla parte respicitur Caffod.lib.G.var.epift.15.

2 Lucanum propriz caula accendebant, quod famam carminum eius premebat Nero. Tac. lib.15. ann. 10 Apparuit in Cherubim fimilitudo manus fubtus pennas eo-

rum . Ezechiel 10.8.

11 Non rectis ergo oculis Saul aspiciebat Dauid à die illa . 1. Reg. c.8. 9. 12 Cunctique serui Regis, qui in foribus Palatij versabantur,

flectebant genua, & adorabant Aman. Efth.c.3. 21.

13 Tum ipie exercituique, vt nullo amulo fauitia, libidine, raptu, in externos meos prorumperent . Tac.lib.2.hift. 14 Scientia, milites, & vires populi, qui neminem fine amulo

finit . Tac.lib.14.ann. 15 Privata odia publicis vtilitatibus remittere. Tac.lib.1.ann.

16 Arduum codem loci potentiam & concordiam effe . Tac. lib.4. ann.

17 Dilectus est Marcus Aletus, & pratorijs, ne consulari obtinente Afiam amulatio inter pares , & ex co impedimentuin oriretur . Tac.lib.2.ann.



# E rifulta dalla gloria, e dalla Fama.

C CIOLTO il Falcone, procura liberarfi dal fona-J glio, conoscendo nel suo rumore il periglio della sua liberta, e che seco trahe chi lo accusa, chiamando à qualunque moto il Cacciatore, che lo ricuperi, ancorche nel più occulto e più fecreto delle felue egli fi ritiri, O a quanti il fonoro delle virtudi ed heroichi gesti destò l'inuidia, egli ridusse à dura feruità. Non è meno perigliofa la buona, che la cattiua fama . \* Giammai hauerebbe nella prigione posto miseramente fine alla sua vita Miltiade, se fordo, co ignoto il fuo valore alla fama, e moderando gli alti fuoi pensieri, si fosse contentato di parer'eguale à gli altri Cittadini d'Atene . Crebbe 1'applaufo delle sue vittorie, nè potendo gli occhi dell'emulatione resistere a' raggi della sua fama, passò ad estere in quella Republica sospetto, ciò ch' effere haurebbe douuto estimatione ed aggradimento . Temerono fopra le sue ceruici il giogo , che sopra quelle de' fuoi nemici imponeua, e più il periglio futuro ed incerto della di lui infedeltà, che il

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 67 présente (ancorche molto maggiore) di quelli che trattauano della rouina della Città. Non fi configliano con la ragione i sospetti, nè la gelosia s' arresta in ponderare le cose, nè à lasciarsi vincere dalla compiacenza. Volse più tosto quella Republica la prigionia, ed infamia d'yn Cittadino, quantunque di lei benemerito, che viuere tutti in continui fospetti . Leuarono i Cartaginesi à Sassone il gouerno della Spagna, gelofi del fuo valore, e della fua potenza, ed efiliarono Hannone così benemerito di quella Republica per la gloria delle sue nauigationi. Non puote quel Senato fosferire in vn Cittadino tanta industria e valore. Lo videro essere il primo à domare vn Leone, e pauentarono che , fosse per domar loro, chi rendeua trattabili le fiere. Così premiano imprese, e sernitij le Republiche, Niun Cittadino nouera per suo l'honore, è beneficio, che riceue l'Vniuersità; l'offesa sì, ò il sofpetto. Concorrono pochi col suo voto al premiare, tutti lo danno per condannare . Quegli , che s' innalza fra gli altri, pericola. Il zelo d'vn Ministro al publico bene accusa il poco amore degli altri; la sua intelligenza scopre l'altrui ignoranza. Di quì nasce il periglio dell' eccellenze nel seruitio del Prencipe, e l'essere la virtu ed il valore come viti perseguitati. Per suggire questo abborrimento, ed inuidia Sallustio Crispo, si fingeua sonnacchioso, e dappoco, abbenche fosse la forza del suo ingegno a' maggiori negotijeguale. \* Mail peggio è, che 2 fente alle volte il medefimo Prencipe, che gli rom. pe il fonno la vigilanza del suo Ministro e lo vorrebbe alle volte addormentato come lui . Perciò fi come vi è Hippocrissa, che simula virtudi, e singe vitii, così conuiene all'incontro ve ne fia per diffimulare il valore, e sopire la fama. Tanto procurè occultare la fua Agricola ( timido dall' inuidia da Domitiano) che quelli, che lo vedeuano così humile e modesto, se non la presupponeuano, nella fua perfona, son la ritrouauano . \* Conobbe col 3 tem-

#### 68 IMPRESE POLITICHE

tempo questo inconueniente Germanico, ancorche non gli valesse, quando vinte molte Nationi, eresfe vn trosco, ed auuertito del periglio della fama, a non pose in quello il suo nome. \* Occultò S. Giouanni il suo, quando riferi il fauore, che fatto gli

haueua Giesù nella cena, e fe non fù politica, fù mo-

naueua Giesui neila cena, e le non u pontica, u modelli a accurata. \* Anco i fogni di propi a grandezza caufano inuidia tra' fratelli. Pericolò la vita in
Giofeffo, perche con più ingenuità, che prudenza
narrò il fogno de' manipoli di fiche , le quali al
fuo s'humiliauano eleuato frà gli altri; ch'etiamdio
l'ombra della grandezza, ouero il poter effere porge cura all'inuidia. Corre, nelle proprie virtù, e neg gli altrii viti; j, rifchio la gloria. \* Non fi teme ne-

gli huomini il Vitio, perche glifà schiaui, la Virtù sì , perche gli rende Signori . Tiene dominio dalla stessa Natura sopra gli altri concesso, e non vogliono le Republiche che questo dominio si troui in vno, ma sia frà tutti egualmente diuiso. E la Virtù vna volontaria tirannia degli animi; non meno gli rapisce che la forza; e per le gelosie delle Republiche, è il medesimo che concorra il Popolo all' vbbidienza d'vno per ragione, che per violenza; anzi quella tirannide per ester giusta è più perigliosa, e fenza difesa: il che diede causa, e pretesto all'-Ostracismo, e perciò sù mandato in bando Aristide, nel che fù colpa, l'essere applaudito per giusto. Il fauore del popolo è il più pericolofo amico della Virtù . Come delitto si suole castigare la sua acclamatione, conforme fil punito in Galeriano . \* E co-

matione, conforme si punito in Galeriano . \* E cosi surono sempre breui ed infausse le carezze del Popolo Romano, come s'esperimentò in Germani-

8 co.\* Nè le Republiche, nè i Prencipi vogliono, che i Miniftri fiano eccellenti, ma fufficienti a' negotij. A questa caufa attribuì Tacito l' hauere Poppeo Sabino per lo spatio di venti quattr'anni tenuto il gouerno delle più principali Prouincie. \* In que-

al gouerno delle più principali Provincie. \* In quefto modo è gran fapienza occultare la fama, fcufando le dimostrationi del valore, dell'intelletto, e... DEL SAAVEDRA, PARTE II. 69

della grandezza, e tenendo frà le ceneri gli alti pena fieri, ancorche sia difficile impresa contenere dentro del petto vno spirito generoso, fiamma che si scopre per tutte le parti, e che ama la materia, in cui accendali, e risplenda. Possono perciò animarci gli esempij d'Huomini grandi, che dalla Dittatura, ritornarono all'aratro, e quelli, che non capirono per le porte di Roma, ed entrarono trionfando per le sue rotte mura, accompagnati di trofei, si ridusfero in humili capanne, e là tornò à ritrouarli la. fua Republica. Non così presto sarebbe incontrata in quelli, se non gli hauesse veduti ritirati dalle fue glorie, perche per acquiftarle fà di mestieri fuggirle. La fama, ed opinione si concepisce maggiore di chi si occulta à quella. Meriteuole dell'Imperio parue Rubellio Plauto, perche viueua ritirato . \* 10 Non così nelle Monarchie, oue si ascende poiche si è dato principio à falire. Il Prencipe stima, le Republiche temono gli Huomini grandi. Quello con mercedi gli nutrifce, queste con ingratitudini gli humiliano. In quelle non è solo timore della sua libertà, ma etiamdio pretesto dell'innidia, ed emulatione . L' autorità , ed applauso , che stà in tutti . è sospetto, ed inuidiato, quando si vede in vn solo Cittadino. Rare volte succede questo ne' Prencipi, essendo che non è la gloria del Vasiallo oggetto d'inuidia alla sua grandezza. Anzi à sè stessi se la attribuiscono, come operata per ordini loro, in che fu offeruato l' Imperator' Ottone . \* Deuono 11 perciò i Ministri auuertiti attribuire i felici successi al fuo Prencipe, prendendo efempio da Silio, il quale si gloria d'hauer tenuto in vbbidienza le Legioni, eche Tiberio gli douena l'Impero, per la qual cofa caddè nella sua disgratia, giudicando, che quella iattanza diminuisse la sua gloria, e facesse inferiore il suo potere al beneficio. \* Per la stessa cagione 12 fu poco grato à Vespasiano Antonio Primo . \* Più 12 prudente era Agricola, che attribuiua la gloria delle fue imprese a' fuoi Superiori, il che lo afficuraua dall'-

dall'Inuidia, nè gli daua minor gloria, che l' arro-15 ganza. \* Illustre esempio diede loab à tutti i Generali, chiamando, sempre che haueua stretto alcuna Città, il Rè Dauid, che venisie con nuoua gente contro quella, assinche à lui s'attribussile il rendimento. \* Generosa su l'attentione degli antichi Romani in honorare i suoi Prencipi, dando loro la

17 gloria delle sue medesime imprese . \*

Per le fudette ragioni è più ficuro il premio de feruiti fatti ad vn Prencipe, che ad vna Republica, 18 ed è più facile acquiffare la fua gratia . \* Corrono minor rifchio gli errori contro quello, che contro quello, poiche la moltifulme una diffiniale.

minor rischio gli errori contro quello, che contro questa, poiche la moltitudine non dissimula , ne perdona, nè compatisce. E così animosa nelle arrischiate risolutioni come nelle ingiuste, conciò sa che diuiso trà niolti il timore, ò la colpa, giudica ogn'vno, che à lui non deue toccare il periglio, ne macchiarlo l'infamia.\* Non tiene l'vniuerstra fron-

19 macchiarlo l'infamia.\* Non tiene l'vniuerfità fronte, in cui efcano i colori della vergogna, come i quella del Prencipe, temendo nella fua perfona, e pofcia nella fua fana, ed in quella de' fuoi difcendenti l'ignomina. Il Prencipe viene lufingato da tutti, effendogli propofto il più gloriofo. Nelle Republiche, mirano quafi tutti alla ficurezza, pochi lo al decoro. \* Il Prencipe deue foddisfare i fuoi Vaf-

al decoro \* Il Prencipe deue foddisfare i suoi Vasfalli: nella Comunità cessa questo timore, poiche
tutti concorrono nel fatto. Di qui nasce, che sono
le Republiche (non parlo di quelle che s' equiparano a' Regi) poco sicure nella fede de i trattati, effendo che folo tengono per giusto quello, che rileua alla sua conservatione, e grandezza, ouero alla
libertà che prosessano, nelche tutte sono superstitiosse. Credono di adorare vna vera libertà, ed adorano molti Idoli Tiranni. Tutti pensano di cornandare ed vibidiscono tutti. Si preuengono di teriache contro il dominio d'vno, e beuono senza timore quella de' molti. Temono la tirannia degli estranei, e non conoscono quella, e che interna patriscono. In tutte le sire parti risuona libertà, nè in al-

DEL SAAVEDRA. PART II. cuna fi vede . Più stà nella immaginatione, che nella verità. Facciano le Prouincie Ribelle di Fiandra paralello frà la libertà, che goderono prima, e la presente, e considerino bene, se su maggiore, se patirono allora la feruità, i tributi, e danni, che hora . Ponderino i Sudditi d'alcune Republiche , ed il medefimo Magistrato dominante, se potesse efferui Tiranno, che gli ponesse più duri ferri di feruitù. the quelli, ch'essi stessi con titolo di maggiormente caufare la fua libertà, si fono posti; non essendoui alcuno, che la goda, e sia libero nelle sue attioni. Tutti viuono schiaui de' suoi timori . E' di sè stello Tiranno il Magistrato, potendofi così dire di quelle , che viuono fenza Signore, ma non con libertà,\* 21 conciòfiache quanto più tentano sciogliere i nodi della feruità , più s'allacciano in quella . \*

1 Nec minus periculum ex magna fama,quam ex mala . Tac. in vita Agric.

2 Cui quo vigor animi ingentibus negotijs par suberatieo magis, vt inuidiam amoliretur, tomnum, & inertiam oftentabat. Tac.lib.5.ann.

3 Vitoque aspectoque, Agricola quarerent famam, pauci interpretarentur. Tac.in vita Agric.

Debellatis inter Rhenum , Albimque Nationibus, exercitum Tiberij Casaris, ea monumenta Marti, & Ioui,& Augusto facrauisse, de se nihil addidit metu inuidia; an ratus conscientiam facti fatis effe. Tac.lib.2.ann.

Frat ergo recumbens vnus ex discipulis eius in finu Iesu . quem diligebat lefus. loan.13.23.

6 Agricola fimul fuis virtutibus, fimul vitijs, aliquid in ipfam gloriam praceps agebatur . Tac.in vita Agric.

7 Nihil aufus fed nomen infigne, & decora ipfi iuuenta rumo re vulgi celebiabantur . Tac lib.4.hift.

8 Breues & infaustos populi Romani amores: Tac.lib.2.ann. 9 Nullam ob eximiam artem, fed quod par negotijs, neque fupra erat. Tac. lib.6. cnn.

10 Omnium ore Rubellius Plautus celebrabatur, cui nobilitas per matrem ex Iulia familia ipfe placita maiorum cole-bat, habitu feuero cafta, & fecreta domo, quantoque metu occultior tanto plus fama adeptus . Tac.lib.14.ann. 11 Gloriam in se trahens, tamquam & ipte felix bello, & fuis Ducibus, & fuis exercitibus Rempuolicam auxiffet. Tac.

lib.1. Hift. 12 Deftrui per hac fortunam fuam Cafar , imparemque tanto merito rebatur . T.ac.lib.4.ann.

13 Nimius commemorandis, que meruiffet. Tac.lib.a.hift. 14 Nec Agricola vnquam in fuam ramam geftis exultauit ad

22

72 IMPRESE POLITICHE

authorem, & ducem ; vt minister fortunam referebat .

15 Ita virtute in obsequendo, verecundia in pradicando extra inuidiam nec extra gloriam erat. Yac.in vita Agric.

16 Nune igitur congrega reliquam partem populi, & defende ciuitatem, & cape eam: ne cum a me vastata fuerit vrbs nomini meo ascribatur victoria. 2. Reg. c. 12.28.

17 Principem (uum defendere, tueri, fua quoque fortia fasta gloriz assignare pracipuum Sacramentum erat. Tac. lib. de Germ.

18 Tarda funt que in commune expostulantur, privatam gratiam statim mercare statim recipias. Tac. lib. 1. ann.

19 Ita trepidi, & vtrimque anxij coeunt, nemo priuatim expedito confilio inter multos focietate culpa tutior. Tatlib.2. hift.

20 Paucis decus publicum curz ; plures tuta differunt . Tat.

21 Magis fine Domino, quam in libertate . Tac.lib.2.ann.
22 Sed dum veritati confulitur, libertas corrumpebatur . Tac.
lib.1.ann.



# Sia il Prencipe prudente nelle sue parole, da che si conosce l'animo.

IMPRESA XI.

E La lingua vn'iftromento, con cui esplica i suo concetti l'intelletto. Con quella si lascia intedere, ò con la penna, qual'è vn'altra muta lingua, che in vece di quella dipinge, ed imprime nella ca-

DEL SAAVEDRA. PARTE II. ta le parole, che doueua esprimere con il fiato. L' vna, e l'altra fanno fede della qualità dell' intelletto , e del valore dell'animo, non essendoui altri più ficuri fegni, con che si postano meglio conoscere . \* 1 Per ciò il Rè Don Alonfo il Sauio trattando in vna L. I. legge delle partitioni, come deua effere il Rè nelle p.a. fue parole, e la temperanza, con cui deua di quelle feruirfi , così diffe : Effendo che il molto fanellare fà aunilire le parole, fallo scoprire i difetti; e s'egli non fosse huomo di gran senno, dalle sue parole intenderanno gli huomini il mancamento, ch'egli hà di quello . Posciache si come la pentola rotta dal sun suono si conosce, altress il senno dell'hisomo è conosciuto dalla parola. Pare, che habbia preso il Rè Don Alonso questa comparatione da que' versi di Persio . Sonat vitium percussa maligne Respondit viridi non cocta fidelia limo. Sono le parole il fembiante dell'animo, da quelle si scorge s'è intiero , ò guasto il giuditio . \* Per si- 2 enificar questo, si cercò altro corpo più nobile, e proportionato com'è la campana, fimbolo del Prencipe, effendo che tiene il luogo più preeminente nella Città, ed è il gouerno delle operationi del Popolo , e se non è di buoni metalli , ò patisce alcun difetto, si lascia tosto col suo suono da tutti conoscere . \* Così il Prencipe è vn' horologio vni- 3 mersale de' suoi Stati, i quali pendono dal moto delle sue parole ; con quelle ò acquista, ò perde il credito, perche tutti procurano conoscere da quello che dice, il fuo ingegno, la fua conditione, e le fue inclinationi. Niuna parola fua ricade à quello. che le ode. Fisse restano nella memoria, e passano tosto dagli vni à gli altri con vn rigoroso esame, dandole cadauno differenti fensi. Anco quelle, che ne' gabinetti lascia trascuratamente vscire , si tengono per profonde, e misseriose, e non dette à cafo. Così conuiene, che non si auuanzino all' intelletto, \* ma ch'escano dopò la meditatione del dif. 4 corfo, e la confideratione del tempo, del luogo, e del74 IMPRESE POLITICHE

e della perfona, conciofiache vna volta proferite.

Nescit vox missa reuerti.

Let Disse Horatio, ed il medessmo Rè Don Alonso. E

perciò deues l'Huomo, e maggiormente il Rè molto guardare nella sua parola, di maniera che saconsiderata, e pesara, prima che la dica; poiche
dopò ch'esce dalla bocca, non può fare Huomo, che
non sa detta. Dal che potrebbero nascere grandis
simi inconuenienti, perche le parole de i Rè sono i
principali iltromenti di Regnare. \* In quelle stan-

6 no la vita, ò la morte: \* l'honore, ò il dishonore: il male, ò il bene de' fuoi Vassalli. Consigliò per questo à Calithene Artistotle, mandandolo ad Alessando Mugno. Che pece fauella si econe il cose e use con e un consultation della funa lingua etenna il potere della vutta, e della morte. Non v'e parola del Prencipe, che non tenga il suo effetto. Dette sopra negotij, sono comandi: sopra delitti, sentenza; e sopra promesse, obigatione. Con quelle, ò assicura o erra l'vbidienza. Perloche deuono i Prencipi ben mirare, come si fernano di questo iltromento della lingua, che non a caso la rinchiuse la Natura, e le pose cos ferme guardie, come i denti. Sicome poniamo steno al Cauallo, perche non ci precipiti, dobbiamo

7 porlo alla lingua. \* E' parte picciola del corpo, ma à guifa di timone, dal cui moto pende ò la faluezza o la perdita della naue. Stà la lingua in parte molto humida, e facilmente fdrucciola, s fe non lattiene la prudenza. Guardie chiedena Dauid à 7 Dio per la fina bocca, e luchetti per le fue labbra. \*

Dio per la fua bocca, e luchetti per le fue labora. \*
Entrare il Prencipe in varij differofi con tutti è
difereditata familiarità, ripiena d'inconuenienti,
fe già non è, che conuenga per l'informatione.
Conciòfiache cadauno de' Negotianti ricercherebbe
vn Prencipe molto auuertito, ed informato nel suo
negotio, ilche è impossibile, non potendo comprenderlo tutto; \* e se non risponde molto al caso.

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 75 lo reputa incapace e trascurato. Fuori di che nunqua corrisponde il conoscimento delle parti del Prencipe alla opinione, che si tiene di quelle. Ben confiderarono questi pericoli gl' Imperatori Romani, quando introduffero, che foffe loro parlato con memoriali, e rispondeuano in iscritto, per pigliar tempo, e perche foste più matura la risposta, e perche ancora foggiace à minor periglio la penna, che la lingua. Non può questa molto trattenersi à rifpondere, e quella sì. Seiano quantunque così fauorito di Tiberio gli parlaua con memoriale . \* Sonoui però negotij di tal qualità, che meglio è trattarli che scriuerli. Quando principalmente non è bene lasciare il pegno di vna scrittura, che è vn perpetuo testimonio, soggetto à più interpretationi che le parole, le quali passando leggiere, e non fedelmente ritenendofi, non si può con quelle fare sicura riconuentione. Risponda però il Prencipe ò nell'vna, ò nell'altra maniera, è de prudenti fempre la breuità ; \* e più conforme alla Maestà de' Prencipi . Imperatoria la chiamò Tacito . \* Della lingua e della spada si deue giuocare senza scoprirsi ; chi apre il petto pericola. Sono più efficaci, e danno molto à pensare i discorsi breui. Niuna cosa più propria dell'vifitio di Rè, che parlar poco, ed vdir molto. Non è meno conueniente saper tacere, che faper parlare. In questo teniamo per Maestro gli Huomini, in quello Dio, che sempre ne' suoi misterij c'insegna il silentio. Molto s'accosta alla sua dininità, chi sà tacere . Pare intelligente quello , che tiene chiuse le labbra . \* Gli stolti hanno il cuo- 13

- Vt dinerfa fibi , vicinaque culpa eft , Multa loquens, & cuncta filens - Aufon-Sono decenti le parole, allora che il filentio farebbe dannoso al Prencipe, ò alla verità. Sufficientemente si lascia intendere co' monimenti. la Maestà.

re nella bocca, ed i prudenti la bocca nel cuore. \* 14 Confiste la prudenza in non eccedere i confini nè in l'vno nè in l'altro, perche in quelli giaceul periglio.

Molto eloquente è ne' Prencipi vn muto filentio al firo tempo, e più fogliono fignificare la mifura, e la gratitudine che le parole, e quando conuenga valerfi di quelle fiano fincere con fentimento libero, e Reale.

Taff. Liberi fensi in semplici parole.

Effendo che fi difereditano, e rendono fospette, con le esaggerationi, co giuramenti, e co 'testimonij, e cosi deunon ellere graui senza disprezzo.gratiose fenza affettatione, costanti senza afprezza, e comununi senza volgarità. Con Dio ancora sembra, che tengano alcuna forza le parole ben composte. \*

si lanci la lingua à promettere, quello, che non sà

As poter mantener.

Nelle minacce fuole eccedere la lingua, poiche il fuoco dello fdegno la muoue molto furiofa, e quando non può corrifpondere la vendetta alla pafione del cuore, difereditata pofia rimane la prudenza, e l'autorità del Prencipe, ed in questo modo fà di mestieri disfimulare le osfete, e che si vedano prima gli effetti della foddisfattione che della minaccia. Quegli, che prima si vale della minaccia, che delle mani, vuole solamente vendicarsi conquella, ò auuissare l'Inimico. Niuna minaccia maggiore, che vin muto silentio. La mina, che di già

DER SAAVEDRA. PARTE II. 77
fuaporò non si teme: quella che stà occulta par fem-

pre maggiore, conciòfiache è maggiore l'effetto dell'

immaginatione, che quello de' fenfi .

La mormoratione tiene molto dell'intidia, ò jattanza propria, e quasi fempre è dall'inferiore al Superiore, e così indegna de' Prencipi, nelle cui labbra deue flar sicuro l'honor ditutti. Se vi sono vitij, deue casigarli, se disetti, riprenderli, ò dissimulati.

L'efaltatione della Virtù, delle attioni, e feruitii, è parte d'premio; e caufa emulatione di sè flesso in chi viera attribuità. Es forta ed anima gli altri. Ma quella de' Sudditi è pengliosa, poscia ch'essendo incerto il giudicio di quelli, e la lode come 'via sentenza destinistiva può s'coprire il tempo, che s'ol leggierezza il darla, e resta il Prencipe obligato per riputatione a non disdirsi di quello che vna 'volta approuo', e così per questo, quanto per noncausare inuidia, deue andare molto accurato nel lodare le Persone, conte si consiglio dello Spirito Santo. \*

18 Parined gli sòciai che non si douessero lodare', conciò sia che niuna cosa può affermarsi con sicurezza, e molto di guello; che sempra deguo d'encomio, è falsa contono.

I In lingua enim fapientia dignoscitur, & sensus, & scientia, & doctrina in verbo sensati. Eccl.c.4. 29.

 Oratio vultus animi eft, si circum tonia est, si fucata, & manufa Sta, ostendit illum non este sincerum, & habere aliquid fra Si. Sen.ep. 115.

3 Vas ficile icu, & fono, homo fermone probatur. Melif. fer. 48. tom. 5. Bibl.

4 A facie verbi parturit fatuus, tamquam gemitus partus infantis. Eccl. 19.11. 5 Et fermo illius potestate pienus est. Eccl. 8.4.

6 Mors , & vita in manu linguz. Pron.c. 18.21.

7 Aurum tuum & argentum tuum confla, & verbis tuis facito
stateram, & frenum ori tuo recum. Eccl. 18.29.
8 Pone Domine custodiam ori meo, & ostium circumstantia

labijs meis . Vfal. 140.3.

9 Neque poste Principem iua scientia cuncta complecti . Tac.

lib.3. ann.
10 Componit ad Cafarem codicillos: moris quippe tum erat

quemquam prafentem scripto adire. Tac.lib.4. ann.

11 Multum breu sermoni inest prudentiz. Sophoci.

#### 78 IMPRESE POLITICHE

12 Imperatoria breuitate . Tac. lib. 1. hift.
13 Stultus quoque fi tacuerit fapiens reputabitur , erfi compres-

ferit labia (ua intelligens . Prout.e.17.

14 In ore fatuorum cor illorum , & in corde fapientium cor il-

lorum. Eccl. 21.29. 15 Non parcam ei, & verbis potentibus, & ad deprecandum

compositis. I bb 41-3.

86 Multo melius cit non vouere, quam pust voum promissa

non reddere . Eccl. c 5.4.

17 Noli citatus effe in lingua tua , & inutilis , & remiffus in

operibus tuis. Eccl. 4.34.

18 Ante mortem ne lapides hominem quemquam. Eccl. 11.40.



# Illumini con la Verità la Menzogna.

IMPRESA XII.

N EL più profondo del petto ritrasse la Natura il cuore humano, e perche vedendosi occulto, e senza testimoni, non operasse contra la ragione, lascio disposto quel natiuo, e natural colore, ò quella siamma di sangue, con cui la Vergogna accendesse il volto, e lo accusasse quando si allontana dall'honesse, ò sente vna cosa, e proferisse vn'altra la lingua, douendo esserui trà lei, è si cuore vn'istesso moto, è vn'eguale consonanza. Questo segno però, che suole mostrati nella giouenti, viene col tempo dalla malità cancellato. Perilche i Romani considerando l'importanza della verità, e ch'è quel-

carried Chronic

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 79 la, che conferua nella Republica il commercio, ed il trafico, e defiderando, che la vergogna di mancare à quella si conserualle negli Huomini , appendeuano al feno de' fanciulli vn cuore d' oro, che chiamanano Bulla ; geroglifico , che diffe Aufonio effere Aufstato inuentato da Pitagora, per significare l' ingenuità, che deuono professare gli Huomini, e la puntualità nel vero, portando nel petto il cuore, fimbolo di quella, ch'è quello, che volgarmente significhiamo, quando dicemo d' vn' Huomo veritenole, che porta il cuore nelle mani. Lo stesso dauano ad intendere i Sacerdoti d' Egitto, ponendo al petto de' suoi Prencipi vn Zashro, il cui nome ritrahe à quello della verità, ed i Ministri di giustitia portauano vna fua imagine . Nè paia ad alcuno, che se rendesse il Prencipe così patente la verità, sarebbe esposto agl' inganni , ed artifici j , poiche niuna cosa è più efficace, di quella per distruggerli, e per tenere più lontana la menzogna, la quale non ardifce mirarla à faccia à faccia. A questo alluse Pi- Pite. tagora, quando infegno, che non si parlasse con gli homeri volti al Sole, perche quello che mentice non può resistere a' raggi della verità, significata per il Sole, tanto nell'effere vnico, quanto perche disfa le nubi , e fuga l' ombre , dando alle cose le sue vere-luci, e colori, come fi rappresenta in quest' imprefa, in cui al passo, che si và scoprendo per gli Orizonti il Sole, fi và ritirando la notte, e fi ricourano all'oscuro de' tronchi i notturni augelli, i quali nella fua abfenza mascherati con le tenebre faccuano i fuoi furti, affalendo inganneuolmente il ripofo degli altri vecelli. Quanto confuso si ritroua vn Guffo, allora che per qualche accidente fi prefenta dinanzi al Sole ? Nella fua stessa luce inciampa e s'inuiluppa: il fuo splendore lo accieca, e lafcia inutili l'arti fue . Chi è così astuto e fraudolente, che non si perda alla presenza d' vn. Prencipe Reale, e veritiero ? \* Non fi possono penetrare i di- 1 segni d'vn'animo candido, quando la candidezza tiene

tiene dentro di sè i fondi conuenienti della prudenza. Niun corpo à gli occhi del Mondo è più patente, più chiaro, ed oppofto all'ombre, ed alle tenebre, che il Sole; e fe alcuno tenta prouare i fuoi
raggi; e penetrare i fuoi fecreti; troua in quello
golfi profondi, ed ofcurità di luce, che gli abbaeinano gli occhi, fenza che poffano render ragione di
ciò che videro. Refla cieca la malitia al candore
della verità, e perde i fuoi prefuppofti non trouando arte da vincere con l'arte. Degno trionfo d' va
Prencipe; diffrugge con l'ingenuità gl' inganni, e
con la verità la menzogna. Mentire è attione vile
da fchiaui, ed indegna del magnanimo cuore d' va
2 Prencipe, che più d'ogn' vno deue procurare d' af
fomigliari à Dio, ch'è la flesa verità. Onde i Rè;

son de la Pa-Don Alongo il Squijo parlando

1.3. (parole fono del Rè Don Alonfo il Sauio parlando pi di quella) che tengono la fua vece nella terra sa quali appartiene il culfeditia molto, demono offerune sche non fiano contro quella, proferendo parole mendaci; cd à baffo rende nell'iftella legge vn'altra ragione; ed in oltre, quando egli mentiffe nelle fue parole, non gli 1.3. crederebbero gli Huomini, che l'odsifire, amorche disi.4.

\*cesse il vero, e prenderebbero una la vua per mentiro.

Esperimentos fi questo inconueniente in Tiberio, i
quale dicendo molte volte sintamente, ch' era risoluto porre in libertà la Republica, ouero fostituire
in altri Huomini il pelo dell'Imperio, non si cre-

duto poi nelle cofe vere , e giuste . \*

Quanto fono maggiori le Monarchie, tanto più fianno foggette alla menzogna. La forza de' raggi d'vn'illustre Fortuna solleua contro di sè le nubi della mormoratione. Tutto viene interpretato in male, e calunniato ne' grandi Imperij. \* Quello, che non può prezipitare la forza, l' intenta la calunnia, ò con secrete mine, ò con supposse inuentioni, nel che si ricerca gran valore di chi domina sopra le Nationi, per non alterare il suo corso, c passa l'associato per non alterare il suo corso, c questa valorosa costanza ne' Rè di Spagna s' è sem-

DEL SAAVEDRA. PARTE II. St

pre veduta, fprezzando l'inuidia, e mormoratione de' fuoi Emuli, con che s' hanno disciolte simili nubi , le quali , come fono dalla grandezza folleuate , la grandezza parimente le atterra con la forza della verità, come succede co' vapori al Sole. Quali infamatorii libelli : quali falsi manifesti : quali finti Parnafi:quali malitiofi Pafquini non fono flati fparsi contro la Monarchia di Spagna? Non puote la emulatione macchiare il suo giusto gouerno ne' Regni , che possiede nell'Europa , per essere à gli occhi del Mondo:e per rendere il fuo dominio odiofo, ed irriconciliabile l' inchbedienza delle Prouincie ribelli, con falsità difficili da verificare, diuulgò vn libro supposito de' mali trattamenti degl'-Indi fotto nome del Vescouo di Chiapa, lasciandolo correre prima in Spagna, come impresso in Siuiglia, per accreditare più la menzogna, e traducendolo poscia in tutte le lingue. Ingegnosa, e nociua astutia, acuta malitia, che negli animi femplici operò mali effetti, ancorche tosto conobbero i prudenti l'inganno, fuelato col zelo della Religione , e giultitia, che in tutte le parti mostra la Natione Spagnuola, non essendo ineguale à sè stessa nell'Indie. Non nego, che negli acquisti dell' America. fuccessero alcuni disordini , perche furono intrapresi da Huomini, i quali non potendo ritenere la bizzaria de' fuoi animi dentro a vn Mondo, fi diedero, più per permissione, che per elettione del suo Rè, a pronare la sua fortuna con discoprire nuoue. Regioni, doue trouarono Idolatri più fieri, che le Resse fiere, i quali tencuano macelli di carne humana, con che fi sostentanano, nè potenano ridursi alla ragione, folo che con la forza, e col rigore. Non restarono però senza rimedio que' disordini , mandando contro di loro i Rè Catolici seueri Commissarij, che gli castigassero, e mantenessero gl' Indi nella giustitia, dando ordini paterni per la loro conferuatione, esimendogli dal lauoro delle minere, e da altri, ch'erano trà loro, prima dello scoprimento a - 2-2

mento, ordinarij: mandando Huomini Apostolici. che gl' istruissero nella Fede, e sostentando à spese delle rendite Reali i Vescouati, i Tempij, e Religioni per beneficio di quel nuovo germe della Chiefa, fenza che dopò acquiftate quelle rozze Prouincie, si rendesse manchevole l'absenza del nuovo Signore, nel che superò il gouerno di quell'Imperio, e la vigilanza de' fuoi Ministri , quella del Sole , della Luna e delle Stelle, poiche in dodici hore che manca la presenza del Sole ad vno de'due Emisperi, si confonde, e perturba l'altro, vestendos la Malitia dell'ombre della notte, ed eseguendo con la maschera dell'oscurità, homicidij, surti, adulterij, e tutti gli altri delitti , fenza che basti à rimediareli la prouidenza del Sole con communicargli per l' Orizonte del Mondo i fuoi crepufculi ; con lafciare in fuo luogo per Vice regina la Luna con l' affittenza delle Stelle, come Ministri suoi; e con darle l'autorità de' fuoi raggi : e fin da questo Mondo mautengono i Rè di Spagna in quello la Giustitia in Pace, & in Religione, con la stessa Politica felicità, che godono i Regni di Castiglia ..

Ma perche non trionfino gli Artificij degli Emuli, ed inimici della Monarchia di Spagna, e resti dilucidata l' inuentione di quel Libro, considerinsi tutti i casi immaginati, che in quello finse la malitia, essere stati esercitati contro gl' Indi, e pongansi in paralello co! veri, i quali habbiamo veduto nelle guerre de' nostri tempi, così in quella, che si mosfe contro Genoua come nelle presenti d'Alemagna, Borgogna, e Lorena, e si vedrà, che non giunse quella menzogna à questa verità. Qual genere di tormenti crudeli inuentarono i Tiranni contro l'Inmocenza, i quali non habbiamo veduti in opra, non già contra Barbari inhumani , ma contra Nationi culte, ciuili, e Religiofe, e non contro inimiche, ma contro sè medefime , turbato l'ordine naturale della parentela, e dinegato l'affetto alla Patria. Le stefse armi aufiliarie fi riuolgeuano contro chi le foste-

DEL SAAVEBRA. PARTE II. 82 neua. Più fanguinosa era la difesa, che il contrasto. Non v'era differenza fra la protettione, e la rapina ; fra l'amicitia, e l'hostilità . A niun edificio illustre, à niun luogo sacro perdonò la suria, e la fiamma. Breue spatio di tempo vide in: ceneri, le Ville, e le Città, e ridotte à diserti le popolationi . Infatiabile fu la fete di fangue humano . Come in tronchi s'esperimentauano ne' petti degli huomini le pistole, e le spade anco dopò il surore di Marte . Si rallegraua la vilta de' difformi aspetti della morte .. Aperti i petti , e ventri humani feruiuano di mangiatoie, e tal volta in quelli delle Femmine grauide: mangiarono: i Caualli, inuolti frà la paglia i non ben formati membri delle Creature. A spesa della vita si faceuano esperienze: dell'acqua, che capina in vn corpo humano, e del tempo, che potena vn'huomo fostener la fame. Le Vergini facre furono violate, fluprate le Donzelle, sforzate le Maritate alla presenza de' suoi Padri e Mariti. Le Donne si yendeuano, e permutauano per vacche, e caualli, come l'altre prede, e spoglie, per dishenesti vsi . Posti al giogo i Rustici tirauano i carri ; e perche scoprissero le ricchezze ascose, gli appendeuano per i piedi, e per le altre parti ofcene, e gli poneuano dentro alle fornaci accese. Squarcia uano alla sua presenza le Creature, affinche operasse l'amor paterno nel dolore altrui di quelle parti delle fue viscere, ciò, che non potena il proprio. Nelle felue, e boschi, doue tengono rifugio le fiere,, non lo teneuano gli Huomini , però che con cani bracchi gli cercauano in: quelle, egli tirauano per il volto. Non erano i laghi ficuri dall'ingegnofa cupidigia in ricercare le. Suppellettili, cauandole con hami, e reti da' lor profondi seni . Anco gli ossi de desonti perderono l'vltimo suo riposo, rinuerfate l'vrne, e leuati i marmi, per cercare ciò che dentro à quelli era nafcosto. Non v'è arte Magica, e Diabolica, la quale mel discoprire l'oro , e l'argento non s' esercitaffe .

Per le mani della Crudeltà , e dell'auaritia morine. no molti millioni di persone, non per viltà d'animo come gl'Indi , nella cui estirpatione , s' adoperò la Diuina Giustiria, per essere itati tanti secoli rubelli al fuo Creatore . Non riferiseo queste cose per accusare Natione alcuna, poiche quasi tutte interuennero in questa inhumana tragedia, ma per difendere dall'imposture la Spagnuola. Quella che ne' coflumi è più composta, soggiace à rischio di quastarsi. Vitio è di nostra Natura, così fragile, che non v'è attione irragioneuole, in cui non possa cadere, se le mancherà il freno della Religione, e della Ginilitia.

I Magni præfentia veri. Virg.

3 Non decet ftultum verba composita , nec Principem labium mendax. Prou.16.

3 Ad vana, & toties irrifa reuolutus, de reddenda Republica, vique confules, feu quis alius regimen fusciperent , vero quoque, & honesto fidem derifit. Tac.lib.4. ann.



Tenendo per certo, che i suoi difetti saranno potenti alla mormoratione.

IMPRESA XIII. S Vpplisce la Luna alle assenze del Sole preceden-do alla notte. Da' suoi moti, crescimenti, e DEL SAAVEDRA. PART II.

diminutioni pende la conservatione delle cose ; ed ancorche sia tanto più bella, quanto sono esse più ofcure e turbate, riceuendo effere dalla fua luce . non per questo, nè per i suoi continui beneficij vi è chi l' offerui, eriamdio quando più di fplendori colma si offerisce. Ma se alcuna volta frapposta l' ombra della terra s' ecliffano i fuoi raggi, e scopre il difetto del fuo corpo, non luminofo, come prima fi offerina, ma opaco ed ofcuro, tutti leuano gli occhi à confiderarla, ed anco innanzi che succeda, stà preparata la curiofità , e le tiene misurati i passi à grado à grado, ed à minuto à minuto. Sono i Prencipi i Pianeti della terra : le Lune, nelle quali fostituisce i suoi raggi quel diuino Sole di giustitia per il gouerno temporale, perche se quelli predominano le cose, questi gli animi, e così i Rè di Persia con finti raggi in forma del Sole, e della Luna, procurauano estere stimati come Astri;ed il Rè Sopor non dubitò intitolarsi fratello del Sole e della Luna in vna lettera che scrisse all' Imperatore Costanzo. \* 1 Trà tutti gli Huomini risplende la grandezza de Cryso-Prencipi, collocati negli Orbi, innalzati dal pote re log fer. e dal comando, doue franno esposti alla censura di tutti. Sono Colossi, che non possono scomporsi & senza estere offeruati. E così mirino bene come operano, poiche in essi tiene posta la sua attentione il Mondo, il quale potrà lasciar di mirare nelle lor prudenti attioni, ma non ne' loro errori. Di cent'occhi, ed altrettante orecchie si prepara la curiosità per penetrare il più occulto de' loro pensieri . Sono quella pictra di Zaccaria, sopra cui stauano sette occhi. \* Per lo che quanto è maggiore la grandezza, 2 deue effere tanto minore la licenza nelle leggierezze. \* La mano del Prencipe batte la Solfa alla mu- 3 fica del gouerno, e fe non allegnerà à mifura il tempo , causerà dissonanze negli altri, perche tutti imitano il di lei moto .. D' onde nasce , che gli Stati si raffomigliano a' fuoi Prencipi, e più facilmente a' cattiui che a' buoni, posciache essendo molto atten--8.53

ti i Sudditi a' loso vitis, rimangono. Mi nelle fue immaginationi, e l'adulatione gl' imita, e così fa il Prencipe maggior danno col fuo esempio che co'fuoi vitii , elleudo 1 prani fuoi costumi più pregiudiciali. che i buoni fiioi profitteuoli , concioliache la mala nostra inclinatione più s'applica ad emulare i vitii che le virtà. Grandi furono quelle, che splenderono in Alesandro Magno, e procuraua folo l' Imperator Caracalla raffomigliarfi à lui nel portare piegato il capo al finistro lato. E così quantunque alcuni vitij nel Prencipe siano cattiui à sè solo, ed altri alla Republica, fi come notò Tacito in Vitellio, 4 ed Ottone: \* tutti fono dannosi a' Sudditi per l'esempio. Siamo Girasoli, che ci rinogliamo miran-5 do , ed imitando il Prencipe ; \* fimili à quelle ruote della visione d'Ezechiele, che seguiuano sempre 6 il moto del Cherubino . \* L'attioni del Prencipe fono mandati per il Popolo, che con l'imitatione le 7 \*bbidifce . \* Reputano i Sudditi fare grato feruitio al Prencipe con imitarlo ne' vitij, ed essendo questi signori della volontà, giudica l'adulatione, poter con quelli acquistarla, come procuraua Tigellino quella di Nerone, facendofegli compagno 8 nelle maluagità. \* Sconcertafi la Republica, e fi confonde la Virtu. E così è di mestieri , che siano tali del Prencipe i costumi, che da quelli imparino tutti ad esser buoni, come lo diede per documento a' Prencipi il Rè D. Alonfo il Sauio. Ed altresi per mantenere il suo popolo, dandogli buoni esempij di sè stessi, mostrandogli gli errori perche operino bene, conciosia che non potrebbe egli conoscere Dio, nè lo saprebbe temere, nè amare, nè parimente custodire il suo cuore, nè le sue parole, nè le fue opere ( come habbiamo detto di forra nelle altre leggi ) nè ben mantenere il suo popolo ; s' egli non hauesse costumi, e maniere buone. Essendo che soddisfacendo a' vitij il lucente fanale della virtù del Prencipe, il quale deue precede-

re à tutti , e mostrargli le linee sieure della

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 87

manigatione, darà ne' scogli con la Republica . essendo impossibile che sia sicuro il gouerno d'vn Prencipe vitiofo . Poiche il vitio ( parole fono del medesimo Rè D. Alonso) hà in sè tal natura, che quanto fiù l'huomo se ne vale tanto più l'ama, L.6. e da ciò gli prouengono gran mali , e diminusse il tits. senno, e la fortezza del cuore; e dene per forza lasciare l'imprese, chi conniene operare per gusto altrui, in eni si trona il vitio. Sprezza il popolo le Leggi, vedendo che non le offerua chi è l'anima di quelle . E così come i difetti della Luna sono pregiudiciali alla terra, parimente i peccati del Prencipe sono la ronina del suo Regno, dilatano il castigo a' Vasfalli, perche à loro altresi s'estendono i suoi vitij, come quelli di Gieroboam al popolo d'Ifraele. \* Vn'ombra di dishonestà, che oscurò la fama del Rè D.Ro- 9 drigo, lasciò per molti secoli in tenebre la libertà di Spagna. D' onde si può in certo modo scolpare il barbaro stile de' Messicani, i quati obligauano i suoi Lope. Rè ( quando gli confacravano) à giurare, che am-62ministrerebbero giustitia. Che non opprimerebbero mari suoi Vassalli . Che sarebbero forti nella guerra... Che fariano mantenere al Sole il fuo corfo, e splendore, piouere le nubi, correre i riui, e che la terra produrrebbe abbondantemente i fuoi frutti . Poiche ad vn Rè Santo vbbidisce il Sole, come à Giosue in premio della sua virtù, e la terra dà più fecondi parti, riconosciuta la giustificatione del gouerno. Così la diede ad intendere in questi versi Homero .

Sient percelebris Regis, qui nomina curat, In multifq; probifq; viris iura equè ministrat, Infa illi tellus nigricans, prompta, atq; benigna Hom. Fers fruges, segerefq; & pomis arbo conusta est Vissis Prouenium pecules, & supeditat mare piscs, Ob rettum imperium populi sors sota beata est. Alla virtu del Prencipe gsusto, non a' campi detiono attribuirs se buone rendite. "Il Popolo sem-

pre crede, che quelli che lo gouernano fiano cagio- 10

ne delle fue difgratie, ò felicitadi, e molte volte de' casi fortuiti, come gli attribuiua à Tiberio il po-

11 polo Romano . \*

Non si persuadano i Prencipi, che non habbiano ad essere rimarcati i sinoi vitti perche gli permetta, e faccia communi al Popolo, come fece Vrcitrzza; essendo che a' Vassali è grata la licenza, ma non l'autore di quella, ed in questo modo gli costò la vita, essendo abborrito da tutti per i prani suoi costumi. Facilmente sopportiamo in noi stessi qualche difetto; ma non possiamo tollerare vn'atomo nello specchio, in cui ci miriamo, tale è il Prencipe, in cui si contemplano i suoi Vassalli, e gli sà male, che sa macchiato co' vitij. Non diminuì l'infamia di Nerone l'hauer fatto altri complici delle sue disso-

12 lutezze . \*

Non s'afficurino i Prencipi in se di sua prudenza nel fecreto, perche quando non attinge il Popolo le sue attioni, le discorre, e sempre sinistramente, e così non basta, che operino bene, ma fà di mestieri che i mezzi non appariscano cattini . E qual cofa ftarà fecreta in chi non può fuggirfi dalla fua. stessa grandezza, ed accompagnamento, nè operar folo : la cui libertà trabe per forza ceppi e catene d'oro, che risuonano da tutte le parti? Ciò dauano ad intendere al Sommo Sacerdote le campanelle pendenti alle sue Vesti Sacerdotali, perche non s' obbliaffe, che stauano i suoi passi esposti all' vdito di 13 tutti. \* Quanti stanno di guardia dentro e fuori del Palazzo: quanti affiftono nelle fue camere, e gabinetti al Prencipe, tanti sono gli esploratori di quello che fa , e di quello che dice , ed anco di quello che pensa, attenti tutti a' gesti,e moti della faccia, co' quali fi esplica il cuore, posti sempre gli occhi nelle sue mani,\* e penetrando alcun vitio del Prencipe, se ben fingono diffinularlo, e mostrarsi accorti, affettano il discoprirlo per parere auueduti, ò intrinseci, ed alle volte per fare de' gelosi. Si mirano gli vni, gli altri, e riftringendofi fenza parlare fi

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 80

parlano. Ferue ne'lor petti il fecreto al fuoco del defio di manifestarlo, \* fino che esala . Vanno le bocche 15 per le orecchie. Stringesi in giuramento questi con quello e glielo dice , e quegli con l'altro , e fenza. che alcuno lo fappia lo fanno tutti, discendendo il mormorio in vn punto da' gabinetti alle cucine,e da quelle a' canti delle strade, ed alle piazze. Qual maraniglia, che fucceda questo ne' domestici, se di sè stessi non sono sicuri i Prencipi nel secreto de" fuoi vitije tirannie, perche le confessano nel tormento delle fue proprie cofcienze, come fuccesse à Tiberio, il quale non puote celare al Senato la miferia, in cui ridotto l' haueuano i fuoi delitti. \* 1 16

Non si rammarichino però i Prencipi, se l' attentione e cura fua nell'attioni non potranno foddisfare à tutti, poiche è impossibile quest'impresa, esfendo di nature differenti coloro, che quelle hanno à giudicare, è così debole la nostra, che non può operare fenza qualche errore. Chi più follecito in illustrare il Mondo ? chi più perfetto che questo Prencipe, questo luminare maggiore, che da essere, e bellezza alle cose? e la curiosità gli ritroua macchie, ed ofcuritadi in onta de' fuoi rag-

gi .

Questo studio del Prencipe nella giustificatione della sua vita ed attioni , à quelle de' suoi Ministri ancora deuesi stendere, conciòsia che di quelle gliene faran carica parimente Dio e gli Huomini. Non è difetto della Luna quello che proua nell' Ecliffe , ma della Terra, che frappone l'ombra fua trà lei; ed il Sole; con tutto ciò à quella il mondo l'attribuisce, e basta ad oscurarle i raggi suoi, ed à cagionare inconvenienti , e danni alle cofe create . Ne' vitij del Prencipe s'incolpa la deprauata fiia volontà ; e nell'ommissione di castigare i suoi Ministri , il fuo poco valore. Alcuna specie di discolpa ne' propripviti può ritrouarsi per la forza degli affetti, e passioni ; niuna ven'è perche si permettano in altri. Può vn cattino Prencipe hauere buoni Ministri, ma 20 14 15 15

fe è trascurato, egli e loro faranno cattiui. Quindi nasce ch'è brono alle volte il gouerno d' vn Prencipe cattiuo, il quale non acconsente che vi fiano gli altri: perche questo rigore non di luogo all' adulatione per imitarlo, ne alla naturale inclinatione di sembrar noi i Prencipi con la consormità alle loro attioni. Sarà cattiuo per sè, ma buono per la Republica. Lasciar correre liberamente i Ministri, e ficogliere le redini al Gouerno.

La contralescenza de Prencipi cattini è così difficile, come quella de polmoni offefi, che non se gli possono applicare i rimedi); essendo che quelli confissono in vdire ne vogliono vdire, consistono in vedere, ne vogliono vedere, ne anco che altri odato no ne vedano, « o non gliel'a econsentono i suoi

fteffi Domestici, e Ministri, i quali gli applaudono
visi), e come soleuano gli Antichi sitonare varij
metalli, ed istromenti quando s'ecclissau la Luna,\*
lo tengono disertito con musiche, e trattenimenti,
procurando tener occupate le sue orecchie, senza,che possano entrare per quelle i sussuri di sumo
moratione, e le voci della verità a e del disinganno,
perch'essendo il Preneipe, e de esti complici ne' viti),
non v'è chi gli riprenipe, e de esti complici ne' viti),

Rex Regum Sopor, particeps Syderum, & Pater Solis, & Lunz, Conftantio fratri meo falutem. Amm. Marcell. 1.7.

Super lapidem yourn feptem oculi funt. Zar. 3. 9.

Qui magno Imperio praditi, in excelfo atatem agunt, eoromque faca cuncii mortales nouere ita maxima fortuna minima licentia eft. Sallaft.
 Vitellius ventre, & gula fibi hoftis: Otho luxu, fauitia, auda-

cia Reip. exitiofior ducebarur. Tac.lib.2. Hift.

5 Hexibiles quamcumque in partem ducimur à Principibus, atque vt ita dicam fequaces fumus. Plin. in Panez.

6 Cum incedebant Cherubim, fimul cum eis rotz ferebantur, cum tollebantur fublimes, ipfz quoque tollebantur. Esech. 10. 16.

7 Ea cond'tio Principum vt quicquid faciant præcipere videantut . Quintil.

8 Validiorque in dies Tigellinus, & malas artes, quibus folis pollehat gratiores ratus fi Principem societate scelendo obstringeret. Tac. ib. 14. ann.

Propter peccata Ieroboam que peccauerat, & quibus peccase fecerat lirael. 3.Reg.c. 15. 28.

# DEL SAAVEDRA. PARTE II. OI

to Annum bonum non tam de bonis fructibus, quam de iuste regnantibus existimandum . Foctius .

II Qui mos vulgo fortuita ad culpam trahentes. Tac.lib.s. ann. 12 Ratufque dedecus amoliri fi plures toda Tet. Tac.lib.14.an. 13 Et cinxit illum rintinnabulis aureis plurimis in giro dare fo-

nitum in inceffu fuo. Cel.45.7. 14 Oculi feruorum in manibus dominorum fuorum.P/al.122.2. 15 Neg,loquar vitra in nomine illius, & fadus eft in corde meo

quafi ignis aftuans. Ier.20.9.

16 Quippe Tiberij non fortuna non selitudines protegebant , quin toi menta pectoris, fuafq; iple penas fateretur. Tac.l.t. annat.

17 Qui dicunt videntibus, nolite videre, & aspicientibus nolite appiecre ea que recta funt ; loquimini mihi placentia .

18 Igitur aris fono tubarum, cornuumq; concentu strepere : prout fplendidior, obscuriorve, latari ; aut marere . Tac. lib.6. ann.



# La quale auuertisce, e persettion.

IMPRESA XIV.

Ppena v'è stromento, che per se solo lasci l'opere perfette . Ciò che non puote il martello perfettiona la lima. I difetti del telaro corregge la forbice (corpo di quest'impresa) e lascia con maggior luftro, e bellezza il panno. La cenfura altrui compone i proprij costumi . Pieni sarebbero di festuche, se non gli cimasse la lingua. Quello che non s' acquista in contenere o riformare la legge, e'auau-

s'auanza col timore della mormoratione, laquale è sprone della Virtù, e redine che l'obliga à non torcere dal giusto camino. Sono le mormorationi, nelle orecchie vbbidienti d'vn prudente Prencipe, pendenti d'oro, e perle rifplendenti (come disse Salo-1 mone ) \* che le adornano e perfettionano . Non tiene il vitio inimico maggiore della censura . Non opera tanto l'efortatione, ò la dottrina, come quefla. concioliache quella propone per posteriore la fama, e la gloria ; questa accufa il turpe , e castiga subito dinulgando l'infamia. E' l'yna per quello che deue operarfi bene: l'altra per quello che s' è male oprato : e più facilmente si ritira l'animo dall' ignominiofo, che intraprende l'arduo, ed honesto. E così con ragione è nell'opinione altrui collocato l'honore, perche la temiamo, e dipendendo le noftre attioni dal giudicio, e censura degli altri, procuriamo foddisfare à thiti , ben'operando . Così ancorche pratia fia in sè stessa la mormoratione De buona per la Republica, essendo che non v'è forza maggiore lopra il Magilfrato, ò fopra il Prendipe. Qual cofa non intraprenderebbe l' autorità, se non fosse dinanzi alla mormoratione ? Per quali errori non vagherebbe fenza di quella? Niuni configlieri fono migliori che le mormorationi, poiche nafcono dall' esperienza de' danni . Se le vdissero i Prencipi , sariano più prudenti. Non ardirò approuarle nelle Satire, e libelli, perche fogliono eccedere la verità, ò cagionare con quella scandoli, tumulti, e seditioni ; potriafi però diffimulare alcuna cofa per i detti buoni effetti. La mormoratione è argomento della libertà della Republica, posciache nella tirannica non si permette. Felice quella, oue si può sentire 2 quello che si vuole, e dire quello che si fente . \* Ingiusta pretensione sarebbe di colui che comanda volere con luchetti le labbra de' Sudditi, e che non fi querelino, e mormorino fotto il giogo della feruità. Lasciateli mormorare poiche ci lasciano comandare, diceua Sisto Quinto, à cui era rifferto, che sinistra-

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 93 mente di lui si parlaua per Roma . Non sentire le mormorationi farebbe hauer perduto la stima dell' honore, ch'è il peggiore stato à cui giunger possa. vn Prencipe, quando tiene per diletto l' infamia : fiafi però vn fentimento, che l' oblighi ad imparare in quelle, non à vendicarle. Chi non sa diffimulare queste cose lieui , non saprà le maggiori. \* Non 1 fù minor valore nel Gran Capitano tollerare le mormorationi del fuo esercito nel Garigliano, che mantener fermo il piede nell'euidenza del periglio. Non è possibile reprimere la licenza, e libertà del Popolo. Viuono ingannati i Prencipi che stimano con la potenza presente estinguere la memoria futura ; \* 4 ò che s'estenda la sua grandezza à poter inorpellare le male sue operationi . Non puote con diuersi disegni di doni, e diuotioni adombrare Nerone il fofpetto, nè diffimulare la tirannia d'hauere abbruciato Roma . \* Potrà la Infinga operare che non giunga all'vdito del Prencipe ciò che si mormora di lui, s ma non che lasci d'essere mormorato. Il Prencipe che vieta il discorso delle sue attioni, le rende sofpette, e come sempre si presume il peggio, si publicano per cattiue. Meno si esaggerano le cose delle quali non fi fà cafo. Non volena Vitellio , che fi parlasse del prauo stato delle sue, e cresceua la mormoratione col dinieto, publicandofi peggiori.\* Deuesi per le lodi e mormorationi passare, fenza la- 6 sciarsi allettare da quelle, ne vincere da queste. Se si trattiene il Prencipe nelle lodi, e le presta orecchio, procurerà ogn' vno guadagnargli il cuore con l'adulatione . Se si perturba nelle mormorationi, defifterà dall' arduo, e gloriofo, e farà debole nel gouerno . Perderfi nelle proprie lodi è leggierezza. . Tenersi offeso da qual si sia cosa è de' Prinati. Dissimulare molto, de' Prencipi . Niente perdonare , de' Tiranni. Così lo conobbero que' grandi Imperatori Teodofio, Arcadio, ed Honorio, quando impofero al Prefetto Pretorio Rufino , che non castigasse le mormorationi del popolo contro di loro; concio-

fia che se haueuano origine da leggierezza, si doueno disprezzare; se da surore, o sollia compatire; e
fe da malitia perdonare. \* Bisendo l' Imperatore
Carlo Quinto in Barcellona gli su portato vn procesfo formato contro alcuni; che mormorauano delle
su attioni, per consigliare la fentenza con lui; e
mostrandos sidegnato contro chi lo portaua gettò
nel siuco si cui situa riscaldandos si processo co
de' Prencipi sapere il tutto, ma indegna d'vn cuore

8 magnanimo la puntualità nell'accufare le parole. \*
Difprezzauale la Republica Romana, e folo atten9 deua a' fatti, \* Euni gran diffanza dalla leuità del-

10 la lingua alla volontà dell'opre . \* Spinofa farebbe la Corona , che fi rifentifie d'ogni cofa . O' non offende il torto , ouero è minore la fua offefa , in chi non fi lafcia intendere . E' facilità nel Prencipe la ciarfi guidare da' rumori , e poca fede di sè medefimo . La mala cofcienza fuole fitmolare l' animo al caftigo , di quello che mormora ; la ficura lo fprezza. S'è vero quello, che fi offerua nel Prencipe , difruggalo con la correttione ; fe falfo per sè fteffo fi difruggerà . Il rifentifi è conofceri offefo. Col 11 difprezzo cade tofto la voce . \* Comando il Sena-

11 disprezzo cade tosto la voce. \* Comandò il Senato Romano, che s'abbruciassero gli annali di Cremutio per licentiosi, ma gli nafeose, e diuulgò più
l'appetito di leggel li, come auuenne ancora de' libelli infamatori di Veiento, cercati, e letti, mentufurono prohibit; e possi in non cale quando gli la12 feiarono correre. \* Non giace la curiosità soggetta.

12 fciarono correre. \* Non giace la curiofità foggetta a' fori, nè teme le pene. Più ardifec contro quello che più fi vieta. Crefce la ftima dell'opere fatiriche con la prohibitione, e la gloria accende gl' ingegni maledici. \* La publica dimofratione lafcia più in-

14 famati i Prencipi; e quell i più famofi . \* Si come è profitteuole al Prencipe fapere ciò che fi mormora, così è danno fo l'effere leggiero nel dar orecchie à coloro che mormorano d'altri , effendo che fi ccome facilmente diamo credenza à quello che fi accumengli altri , potrà effere ingannato , e prendere in-

DEL SAAVEDRA. PARTE II. giuste risolutioni, ò vero fare giudicij fallaci . Ne! Palazzi è più perigliofo questo, perche l'inuidia, e la gara sopra i fauori , le mercedi , e la gratia del Prencipe acuiscono la calunnia, essendo i Cortigiani simili à quelle Locuste dell'Apocalissi, con facce d'Huomo, e denti di Leone , \* co' quali atterrano 15 le spiche dell'honore. Alla Spada acuta comparò le lor lingue lo Spirito Santo . \* E parimente alle faet- 16 te, che occultamente feriscono i buoni. \* Dauid gli 17 perseguitaua come nemici . \* Niun palazzo può es- 18 sere quieto doue si permettono . Nè inuillupparan meno il Prencipe i loro Scismi, che i publici negotij. Il rimedio è non dareli audienza, tenendo per Portinari delle fue orecchie la ragione, ed il giudicio, per non aprirle fenza gran caufa. Non è meno necessaria la guardia in quelle, che in quelle del Palazzo, e pure di queste han cura i Prencipi, e si scordano di quelle. Chi le apre facilmente a' dettrattori, gli fa. Niuno mormora alla presenza di quello che gratamente non l'ode . Suole effere altresì rimedio confrontargli con l'accusato, publicando ciò che di lui rapportano, affinche si vergognino d'essere autori di scismi . Questo sembra hauere dato ad intendere lo Spirito Santo quando difse, che fossero le orecchie circonvallate di spine, \* 19 perche s'affligga , e resti punito quegli che si giungerà con ingiulte detrattioni à quelle . Per sospetto deue tenere il Prencipe, colui che ricufa dire in publico , ciò che dice all'orecchio . \* E se bene potrà 20 questa diligenza operare, che non giungano tante verità al Prencipe; ve ne fono molte delle domesti. che, le quali è meglio che stiano ignote, che saperle ; e pesa più l'impedire le calunnie, che il Palazzo. Quando però non fono le accuse con malitia, ma con zelo del feruitio del Prencipe, deue vdirle , e ben' esaminarle, stimandole per auuertimento necessario al buon gouerno, ed alla ficurezza della fua perfona . Animo l' Imperatore Costantino, ed insieme offeri premij in vna legge à quelli , che con verità

21 decufauano i fuoi ministri, e Familiari. \* Tutto è necessario acciò che fappia il Prencipe ciò che si sta nel suo Palazzo, ne' suoi Consigli, e ne' suoi Tribunali, doue il timore chiude le labbra; e le mercedi alle volte da' Ministri riceuute con la stessario del Prencipe, inducono à tacere, ed ancor' à coprire i suoi mancamenti, ed errori, tenendosi per ricompensa, e gratitudine quello che è sellonia, e tradimento; perche l'obligatione di sincerare il Prencipe ingannato, ò mal seruito, è obligatione di sedettà, molto maggiore che tutte l'altre. Questa è naturale nel Valiallo, sono accidentali l'altre.

Confiderando le Republiche antiche la conuenienza delle Satire per frenare col timore dell' infamia i vitij, futnon permeffe , dandole luogo ne' Teatri; à poco à poco però da quella comune riprenfione de' coflumi fi passò alla mormoratione particolare, toccando nell'honore; da che rifultarono gli essii , e da questi le popolari dissensioni, perciòche ( come disse la popolari dissensioni, perciòche ( come disse lo spirito Santo ) vna lingua maledica è la turbatione della pare, e la rouina delle famiglie, e delle Città. E così perche la correttione

de' coftumi non dipendesse dalla malitia della lingua, e della penna, si formò l'Officio de' Censori,
si quali con autorità publica osseruasiero, e correggessero i costumi. Fià quesso vissico allora molto
proficuo, e puote mantenersi, conciòsache la vergogna e la modessi a degli animi manteneuano la sua
giuriditione, hoggi però non potrebbe eseguirsi, e
silendo che contro di lui ardirebbe la superbia, e
dissolutezza, come ardiscono contro allo stesso
gistrato, ancorche armato di leggi, e d'autorità suprema, e farebbero derisione, e ludibrio del Popolo i Censori, con pericolo del gouerno, poicheniuna cost è più daunos an èche renda più infolenti
i vitij, che applicargli rimedij che siano disprezzati.

i vitij, che applicargli rimedij che fiano difprezzati. Si come per correggere i coftumi fi ritrouata la cenfura, così fu parimente per le facoltà, ed haueri inuentata, regilfrando i beni, ed arrollando le perfone,

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 97 fone, ed ancorche sia stata con beneficio publico delle Greche, e Latine Republiche offeruata, farebbe al presente odiosa, e di gravissimi inconuenienti; estendo che il sapere il numero de' sudditi, e la qualità degli haueri, serue solo per meglio aggrauarli di tributi . Come graue peccato castigò Dio il registro che fece Dauid del Popolo d' Israel . \* 16 Niuna cofa è più aspra nè più inhumana, quanto scoprire col registro delle facoltà, e cose domestiche, le conuenienze di tener occulta la pouertà, e folleuare l'inuidia contro le ricchezze, \* esponendole all' auaritia, & alla rapina . E fe in quelle Republiche senza questi inconuenienti si esercitò . fu perche la riceuerno nella prima loro istitutione . ò perche non erano gli animi così altieri , e ribelli alla ragione, come in questi tempi.

I Inauris aurea, & margaritum fulgens qui arguit fapientem & aurem obedientem. Prou 25.12.

2 Rara temporum felicitate, vhi fentire, quz velis, & quz fentias dicere licet. Tac.lib.1. Hift.

3 Magnarum rerum curas non diffimulaturas , qui animum etiam leuiffimis aduerterent. Tac.lib.13. ann.

Quo magis focordiam eorum irridere libet, qui prafenti potentia credunt extingui posse etiam sequentis aui memoriam - Tac. 4. ann.

Non ope humana, non largitionibus Principis, aue Deum

placaments, decedebat infamia, quia infum incendium erederetur. Tac. 13, annats Prohibiti per Ciuitatem fermones, eog; plures ac fi liceret,

vera narraturi, quia vetabantur, atrociora vulgauerant .

Tac. 3. hift.

Quoniam fi iudex leuitate procefferit, contemnendum est: fl

ex infania miferatione digniffimum: fi ab iniuria remittendum. L. vnica. C. fi quis Imp. maled.

8 Omnia scire non omnia exequi. Tac.in vit. Agric.
9 Facta arguebantur, dicta impunè erant. Tac.lib.1. ann.

30 Vana à scelestis dista à malessei s disterunt. Tac. lib. 3. ann. 31 Name, spreta exolescunt, si irascare agnita videntur. Tac. li. ann.

 Conquisitos, le citatos que donec cum perieulo parabantur, mon licentia habendi oblivionem attulit. Tac. 14. ann.
 Punitis ingenijs gliscit anctoritas. Tac. 4. ann.

14 Neque aliud externi Reges aut qui eadem fauitia vfi funt, nifi dedecus fibi, atque illis gloriam peperere. Tac. lib.4.

15 Dentes earum ficut dentes Leonum erant. Apoc.9.5.
16 Et lingua corum gladius acutus. Pfal.56.5.

17 Pa-

7 Pa-sq 7

17 Parauerunt fagittas fuas in pharetra vt fagittent in obfeu. ro rectos corde. Pfal.10.2.

18 Detrahentem fecreto proximo fuo hune perfequebar. Pfal-100.6.

19 Sepi aures tuas fpinis. Eccl. 28.23.

20 Et hanc velim generalem tibi constituas regulam , vt omnem qui palam veretur dicere suspectum habeas, S. Bern.

lib. A. de conf. ad Euz.c.6.

21 Si quis est cuiuscumque loci, ordinis, dignitatis, qui se in quemcumq; Iudicum, Comitum, Amicorum, & Palatinorum meorum aliquid veraciter, & manifeste probare posfe confidit, quod non integré, atq; juste geffife videatur, intrepidus, atq; fecurus audeat, interpellet me, ipfe audiam omnia, iple cognofcam, & fi fuerit comprobatum , iple me vindicabo. L.4.C. de accufat.

22 Sufurro, & bilinguis, maledicius : multos .n. turbauit pacem habentes-Lingua tertia multos commouit, & difperfit illos de gente in gentem : Ciuitates muratas diuitum deftruxit, & domos Magnatorum effodit. Eccl. 28. 15.

29 Percuffit autem cor Dauid eum , postquam numeratus eft populus, & dixit Dauid ad Dominum, peccaui valde in hoc facto. 2. Reg. c. 24.8.

24 Quidni tam durum, tamq; inhumanum eft , quani publica-

tione, pompaq; rerum familiarium, & paupertatis detegi vtilitatem, & inuidia exponere diuitias. L. 2. C. que, 6 quib.quarta pars.



Stimi più la Fama, che la Vita.

#### IMPRESA XV.

N E' gloriofi petti de' Prencipi veder vorrei il fundolo di questa impresa, e che si come i fundo chi .

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 99 chi artificiali gettati per l'aria imitano gli aftri, e splendono da che escono della mano, fino che in. cenerifi conuertono, in effi così ( poiche gli paragona lo Spirito Santo ad vn fuoco rilucente \*) ar- 1 deffe ad ogn'hora il defio della fama, e la face della gloria. \* Senza considerare che l'attinità sia à spe- 2 sa della materia, e che quello che più arde, più presto si finisce. Conciòsia che quantunque sia comune con gli animali quella brama naturale di prolungare la vita : è suo fine la conseruatione in quelli ; il ben oprare nell'huomo . Nou confifte la felicità nel viuere, ma nel faper viuere. Non viue più quel che più viue, ma quel che meglio viue. Perche non misura il tempo la vita, nia l'impiego Quella che quasi mattutina Stella fra nubi, ò come Luna crescente, splende agli altri per lo spatio de' fuoi giorni con raggi di beneficenza, \* fempre è 3 lunga, come è brene quella, che in sè stessa si confuma ancorche duri molto . I beneficij , ed augumenti che dal Prencipe riceue la Republica, nouerano i fuoi giorni. \* Se passano questi senza farli , 4 gli leua dal numero l'obblio . \* L'Imperatore Tito 5 Vespasiano rămentandosi d' hauer passato vn giorno fenza fare alcun beneficio, diffe, che l' haueua perduto . Ed il Rè Don Pietro di Portogallo . Che Hift. non meritaua effer Re , quegli che non faceua ogni Ip. giorno mercede , ò beneficio al suo Regno . Non vi è vita così breue, che non tenga spatio bastante per operare generofamente. Vn breue istante risolue vn'heroica attione, e pochi la perfettionano. Che importa che con quella si termini la vita, se si trasferisce ad altra eterna col mezzo della memoria. Quella che dentro i confini della fama si contiene, fola puossi chiamar vita, non quella che consiste nel corpo, e spiriti vitali, che da che nasce, muore. E' comune à tutti la morte, si distingue folo nell' obbliuione, ò nella gloria, che lascia alla posterità. Quegli che morendo sostituisce nella fama la sua vita, lascia d'essere, ma viue. Gran forza della vir-

### 100 IMPRESE POLITICAS

tà, che in onta della Natura fà immortalmente gloriofo il caduco. Non parue à Tacito, che poco visituto hauesse Agricola, ancorche nel meglio de' fuoi anni lo rapì la morte, poiche nelle se glorie

6 fi prolungò la fua vita. \*

Virg.

Non si reputi vana la fama, che risulta dopò la vita, che poiche l'appetisce l'animo, conosce che la potrà godere allora. Errano quelli che pensazio che basti lasciarla nelle statue, o nella successione, poiche in quelle è caduca, ed in questa aliena, e folamente propria ed eterna quella che nasce dall'opre. Se queste sono mezzane, non incontrerà coa este la lode, perche la fama è figliuola dell'ammiratione. Nascere per esser numero, è della Plebe; per la singolarità, de' Prencipi. I priuati operano per sè, i Prencipi per l'eternità. \* Riempie l'auaritia il petto di quelli ; l'ambitione della gioria accende il seno di questi. \*

Igneus est nostris vigor, & calestis origo

Principibus.

Vno spirito grande mira all'estremo, ò ad essere .

Cesare ò nulla; ouero ad essere sella, ò cenere .

Non meno splenderà questa sopra gli obelischi, se gloriosamente si consunse, che quella. Poiche non è gran spirito quello, che à guisa del salnitro preparato, ed acceso, non spezza tosto il vaso del corpo. Picciolo campo è il petto ad vn cuore ardente .

Tremaua il Rè di Nauarra Garzia Sanchez all'entrare in battaglia, e si mostraua poscia valoroso. Tollerare non poteua il corpo l'apprensone, in cui porre lo doueua il cuore. Appetisca dunque il porre lo doueua il cuore. Appetisca dunque il preneipe vua vita gloriosa che sia luce nel Mondo. \*

o Acquifferà facilmente le altre cofe; la fama non fenza attentione, e fatica. \* E se ne' principij del gouerno haurà perduto la buona opinione; non l'acquifferà poscia facilmente. Quello che vna voltanhaurà di lui concepito il Popolo, sempre ritenerà. Ponga tutto il suo studio in acquistar gloria, ancorche auuenturi la sua vita. Chi desidera viuere ri-

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 101 cufa la fatica ed il periglio, e fenz'ambi non fi può acquistar la Fama . Nel Rè Maraboduo scacciato dal fuo Regno, e turpemente otiofo nell'Italia lo notò Tacito . \* In tal guisa deue il Prencipe nauigare 11 nell a bonaccia, e nelle procelle del fuo Regnare, che si mostri sempre rilucente il fanale della gloria. considerando (per non commettere, nè penfare cosa indegna della fua persona ) che di quella, e di tutte le opere, ed attioni fue, deue fempre e con tutte le Nationi parlare l'Historia . Non hanno i Prencipi altri Superiori che Dio, e la Fama, che gli obliga ad operar bene per timore della pena e dell'infamia, e così più temono gl'Historici, che i suoi proprij nemici : più la penna, che l'acciaro. Turbossi tanto il Rè Balthasarre di vedere armate le dita con la penna (quantunque non fapelle ciò che douelle fcriuere ) che tremò, e rimafe dislogato. \* Però fe à Dio. 12 ouero alla Fama perdono il rifpetto, non potranno ben' operare, essendo che sprezzando la Fama, sprezzano le virtù. Teme l'honesta ambitione macchiarfi col vitiofo ò con l'ingiusto. Non v'è fiera più perigliofa che vn Prencipe, il quale non rimorde la cofcienza, nè eccita la gloria. Perifce nondimeno ancora la riputatione e lo stato nella gloria, perche fuole il fuo splendore acciecare i Prencipi, e dà con loro nella temerità. Quello che sembra glorioso defio, e vanità, è stoltitia ch' è alcune volte superbia, altre inuidia, e molte ambitione, e tirannia. Pongono gli occhi nell'altre imprese, adulati da' suoi ministri col gloriofo, senza auuifarli dell'inginstitia, ò incomenienza de' mezzi, e trouandoli poscia obligati si Lado. perdono . E così diffe il Re Don Alonfo , che non 3.2.3. deue il Rè bramare nel suo cuora Sourani honori e senza prò , anzi dene molto guardarsi da quelli , poiche quello ch'eccede, non può durare, e perdendosi ò diminuendo , ridonda in dishonore . E dall'honore ch' è di questa sorte proviene sempre danno à chi lo segue, nascendogli indi trauagli, e spese grandi, e fenza ragione, sprezzando quello che tiene, per quello

quello che desidera hauere. E' sicura quella gloria, che nasce dalla generosità, e si contiene dentro la ragione, ed il potere.

Estendo la Famu e l'Infamia quelle che obligano 13 ad operar bene, "e conferiundosi ambe con l'Historia 5 conuiensi animare con premij gl'Historici, e fauorire le stampe testoriere della gloria, doue sopra il deposito de' Sccoli si librano i premij delle generose imprese.

1 Quafi ignis effulgens . Eccl.c. 50.9.

2 Fax mentis honettæ gloria. Sil.

a Quafi Stella matutina in medio nebulæ, & quafi Luna plena

4 Bonz vitz numerus dierum: bonum autem nomen permanebit in zuum. Eccl.: 41 16.

5 At numerus annorum abiconditi funt Tyranno. 10b. 15.20.

Quamquam medio in spatio integra atatis ereptus, quantum ad gloriam longissmum anum peregii. Tatin vit. Agrit.
Caters mortalitus in eo stare conssisa, quid sibi conducere putent: Principum diuersam esse sociales, quid sus pracipua.

rerum ad famam dirigenda. Tac.lib.4.ann.

Argentum quidem, & pecunia est communis omnium posiesso, & honestum & ex eo laus, & gloria Deorum est, aux

eorum, qui Dis proximi censentur. Poltb.

Sie luceat lux vestra coram hominibus, vt videant opera vestra bona. Matth.c., 16.

10 Catera Principibus statim adesse: vnum insatiabiliter parandum, prosperam sui memoriam. Tac. lib. 4. ann.

 Consenuitque multum imminuta claritate, ob nimiam viuendi cupidinem. Tac. lib.2. ann.

12 Facies Regis commutata est, & cogitationes eius conturbabant eum, & compages renum eius soluebantur, & genua eius ad se inuicem collidebantur. Daniel.5.6.

Ad cogitationem post le suturorum pleriq; grauius mouentur. Quint de clam. 274.

## DEL SAAVEDRA. PARTE II. 193



# Paragoni l'attioni sue con quelle de suoi Antecessori.

# IMPRESA XVI

W' degli Antichi prouerbio . Purpura iuxta purpuram dijudicanda. Per mostrare che le cose meglio con la comparatione dell'une con le altre si conoscono; e principalmente quelle, che per sè stesse non si possono ben giudicare , come fanno i mercanti, paragonando vna pezza di porpora con l'altra, affinche l'alto di quelta. scopra il basio di quella, e si faccia d'ambe sicura stima . Eraui nel Tempio di Gioue Capitolino vn manto di grana offerta d'vn Rè di Persia) così eleuata, che le porpore delle Matrone Romane, e quella dell'istesso Imperatore Aureliano, pareuano di color di cenere vicino à quello. Se vorrà V. A. far paragone, e conoscere, quando sia Rè; la lega ed il valore della sua porpora Regale, non la ponga alle luci, e cangianti degli Adulatori, e Lufinghieri, perche le offuscheranno la vista, e trouera in quella mentito il colore . Nè la fidi V. A. all'amor proprio ch'è come gli occhi che vedono quelli degli altri, ma non sè stef-

11.

fi . Sarà di mestieri , che come quelli si lasciano conoscere , rappresentate nel Cristallo dello specchiole sue specie, cost V. A. ponga la sua à canto i purpurei manti de' fuor gloriofi Padri , ed Auoli , ed auuerta fe degrada dalla porpora delle fue virtù mi-I randofi in quelle . \* Compari V. A. le file attioni con le loro e conoscerà la differenza trà l'vne, e l'altre, ò per accrefcere il colore alle proprie, ò per restare premiato dalla sua stessa virtù , fe le haurà dato V. A. maggior grado . Consideri dunque se vguaglia il fuo valore, quello del fuo Generofo Padre : la fua pietà , quella del fuo Auo! la fua prudenza, quella di Filippo Secondo : la fua Magnanimità , quella di Carlo Quinto: la fua gratitudine , quella di Filippo il Primo : la fua politica , quella di Don Fernando il Cattolico : la fua liberalità , quella di Don Alonfo quegli dalla mano forata : la fua giustitia, quella del Rè Don Alonso Vndecimo : e la fua religione quella del Rè Don Fernando il Santo, ed accendasi V. A. ne' desiderij d' imitarli con generofa gara . Diceuano Quinto Massimo, e Publio Scipione, che quando poneuano gli occhi. nelle imagini de' fuoi Maggiori s'infiammanano gli animi fuoi , e s'incitauano alla virtù , non perche quella cera, e ritratto gli mouesse, ma perche faceuano paragone de' fuoi gesti con i loro, e non s' acquetauano fin tanto che non gli hauessero con la fama, e gloria de' suoi, pareggiati. Gli elogi che fi ferinono nell'vrue non parlano con quello che fu, ma con quelli che fono . Tali prudenti fommarij lascia al successore la virtù dell' Antecessore . Con quelli, disse Mathathia à suoi figliuoli, che sarebbero gloriofi nel mondo, ed acquifteriano fama immortale. \* Con questo fine i Sommi Sacerdoti (ch' erano Prencipi del Popolo) portanano scolpite nel petto in dodeci pietre le virtu de' dodici Patriarchi loro Precessori . \* Con quelli deue essere la competenza e gloriofa emulatione del Prencipe, non con gl'inferiori, poiche se vince questi, rimane odioso,

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 104 fe lo vincono ingiuriato . Teneua per legge Tiberio i fatti , e detti d'Augusto Cefare . \*

Faccia parimente V. A. in certi tempi comparatione dalla prefente fua porpora con la paffata, conciòfia che procuriamo obbliare quello che fiamo stati , per non accusarci di quello che siamo . Confideri V. A. fe hà degradato ò migliorato, effendo molto ordinario mostrarsi i Prencipi molto attenti al gouerno ne' principij, e trascurarlo poi . Quasi tutti entrano gloriosi à Regnare, e con spiriti eleuati, ma col tempo ò gli abbassa il souerchio peso, ò gli perturbano le delitie, e fi danno vilmente in. preda à quelle, scordatisi delle sue obligationi, e di conservare la gloria acquistata. Nell' Imperatore Tiberio offeruo Tacito, che rotto lo haueua, e mutato il dominio. \* Il lungo comandare genera fuperbia, e la Superbia l'odio de' Sudditi, come il medefimo Autore lo confiderò nel Rè Vannio . \* Molti incominciano à gouernare modesti, e retti; pochi profeguifcono; effendo che trouano pofcia Ministri adulatori, che gl'insegnano ad arrischiars, & ad operare-ingiustamente, come insegnauano a Vefpaliano. \*

Faccia non folo V. A. questa comparatione delle 7 fue virtù ed attioni, ma paragoni ancora trà di loro Marquelle de' suoi Antenati, ponendo in paralello le histi porpore degli vni macchiate co' fuoi vitij, e quelle Hift degl'altri risplendenti per l'heroiche sue imprese : posciache giammai muouono, che à lato degli altri opposti. Compari V. A. il manto Reale del Rè Ermenegildo con quello del Rè Don Pietro, il Secondo d'Aragona : quello illustrato con le stelle , che finaltò il suo sangue versato per opporsi à suo Padre il Rè Leouigildo , che feguiua la fetta Arriana , e questo calpestato fra' piedi de' caualli nella battaglia di Garonan per hauere affistito gli Albigensi heretici di Francia . Riuolga gli occhi V.A. a' leco-li passati , e vedra perduta la Spagna per la vita li-hist. centiofa de' Re Vecitiza, e Don Rodrigo, e rillau- Mile

rata per la pietà, e valore di Don Pelagio. Morto e spogliato del Regno il Rè Don Pietro per le sue crudeltà, & ammesso il suo fratello Don Henrico Secondo per la sua benignità. Glorioso l'Infante Don Fernando, e fauorito dal Cielo con grandi Corone, per hauere conservato la sua al Rè Don Giouanni il Secondo suo cugino, ancorche à lui fosse offerta: ed accusato d'inobbediente,e d'ingrato l'infante Don Sancio dinanzi al Pontefice Martino Quinto dal suo medesimo Padre il Rè D. Alonfo Decimo , perche gli hauesse voluto leuare in vita il Regno Sarà quetto paragone il più ficuro Maestro che V.A. potrà tenere per la rettitudine del fuo gouerno, perche quantunque al discorso di V.A.s'offerifcano gli fplendori dell'heroiche attioni, e conosca la viltà delle turpi , non muouono tanto in medefime considerate, quanto ne" soggetti, che furono per quelle ò glorion , ò depressi nel Mondo .

2 Tamquam in speculo ornare, & comparare vitam tuam ad alienas virtutes. Platar. Thim.

Mementote operum Patrum, quæ fecciunt in generationibus fuis, & accipietis gloriam magnam, & nomen æternum-Mach.l.1.c.2.51.

3 Et parentunt magnalia in quatuor ordinibus lapidum erant Sculpta. Sap. 18.24. 4 Qui omnia facta, dictaq; eius vitz legis obleruem . Tac. 1.4.

ann.
5 Ancum Tiberius post tantam rerum experientiam, vi domi-

nationis consultus, & mutatus fit. Tac.l.6.ann.

Prima imperij atate clarus, acceptufg; popularibus: mox diuturnitate in superbiam mutatus, & odio accolarum si-

mul dometticis difcordijs circumuentus. Tac.1.12. am.
7 Ipfo Vefpafiano inter initia Imperij ad oberendas iniquitates haud perinde obstinato: donce indulgentia fortunz ,
& prauis magistis didicit, aususque est. Tac.1.2.hift.

# DEL SAAVEDRA. PARTE II. 107



# Senza contentarsi de' Trosei, e Glorie hereditarie.

Arico di trofei l'arbore, non resta meno trono che prima. Quelli che ad altri furono gloria, riescono à lui di peso . Così l'imprese degli Antepallati fono confusione, ed infamia al Succesfore che non le imita . Non heredita in quelle la. gloria, ma vn attione di conseguirla con l'enulatione. Come la luce nel diamante fà riflessi , perche tiene profondità; e passa leggiermente per il vetro , che non ne hà , così quando è valorofo il Suecessore lo illustrano le glorie de' suoi Antennati; ma fe farà vetro vile non si tratteneranno in lui , anzi scopriranno più il suo poco valore. Quelle che ad altri fono efempio, fono à lui obbligatione . In questo fondossi il prinilegio, e la ttima della Nobiltà , perche presupponiamo che i Nipoti imiteranno le attioni degli Aui. Quegli che le biasima e non le imita, affegna la differenza che v'è da quelli à lui . Niuno incolpa altri; perclie non s'vguaglia al valore di quello con cui non tiene affinità . Perciò negli

Canada Par

ingrefi delle cafe di Roma flauano folamente le immagini di già affumicate, e le Statue antiche degli huomini infigni di quella famiglia, rapprefentado le sue obligationi d' fuccessori. Portana Boleslao IV.Rè di Polonia appesa al petto vna medaglia d'oro, in cui flaua scolpito suo Padre, e quando, risoluer doucua alcun negotio graue la mirana, e baciandola diseua; No voglia Dio ch'i o faccia cosa indegna del vistiro Regio nome. OSignorel E quate medaglie de'suo i heroici Progenitori, ed Aui puo V.A. appendere al petto, che non le lasceraino fare cosa indegna del suo Regal sa que, anzi lo animerano, e chiamerano al piùglorioso.

Se in tutti i Nobili ardesse l'emulatione de' suoi

Maggiori, meritenoli fariano de' primi gradi della Republica nella pace, e nella guerra, esiendo più consétaneo all'ordine, e ragione della Natura, che fiano migliori quelli che pronengono da'migliori,\* in cui fauore stà la prefuntione, e l'esperienza, esiendo che le Aquile generano Aquile, ed i Leoni, Leoni, e crea grandi spiriti la presuntione, ed il timore di cadere nell'infamia. Suole però macare questo presupposto, ò perche non puote la Natura perfettionare il suo fi-2 ne, \* o per la mala educatione, e debolezza delle delitie;ò perche non sono egualmente nobili, e generofe le anime, ed operano conforme la dispositione del corpo, in cui s'infondono ; ed alcuni hereditarono i trofei, non la virtù de' fuoi Maggiori, e fono in tutto differeti da loro, come nell'esempio stesso dell'Aquile s'esperimenta; poiche quantunque generino ordinariamente Aquile, emi chi dice, che i Struzzi fono yna specie di quelle, in cui con la degeneratione, si disconosce già il bizzaro del cnore, il forte delli artigli, ed il leggiadro dell'ale, esfendosi trasformato d'augello leggiero in animale difforme e brutto. E così è dannosa l'elettione, che senza differenza, nè esame de' meriti, pone gli occhi solo nella Nobiltà per le cariche della Republica, come se in tutti sempre passasse col sangue l'esperienza, ed il valore de' fuoi Antenati. Machera l'industria, sarà DEL SAAVEBRA. PARTE II. 109

otiofa la virtù, fe confidata nella Nobiltà terrà per douuti e certi i premij, fenza che l'animino ad operare , ò il timore di demeritarli, ò la speranza d'acquistarli ; motiui , co' quali persuase Tiberio al Senato, che non conueniua foccorrere la Famiglia di M. Hortalo, la quale essendo molto nobile, si perdeua per pouera . \* Siano preferiti i grandi Signori per \* le cariche supreme della pace, nel che tanto importa lo folendore, e l'autorità : no per quelle della guerra, che ricercano l'efercitio, ed il valore. Se questi fi troueranno in loro, ancorche con minor auuantag. gio, che in altri ; supplisca il rimanente la Nobiltà . ma non tutto. Perciò Tacito si rise della elettione di Vitellio, quando fù mandato à gouernare le legioni della baffa Alemagna, perche fenza hauere riguardo alla fua infufficienza fi mirò folo ch'era figliuolo di chi stato era trè volte Console, come se ciò hauesse à bastare. \* Non così faceua Tiberio ne' buoni prin- 4 cipii del suo gouerno, perche se bene attendeua la Nobiltà de' Sudditi per i posti della guerra, considerana come seruito hauenano in quella 'e proceduto nella pace, perche vnite queste qualità, vedesse il mondo co quanta ragione erano à gli altri preferiti.\* 5

Può nella guerra molto l'autorità del fangue, però non si vince con quella, ma col valore, e con l'industria. Eleggeuano per Rè gli Alemani i più Nobili, ed i più valorofi per Generali. \* Allora fiorifcono l'- 6 armi quando la virtu,ed il valore possono sperare d' esfere preferiti à tutti , e che occupando i maggiori posti della guerra potranno ò dar principio alla sua Nobiltà, ouero auanzare, ed illustrare maggiormente la già acquistata. Diede questa speraza gran Capitani a' fecoli paffati, e per mancanza di quella fi troua hoggi sprezzata la militia, perche solo de' posti maggiori la gloria può vincere le incomodità, e perigli della guerra . Non è sempre certo il presupposto del rispetto, ed vbbidienza al maggior sangue, perche se non è accompagnato con qualità proprie di virtù, prudenza, e valore, inclineraffi à lei la

ecrimonia , ma non l'animo . La virtù , ed il valore i quali i fabbricano da sè flessi la fortuna , sono rispettati dall'animo, e dall'animiratione. L'Occano riceuè leggi dal Colòbo , e ad vn nuouo Mondo le diede Hernando Cortes, i quali ancorche non nacquero Signori Grandi, diedero Nobiltà a' suoi succellori , per equiparatti a' suoi maggiori. I più celebrati siumi da'ruscelli traggon la sua origine e nascimento: à pochi passi gli diede nome e gloria il suo traffico.

In egualità di parti, e quantunque altri eccedano alquanto in quelle, deuesi contrapesare la conditione della Nobiltà ed esser presenta per il merito de'

fiioi Antenati , e per la stima Comune ..

Abbenche nella guerra, done il valore è quello, che più si stima conueniente ad innalzare a' maggiori gradi, chi lo metita per le sue imprese, ancorche manchi il lustro della Nobiltà; sitole estere perioglioso nella pace concedere il gouerno delle cose à persone basse, ed humili; conciosache il disprezzo prouoca l'ira de' Nobili; ed Illustri Signori contro 7 il Prencipe. \* Questo auuiene quando il Vassallo è di poche parti; non quando per quelle à acclamato. e stimato dal Popolo; illustrata con l'eccellenze... dell'animo l'oscurità della Natura. Molti, vediano che sembrano estere nati das è stessi, come di

g Curtio Ruffo diffe Tiberio \* \* Cade in questi tali della buona elettione de Ministri la lode, che po-

ne Claudiano .

Lectos ex omnibus oris

Euchit, & meritum nunquam cunabula quarit.

Et qualis, non unde satus...

Quando fosse la Nobiltà con l'otio e le delitie cortotta, miglior consglio è ristauraria con l'esteratio, e co 'premij, ch'eleuarne altra nouella. Purgansi facilmente l'argento e l'oro; ma fare d'argento oro; è trauaglio in cui vanamente s' affatica l'arce dell'Alchimia. Fù perciò cattiuo il consglio dato al Rè Don Henrico il Quarto, d'opprimere i guaddi Signori del suo Regno, ed innalzare altri

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 111 di mediocre fortuna. Abbenche può la libertà, ed inobbedienza de' molto Nobili tal volta obligare ad humiliargli, perche la molta grandezza genera superbia, nè soffre superiore la Nobiltà à cui è pefante la seruità . \* Calpestano i poderosi le leggi, 9 nè curano come gl'inferiori il giusto; \* e stanno ala 10 lora più ficuri i popoli, quando non tronano potere, che gli protegga, e fomenti le sue nouità. \* Per- II ciò non acconfentono le leggi di Castiglia, che s'vniscano insieme due Case grandi; e perche ancora fiano gli haueri ben ripartiti, \* fenza che possano 12 apportare gelosie. Non mancherebbero arti, che con pretesto d'honore, e fauore potessero rimediare l'eccesso delle ricchezze, ponendole in occasione, doue si consumassero in servitio del Prencipe, e del ben publico. Ma è di già tanto accresciuta la vanità delle spese, che non è di mestieri valersi di quelle, perche i più facultosi viuono più tranagliati con debiti , e necessitudini , senza che vi sia fostanza. per eseguire eleuati pensieri, ed arrischiarsi à nouitadi. Volendo gli Huomini essere con la magnificenza più di quello che posiono, vengono ad essere meno di quello che fono , e ad estinguersi le Famiglie Nobili . \* Fuori di che quantunque fiano le 13 molte ricchezze perigliofe, tale è ancora l'estrema necessità, perche obliga à nouitadi . \*

Par est meliores esse eos qui ex melioribus. Arif.
 Nam yt ex homine hominem, ex belluis belluam-sic ex bonis bonum generari putant. At hoc quidem Natura seperari putant.

efficere vult, non tamen potest. Arift.lib.1.Pol.c.4.

3. Languefeet alioqui industria, intendetur focordia , fi nullus ex fe metus, aut spes, & securi omnes aliena subsidia expectabunt, sibi ignaui, nobis graues. Tac.lib.2. ann.

Cenforis Vitellit, ac ter Confulis filius id fatis videbatur .

Tac.lib.z. hift.

5 Mandabatque honores, nobilitatem maiorum, claritudinem militia; illustres domi artes spectando: vt satis constaret non alios potiores suisse. Tac. lib. 4. ann.

6 Reges ex nobilitate. Duces ex virtute fumuntur. Tac. de mo-

7 Si rempublicam ignaris , & non magni pretij hominibus committas, statim & Nobilium, ac strenuorum iram in te prouocabis, ob contemptam corum sidem, & in maximis

rebus damna patieris. Dion. Caffio.

Videtur mihi ex fe natus. Tac.lib.11. ann.

9 Et reuocante Nobilitate, cui in pace durius feruitium eft . Tac.lib.11.ann.

10 Nam imbecilliores femper equum & iuftum quarunt, potentioribus autem id nihil est cura. Arifi.lib.pol. G.c.2.
11 Nihil aufuram plebem, principibus amotis. Tac. lib. 1. ann.

- 11 Nihl auluram plebemsprincipibus amotis. Tac. ibi. 1. ann., 12 Commodum eit etiam, vt hareditates non donatione, fed iure agnationis tradantur, vtque ad eumdem vna non plures hareditates perueniant. Arift. lib. 5. pol. c. g.
- B) Dites olim familia Nobilium, aut claritu dine infignes, ftudio magnificentia prolabebantur . Tac.l. 3. ann.
- 14 Sed cum ex Primaris aliqui bona diffiparunt, hi res nouas molisi funt . Arift.pol.l.6. 6-11.



# Riconosca da Dio lo Scettro.

# IMPRESA XVIII.

A Molti diede la virth l' Imperio, à pochi la, maltia: fù in quefli lo fecttro viurpatione violenta; pergigiofa. In quefli titolo giufto, e possessione durabile. Per secreta forza della sua bellezza obliga la virtù ad essere venerata. Soggettans gli elementi al gouerno del Cielo per la sua persettione, e nobiltà, ed i Popoli cercarono il più giusto, ed il più compito per consegnargi la suprema potetà. Perciò non pareua à Ciro merite-wose dell' Imperio, quegli che non era migliore di

tut-

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 113

tutti . \* Riueriscono più i Vassalli il Prencipe, in 1 cui fono auuantaggiate le parti e le qualità dell'animo. Quanto faranno queste maggiori , maggiore farà il rispetto e la stima , giudicando che Diogli è propitio, e che con particolare cura gli affiste, e dispone il suo gouerno. Ciò fece gloriofo per tutto il Mondo il nome di Giosue . \* Ricede il Popolo con applauso le attioni , e le risolutioni d' vn Prencipe virtuofo, e con pia fede fpera da quelle buoni fuccessi ; e se riescono aunerle, perfuadesi che così conuenga per maggiori fini impenetrabili . Per questo erano in alcune Nationi fommi Sacerdoti i Rè ; \* da' quali riceuen- 2 do il Popolo la cerimonia, ed il culto honorafi in loro vna quasi superiore Natura, più vicina, e più familiare à Dio , di cui si valesse per mezzana ne' fuoi prieghi, e contro chi non s'arrifchiasse à machinare . \* La corona d' Aaron fopra la mitra traheua à sè gli occhi, ed il desio di tutti. \* Ado- ¿ rò Giacob lo scettro di Gio sesso, che terminaua in vna Cicogna, fimbolo della pietà, e religione. \*

Non perde tempo il gouerno con l'esercitio della virtù, anzi dispone Dio trà tanto i successi. Staua Fernando Antolinez diuoto vdendo Messa mentre alle ripe del Duero il Conte Garzia Fernandez dana la battaglia a' Mori , e riuestito della fua forma guerreggiaua per lui vn' Angelo, con che liberollo Dio dall' infamia, attribuendosi ad esso la gloria della vittoria. Vgual successo nell' ordinanza del fuo efercito raccontali in altra occasione di quel grand' huomo il Conte di Tillì, Christiano Giosue, non meno Santo che valorofo, mentre al medefimo facrificio fi ritrouaua . Assistendo nella Tribuna a' diuini vsficij l'-Imperatore Don Fernando il Secondo, furono 2º fuoi piedi offerti più stendardi, e trofei, di quello che vinse il valore di molti Precessori suoi. \* Staua con vna mano fopra l'altra il popolo d'Ifraele, ed

7 operaua merauiglie in suo fauore Iddio. \* Splenderà eternamente la Corona , che sarà illustrata come que lla d'Arianna con le stelle rifucenti della virtù . 8 \* Disse l'Imperatore Settimio a suo i fuoi sejiuoli, quan-

do mo riua. Che loro lasciana l'Imperio fermo se fossero buoni , e poco durabile , se cattiui . Il Re Don Hif. Fernando per le fue gran virtù chiamato il Grande . aumentò con quelle il suo Regno,e lo stabilì a' suoi Successori . Era tanta la sua pietà , che nella traslatione del corpo di Sant'Isidoro da Siuiglia à Lione, portarono egli ed i fuoi le bare, e lo accompagnarono à piè scalzi dal fiume Duero, fino alla Chiefa di San Giouanni di Lione . Esiendo Iddio , per cui regnano i Rè, e da cui dipende la fua grandezza, ed i fuoi configli, giammai pot ranno errare, fe terranno gli occhi in lui . Non mancano alla Luna i raggi del Sole, perche riconoscendo che da lui deue riceuerli, lostà fempre mirando perche la illumini ; la quale deuono imitare i Prencipi, tenendo fempre ffi gli occhi in quell'Eterno Luminare ,che da luce e moto a' Cieli ; Da cui riccuono i loro accrescimenti, e diminutioni gl'Imperij, come rappresenta quest'Impresa nello Scettro terminato in vna Luna, che mira il Sole, simbolo di Dio, posciache niuna Creatura s' assomiglia più alla sua onnipotenza , e

perche solo egli dà Luce ed esser alle cose. Quem, quia respicit omnia solus, Verum possis dicere Solem,

9 La maggior potellà discende da Dio. \* Anzi che nellà terra, si coronatono i Rè nell'eterna sua mente. Quello che diede il primo mobile a' Circoli celesti, lo dà parimente a' Regni, ed alle Republiche. Quello che all'api affegnò il Rè, non lascia affolutamente al caso, ò all'elettione humana quete feconde causse de Prencipi, che nel temporale tengono le sue veci, e sono molto similià lui. \*

Significanfi nell'Apocaliffi, per que' fette Pianeti,

11 che teneua Die nella sua mano. \* Colpiscono in es-

hi fuoi diuini raggi , d'onde rifultano i riflessi del

DEL SAAVEDRA. PARTE II. suo potere, ed autorità sopra i Popoli. Cieca è la maggior potenza, priua della fua luce, e splendori. Il Prencipe che gli sprezzerà, e volgerà gli occhi all' apparenti luci del bene, che gli rappresenta la fua stessa coscienza, e non la ragione, presto vedrà eclissato l' orbe del suo potere. Tutto ciò che fugge la presenza del Sole, resta in confusa notte. Ancorche si vegga declinante la Luna, non volge le spalle al Sole ; anzi più allegra, ed aquilina lo mi-14 se l'obliga à riempirla vn'altra volta di luce . Tenga dunque il Prencipe sempre fisto il suo scettro mirando la virtù nella prospera fortuna, e nell' auuerfa, perche in premio della fua costanza, il medesimo Sole divino, il quale ò per castigo, ò per esercitio del merito permise la sua diminutione, non ritirerà di tutto punto la fua luce, e valerà ad accrescere con quella la sua grandezza. Così auuenne all'Imperatore Don Fernando il Secondo : videfi molte volte negli vltimi tratti della Fortuna, così auuersa che puote disperare del suo Imperio, e della fua vita ancora; però non perdè la speranza, nè allontanò gli occhi da quel Sole Increato , Autore delle cose create, la cui diuina prouidenza lo liberò da' perigli, e lo innalzò à maggior grandezza fopra tutti i fuoi Nemici. La verga di Moisè, fignificato lo scettro in quella , facena miracolosi effetti , quando volta al Cielo staua nella sua mano, ma lasciandola cadere in terra, si conuerti in velenose ferpi , formidabili allo stesso Mosè . \* Quando lo 12 scettro tocca nel Cielo, à guisa della scala di Giacob , lo fostenta Iddio , e scendono gli Angeli in fuo foccorfo . \* Ben conobbero quella verità gli 13 Egittij, i quali scolpinano nella punta degli scettri , il capo d'vna cicogna , vccello religiofo , e pietofo verfo i fuoi genitori, e nella parte inferiore, vn piede d'Hippopotamo, animale empio, ed in-

grato verso suo padre, contro la cui vita machina, per godere libero degli amori di sua madre, dando sempre ne' Prencipi precedere la pietade all' impietà. Col medefimo fimbolo volena ..... il fuo Prencipe ancorche con diuerfo fignificato. Che staffero nelle punte del suo scettro la pietà, e l'empietà, per volgerlo, e far capo della parte, che più conueniste alla conferuatione, ouero aumento de' fuoi Stati, e con questo fine gli pare che non siano le virtù necesfarie in lui , ma che basti il dar' ad intendere che le possiede, perche fe fossero vere e sempre si gouernafse con quelle, gli farebbero perniciose,ed all' incontro fruttuose, se si pensasie, che le tenesse, estendo in tal maniera disposto, che possa,e sappia mutarle, ed operare secondo che fosse conueniente, e lo richiedesse il caso, e questo reputa più necessario ne'Prencipi nuouamente introdotti nell'Imperio, i quali fàdi mestieri siano preparati per seruirsi delle vele coforme fosfierà il vento della Fortuna , e quando la necessità obligherà à quello. Empio, ed imprudente configlio, che non vuole arradicate ma posticcie le virtu. Come può l'ombra operare il medefimo che la virtù ? Qual' arte farà bastante à rialzare tanto la Natura del cristallo, che pareggino le sue prosondità e luci, quelle del diamante ? Chi al primo tocco non conoscerà la sua falsità, e riderà di lui ? La vera virtù getta radici , e fiori, e tosto cadono alla finta .

14 Niuna fimulatione può durar molto. \* Non v' e fapienza che bafti à rappréfentare buona vna cattiua
Natura . Se anco nelle virtù vere,e conformi al noftro genio ed inclinatione co habito di già acquiftato fiamo inconfiderati, che farà nelle finte ? e penetrate dal popolo queste arti , e difingannato , come
potrà tollerare il cattiuo odore di quell' aperto fepolero de' vitti più abbomineuoli allora seza l'ornamento della virtà ? Come potrà lafciare di ritirare
gli occhi da quella piaga interna, se leuato il panno
15 che la copre, se gl' offerisca alla vilha!\* d' onde risulteria l'essere disprezzato il Prencipe da' fuoi, e sofpetto a' franieni. Gli vni, e gli altri lo abborrirebbe-

DEL SAAVEDRA. PARTE II. semere la Tirannia del Prencipe, che vederlo affettare le virtù, douendo poscia da quelle risultare maggiori viti come furono temute in Ottone, quando a. Ipirana all'Imperio . \* Conosciuta la praua Natura 16 d'vn Prencipe, si può schiuare; ma non la simulatione delle virtù. Ne' vitij proprij opera la fragilità , nelle finte virtù l'inganno, e non giamai à caso, ma con ingiusti fini ; e così sono più dannose che gli Resi vitij, come noto Tacito in Seiano. \* Niuna mal- 17 uagità è maggiore, quanto vestirsi della virtù, per meolio esercitare la malitia . \* Commettere i vitije 18 fragilità: simulare virtudi, malitia. Compatiscono gli huomini i vitij, ed abborriscono l' hippocrisia, posciache in quelli s'inganna sè medesimo, ed in questa gli altri. Anco le buone attioni sono sprezzate se nascono dall'artificio non dalla virtu. Tenne per viltà quello che faceua Vitellio per acquistare la gratia del popolo , conciolia che quantunque fosse lodeuole conosceuano tutti ch'era finto e che non nasceua da propria virtù. \* E perche fingere virtù, fe deuo- 19 no costare l'istessa cura che le vere? Se quette per la depranatione de' costumi tengono appena forza come la terranno le fimulate? Non riconosce da Dio la Corona, e la fua conservatione, nè vede che premit e castighi, quegli che più si fida in tali arti, che nella fua diuina Prouidenza. Quando fossero i vitii nel Prencipe debolezza, e non affettatione, bene stà che li copra per non dare cattino esempio, e perche il celarli così non è hippocrisia, nè malitia per ingannare,ma prudenza naturale, e riuerenza alla virtù. Non resta freno al potere, che non maschera le sue tirannie. Giammai temerono più i Senatori Tiberio, che quando lo videro fenza fimulatione. \* E fe ben 20 dice Tacito, che fu Pisone applaudito dal Popolo per le fue virtu, ouero per alcune specie simili à quelle: \* 21 Non volfe mostrare, che siano il medesimo nel Prencipe le virtù finte, che le vere, ma che tal volta il Popolo s'inganna nel giuditio di quelle, e celebra per virtù l' hippocrissa. Quanto sarebbe dun-

que viù ferma e più constante la fama di Pisone, fe Gl'istessi inconvenienti nascerebbero se il Pren-

fosse stata fondata fopra la virtù?

cipe possedelle vere virtà, ma disposte à mutarle secondo il tempo, e la necessità, essendo che non può esfere virtù quella che non è vn'habito costante, e stà in vn'animo risoluto à conuertirla in vitio , e correre, se sarà conveniente co' cattiui. E come sit.g. può effere questo conuenienza del Prencipe ? Conciòfiache il Rè contro i cattiui , quanto nella sua maluagità persisteranno (parole sono del Rè Don Alonfo nelle sue partitioni) empre deue portargli mal'affetto . perche se in questa guisa non facesse , non potrebbe amministrare perfettamente giustitia, ne tenere la sua terra in pace , ne mostrarsi per buono. E qual caso può obligare à ciò principalmente a' tempi nostri , che sono stabiliti i domini, e non pendono (come nel tempo de gl'Imperatori Romani) dall'elettione, ed infolenza della militia? Niun cafo farà così perigliofo, che non possa scusarlo la virtù retta con la prudenza, senza che habbia di mestieri il Prencipe di porfi dalla parte de' vitij? Se qualche Prencipe virtuofo si perdè, non su per essere stato buono, ma perche non seppe esserui. Non è nel Prencipe giusto obligatione , l'opporsi tosto indiscretamente a' vitij, quando è vana, ed euidentemente perigliofa la diligenza. Anzi è prudenza permettere quello che ripugnando non fi può impe-22 dire. \* Diffimuli de' vitij la notitia, infino, che posla apportargli rimedio col tepo, animado col pre-

mio i buoni, e correggendo col castigo i maluagi, ed vsando altri mezzi che insegna la prudenza . E se non basteranno lascilo al Successore, come sece Tiberio, conoscendo che non poteuano riformarsi nel 23 suo tempo i costumi. \* Perche se il Prencipe per timore, a' cattiui si conformasse co' suoi vitii, non

gli vincerebbe , e perderebbe i buoni , e neglivni ; e negli altri crescerebbe la malitia. Non è la virtù perigliofa nel Prencipe; la gelofia sì, ed il rigore

DEL SAA VEDRA. PARTE II. imprudente. Non abborriscono il Prencipe i cattiui , perche sia buono, ma perche con intemperata seuerità non gli lascia essere cattiui. Tutti desiderano vn Prencipe giusto . Anco i cattiui hanno dibisogno che sia buono, accioche gli mantenga in giustitia. e stiano con quella sicuri dagli altri come loro. In questo fi fondaua Seneca, quando per ritrarre Nerone dall'incesto con la Madre, lo minacciaua, che si fosse dinulgato, e che non soffrirebbon i Soldati per Imperatore vn Prencipe vitiofo . \* Sono così 24 necessarie nel Prencipe le virtù, che senza di quelle non possono distruggersi i vitij . Fabricò Seiano il fuo valore, mescolando con grandi vittù i suoi prani costumi . \* In Lucio Muciano altra, simile mef- 25 colanza di virtù e vitij si ritrouana . Parimente in Vespasiano si notauano vitij , e s'esaltauano virtù. \* 26 Certa cofa è però, che più ficuro farebbe stato il valore di Seiano fondato nelle virtù; e che di Vespafiano e Muciano si sarebbe fatto vn Précipe perfetto, fe leuati i vitij d'ambi fossero rimase le fole virtù . \* 27 Se sono i vitij conueneuoli nel Prencipe affine di conoscere i cattiui , basterà di quelli tenere la notitià , e non la pratica . Sia dunque virtuofo , ma di tal forte desto ed aunertito, che non vi sia inganno che non acquisti, nè malitia che non penetri, conoscendo i costumi degli huomini, e le sue maniere di trattare, per reggerli senza essere deluso . Potraffi con questo sentimento dissinulare il parere di coloro, che giudicano, che viuano più ficuri i Rè, quando fono più ribaldi, che i Sudditi . \* Conciò- 28 fia che questa tristitia nel conoscimento della malitia humana è conueniente, per saper castigare, è compatire ancora la fragilità humana . E' molto afpra e perigliofa nel gouerno la virtù austera senza questo conoscimento . D'onde nasce , che nel Prencipe fono conueneuoli quelle virtù heroiche , proprie dell'Imperio, non quelle monastiche ritiratezze, che lo rendon timido, ed intricato nelle rifolutioni, che l'allontanano dal trattar con huomini,

e lo fanno più attento à certe perfezioni proprie ; ch'al gouerno vniuerfale . La maggior perfettione della fua virtù confiste in foddisfare alle obligationi di Prencipe , che da Dio gli fono state imposte . Non folo vosse ...... che singesse il Prencipe à

fuo tempo virtù , ma intentò fondare vna Politica. fopra la maluagità, infegnando à condurla ad vn' estremo grado, dicendo, che si rominanano gli Huomini, perche non fapeuano effere cattiui, come fe fi potefle dare certa scienza per questo . E questa dottrina quella che ha refi Tiranni molti Prencipi . e gli hà precipitati . Non periscono gli Huomini , perche non fanno effere cattiui, ma perche è impoffibile che fappiano lungo tempo mantenere vn'estremo di maluagità, non vi essendo malitia così accorta, che bafti à cautelarfi, fenza restare illaqueata ne' fuoi medefimi artificij: Quale fcienza potra infegnar'à conservare ne' delitti intiero il giudizio à chi perturba la propria coscienza? la quale ancor che sia in noi altri, opera senza noi altri, spinta da vna dinina forza interiore, essendo giudice, e carnefice delle nostre attioni , come fù di Nerone , dopò hauer comandato che fosse vecisa sua madre, parendogli che la luce che ad altri dà vita, à lui do-29 uesse apportar morte . \* Il maggior cuore si perde , il più desto consiglio si consonde alla vifla de' delitti . Così succedeua à Seiano , allora che trattando d' estinguere la famiglia di Tiberio, l'fi trouaua confuso con la grandezza del delitto. Caccia Iddio il più faggio con la sua medesima sagacità. \* E' il vitio ignoranza opposta 'alla prudenza; è violenza, che s'affatica sempre alla fua rouina . Mantenere vna maluagità è moltiplicare inconvenienti. Perigliofa fabbrica, che tofto cade fopra colui che la innalza. Non v' è giudicio che basti à rimediare le tirannie minori con altre maggiori, e doue giungerebbe questo cumulo, che sofferire lo potessero gli Huomini . Il medesimo esempio di Giouan Pasolo Tiranno di Perugia, di

cui

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 121 cui si vale ..... per la sua dottrina, haurebbe potuto perfuadergli il pericolo ficuro di caminare fra tali precipitii, poiche confusa la sua malitia, non puote perfettionarla con la morte del Pontefice Giulio Secondo . L'istesso anuenne al Duca Valentino, ch'è posto per Idea degli altri Prencipi, il quale hauendo stud ato in afficurare le cofe suc dopò la morte del Pontefice Alesfandro Sesto, dando il veleno a' Cardinali della fattione contraria, furono cambiati i vafi , & egli , & Aleffandro beuerono il veleno, con cui subito morì il Pontefice, e Valentino rimafe così indisposto, che non puote interuenire nel conclane, non liauendo la fua aftutia preueduto quello cafo; e così non riufcì Papa chi defideraua, e perdè quasi tutto quello, che violentemente acquistato haueua nella Romagna . Non permetre la Prouidenza diuina che si profittino l'arti de' Tiranni . \* La Virtù tien forza per tirar Dio a' 32 nostri intenti, non la malitia. Se alcun Tiranno durò nell'yfurpatione, fu forza d'alcuna gran virtù, ò eccellenza naturale, che diffimulò i fuoi vitij, e gli acquistò la volonta de' Popoli. Ma la malitia lo attribuifce all'arti tiranne , e caua da tali efempij empie, e fallaci massime di Stato, con che si perdono i Prencipi, e cadono gl'Imperij. Oltre di che non tutti quelli che tengono lo Scettro in mano, e la Corona nelle tempie, regnano; perche la diuina Giuflitia lasciando vno col Regno glielo leua, volgendolo di Signore in Schiauo delle fue passioni, e de' fuoi Ministri, combattuto da infelici successi, e seditioni ; e così in Saulle si verificò quello che gli · disse Samuele, che non sarebbe Rè per pena di non hauere vbbidito à Dio, \* conciona che se ben vis- 33 se, e morì Rè, su d'allora seruità il suo Regnare.

Non cenfebat convenire cuiquam Imperium, qui non melior effet ils quibus imperaret. Xenoph.lib.8.Pcdag.

Fuit ergo Dominus cum Iolue, & nomen eius diuulgatum est in omni terra, Iol. cap. 6, 27.

3. Rex

Rex enim Dux erat in bello, & Iudex, & in ijs quz ad cultum Deorum pertinerent, iummam potestatem habeb at. Arifi.lib.3, Pol. sap.11.

Minufque mfidiantur eis , qui Deos auxiliares habent.

Arift. Pol.

5 Corona aurea super mitram eius expressa figno sanctitatis, & gloria honoris: & opus virtutis, & desideria oculorum ornata. Eccl. 45.14.

Et adorauit fastigium virga eius . Paul.ep.ad Hab.c.11.21. Nolite timere, state, & videte magnalia Domini, qua fa-

aurus ett hodie . Exod.c.14.13,

7 Dominus enim Deus Itrael pugnauit pro eo. 10f. c.10.32. 8 Neque declinet in partem dexteram, vel finifiram, vt longo tempore regnet iple, & filij eius. Deut. c.19.20.

Non est enim potettas nisi a Deo. Rom. 13.1.

10 Principes quidem instar Deorum este. Tac.lib.3.ann.
11 Et habebat in dextera sua stellas septem . Apo.c.1.16.

la Proiecit & versa est in colubrum, ita ve sugeret Moyses.

33 Vidit in fomnis (calam franten fuper terram, & cacumen illius tangens Cœlum, Angelos quoque Dei aicendentes, & defeendentes per eam, & Dominum innixum fealz. Gen. 18. 13.

14 Vera gloria radices agit, atque etiam propagatur; fista omnia celeriter tamquam floiculi decidunt neque fimulatum quicquam poteft efte diuturnum. Cie.lib.3.de off.s.33, Quafi pannus menitruatz vniueriz Iufitiz noftz.

1/a. cap.64.6.

- 26 Otho interim contra spem omnium, non delitijs, neque desidia torpe(cere, dilatz voluptates, disfinulatz luxuriza. cuncta ad decorem Imperi) composta 2. Eoque plus formidinis afferebant faltz virtutes, & vicia reditura. Fastibi. in fif.
- 17 Haud minus noxiz, quoties parando regno finguntur. Taclib.4. ann.

18 Extrema est peruersitas, cum prorsus institia vaces, adniti, vt vir bonus este videaris. Plato.

29 Quæ grata sanè, & popularia si a virtutibus proficiscerentur; memoria vitæ prioris, indecora, & vilia accipiebantur. Tac.lib.2.his.

20 Penetrabat pauor, & admiratio, callidum olim, & tegendis sceleribus obsícurum hue confidentia venisse, y tamquam timores parietibus ostenderet Nepotem sub verbere Centurionis inter seruorum idus, extrema vitæ alimenta studra orantem. Tachib.6.ann.

31 Claro apud vulgum rumore erat per virtutem, aut species virtutibus timiles . Tac.lib.15.ann. 1.5.111.5. p.2.

23 Permittimus quod nolentes indulgemus, quia prauam hominum voluntatem ad plexum cohibere non possumus. S.Chryfoft.
23 Non id tempus censura, nec si quid in moribus labaret, de-

futurum corrigendi auctorem . Tac.lib.2.ann.
24 Peruulgatum eft incestum, gloriante matre,nec toleraturos
milites profani Principis Imperium . Tac.lib.14.ann.

25 Corpus illi laborum tolerans, animus audax fui obtegens; in altos DEL SAAVEDRA. PARTE II.

in alios criminatos iuxta adulatio, & superbia, clare compositus pudor, intus summa adipiscendi libido, eiusque caufa modò largitio, & luxus, fapius induftria, ac vigilantia . Tac.lib.4.ann.

26 Ambigua de Vespasiano fama . Tac.lib-1.hift.

27 Egregium Principatus temperamentum, fi demptis veriusque vitijs, folz virtutes mifcerentur. Tac.l.b.a.hift.

28 Eo munitiores Reges cenfent, quo illis quibus imperitant,

nequiores fuere . Saluft.

29 Sed a Cafare profe lo demum fcelere, magnitudo eius intelleca eit : reliquo noctis , modò per filentium defixus , fapius pauore exfurgens, & mentis mops lucem opperiebatur, tamquam exitium allaturam . Tac.lib.14. ann.

30 Sed magnitudo facinoris metum, prolationes, diuerfa interdum confilia adferebat . Tac.l:b.4.ann.

31 Qui apprehendit sapientes in aftutia corum , & confilium prauorum diffipat . lob g. 13

32 Qui diffipat cogitationes malignorum, ne poffint implere munus corum quod caperant . lob.c.5.12.

33 Pro eo quod abiecifti fermonem Domini, abiecit te Dominus ne fis Rex . 1. Reg. 15.23.



# E che deue restituirlo al Successore,

### IMPRESA XIX.

E' giuochi di Vulcano, e di Prometheo, posti à dinersi spatij Corritori , partina il primo con vna face accesa, e la daua al secondo, e quefto al terzo, e così di mano in mano. D'onde nac-

que il Prouerbio. Cursu lampadam trado. Per quelle cofe, le quali come per successione passauano da gli vni agli altri, e così diffe Lucretio.

Et quali cursores vita lampada trado .

Il che sembra hauer preso da Platone, quando consigliando la propagatione, auuertisce, ch'era necesfaria, perche à guifa d'ardente face passasse alla posterità la vita ricenuta da' Maggiori. \* Qual'altra cosa è lo scettro Regale se non vna torcia accesa, che paffa da vn Successore all'altro? Che prefume dunque la Maesta in grandezza così breue, e prestata? Molte cofe rendono comune il Prencipe con gli altri Huomini, ed vna fola, e questa accidentale, lo distingue. Quelle non lo rendono humano, e quefla l' insuperbisce . Pensi ch'è Huomo, e che gouerna Huomini . Confideri bene che nel teatro del Mondo esce à rappresentare vn Prencipe, e che facendo la fua carta, entrera vn' altro con la porpora, che hauerà lasciato, e d'ambi resterà solo dapoi la memoria d'effere ffati. Intenda che nè anche queita porpora è fua, ma della Republica, che gliela prella, affinche rappresenti ellere capo di quella, e perche attenda alla sua conservatione, automento, e felicità, come detto habbiamo in altra parte.

vita, con la torcia accesa del suo Stato, non pensi solo ad allungare il corfo di quella, perch'è di già prescritto il suo termine, e chi sà se lo tiene molto vicino, esfendo foggetta à qualunque vento leggie-Mar. ro? Vna tegola l'estinse al Rè Don Henrico il Prihift. mo, non finiti ancera quattordici anni; & vna caduta da vn cauallo frà le allegrezze, e fette delle fue

Quando si trouerà il Prencipe nella carriera della

nozze, non lasciò che giungesse ad impugnarla il Prencipe Don Giouanni figliuolo de' Rè Cattolici .

Osferui bene il Prencipe la capacità della sua mano: l'occatione, & il dritto, per non abbracciare fenza grande auuertenza più torcie, che quelle, che

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 125 dato gli hauerà la successione, ò l'elettione legittima. Se considerato lo hauesse così il Conte Palatino Federico, non hauerebbe perduta la voce Elettorale, & i fuoi Stati per l'ambitione della Corona di Boemia . Sarebbe stata maggiore la carriera del Rè Carlo di Napoli, se contento con la face del suo Regno non hauesse procurato quella d'Vngheria, doue fu auuelenato.

Non la confidi il Prencipe ad alcuno, nè acconfenta che altri ponga in quella con ifmifurata autorità la mano perche l'Impero non foffre compagnia, & anco al fuo medefimo Padre il Rè Don Alonfo il Mara Sauio , trattò di leuarla l'Infante Don Sancio , col hift. potere, e comando che gli haueua dato. Non mancarono pretesti all'Infante di Portogallo contra suo Padre il Rè Don Dionisio per intentare il mede-

fimo.

Oneste torcie de' Regni con mali modi accese presto s'estinguono: però che niuna potenza è durabile, se su acquistata dalla maluagità. Vsurpò il Rè Don Garzia il Regno di fuo Padre Don Alonfo il Magno, obligandolo alla rinuncia, e folo trè anni bift. fopra la fronte gli ditrò la Corona . Don Fucela il Hifp. Secondo quattordici mesi possedè il Regno, il quale più per violenza, che per elettione acquistato haueua . Pensò Don Damone hereditare la Corona di Nauarra, vecidendo fuo fratello Don Sancio, ma il Regno abborrì, chi concepito haueua così grande iniquità, e chiamò alla Corona il Rè Don Sancio d' Aragona fuo Cugino Germano.

Non si muoua il Prencipe à lasciare leggiermente questa torcia in vita, perche se pentito poscia volesle tornare à pigliarla, effer potrà che gli succeda ciò che al Rè Don Alonfo il Quarto, il quale hauendo Mar. rinunciato il Regno à suo fratello Don Ramoro, Hift. quando volle ricuperarlo, non gli fù restituito, anzi preso, l'hebbe sempre. L'ambitione, quando domina, non si rende alla giustitia, estendo che troua sempre ragioni, ò pretesti per mantenersi.

Chi non mouerà, la differenza, che v'è trà il comandare, e l'vbbidire?

Se ben passano da' padri a' figlinoli queste torcie de' Regni , tengono presenti sempre i Rè, che da Dio le riceuono, e che à lui deunon restiturile, perche sappiano col riconoscimento, che deuono vinere, e quanto stretto conto hanno da rendere di Mar. quelle. Così sece il Rè Don Fernando il Grande,

Mar, quelle. Cost tece il Re Don Fernando il Grande, hift, dicendo à Dio negli vitimi fospiri di fua vita. Vostro Hisp. è, Signore, il patere, vostro il comando, voi, Signore, sete sopra tutti i Rè, & ogni cosa stà soggetta alla vostra mana, vi restituisco. Quasi le medesimo parole dise il Rè Don Fernando il Pio nella stef-

fa occasione.

Illustre, ancorche trauagliosa carriera, destinò il Cielo à V. A. la quale deue correre non con vna, ma con molte torcie di lucenti diademi de' Regni,le quali emule del Sole, senza perderlo di vista; splendono fopra la terra dall'Orto all'Oceafo. Furion venti leuati da tutte le parti dell'Orizonte, procurano estinguerle. Ma come Dio le accese, perche precedano allo stendardo della Croce, & ardano ne' facri altari della Chiefa, fplenderanno al pari di quella, \* principalmente se ancora le accendera la Fè di V. A. & il suo pietoso zelo, tenendole dritte perche si leui più chiara la sua luce, e più ferena à cercare il Cielo, doue tiene la sua sfera: conconciòfia che quello, che le piegherà, le confumerà con le fue stesse fiamme, e se le terrà opposte al Cielo, mirando folo alla terra, s'estingueranno tosto, poiche la materia, che doueua darle vita le darà morte. Procuri dunque V. A. passare con quelle gloriofamente questa carriera della vita, e consegnarle al fine di quella lucenti al Successore, e non folo come le hauerà riceunte, ma anzi più augu. mentate di raggi, perche pesa Iddio i Regni, & i . Rè quando entrano à regnare, per pigliare poscia conto di quelli , come fece col Rè Baltassare . \* E fe ad

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 127

se ad Ottone parue obligo lasciare l'Imperio come lo trouò : \* minore non lo hereditò V.A. da' fuoi 4 gloriosi Antenati. Così le consegnò l'Imperatore Carlo Quinto, quando in vita le rinunciò al Rè Don Filippo Secondo fuo figliuolo. Et ancorche sia malitia d'alcuni, che non osseruò il fine della fua carriera, perche non le fossero spente, & ofcurate da' venti contrarij, che già foffiauà la fua auuersa Fortuna, come sece il Rè di Napoli Don Alonfo il Secondo, quando non potendo resistere al Rè di Francia Carlo Ottauo, lasciò la Corona al Duca di Calabria Don Fernando suo figliuo- Marlo: certa cofa è, che volle con tempo restituirle à hist. Dio, e disponersi ad altra Corona, non già temporale ma eterna, che acquistata vna volta si gode fenza timori, che habbia da passare ad'altre tempie .

Vt vitam, quam ipft à maioribus accepiffent, viciffim quafi tadam ardentem posteris tradant . Plato.

Ecce dedi te in lucem Gentium, vt fis falus mea vique ad extremum terra . I/ai. c.49.6.

Appensus es in statera, & inuentus es minus habens. Dan. 5. 27.

Vrbis noftra inftitutum, & a Regibus vique ad Principes continuum, & immortale, ficut a maioribus accepimus, fic posterie tradamus . Tac.lib.1.hift.



# Essendo la Corona vn bene fallace.

## IMPRESA XX.

TEgli accompagnamenti delle nozze d'Athene V andava innanzi à gli Sposi vn Fanciullo vestito di foglie fpinose con picciolo paniero riempito di pane frà le mani, fimbolo, che à mio parere fignificana non effere flato illituito il matrimonio per le delitie solamente, ma per le fatiche, e trauagli. Con quello potressimo fignificare aucora ( se permetteffero figure humane le imprese) quegli che nasce per esser Rè, conciòsia che quali spine di cure non circondano chi deue mantenere i suoi Stati in giustitia, in pace, & in abbondanza ? à quali difficoltà, e perigli non stà foggetto quegli che deue gouernar tutti ? \* Deuono le fue fatiche essere il riposo del Popolo: il suo periglio sicurezza, e la fua vigilanza fonno. Il medefimo però fignifichiamo nella Corona, bella, ed alla vista grata, e piena di spini col motto tratto da que' versi di Seneca il Tragico .

agıcı,

O fal-

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 129
Ofallax bonum; quantum malum fronte quam Sences
blanda tesist

Chi mirando quelle perle,e diamanti della Corona, e que' fiori che per ogni parte la circondano, non crederà che sia più bello, e diletteuole quello che dentro copre ? e sono spine, che à tutte l'hore lacerano le tempie, & il cuore. Non v'è perla nella Corona che non fia fudore. Non v'è rubino che non sia sangue . Non v'è diamante che non sia triuellino . Ella tutta è circonferenza senza centro di ripofo, fimbolo d'vn perpetuo agitamento di cure. Per questo alcuni Rè antichi portauano la Corona in forma di Naue, fignificando la fua incoffanza ; le sue inquietudini , e perigli . Ben la conobbe val. quegli, che effendogliela offerta la pose in terra, e Mase diffe : Chi non ti conofce , ti leui . Furono di fafce le prime Corone; \* non in segno di maestà, ma 2 per confortare le tempie. Sono così gravi le fatiche d'vn capo coronato, che tien di mestieri di preuenuto riparo, essendo il Regnare trè continui sospiri , di mantenere, d'acquiffare , e di perdere . Perciò diceua l'Imperatore Marco Antonino, ch'era l'Imperio vna gran Moleftia. Per il trauaglio nacquero i Prencipi, e conviene che si assuefacciano à quello. Teneuano i Rè di Persia vn Cameriero che molto tempestiuamente gli destasse, dicendogli: Leuateui Rè per trattare i negotij de' vostri Stati . Non acconfentiriano alcuni Prencipi di questi tempi così molesto suegliatore, perche molti sono persuafi, che in loro il ripofo, le delitie, & i viti fiano premio del Principato, e negli altri vergogna, & opprobrio . \* Quafi tutti i Prencipi che periscono , 3: è perche (come diremo in altra parte) si persuadono che il Regno sia heredità, e proprietà, di cui possano valersi à suo piacere, e che la sua grandezza, el'affoluto del fuo potere non fia foggetto alle leggi, ma libero per gli appetiti della volontà. Nel Rè fuole allettarli l'adulatione, rappresentandogliche senza questa libertà sarebbe il Prencipate.

Managery Coop

vna dura feruttù, e più infelice, che il più baffo, flato de' fuoi vaffalli, con che dandofi ad ogni genere di delitie, e delicatezze, addormentano le foze, e l'ingegno, e reffano inutili al gouerno.

Quindi nasce che frà sì gran numero de' Prencipi molto pochi riescono buoni Gouernatori . Non perche gli manchino parti naturali, poiche anzi fogliono in quelle agli altri aunantaggiarfi, come di materia meglio alimentata, ma perche frà l'otio, e le delitie non l'esercitano, nè lo acconsentono i fuoi Domestici, i quali più facilmente fabbricano la fua Fortuna con vn Prencipe diuertito, che con yno applicato. In due cose consiste il rimedio di questi inconuenienti. La prima che il Prencipe subito tenendo l'vso della ragione si vada introducendo ne i negotij prima della morte dell'Antecessore. come fece. Dio con Giosuè; e quando non sia in quelli di gratia per le ragioni che dirò nella penultima impresa, sia negli altri, perche prima apra gli occhi al gouerno, che a' vitij; ch'è quello, che obligò il Senato Romano ad introdurre in esso la giouentu . Con questo efercitio ancorche molti Nipoti de' Pontefici entrino giouani al gouerno del Pontificato, si fanno in pochi anni molto capaci di quello. La feconda, che con destrezza procurino. quelli che affittono al Prencipe, lenargli le male opinioni della fua grandezza, e che fappia, che il confenso comune diede rispetto alla Corona, e potere allo Scettro, perche la Natura non fece Regi. Che la porpora è fimbolo del fangue, il quale deue spargere per il Popolo, \* se occorrerà, non per fomentare in quella il tarlo de' vitij. Che il nascer Prencipe è fortuito, e solo proprio bene dell'Huo. mo la virtù. Che il dominio è gouerno, e non af-

foluto potere, & i Vaffalli fudditi, e non fchiaui. Questo documento diede l'Imperator Claudio a Rè de Persi Meherdate. \* E così douersi infegnal re al Prencipe, che tratti quelli a' quali comanda come von ebbe egli esser trattato, se vibidisse, su

confi-

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 131 configlio di Galba à Pisone, quando lo adottò per figlinolo . \* Non fu eletto il Prencipe , affinche fo- 6 lamente fosse capo, ma perche essendo riuerito, come tale seruisse à tutti. Considerando ciò il Rè Antigono auuerti à fuo figliuolo , che non si valesse male del potere, nè s'insuperbiffe , ò trattaffe finistramente i Vasfalli, dicendogli. Intendete fieliuolo , che il nostro Regno è una nobile seruiti. \* In 7 questo si fondò quella femmina, che scusandosi l'Imperatore Rodolfo di darle audienza, gli rispose: Lascia dunque d'Imperare . Non nacquero i Sudditi per il Rè, ma il Rè per i Sudditi. Graue gli riuscirebbe l'hauergli resa la libertà, se non trouassero in quello la giustitia, e la difesa che gli mosse al vassallaggio. Co' suoi medesimi scudi fatti in forma circolare, si coronauano i Romani, quando trionfauano; da che poi s'introdussero i Diadema de' Santi vittori ofi contro il comune Inimico . \* 8. Non merita il Prencipe la Corona, se non farà infieme scudo de' fuoi vasfalli opposto a' colpi della Fortuna. E' il Regnare più officio, che Dignità. Vn'Imperio de' Padri a' figlinoli, \* e fe i Sudditi 9. non esperimentano nel Prencipe la follecitudine e l' amore di padre, non gli vbbidiranno come figlinoli. Tenne il Rè Don Fernando il Pio il Regnare per officio, il quale consisteua in conseruare i Sudditi , e mantenerli in giustitia ; castigare i vitij , premiare le virtà, e procurare gli aummenti del fuo Regno, senza risparmiare alcuna fatica per il suo maggior bene, e come intendeua, così eseguì. Sono i Prencipi molto simili a' monti (come dicemmo in altra parte) non tanto per l'immediato a' fauori del Cielo, quanto perche riceuono in sè tutte l'inclemenze del tempo, essendo depositarij della brina, e della neue, perche disfatte in ruscelli cadano da quelli à temperare nell'estate la sete de' camoi , & à render fertili le valli , e perche il fuo corpo innalzato le faccia ombra, e difenda da raggi del Sole. \* Perciò le Diuine lettere chiamano i 100 PrenPrencipi Giganti, \* conciosiache maggiore statura che gli altri, ricercano quelli, che nacquero per sostenare il peso del gouerno. Giganti sono che hanno da sosterire trauagli, e gemere (come dise Giob) sotto le acque, \* significate in quelle i Po-

13 poli, e le Nationi; \* & ancora, fono angoli che 14 fostentano l'edificio della Republica. \* Il Prencipe che non intenderà effer nato per fare il medefimo co' fuoi Vaffalli, e non si disporrà à tollerare quefte inclemenze per il beneficio di quelli , lasci d'esfer monte, & humilijfi ad effer valle; fe pur'anco per ritirarsi all'otio, tiene permissione quegli che fu dal Cielo dettinato al gouerno degl'altri. Eletto Rè Vuamba, non voleua accettare la Corona, & vn Capitano lo minacciò che l'veciderebbe, se non l'accettana, dicendo. Che non doueua fotto colore di modestia far maggiore stima del suo ripeso particolare, che del comune. Perciò nelle Corti di Guadalagar non ammessero la rinuncia del Rè Don Gionanni il Secondo in suo Figliuolo Don Henrico, per estere di poca età, & egli ancora in dispositione di poter gouernare: Nel che si conosce che sono i Prencipi parte della Republica, & in certa maniera foggetti à quella, come stromenti della sua conservatione, e così à loro toccano i fuoi beni, & i fuoi mali, co-

15 me disse Tiberio a' suoi figliuoli. \* Quelli che acclamarono per Rè Dauid , l' auuertirono ch'erano 16 suoi ossi, e sua carne, \* dando ad intendere che

doueua sossentargli con le sue forze, e sentire in sè medesimo i suoi dolori, e tranagli.

Convienti parimente infegnare al Prencipe nella fua gioventù à domare, e frenare il polledro del potere, perche se voria condurlo col filo della volontà, caderà con quello in gran precipitij. Riceuasi il freno della ragione, i erdini della politica, la verga della giustitia, e lo sprone del valore; sisso forme il Prencipe sopra le stasse della Prudenza. Non deue eseguire tutto quello che s'immagina, ma quello che conviene, e non ossende la pietà a la

DEL SAAVEDRA. PARTE II. stima, la vergogna, & i buoni costumi. \* Ne de- 16 ne credere il Prencipe, che fia affoluto il fuo potere, ma foggetto al ben publico, ed agl'interessi del fuo stato. Nè che sia immenso, ma limitato & esposto a' lieui accidenti. Vn fossio di vento scompigliò gli apparati marittimi del Rè Filippo Secondo contro Inghilterra.

Riconosca parimente il Prencipe la natura della fua autorità, e che non è tanto suprema, che reflata non ne fia alcuna nel Popolo, la quale à lui riferuò nel principio, ò gliela concesse dapoi lo stesso lume naturale per difefa, e conseruatione propria contra vn Prencipe notoriamente ingiusto, e Tiranno. Gradiscono i buoni Prencipi, che resti ne Sudditi qualche libertà. I Tiranni procurano vn' affoluto Dominio . \* Costituita con temperanza 17 la libertà del Popolo, da quella nasce la conseruatione del Principato. Non stà più sicuro il Prencipe che più può, ma quello che con più ragione può. Non è meno fourano quello che a' fuoi Vaffalli conserva i fori, e privilegi, che giustamente postsedono. E' gran prudenza, lasciare, che liberamente gli godano, perciò che giammai non pare che diminuiscano l'autorità del Prencipe, che quando si risente di quelli , & intenta leuarli . Contentifi di mantenere la fua Corona con la stessa potestà che i suoi Antenati. Ciò sembra hauer dato ad intendere Iddio per Ezechiele a' Prencipi (abbenche in fenfo diuerfo ) quando gli diffe , che tenesse cinta à sè la Corona. \* A quello che smisu- 18 ratamente dilata la sua circonferenza, cade ella dalle tempie.

I Quam arduum, quam fubiectum fortung regendi cunda onus . Tac.lib.1.ann.

<sup>2</sup> Ponite cidarim mundam fuper caput eins. Zach.3.5.

<sup>3</sup> Hac Principatus pramia putat, quorum libido, ac volupras penes ipium fit, robur ac dedecus penes omnes. Tac. lib. t. bift.

Confulares faices , prætextam , curulemque fellam , nihil aliud quam pompam funeris putent; claris infignibus velut infulis velatos ad mortem destinari. Lin.lib.1.hift.

yt non dominatorem, & feruos, fed rectorem, & cines cogitaret . Tac. lib., 12, ann.

 Cogitare quod aut nolueris sub also Principe, aut volueris, Tac.lib.1.hift.

An ignoras fili mi, nostrum Regnum esse nobilem seruitutem ? Trae.

Domine vt icuto, bonz voluntatis tuz coronafti nos . Pfal. 5. 13.

Vt enim guhernatio patris familias, est regia quædam potestas doni: ita Regia potestas est Ciuitatis, & gentis vnius, aut plurium quast domestica quædam gubernatio.

Arifilib.3.pol.c.11.

10 Quia factus eft fortitudo pauperi, fortitudo egeno, in tribulatione sua, spes à turbine, & ymbraculum ab astu. Ilai.20.4.

11 Gigantes, autem erant fuper terram in diebus illis. Ifti funt

potentes a feculo Virifamofi . Gen.c.6.4.

12 Ecce Gigantes gemunt sub aquis . 10b. c.26.5.

13 Aquæ quas vidifti, vbi meretrix fedet, Populi funt, & Gentes, & Linguæ . Apone 17-15.

14 Applicate huc vniuerios angulos Populi.1. Reg.c. 14.38.

15 Ita nati estis , vt bona malaque vestra ad Rempublicam, pertineant . Tas.lib ...ann. 16 Ecce nos os tuum & caro tua sumus . 2. Reg. s. 5.1.

17 Facta que le dunt pictatem, existimationem, verecundiam nostram, & ve generalirer dixerim, contra bonos motes siunt, nec facere nos credendum est. 1. 15. ff. de condit. infit.

a8 Quo modo peffimis Imperatoribus fine fine dominationem, ita quamuis egregijs modum libertatis placere. Tac.libis. bifl.

19 Corona tua circumligata fit tibi . Ezech.c.24. 17.



Con la legge regga, e corregga.

### IMPRESA XXI.

D'Al centro della Giustitia su cauata la circonsereuza della Corona. Non fora necessaria questa se si potesse viuere senza di quella.

Hac vna Reges olim junt fine creati,

Dicere ius populis, iniustaque tollere facta. Non fù nella prima Età d'huopo della pena, conciòfia che la legge non conofceua la colpa, nè del premio, poiche fi amaua per sè stesso l'honesto: & il glorioso. Ma crebbe con l'età del Mondo la malitia, e fece accorta la Virtù, la quale per l'innanzi semplice , & incauta viueua per i campi . Dispretiossi l'egualità, e si perderono la modestia, e la vergogna, & introdotta l'ambitione, e la forza, s'introdustero ancora le Dominationi : perche obligata dalla necessità, e desta con la luce naturale la Prudenza, ridusse gli Huomini alla società ciuile, done esercitassero le virtù, à che l'inclinaua la ragione, e d'onde si valessero della voce articolata, che gli diede la Natura, affinche gli vni agli altri spiegando i fuoi concetti, e manifestando i fuoi fentimenti, e

necessità, s'insegnassero, consigliassero, e difendesfero \* Formata questa Compagnia dunque, nacque dal Comune confentimento à tal modo di Comunità, vna Potestà in tutta quella, illustrata dal lume della Natura per conscruatione delle sue parti, che le mantenesse in Giustitia, e Pace, castigando i vitis, e premiando le virtù: e perche questa Potestà non puote effere diffusa in tutto il corpo del Popolo per la confusione in risoluere, ed eseguire, e perche era necessario che vi fosse chi comandasse, e chi vbbidiffe, fi spogliarono di quella, e la posero in vno, ò in pochi, ò in molti, che fono le trè forme di Republica, Monarchia, Aristocratia, e Democratia. Fù primiera la Monarchia, eleggendo gli Huomini melle fue famiglie , e poscia ne' Popoli per suo gouerno quello ch' eccedeua gli altri in bontà, la cui mano ( crescendo la grandezza) honorarono con lo Scettro , e le cui tempie cinsero con la Corona in fegno di Maestà, e della Potestà suprema, che gli haueuano concessa, la quale principalmente consiste nella giustitia per mantenere con quella il Popolo in pace, e così mancando questa, manca l'ordine di Republica, \* e cessa l'vshicio di Rè, come successe in Castiglia ridotta al gouerno de' Giudici, & esclusi

hift. i Re per le ingiustitie di Don Ordonno, e Don Fu-

Hisp. cela.

Non sarebbesi questa Giustitia potuto ben amministrare con la fola Legge naturale, senza graui pezicoli dalla Republica, posciache essendo vna costante , e perpetua volontà di dare à cadauno quello che fe gli afpetta, \* pericolerebbe fe fosse dipendente dall' opinione, e giudicio del Prencipe, e non fosse scritta. Nè la luce naturale (quando fosse libera da affetti, e paffioni) faria bastante à giudicare per sè stessa rettamente in tanta varietà di casi, come si offeriscono; e così fù necessario che col lungo vso,& esperienza de' successi, andassero le Republiche armandosi di Leggi penali, e distributiue. Quelle per il castigo de' misfatti, e queste per dare ad ogni

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 137 vno quello che se gli appartiene. Significansi le penali con la spada, simbolo della Giustitia, co ne diede ad intendere Traiano, quando porgendola nuda al Prefetto Pretorio gli diffe : Prendi questa spada . & viala in mio faurre, se gouernero giustamente ; se non , contro di me . Sono i due tagli di quella eguali al ricco, & al pouero. Non con ischiene per non offender l'vno , e con fili per ferir l'altro . Le leggi distributine sono significate con la riga ò squadra, che misura indifferentemente à tutti le sue attioni . e dritti. \* A questa riga di Giustitia denono aggiustarsi le cose, non ella alle cose, come faceua la riga Lesbia, che per esfer di piombo si piegana, ed accomodaua alla forma delle pietre. All'vna, ed all'altra Legge dene il Prencipe dare fpirito . Cuore, Galma; Diffe il Rè Don Alonfo il Sauio, ch' era 2.5. de la Republica il Rè. Conciosiache, come ziace l'ani. p. 2. ma nel cuore dell'Huomo, e per quella viue il corpo, e si mantiene , così nel Rè giace la giustitia, ch'è vita , e mantenimento del Papolo , e del fuo Dominio . Et in altra parte diffe , Che Re tanto voleua dire , quanto riga , e rende la ragione : Poiche come per lei L 6. si conoscono tutte le torture, e si drizzano; così per H. 10 il Rè sono conosciuti, & emendati gli errori. Lasciò per vna lettera folo il Rege di chiamarfi Lege. Tanto vno è con quella, che il Rè è Legge, che parla, e la Legge vn Rè muto . Tanto Rè , che dominerebbe fola, se poteste esplicarsi. La prudenza politica diuise la potestà de' Prencipi, e senza lasciat la sminuita nelle sue persone la traslatò sottilmente alla carta, e restò scritta in quella, e distinta agli occhi del Popolo la Maestà per esercitio della Giustitia; con che preuenuta nelle Leggi prima de' casi, l'equità, ed il castigo, non si attribuissero le sentenze all' arbitrio, ò alla passione, e conuenienza del Prencipe, e fosse odioso a' Sudditi . E' la Legge vna scusa . del rigore, vn'argine della gratia, vn braccio inuisibile del Prencipe, con cui gouerna le redini del fuo Stato. Niuna inuentione è migliore per fare che sia rifpet-

bifogna allontanarfi dalla Legge, e che operi l'au-5 torità quello che fi può confeguire con quella.\*Vo-

lendo procedere il Prencipe di fatto, perdono la 6 sua forza le Leggi. \* La colpa si tiene per inno-

7 cenza, e la giustitia per tirannide, \* restando il Prencipe meno poderoso, poiche più può operare con la Legge che senza di quella. Lo costituisce la

8 Legge, e conferua Prencipe, \* e lo arma di forza. Se non s'interponesse la Legge, non vi farebbe di fitatione frà il dominare, e l'ybbidire. Sopra le pietre delle Leggi, e non della volontà si fonda la vera Politica. Sono linee del gouerno, e strade regie della ragione di Stato. Per quelle come per certe linee varca sicura la naue della Republica. Sono muraglie del Magistrato: occhi, & alma della Città, e vincoli del Popolo, onero vn freno (corpo di quest'impresa) che lo regge, e lo correggo, \* Nè anche la tirannia può sollentarsi senza di

quelle.

L'incostanza della volontà, soggetta gli affetti, ecieca per fe flessa non si può commettere il giudicio della Giustitia, e su di mestieri che si gouernaffe con alcuni decreti, e decifioni flabili, figliuole della prudenza, e della ragione, ed eguali à cadauno de' Cittadini, senza odio nè interesse ; Tali sono le leggi, le quali per il futuro dettò l'esperienza del paffato : e perche non possono queste darsi da se stelle ad intendere, e sono corpi, che riceuono l'anima , e l'intelletto da' Giudici , per bocca de' quali parlano, e con la cui penna si dichiarano, & applicano a' casi, non potendo comprenderli tutti, auuertano bene i Prencipi, a' quali Soggetti le commettono, poiche non gli confidano meno che il fuo medefimo effere, e gl'istromenti principali di Regnare, e fatta l'elettione, come conviene, non gl'impedifcano l'efercitio, ed ordinario corfo della Giustitia, lasciandola correre per il Magistrato, perche volendo arbitrare i Prencipi sopra le Leggi

DEL SAAVEDRA. PARTE II. Leggi più di quello che gli permette la Clemenza, fi disfarà questo artificio politico, e quelle che doueuano fostentarlo, faranno cagione della fua rouina, perche non è altra cofa la Tirannia, che vno forezzo della Legge, attribuendofi così i Prencipi la sua auttorità . Di ciò querelossi Roma , e lo diede per cagione della fua feruitù , hauendo Augusto ar-

rogato a sè le leggi per tiranneggiare l'Imperio. \* 10 Postquam iura ferox in Je communia Cafar Transtulit, elapsi mores, desuetaque priscis

Artibus, in gremium pacis feruile recessi. Chiudendo il Prencipe la bocca alle Leggi, l'apre alla malitia, & a' vitij, come successe nel tempo dell'Imperator Claudio.

La moltiplicità delle Leggi è molto dannofa alla

Republica, perche con quelle si fondarono tutte, e per quelle perirono quafi tutte . Effendo molte, caufano confusione, e fono obliate, ouero non potendos offeruare, sono disprezzate. Sono argomento d'vna Republica dissoluta. L'vne contradicono all'altre, e danno luogo all'interpretationi della malitia, & alla varietà delle opinioni, d'onde na-· scono i placiti, e le dissensioni. Impiegasi la maggior parte del Popolo ne' tribunali. Manca gente per la cultura de' campi, per gli vfficij, e per la guerra. Sostentano pochi buoni molti cattiui, e molti cattiui fono Signori de' buoni . Le piarze fono golfi de' Pirati,& i tribunali boschi di Fuorusciti. Que' medesimi ch'essere doueuano guardie del dritto, sono dura catena della seruitù del Popolo. \* Non fogliono le Republiche essere meno 12 trauagliate con le molte Leggi, che con i Vitij. Chi promulga molte Leggi, sparge moltitriboli, ne' quali tutti si pungono; e così Caligola, che armaua lacci all'innocenza, faceua diuerfi editti, scritti con lettera molto minuta, perche si leggessero con difficoltà; e Claudio publiconne venti in vn giorno, con che il Popolo era tanto confuso, & inuiluppato, che gli costana più il saperli, che l'vbhidir-

idrift. bidirli. Perciò disse Aristotile, che bastauano poche Leggi per i casi graui, lasciando gli altri al giudicio naturale. Niun danno intessino delle Republiche è maggiore, quanto quello della moltiplicità delle Leggi. Per castigo di graui osser minacciò 12 Dio Israele, che gliele moltiplicherebbe . \* Per-

che aggiungere, lieuemente nuoue alle antiche ? se non vi è eccesso che succeduto non sia , nè inconueniente, che non sia stato considerato prima, ed à cui non habbiano il lungo vso ed esperienza constituito rimedio. Quelle che hora da per nuoue in Castiglia l'arbitrio, si troueranno nelle Leggi del Regno . L'osseruanza di quelle sarà meglio riceuuta dal Popolo, e con minor' odio del Prencipe, che la publicatione d'altre nuoue. In quelle s' acqueta il giudicio, in queste vacilla. In quelle si scopre la cura : in queke si auuentura il credito . Quelle fi ritrouano con ficurezza : queste s' inuentano con periglio. Far' esperienza de' rimedij è à fpefa della falute, e della vita. Molte herbe prima che si sapesiero preparare surono veleno. Meglio si gouerna la Republica, che tiene Leggi fisse, ancorche fiano imperfette, che quella che frequentemente le cangia. Per mostrare gli Antichi ch' este-14 re deuono perpetue, le scriuenano in bronzo; \* E

Dio le scolpi in pietra, scritte con l'eterno suo di-15 to. \* Per queste considerationi consigliò Augusto al Senato, che custodisse costantemente le Leggi antiche, perche quantunque sossero cattue, era-

no più vtili alla Republica, che le nuoue. \* Leggi fufficienti vi fono di già cofficuite in tutti i Regni: il conuteneuole è, che la varietà d'efplicationi, non le faccia più dubbiose, ed oscure, e generi placiti, nel che deuesi por rimedio, facile nella Spagnafe alcun Rè, non meno per tale impresa ristautatore di quella, che Pelagio, riducendo le cause à termini breui, e lasciando il diritto ciulle si fertuisse delle Leggi patrie, non meno dotte e prudenti che giuste. Intentollo il Rè Reccessiondo, dicendo in vna Legge dello

Diministry David

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 141 dello Statuto: E non volemo , che da qui innanzi siano v sate le Leggi Romane , nè le straniere ; e p2rimente il Rè Don Alonfo il Saujo ordinò a' Giudici, che librino bene le liti dinanzi à lo- Lib.8. ro, e lealmente il più tosto, e meglio che sa- 6. 1.16 pranno, e con le Leggi di questo Libro, e non 1.Forcon altre . Questo confermarono i Rè Don Fer 1:6. nando, e Donna Giouanna; ed il Rè Alarico p. 2. pone graui pene a' Giudici, che ammettessero allegationi delle Leggi Romane . E' Offesa della Souranità gouernarsi con l'altrui Leggi. Offerisconsi in questo due inconuenienti ; il primo , ch' efsendo le Leggi in lingua Castigliana, si perderebbe la Latina, se i Profesiori della Giurisprudenza studiassero solo in quelle. Oltre di che senza il conoscimento dell' sus ciuile, d'onde risultarono, intendere non si possono bene . Il secondo ch'essendo comune à quasi tutta l'Europa , il ius cinile, con cui fi decidono le cause, e si giudicano nelle Corti essere, e ne' trattati di pace i diritti, e differenze de' Prencipi, è molto importante hauere Huomini dotti in quello. Se ben à questi inconvenienti si potrebbe rimediare, dotando alcune Cattedre della Legge ciuile nelle Vniuersità, come lo preuenne (abbenche 1.2.b. con differenti motiui il Rè D. Fernando il Cattolico 1, lib. 2 fopra l'istessa materia dicendo : Però ben vogliamo , recop. e comportiamo, che i libri de' diritti, che fecero gli antichi Sauy, si leggano ne' Study generali del nostro Dominio , perche v' è in quelli molta scienza > e vogliamo dar luoro, che i nostri Cittadini siano sapienti , e siano perciò più honorati. Ma quando non si possa questo eseguire, potransi rimediare i due eccessi sudetti ; il primo quello di tanti libri di Giurisprudenza, com'entrano in Spagna, prohibendogli, conciòfia che fono hormai più per cauare il dinaro, che per infegnare, hauendofi fatto traffico, e mercantia la stampa. Con quelli si consondono gl'ingegni, e resta inuiluppato, e dubbioso il giudicio. Minori danni nasceranno, che mancando leggi

scritte per decidere alcuna causa, sia legge viua la ragione naturale, che cercare la giustitia nella confusa notte dell'opinioni de' Dottori, che fanno per l'vna e per l'altra parte; con che è arbitraria, e si da luogo al fuborno, ed alla passione. Il secondo eccesso è la proliffit delle liti, abbreuiandole, come intentò in Milano il Rè Filippo Secondo, confultando fopra quello al Senato, nel che mirò non folo al beneficio comune de' Vatlalli, ma parimente ch'essendo quello Stato antemurale della Monarchia, ed il teatro della guerra, vi foffero in quello meno Toghe, e più Arnefi. Il medefimo procurarono gl' Imperatori hift. Tito, e Vespasiano, Carlo V. i Rè Cattolici, il Rè Hilp. Don Pietro di Portogallo, il Re d' Aragona Don Giacomo il Primo, ed il Rè Luigi XI. di Francia: niuno però finì perfettamente l'imprefa, nè fi può sperare, che altri sia per riuscire con quella, perche per riformare lo stile de' Tribunali, sa di mestieri configliare co' medefimi Giudici, i quali fono intereffati nella continuatione delle liti, come i Soldati in quella della guerra. La fola necessità puote obligare la Regina Donna Isabella ad eseguire di proprio motivo il rimedio, allora che ritronando Siuiglia trauagliata con liti, le decise tutte nella sua prefenza, con l'affiftenza d'huomini esperti, e dotti , e senza il rumore Forense , e cumulatione de' processi, ed informationi, essendole riuscita felice l'esperienza. Con gran prudenza, e pace si gouernano i Cantoni de' Suizzeri, perche trà quelli non vi fono superflui letterati. In voce propongonsi le caufe al Configlio: s'odono i testimonij, e senza più scriuere che la sentenza, si decidono tosto. Meglio flà al litigante vna condanna breuemente spedita, che vna fentenza fauoreuole doppo hauere litigato molti anni. Chi hoggi pianta vna lite, pianta vna palma, quando frutta, frutta per altri . Nella Republica doue non faranno breui, e poche le liti; non 17 può esferui pace nè concordia. \* Siano pochi almeno i Letterati, Procuratori, e Notari, Come può

ffare

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 143
stare quieta vna Republica, in cui molti per sostentarsi suscitano liti? Quale restitutione può sperare

tarii iuicitano itti ? Quaie reittutione puo iperare
lo fpoffessato, se prima lo deunon foogliare tanti ?
E quando tutti fossero giusti, non si purifica meglio
frà molti la Giustitia come non curano meglio molti Medici vua infermità. Nè è conuenienza della
Reoublica che à spesa della publica quiete, e delle

facoltà de' Particolari , fi ponga vna fouerchia diligenza nell'efame de' diritti ; batta la moralità.

Non è meno dannosa la moltiplicità delle Prammatiche per correggere il gouerno, gli abufi de' ve-Rimenti . e le spese superflue , perche con disprezzo fi odono, e con mala fod isfattione fi offernano . Vna Luna le scriue, ed essa medesima le cancel la . Sono rifposte di Sibille in foglie d'arbori, sparse dal vento. Se le vince l'inobbedienza, resta più infolente, e più ficuro il lusso . Patisce la riputatione del Prencipe, quando i rimedij, che affegna non operano, ò non fi applicano. Gli Editti di Madama Margarita d'Austria Duchessa di Parma discreditarono in Fiandra il suo gouerno, perche uon erano eseguiti. Per il che si può dubbitare, se sia di minor inconueniente l'abufo de' vestimenti, che la prohibitione ; ò se sia meglio dissimulare i vitij di già arradicati, ed adulti, che giungere à mottrare che fono più poderosi che i Prencipi. Se resta senza castigo la trafgressione delle prammatiche si perde il timore, e la vergogna. Se scriuesse il Prencipe nella fua medefima perfona le Leggi, ò Praunmatiche di riformatione, effer potrebbe che l'adulatione, ò la naturale inclinatione del minore ad imitar il maggiore, e del Suddito il Signore, opratfe più che il rigore, senza auuenturare l'autorità. La parsimonia che non puotero introdurre le leggi Sontuarie, fu introdotta dall' Imperatore Vespasiano con il suo esempio . \* Imitare il Prencipe è seruità, che sa 18 Soaue la lufinga . Era più facile, diffe Teodorico Re de Gotti, che erraffe nell' opere sue la Natura , che contradire la Republica à quelle del Prencipe .

In quello come in vno specchio compone il popolo le fue attioni-

- Componitur Orbis

Regis ad exemplum, nec sic inflectere sensus Humanos edicta valent , quam vita Regentum .

Le consuetudini sono Leggi , non scritte nella tarta, ma nell'animo, e memoria di tutti, e tanto più amate quanto che non fono comandamento . ma arbitrio, ed vna certa specie di liberta; e così il medesimo consentimento comune, che le introdusse . e prescrisse, le ritiene con tenacità, senza che fi lasci convincere il Popolo, quando sono cattiue, che convienti mutarle ; poscia che è più poderosa in lui la fede (che hauendole approuate i fuoi Antenati . Saranno ragioneuoli , e giuste ) degli argomenti, ed anche de' medefimi inconvenienti che troua in quelle . Per il che è parimente più fano configlio tollerarle, che leuarle . Il Prencipe prudente gouer-19 na i suoi Stati senza innouare le Consuetudini .

Se tutta volta fossero contra la Virtu, ò la Religione , correggale con gran discrettione , ed à poco à poco ; facendo il Popolo capace della Ragione . Fù il Rè Don Fucela molto detestato perche leuò il coflume da Vccitizza introdotto, di maritarfi i Chierici , ed approuato con l'esempio de' Greci .

Se non è la Republica ben costituita, e molto

decili, e corretti gli animi, poco importano le leg-20 gi. \* A questo mito Solone, quando essendogli chieito , quali Leggi follero migliori : rispose , quelle delle quali fi feruiua il Popolo . Poco profittano i

rined j a gl'infermi incorregibili .

Cland.

Vane faranno le Leggi fe col suo esempio, e con la foautà non le confermerà , e difenderà il Prencipe che le promulga. \* Soaue pare al popolo la Legge, à cui vbbidisce lo stesso Autore di quella .

In commune jubes fi quid, cenfesve tenendum, Primus in sa subi, tune observantior equi Fit populus , nec jerre vetat , cum viderit ip sum Authorem parere sibi .

Non

DEL SAAVEDRA. PARTE II. Non furono le Leggi che promulgò Seruio Tullo per il Popolo folamente, ma per i Rè ancora: \* Con 22 quelle deuono giudicarfi le caufe frà il Prencipe, ed i Sudditi, come di Tiberio riferisce Tacito . \* Ancor- 23 che siamo liberi dalle Leggi (diliero gl' Imperatori Severosed Antonino ) viniamo con quelle . Non obbliga il Prencipe la forza d'essere Legge, ma quella della ragione, in cui è fondata, quando questa è naturale, e comune à tutti, e non particolare a' Sudditi per il suo buon gouerno, perche in tal caso tocca solo ad essi l'osseruanza: abbenche dena il Prencipe ancora osieruarle, se lo permetterà il caso, affinche siano soaui à gli altri. In ciò sembra, che consista il ministerio del comandamento di Dio ad Ezechiele, che mangiasse il volume, perche vedendo ch'era stato il primo in gustare le Leggi, e che gli erano parse dolci . \* fossero da tutti imitate. Sono cotanto sog- 24 getti i Rè di Spagna alle Leggi, che il Fisco nelle cause del patrimonio Reale corre la medesima Fortuna, che qual si sia Vassallo; ed in caso di dubbio è condannato. Così ordinò Filippo Secondo, e ritrouandosi suo nipote Filippo Quarto, glorioso Padre di V. A. presente al decidersi dal Consiglio Reale vna lite importante alla Camera; nè mancò ne' Giudici integrità, e costanza per condannarlo, nè in sua Maesta rettitudine per vdirli senza indignatione.

Sermo verò datus est homini ad ville, à inutile, ac proinde iustum, è iniustum declarandum. Arist. iib. 1, Pol. c. 2.
 Nam Respublica nulla est vibi leges non tenene Imperium. Arist. Pol. lib. 4.c. 4.
 Iustitia enim perpetua est, è immortalis. Sap. 1.15.

Felice Regno, in cui la causa del Prencipe è di

peggior conditione.

Legem feimus iulti, iniuftique regulam effe. Seneca.
Nec vendum Imperio, voi legibus agi poffic. Tac. lib.3, ann.
Minui iura quoties glicar poetlas. Tac. lib.3, ann.
Inauditi atque indefenfi tamquam innocentes -perierant.
Tac. lib.s. t-fift.

8 Opus Iuftitiz pax, & cultus iuftitiz filentium, & fecuritas víque in fempiternum. Ifai. 32.17.

Facta (unt autem Leges, vt corum metu humana coerceatur audacia, tutaque fit inter improbos innocentia, & in jois

ipfis improbis reformidato (upplicio refrenetur audacia, 8 nocendi facultas. I fid.lib.a. Etymol. L. Legibus, C. de leg. 40 Infurgere paulatim, munia Senatus, Magiftratuum, legum in fe trahere. Tacilib. ann.

se trahere . Tae.lib.1.ann.
11 Nam cuncia legum, & Magistratuum munia in se trahens

Princeps, materiam przdandi patefecerat. Tac.lib. 11.40n. 12 Deditque iura quis pace, & Principe vteremur, acriora ex eo vinculas indici cuttodes. Tac.lib. 2.40nn. Tranch. in Califs. Tranch. in Class.

83 Quia multiplicauit Ephraim altaria ad peccandum, fañz funt ei arz in delictum/scribam ei multiplices leges meas-0/ce.3.11.

Vius ris ad perpetuitatem monumentorum iam priden translatus eff, tabulis areis, in quibus constitutiones publica inciduntur. Plindib. 34 6.1.

15 Deditque Dominus Moyfi completis huiuscemodi sermonibus in Monte Sinai, duas tabulas testimonij lapideus seriotas digito Dei. Exad. 31-18.

16 Pofitas femel leges constanter feruate, nec vilam earum immutate. Namque in suo statu, eademque manent, & si deteriora fint, tamen viil ora sunt Respublica his, qua per

innouationem vel meliora inducuntur Dion.lib.52.

17 Non fuerint concordes vnquam, aut interfe amantes Ciue,
vbi mutuz multz lices iudiciales funt, (ed vbi ha braiffi-

mz, & paucifilme. Plato.

Sed Przeipuus adfrichi moris author Ve[pafianus fuit, antiquo ipfe cultu, vietuque; obfequium inde in Principen; & zmulandi emor validior, quam pæna ex legijaus, & metus. Tacilis., ann.

19 Hos hominum tutiffime agere , qui prafentibus moribus le gibufque etiam fi deterioi es fint minimum variantes Rem

publicam administrant. Thueid.
20 Quid leges fine moribus vanz proficiunt? S. August.
31 Digna vox est Maiestate Regnantis legibus alligatum st

profiteti . la Cae legib.

22 Quid si etiam Reges ontemperarent . Tac.lib.3.ann.

23 Si quando cum privatis disceptaret forum, & ius . Tac. lib.

24 Fili frominis comede volumen istud & comede islud, & sa.
Gum eft in ore meo.scut mel dulce. Exech 3. 1.

DE L SAAVEDRA. PARTE II.



Con la Giustitia, e la Clemenza stabilisca la Maestà. IMPRESA XXII.

C E ben l'assenso del Popolo diede a' Prencipi la D potestà della Giustitia, la riceuono però immediatamente da Dio, come Vicarij fuoi nel temporale. Sono Aquile Reali, Ministri di Gioue, che amministrano i suoi raggi, e tengono le sue veci per punire gli eccessi, ed esercitare Giustitia; \* nel che si ri- 1 cercano le trè qualità principali dell' Aquila. L'acutezza della vista,per inquerire i delitti ; la leggierezza delle sue ali, per l'esecutione; e la fortezza de' suoi artigli, per non indebolirsi in quella. Nel più remoto, ed occulto di Galitia non trascurò il Rè Mar. Don Alonfo il Settimo, chiamato l'Imperatore, il Hilp. torto che ad vn Colono facena vn nobile di Spagna, e mascherato parti subito à castigarlo con tal celerità, che prima l'hebbe nelle fue mani, che fapess' egli la fua andata. O alma vina, ed ardente della Legge, farsi Giudice, ed esecutore per soddisfare al torto d'vn pouero, e punire la tirannia d'vn potente. Il Marmedelino fece il Re Don Fernando il Cattolico, il bift.

quale

quale trouandosi in Medina del campo, passò secretamente à Salamanca, e prese Rodrigo Maldonato, che nella fortezza di Montelione viaua gran tiranmie . Chi s'arrischierebbe à rompere le leggi , se ad ogn'hor temesle, che tal caso auuenire gli potrebbe? Con vno di questi rimane cauto , e composto vn Regno. Ma non fempre conuienfi all' autorità Reale initare questi esempij . Quando il Regno è ben ordinato, e tengono il suo luogo i tribunali, ed è viuo il timore alla Legge, basta che assista il Rè, e che s'offerui la giuftitia col mezzo de' fuoi Ministri. Mà quando è tutto turbato. Quando si perde il rispetto, ed il decoro al Rè. Quando l'ybbidienza non è stabile, come in que' tempi ; è decente vna simile dimostratione, con cui viuano i sudditi paurosi, che apparire gli può la mano poderosa del Rè, e sappiano, che come nel corpo humano, così in quello del Regno, stà in tutto esso, ed in cadauna delle fue parti intiera l'anima della Maestà . Conuiensi molto però temperare il rigore, quando la Republica è mal affetta, ed i vitij indurati con la consuetudine, perche se la virtù esce da sè impatiente de i difordini, e mette mano in tutto, parerà crudeltà quello ch'è giustitia . Curi il tempo, ciò che col tempo infermò. Affrettare la fua cura è perigliosa impresa, ed in cui potrebbesi esperimentare la furia della moltitudine irritata. Oprafi più con la diffimulatione, e destrezza; nel che fù gran Maestro il Rè Don Fernando il Cattolico, ed in che può esfere s'ingannasse il Rè Don Pietro, feguendo il camino della feuerità, la quale gli diede nome di crudele. Esiendo vna medesima la virtù della Giustitia, suole operare diuersi effetti in tempi diuersi. Tal volta non l'ammette il Popolo, ed è con essa più insolente; e tal volta egli medefimo riconosce i danni della sua licenza negli eccessi, e per sua parte aiuta il Prencipe ad applicargli il rimedio, e gli propone ancora i mezzi aspri contra la sua stessa libertà,

DEL SAAVEBRA. PARTE II. 149 con cui fenza periglio acquista opinione di Giufto.

Non lasci il Prencipe senza castigo i delitti de' pochi, perpetrati contra la Republica, e perdoni quelli della moltitudine. Morto Agrippa per ordine di Tiberio nell'Isola Planasa (doue era relegato) rubbò vn suo schiauo le sue ceneri, e sinse effere Agrippa, acti molto si rassomatica. Credè il Popolo Romano che viuesse ancora: corse l'opinione per l'Imperio: crebbe il tumulto con euidente pericolo di guerre ciuili. Fece Tiberio prendere lo schiauo, e secretamente vecidere, senza che alcuno sapesse se consiglio adsistito, non volle che si parlasse nel casto. Vinse la sua prudenza la sua crudaltà, ed acquesto il silenta suo, e la silu sua prudenza la sua crudaltà, ed acquesto il sliento, e la dissimulatione il tumulto.

Perdoni il Prencipe i piccioli misfatti, e caslighi i grandi. Soddisfacciasi tal volta del pentimento , chi'à quello che lodò Tacito in Agricola. \* Non è miglior Gouernatore quello che più castiga, ma quello che scussaco prudenza, e valore, che non sida causa a' castighi, non altrimenti, che come non accreditano il Medico le molte morti, nè il Chirurgo, che si tronchino molte braccia, e cossici. Non è abborrito il Prencipe che punisce, se si duole di punire, ma quello che si compiace dell'occassone, ò quello che non la lascia per hauerla da castigare. Il punire per esempio, e correttione è Misericordia; ma il cercare la colpa per passione, ò per arricchire

il Fisco, è Tirannia.

Non acconsenta il Prencipe che si tenga alcuno per tanto poderoso, e libero dalle Leggi, che possa arrischiarsi coutra quelli che amministrano Giutitia, e rappresentano il suo potere, ed vssicio, poiche non sarebbe sicura la colonna della Guistitta.

\*Nell' atrischiarsi è lei la roderà è poco è poco el disprezzo, e caderà è terra. Il sondamento principale della Monarchia di Spagna, e quello che la

G 3 innal-

innalza, e la mantiene, è la inviolabile offeruatione della Giustitia, ed il rigore con cui obligarono sempre i Re , à fare che fosse rispettata . Auue-Mar. 12ua in Cordoua vn Gouernatore di Corte di ordi-Hip, ne del Rè Don Fernando il Cattolico vn delitto, ed hanendolo preso il Marchese di Priego, lo senti tanto il Rè, che i seruitij segnalati della Casa di Cordoua non bastarono perche restasse di fare verso di lui vna seuera dimostratione, essendos posto nelle fue Regie mani per configlio del Gran Capitano, ilquale conoscendo la qualità del delitto, che non patina perdone, e la conditione del Rè costante in mantenere il rispetto, e stima della Giustitia, e di quelli che l'amministrauano, gli scriffe che si rendeile, e gettalle a' fuoi piedi, perche fe così facelle farebbe caltigato, e se altrimenti, pe-

rirebbe. Non folo deue il Prencipe castigare le offese contro la fua persona, ò contra la maestà fatte nel fuo tempo, ma quelle ancora del gouerno passato, aneorche sia stato in potere d'vn' Inimico, perche gli esempi d'innobbedienza ò disprezzo , distimulati , ò premiati, fono pericoli comuni à quelli che fuccedono. La dignità è sempre vna stessa, e sempre sposa di quello che la possede, e così sa sua caufa chi mira al fuo honore, ancorche l'habbiano violato prima. Non deue restar memoria, che fenza castigo vi fù alcuno , che vi fi fia arrifchiato . Pensando i Vassalli di poter auanzare la sua Fortuna, à soddusare alla sua passione con la morte, ò offesa del suo Prencipe, niune viuerà sicuro. Il castigo dell' ardire contra l'Antecessore, è ficurezza del Successore , ed esperimento à tutti perche non ardiscano contro quello . Per queste ragioni si mosse Vitellio à far vecidere quelli che gh hauenano dato memoriali, chiedendoli mercecedi per hauere hauuto parte nella morte di Gal-5 ba. \* E trattato ogn' vno conforme egli trattò gli altri . Comandando Giulio Cefare che fofDEL SAAVEDRA. PARTE II. 191 fero drizzate le statue di Pompeo, stabili le sue . Sei Prencipi non s'unisono contro le irreuerenze, ed insedeltadi, pericolerà il rispetto, e la le altà.

Quando concorrono ne' casi le medesime cireostanze, non dissimulino i Rè con gli vui,e castighino gli altri, posiciache niuna cosa gli rendera più odiosa, che questa disserenza. Signiscauano gli Egitiij l'egualità, che nella Giustita doueua osserati con le piume dello Struzzo, eguali nell' vno, e nell'altro

taglio .

Gran prudenza è del Prencipe cercare tal genere di caligo, che con minor danno dell' Aggrefiore fodisfatte rimangano le colpe, e l'offefa fatta alla Republica. Turbanano Galitia alcuni Nobili jed ancorche meriteuoli di morte, li chiamò il Rè Don Fernando il Quarto, e gl'impiegò nella guerra, doue fumina con alcuni dagl'inimici caffigati, e daltri dall'af. Hifpaprezza, e trauagli di quella, così lafciando libera

dalle loro inquietudini quella Pronincia . Come sono conuenienti nella pace la Giustitia .

e la Clemenza, fono così nella guerra il Premio, ed il Castigo, posciache sono grandi i perigli, e non Senza gran speranza si vincono : e la licenza , e disfolutezza de' costumi folo col timore si raffrenano. Et oltre di ciò (diffe il Rè Don Alonfo il Saujo ) In Cono più dannosi gli errori, che nella guerra com- H.18. mettano gli Huomini , conciosiache assai abbonda à p. 3. soloro, che vanno in quella, d' hauerfi à guardare dal danne de gl'inimici ; quanto più da quello she gli viene per colpa de fuel medesimi E così i Romani castigauano seneramente con dinera genera di pene, ed infamia i foldati, che maneanano alla fua obligatione , è nel periglio , è nella disciplina militare, per il che temenano più il castigo che l' inimico, ed eleggenano per meglio morire nell'occasione gloriosamente, che perdere doppo l'honore, è la vita con perpetua infamia. Nuno in quel tempo s'arrifchiana à lasciare Ja fua

Discovery Car.

·fua bandiera, perche in niuna parte dell' Imperio poteua viuer ficuro . Hoggi i fuggitiui , nonfolo ritornando alle fue Patrie non fono castigati , ma essendo mancheuoli all'occasione della guerra , passano da Milano à Napoli senza licenza, e come se fossero soldati d' altro Prencipe, sono ammessi con gran danno del seruitio di S. M. e delle rendite Reali nel che douerebbero i Vice Rè tenere fotto l'occhio l'esempio del Senato Romano, il quale vedendofi bifognoso ancora di gente doppo la battaglia di Canne , non volle riseattare sei milla Romani prigioni, che gli offeriua Annibale, giudicando di poca importanza quelli , che fe hauessero voluto morire con gloria, non sarebbero stati presi con infamia.

Gli errori de' Generali, nati da ignoranza deuono anzi diffinularli che caftigarfi, perche il timore del caftigo, e riprenfione non gli renda pauidi; e perche la maggior prudenza fuole confonderfi ne' cafi della guerra, e più meritano compassione che eastigo. Perdè Varrone la battaglia di Canne, e d vsci à riceuerlo il Senato, rendendogli gratie, perche non haueua disperato delle cose in così graue

perdita.

Quando fosse conveniente non dissimulare, ma eseguire la Giustitia, sia con risolutione, e valore. Chi la sa in ascoso, sembra più affassino che Prencipe. Quello che si ristringe nell'autorità che gli dà la Corona, ò dubbita del suo potere, ò de' suoi meriti. Dalla propria dissidenza del Prencipe nell'operare nasse il disprezzo del Popolo, la cui opinione è conforme à quella che tiene il Prencipe di sè medesimo. In poca sitima tennero i suoi Vassalli il Rè Don dissi. Alonso il Sauio quando lo videne sea similari.

Mar. ino . In poca fiima tennero i fuoi Vaffalli il Rè Don bift. Alonfo il Sauio quando lo videro fare Giuffitie frerete: Potrebbero queste folamente conuentifi ne tempi così turbati, che si tempisero maggiori pericoli, se il Popolo vedeste prima castigati, che prefigli autori della sua feditione. Così fece Tiberio te-

mendo

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 163 mendo quelto inconueniente. \* Negli altri cafi efe- 6 guisca il Prencipe con valore, le veci, che tiene di Dio , e del Popolo fopra i Sudditi , poiche la. Giustitia è quella che gli diede lo Scettro, e. quella che deue conseruarglielo. Ella è mente di Dio : l'armonia della Republica; ed il prefidio della Maestà. Se si potesse contrauenire alla Legge fenza castigo, non vi farà paura, non vi farà vergogna, \* e fenza ambedue non può esferui pace 7 nè quiete. Raccordinfi però i Rè, che succederanno a' Padri di famiglia, e sono essi il Padre de' fuoi Vassalli, di temperare la Giustitia con la Clemenza . E' d'huopo che beuano i peccati del Popolo, come fignificò Dio à San Pietro in quel vafo d'animali immondi, con cui lo inuitò à bere . \* Deue 8: il Prencipe hauere lo stomaco di Struzzo, così ardente con la mifericordia, che digerifca ferri, ed vnitamente sa Aquila con raggi di Giustitia, che ferendo vno minacci molti . Se douessero tutti quelli che trascorrono estere puniti, non vi sarebbe à chi comandare, perche appena v'è huomo così giufto, che non habbia meritato la morte. Conciosia che, quantunque (parole fono del Rè Don Alonfo) 1.2.H. la Giustitia sia molto buona cosa in sè stessa, e di cuito.p.2. deue il Rè sempre valersi ; Con tuttociò rendesi molto crudele, quando non è alle fiate con la Misericordia temperata. Non meno pericolano la Corona, la vita, e gl'Imperij con la rigorofa Giustitia, che con la Ingiustitia. Per molto seuero in quella cadè il Rè Don Giouanni il Secondo nella difgratia de' Mar. fuoi Vassalli : ed il Rè Don Pietro perdè la vita , ed Hifp. il Regno. Vadano fempre prese per la mano la Giustitia e la Clemenza, così vnite, che siano come parti d'vn medesimo corpo, valendosi con tal arte dell'vna; che non resti l'altra offesa. Perciò non pofe Dio la spada di suoco (custodia del Paradiso) nelle mani del Serafino, ch'è tutto amore, e misericordia, ma in quelle d'vn Cherubino, Spirito di Scienza, che meglio fapesse mescolare la Giustitia

IMPRESE POLITICHE

354

con la Clemenza. \* Niuna cofa più dannofa quanto vn Prencipe souerchiamente misericordioso. Nell'Imperio di Nerua si diceua, ch'era peggio viuere foggetti ad vn Prencipe, che permetteua ogni cofa, che à quello, che nulla. Perche non è meno crudele quello, che perdona à tutti, che quello, che à niuno. Nè meno dannosa al Popolo la disordinata Clemenza, che la Crudeltà; ed alle volte si pecca più con l'affolutione, che col delitto . E' la malitia molto ardita, quando si promette il perdono. Cotanto sanguinoso su il Regnare del Rè Don Henrico il Quarto per la fua finifurata Clemenza (se già non su omissione) quanto quello del Rè Don Pietro per la sua Crudeltà. La Clemenza, e la Seuerità, quella prodiga, questa temperata, sono quel-

10 le, che rendono amato il Prencipe. \* Quegli che con tal destrezza mescolerà queste virtù, che con la Giustitia si faccia rispettare, e con la Clemenza amare, non potrà errare nel fuo gouerno, anzi farà egli tutto vn'armonia foaue, come quella, che ri-

fulta dal graue, e dall'acuto . \* Genera il Cielo con la benignità delle sue rugiade le messi., e le arradica, ed afficura con il rigore della brina, e della neue. Se Dio non fosse clemente, lo rispetterebbe il timore,ma non l'adorerebbe il culto. Tutte due le virtù lo rendono temuto, ed amato. Perciò diceua il Rè Don Alonfo d'Aragona, che con la Giuftitia guadaenaua l'affetto de buoni, e con la Clemenza quello de cartini. L'vna induce al timore, e l'altra obliga all'affettione. La confidenza del perdono fà arditi i Sudditi, e la Clemenza difordinata, partorifce disprezzi, cagiona irriuerenza, e genera la rouina degli Stati.

Cada ogni. Regno, e rossinofa è senza La base del timor , ogni clemenza ,

Dei enimminister est vindex in iram ei qui malum agit.

Ad Rom. 13.4. Et quamquam multi è domo Principis, equitefque ac Sc-3 Par-

#### DEL SAAVEDRA. PARTE II. natores fuftentaffe opibus , inuiffe confilis dicerentur.

haud quæfitum . Tac. lib. 2. ann.

Paruis peccatis venjam, magnis seueritatem commodare : nec pana femper , fed fapius ponitentia contentus effe . Pac. in vita Agric. Hanc. P.C. curam fustinet Princeps , hac commissa fundi-

tus Rempublicam trahet . Tac. 1.3. ann.

Non honore Galbz , fed tradito Principibus more , munimentum ad præfens, imposterum vitionem . Taco lib. t. Hift.

6 Nec Tiberius pænam eius palam aufus, in fecreta palatij parte interfici, juffit , corpusque clam auferri .

Tac. l. 2, ann. Si prohibita ira pena, transcenderis, neque metus vitra . neque pudor eft . Tac . lib. 3. ann.

8 In quo erant omnia quadrupedia , & ferpentia terra . & volatilia cœli. Et facta eft vox ad eum ; Surge Petre, & manduca . All: 10.12.

Collocauit ante Paradifum voluptatis Cherubim, & flammeum gladium . Gen. 3. 24.

Mirumque amorem ad fecutus erat effula clementia, modicus feueritate . Tac. lib. 6. ann.

11 Milericordiam , & iudicium cantabo tibi Domine . Pfal. 100. 2.





## Sia il gniderdone pregio del valore.

### IMPRESA XXIII.

NON hà il Mondo Alchimisti più peritide' Prencipi, posciache danno valore alle cose, che non lo tengono, folo con proporle per premio della virtù. \* Inuentarono i Romani le Corone Murali, Ciuiche, e Nauali, perche fossero gloriofe insegne dell' imprese, nel che tennero per Tesoriera la medefima Natura che gli foinn:inistraua la Gramigna, le Palme, e l'Alloro, con che fenza spesa le componessero. Non basterebbero gli erarii à premiare i feruitij, se non si fosse trouata questa inuentione politica delle Corone, le quali date in fegno del valore, si stimanano più che l'argento, e l'oro, offerendosi i Soldati per meritarle, a' trauagli, e pericoli. Col medefimo intento i Rè di Spagna. fondarono le Religioni militari i cui habiti non folo contrafegnassero la Nobiltà, ma la Virtù ancora. E così deuesi procurar molto di conseruare la stima di tali premij, distribuendogli con grande attentione a' meriti, perche in tanto s'apprezzano,

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 157 in quanto fono marche della Nobiltà, e del valore; e se si daranno senza distintione, saranno vilipefi, e potrà fenza rimprouero ridersi Arminio di fuo Fratello Flauio, (quale feguiua la fattione de' Romani ) perche hauendo perduto vn'occhio guerreggiando, lo foddisfecero con vna Collana, ed vna Corona, prezzo vile del fuo fangue . \* Ben co- 2 nobbero i Romani, quanto fi conveniua conferuare l'opinione di questi premij, poiche sopra le conditioni, che doueua tenere vn Soldato per meritare vna Corona di verde quercia, fu tenuto configlio dall'Imperatore Tiberio . Nell'habito di Sangiago (corpo di questa impresa ) si rappresentano le qualità, che deuono confiderarfi prima che dare fimili infegne, essendo che stà fopra vna conchiglia, figliuola del mare, nata frà le fue onde, e fatta a' trauagli, nel cui candido seno risplende la perla, simbolo della Virtù per la sua purità, e per estere concetta della rugiada del Cielo. Se gli habiti si dassero nella Culla, quero à quelli che non han-no seruito, sarebbero nercede non premio. Chi procurerà meritarli co' feruigi, se gli può acquistare con la diligenza? Fù il suo istituto per la Guerra, non per la Pace, e così folo doueuano ripartirfi frà quelli che si rendessero segnalati in quella, ò almeno feruito hanessero quattro anni, e meritato la gianetta co' fuoi gesti, \* con che più s'applichereb- 3 be la Nobiltà all'esercitio militare, e siorirebbero più le arti della Guerra. E perciò (disse il Rè Don lib.2. Alonfo) anticamente i Nobili di Spagna, che fep- p.2. pero molto di guerra, essendo sempre vissuti in quella, posero segnalati guiderdoni à quelli che ben faceffero . Perche così non fecero gli Ateniefi furono preda de'Macedoni . \* Confiderando l'Imperatore 4 Alesfandro Senero l'importanza di premiare la Soidatesca, fondamento, e sicurezza dell' Imperio, dittideua con loro le contributioni, tenendo per graue delitto spenderle in sue delitie, ò co' suoi Corrigiani. \*

Siano

### 148 IMPRESE POLITICHE

Siano gli altri premij comuni à tutti quelli, che s'auanzano nella Guerra, ò nella Pace. Per questo su dotato lo Scettro di ricchezze, d'ho-

nore, e d'vificii, auvertendo che gli fu parimente concello il potere della Giustitia, perche punisca con questa il Prencipe i misfatti , e premii con quelli la Virtu, ed il Valore; conciosia che (co-I.s.H. me disse il medesimo Rè Don Alonso.) Bene 27.p.2. per bane, a male per male riceuendo gli Huomini , conforme al merito, loro , è Giustitia , che fa mantenere le cose in buono fato ; e rende la ragione più à basto . Poscia che dare guiderdone à quelli che operano bene , è cosa che conviene molto à tutti gli Huomini , ne' quali è bontà , e maggiormente a' grandi Signori , che hanno potere di farla. Perche nel ricompensare le buone operation, mostrafi per conosciuto quello che lo fa, ed aitresi per giusto. Essendo che non è sola la Giustitia nel correggere, i mali, ma etiamdio nel dar guiderdone per i benefitij. Et oltre di ciò nafce d'indi altro pro la comministra volontà a' buoni perche fiano, titta rolta, migliori , ed a' cattiui perche si emendino. Mancando il Premio, e la Pena, manca l'ordine della Republica, poiche sono lo spirito che la mantiene . Senza l'vno . e l'altra, non potrebbeli conseruare il Principato, conciona che la speranza del premio obliga. alla riuerenza, ed il timore della Pena all'ybbidienza, mal grado della libertà naturale, opposta alla seruitu. Significauano perciò gli Antichi per la sferza l'Imperio , come fi vede nelle monete Confolari, e fu pronostico della grandezza d'Ausufto, hauendo Cicerone veduto ne' fogni, che Gione gli daua vna Sferza, interpretandolo, perl'Imperio Romano, à cui lo innalzarono, e mantennero la Pena, ed il Premio. Chi s'offerireb-Ke da' perigli, fe non vi fosse premio? Che si afterrebbe a' vitij, se non vi fosse la Pena? Due Dei del Mondo , diceua Democrito , erano il Caftigo , ed il Bene-,

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 159 Beneficio, considerando che senza quelli non poteua effere gouernato . Sono questi i due poli de'Cieli del Magistrato, i due luminari della Republica . In confuse tenebre resterebbe , se le mancassero. Sostentano essi il Soglio de' Prencipi. \*Per que- 6 fto comandò Ezechiele al Rè Sedechia, che fi lenasse la Corona, e le altre insegne Reali, perch' erano come rubate in lui, attefo che non diftribuitta con Giustitia i premij. \* Riconoscendo il 7 Preneipe il merito riconosce il premio, poiche sono correlatiui, se non lo dà è ingiusto. Non ben confiderazono i Legislatori, e Giurifconfulti quella. importanza del Premio, e della Pena, essendoche pofero tutto il suo studio ne' Castighi, ed appena fi rammentarono de' Premij. Più attento fu quel Sauio Legislatore delle Partitioni, che preuenendo H.27. l'vno e l'altro, pose vn titolo particolare De' Gui-Paderdoni.

Effendo adunque così importanti nel Prencipe il Premio, ed il Castigo, che senza questo equilibrio non potrebbe fopra la corda, del gouerno far ficuro passo, si ricerca grande consideratione per feruirsi di quelli . Perciò i fasci de'Littori erano legati, e le Corone, essendo di foglie, che presto fi ampassiuano, si componeuano dopò il caso, perche mentre, si slegauano quelli, e si coglicuano quefte, si frapponesse qualche tempo trà l'errare ed il castigare, trà il meritare ed il premiare, e potesse la confideratione ponderare i meriti, e i demeriti. Ne' premij inconsideratamente conferiti, poco dene l'aggradimento. Presto si pente quegli che leggiermente da ; e non è sicura la Virtu da chi si precipita ne' Castighi . Se in quelli si eccede scufa il Popolo il delitto in odio della feuerità. Se vn medefimo premio si dà al Vitio ed alla Virtù, rimane questa aggranata, e quello insolente. Se all'vno ( con egualità di meriti ) si dà maggior premio che all'altro, mostrasi quest'inuidioso, ed ingrato poiche inuidia e gratitudine per vna medefima cofa

non possono ritrouarsi insieme. Però se ben deuesi considerare in qual modo si premia, e si punisce, non deue essere per tanto spatio, che i Premij per aspettati si disapprezzino, ed i Castighi per tardi si demeritino, ricompensati col tempo, ed obliada di già la correttione per non hauer memoriadella causa. Il Rè Don Alonso il Sauio, Auo di

15.H. V. A. auuertì con gran giuditio a' fuoi Difcenden19-10 i, come haueuano à gouernarfi ne Premij, e nelle Peue, dicendo, ch'era di meftieri il temperamento, come far bene doue richiede, e come; e
quando; e altresi nel faper rafirenare il male, e toglierlo, e correggerlo ne' tempi, e nelle ftagioni,
che fi connicne; indagando i fatti quali fiano, chi
gli fà, in che maniera, ed in quali luoghi. E con
uertle due cofe; si gouerna il Mondo, facendo bene à chi ben fà, e chando pena e correttione à quel-

li che meritano .

Suole effere alle volte espediente sospendere dal compartimento de' Premii, affinche non paia che per Giuftitia fi deuano, e perche frà tanto mantenuti con speranze i Pretensori seruano con maggior servore : ne v'è mercantia di più buon mercato, quanto quella che si compera con l'aspettativa del premio. Più feruono gli Huomini per quello che fperano che per quello che hanno riceuuto. D'onde s'inferisce il danno delle future successioni nelle cariche, e ne' premij, come confiderò Tiberio . opponendosi alla propositione di Gallo, che de'Pretendenti fi nominaffero di cinque in cinque anni quelli che doueuano succedere nelle ambascerie delle Legioni, e nelle Preture, dicendo che cesserebbero i feruitii, ed industria degli altri. \* Nel che non mirò Tiberio à questo canno folamente , ma all'effergli leuata l'occasione di far mercedi, consi-9 stendo in quelle la forza del Principato . \* E così mostrandosi fauoreuole a' pretendenti, conseruò 10 la fua autorità. \* Sogliono i Valorofi di questa di-

latione, in certi non badare à questo inconvenien-

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 161 tedelle future fuccessioni, per accommodarin, quelle le sue fatture: per debilitare la mano del Prencipe, e per liberarsi dall'importunità de' Pretendenti.

Effendo il Prencipe cuore del suo Stato (come diffe il Rè Don Alonso ) dene per quello ripartire 1.3. H. gli spiriti vitali delle Ricchezze , e Premij . Il più 1.7. discosto dal suo Stato, già che manca della sua prefenza, goda de' fuoi fauori. Questa confideratione muoue rare volte i Prencipi . Quali tutti non fanno premiare, folo che i prefenti, perche si lasciano vincere dall'importunità de' Pretendenti, ò dall' allettamento de' Domestici, ò perche non tengonoanimo per negare ; fimili a' fiumi, che folo humettano il terreno per doue passano, non fanno gratiefe non à quelli, che tengono dinanzi, fenza confiderare, che i Ministri assenti sostentano con infiniti trauagli, e pericoli la sua grandezza, e che opera no quello, ch'essi non possono per sè medesimi : Tutte le mercedi fono diuise trà quelli che assistono al Palazzo, ò alla Corte. Que' feruigi fono stimati, che olifcono d'ambra, non quelli, che fono coperti di poluere, e di fangne: quelli, che fi vedono, non quelli, che si odono, poiche più sil'afciano lufingare gli occhi, che l'orecchie, conciòfiache si coglie tosto la vanagloria dalle sommisfioni, ed apparenze di gratitudine . Perciò il feruire nelle Corti, più suole essere profitto che merito; più ambitione, che zelo; più comodità, che fatica. Vno splendore, che s'appaga di sè mede-6mo.

Chi ferue absente potrà guadagnare approuation in ma non mercedi. Viuerà trattenuto di speranze, e promesse vane, e morirà disperato con disperazzi. Suole essere il rimedio, venire di quando in quando alle Corti, percioche niuna lettera o memoriale persuade, quanto la presenza. Non fi riempsiscono gli acquedotti della pretensione, se non toccano nell'acque della Corte. La presenza del pren.

16a IMPRESE POLITICHE

Prencipi è feconda come quella del Sole. Ogni co
a sonifee dinauzi à lei, ed ogni cosa s'illanguidifee e secca nella sua assenza. Cadono in mano i srutti à quello, che dimora sotto gli arbori. Per questo
concorrono tanti alle Corti, abbandonando il serutito assenza e doue più hà di messieri il Prencipe
de siuoi Ministri: sarà il rimedio gettare lontano il
Logro de' premi; e che si riccuano doue si meritano, e non doue si pretendono, senza che sia necesfazio il raccordo del memoriale, e l'importunità
della presenza. Consolaua il Rè Teodorico gli affenti, dicendo che dalla sua Corte saua mirando
ler seruiti, e discerneua i lor meriti; e Plinio disfe di Traiano, ch'era più facile a' suoi occhi, o
bhat si il sembiante degli assenzi che al suo animo,

l'amore che gli portaua . \*

Non deue questo auuertimento d'andare i Mini-Ari affenti alle Corti, effere con chieder licenza, per lasciare i posti,ma ritenendogli, e rappresentando alcuni motini, con che gli concedano per qualche tempo giungere al cospetto del Prencipe . In. 12 quelle meglio fi difpone la pretentione, \* tenendo che lasciando. Molti o mul contenti del posto, ò ambition d'altro maggiore lo rinunciarono, e fi trouarono posi a pentiti, esfendogli riuscite vane le loro speranze, e disegni; estendo che il Prencipe la tiene per difprezzo, e per violenza. Niuno prefuna tanto della fua perfona e conditioni, che s'immagini così necessario, che non potrà viuere il Prencipe fenza di lui, perche giammai mancano fi romenti per suo savuitio a' Prencipi, e sogliono Ideenati fordarfi de maggiori Ministri . Tutto ciò parla con chi defia publici impieghi non con chi di-Angannato cerca ritirarh à viuere per se . Pongogli fole in confideratione, the i cuoxi grandi anuezni à comandare, non sempre nella solitudine trousso quella quiete d'animo che si presupponenano; e vedendoß impegnati fenza poter cangiare rifolut ione, viuono, e muoiono infelicemente,

Nella

DEL SAAVEDRA. PARTE II. Nella pretentione delle Mercedi, e Premijè mol. to importante la modestia, e la prudenza, con tal destrezza, che paia incaminata à meglio seruire con quella, non à vuotare la liberalità del Prencipe, con che molto s'obliga, come attestò Dio, quando Salomone più non gli chiefe che vn cuore docile. e non folo gli concesse quello, ma etiamdio ricchezze e gloria. \* Non deuono chiedersi come per 13 Giultitia, perche la Virtu è di sè stessa premio illufire, ed ancorche deuafele la dimoftratione, pende quella dalla gratia del Prencipe, e vogliono tutti, che si riconosca da loro, e non dal merito. D'onde nasce, che più s'inclinano i Prencipi à premiare con lunghezza i piccioli feruigi, e con fcarfezza i grandi, perche li persuadono di raccogliere maggior riconoscimento da quelli, che da questi. È così, chi riccue da vn Prencipe molte mercedi, può sperarle maggiori, perche l'hauer incominciato à dare , è causa di dar più ; oltre di che si compiace di mirarlo come debitore , e non esfere , ch'è quello che più confonde i Prencipi. Diceua il Rè Luigi Vadecimo di Francia, che piu inclinauano i fuoi occhi ad vn Caualliero, che hauendo feruito poco, gran mercedi riceuuto haueua, che ad altri, che hauendo molto feruito, erano poco premiati. Conofcendo l'Imperatore Teodofio questa debolezza, confesso che nasceua da ambitione, che germogliassero le mercedi, seminate di già in vno, fenza che l'hauerle farte gli causalle noia, anzi procurauano farle maggiori à chi haueua incominciato fauorire . \* Esperimentali questo ne' Valoro- 14 si, facendosi ostinatione la gratia, e liberalità del

Prencipe .

Irridente Arminio vilia feruitij premia . T.ac./ib.2.ann. Honoris augumentum non ambitione, fed labore ad vnum-

Imperator aliquando torquibus murali, & ciuica donatquid habet per se corona pratiosum, quid pratexta, quid fasces, quid tribunal, & currus? nihil horum honor est, fed honoris infigne . Sen.lib.1.de Ben-

### 164 IMPRESE POLITICHE

vnumquemque connenit peruenire. l. contra publicam. Cod.de ro militari.

4 Tunc ve digal publicum, quo antea milites, de remiges alebantur, cum vrbano populo dividi ceptum, qui bus rebus effectum eft, ve inter oua Gracorum fordidum, de obfeurum antea Macedonum nomen emergeret. Trag. dib. 6.

9 Aurum, & Argentum rarò eviquam, nifi militi divifit, nefas effe dicens, vt dispensator publicus in detectationes suas & suorum converteret, in quod provinciales dediffent. Lamp. in vis. Alex.

Juftitia firmatur Solium . Preu. 16.12.

7 Aufer cidarim, tolle Coronam . Noune hae eft, qua humilem subleuauit, & sublimem humiliauit . Excebiel. 21. 26. 8 Subuerti Leges, qua sua sua spatia exercenda Candidatorum

induftriz, quarendisque aut potiundis honoribus flatuerint . T.ac.lib.a.ann.

Haud dubium erat, eam fententiam altius penetrare, & arcana imperij tentari. Tac.l.2.ann.

no Fauorabili in speciem oratione, vim imperij tenuit . Tac.lib.2 .ann.

33 Abunde cognosecur quisque, fama teste laudatur, quapropter longissime constitutum mentis nostra oculas (erenus in pexit, & vidit meritum. Cassiod.lib.9.c.p.22.

#A Facilius quippe eft, vt oculi feçus vultus absentis, quam animo charicas excidat. Plin. in Paneg. 33 Sed & hac qua non postulasti dedi tibi, dimitias scilicet,

& glorias, vi nemo fuerit fimilis tui in Regibus cundis re-

tr's diebus. 1. R(2.6.3).

A Amams noftra beneficia geminate , nec femel præflat largius collata faitidium, magnique nos prouocant ad fequens præmium, qui mitia noftra gratia fuciepre meruerunt, nouis caim indicium impenditur, fauor autem femel placiais exhiberus. (Aglib.2.pfj.2.).



Miri sempre il Norte della vera Religione.

### IMPRESA XXIV.

Ncorche la Giustitia (come detto habbiamo) A sia armata delle Leggi, col Premio, ed il Caitigo, che sono le colonne, che sostentano l'edificio della Republica, queste però sarebbero colonne in aria, se non riposassero sopra la base della. Religione, la quale è il vincolo delle Leggi. Perche la giurisdittione della Giustitia comprende solo gli atti esterni, legitimamente prouati, ma non s' estende à gli occulti, ed interni. Tiene autorità fopra i corpi, ma non fopra gli animi, e così poco temerebbe la malitia il calligo, se esercitandosi occultamente nell'ingiuria , nell'adulterio , e nella rapina, confeguisse i suoi intenti, e lasciasse derise le Leggi, non tenendo altra Legge inuifibile, che internamente lo minacciasse . E' così necessario nelle Republiche questo timore, che à molti Empij parue inventione Politica la Religione. Chi fenza di quello viuerebbe contento con la fua pouertà, ò con la sua fortuna ? Qual fede vi sarebbe ne' contratti?

tratti? Qual integrità nell' amminisfratione degli haueri ? Qual fedeltà nelle cariche? e qual ficurezza nelle vite? Poco mouerebbe il Premio, fe acquiffar fi poteffe con occulti mezzi, fenza hauer riguardo all'ingiustitia. Poco s'affettioneriano gli Huomini alla bellezza della Virtù, fe fperando più incorruttibile Corona, che quella della palma, non fi hauessero ad obligare alle strette Leggi della continenza. Presto co' vitij turbariasi l'ordine della Republica, mancando il fine principale della fua felicità, che sonsiste nella virtà, e quel fondamento, ò propugnacolo della Religione, che foftenta, e difende il Magistrato, se pon credesiero i Cittadini, che vi fosse altro supremo Tribunale sopra le immaginationi, e pensieri, che castiga con pena eterna, e premia con beni immortali. Questa speranza, e questo timore, innati nel più empio, e barbaro petto, compongono le attioni degli Huomini. Ridenafi Caio Caligola degli Dei, e quando tuonaua riconosceua il suo timore altra mano più poderofa, che lo poteus castigare. Non v'è alcuno à cui sia ignota, poiche non v'è cuore humano, che no fi fenta commoffo da quella diuina calamita; e come l'aguglia da nanigare guidata da vna fimpatia naturale flà in continuo moto, fin che fi fiffi al. la luce di quella stella immobile, fopra eni giransi le sfere, così noi altri viuiamo inquieti, mentre non giungiamo à conoscere, ed adorare quell'increato Nume, in cui stà il riposo, e da cui nasce il moto delle cofe . Chi più deue fempre mirare à quello, è il Prencipe, conciòfiache è il Nocchiero della Republica, che gouerna, e deue ridurla à buon porto, nè basta che finga mirare à quello, se tiene gliocchi in altri vani, e nubilofi aftri, poiche faranno falsi i suoi passi, e false le vestigia che feguirà, e darà seco, e con la Republica in perigliose sirti, e scogli. Sempre patira naufragij. Il popolo si diuidera in opinioni, la diuersità di quelle difunirà gli animi , d'onde nasceranno le seditio-

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 167 ni, e le cospirationi, e da quelle le mutationi delle Republiche, e dominij. Più Prencipi vediamo Mar. spogliati per le opinioni diuerse di Religione, che Hift. per le armi . Per questo il Concilio Toletano festo Conc. ordino, che à niuno si dasse il possesso della Coro. Tol.6 na . fe giurato non hauesse prima che non permetterebbe nel Regno chi non fosse Christiano . Non fi vide quieta Spagna, finche non depose gli errori d'Ario, ed abbracciarono tutti la Religione Cattolica: con che si trouò parimente il Popolo, che volendo poscia il Rè Vueterico di nuono introdurre quella fetta , l'yccifero nel fuo Palazzo . Mal grado questo, ed altri molti esempii, ed esperienze. vi fu chi empiamente infegnò al fuo Prencipe fimulare, e fingere la Religione. Chi la finge non crede in alcuna. Se tal fintione è arte Politica, per vnire gli animi, e mantenere la Republica, meglio s'acquisterà con la vera Religione, che con la falfa, posciache queita è caduca, e quella eternamente durabile. Molti Imperij fondati nelle falte Religioni, nate da ignoranza, mantenne Dio, premiando con la fua permanenza le virtù morali, e la cieca adoratione , e barbare vittime con le quali lo cercauano, non perche gli fossero grate; ma per la religiofa femplicità, con cui le offeriuano. Però non mantenne quegl'Imperij, che diffimulauano la Religione più con malitia, ed arte, che con ignoranza. Pronofticò Sant'Ifidoro con la fua morte alla Natione Spagnuola, che se s'allontanaua dalla vera Religione, farebbe oppresta, ma che se la offerualie, vederebbe eleuata la fua grandezza fopra le altre Nationi, pronostico che si verificò nel duro giogo degli Affricani, ilquale s'andò disponendo da Marche il Re Vecitizza negò l'ybbidienza al Pontefice, Hije. con cui la libertà nel culto e la licenza ne' vitij perturbò la publica quiete, e si perdè il militar valore, dal che nacquero graui trauagli al medesimo Rè, a' fuoi figliuoli, ed al Regno: fino che domata, e caftigata la Spagna, riconobbe i fuoi errori, e merità

ritò i fauori del Cielo in quelle poche reliquie, che ritirò Pelagio alla spelonca di Coualunga nel monca Ausenz, doue le saette, e dardi si volgeuano coutra i petti degli stessi mori, che gli scoccauano, e di la crescendo la Monarchia, 9 giunne (-abbenche dopò vn lungo corso di secoli) alla grandezza\_ che hoggi gode, in premio della sua costanza nella Religione Cattolica.

Ellendo adunque l'anima delle Republiche la. Religione, procuri il Prencipe di conseruarla. Il primo spirito, che infusero in quelle Romulo, Numa, Licurgo, Solone, Platone, ed altri, che le istituirono, ed innalzarono, su la Religione : \* poiche quella più che la necessità vnisce gli animi. Prohibirono gl'Imperatori Tiberio, ed Adriano, le pellegrine Religioni , e procurarono la conferuatione della propria, com'altresì Theodosio, e Coflantino con editti, e pene à quelli che s'allontanassero dalla Cattolica. I Rè Don Fernando e Donna Isabella non acconsentirono ne' suoi Regnialtro esercitio della Religione, nel che su gloriosa la costanza di Filippo Secondo, e de' fuoi Successori, i quali non si resero ad 'acquetare le seditioni de' Paesi Bassi, concedendo la libertà di coscienza, ancorche potellero con quella mantenere intieri que' dominij, e risparmiare gl'innumerabili tesori , che hà costato la guerra . Più hamo stimato l'honore, e la gloria di Dio, che la sua stessa grandezza, ad imitatione di Flauio Giouiano, il quale acclamato Imperatore dall'efercito , nonvolle accettare l'Imperio, dicendo ch'era Christiano, e che non doueua effere Imperatore di quelli, che non vierano ; nè fin che tutti i foldati non. confessarono d'esserui, lo accettò. Abbenche altresì potessero hereditare questa costante pietà da' fuoi Auoli, poiche il Concilio Toletano Ottauo 2 riferifee il medesimo del Rè Recesuinto . \* In quefto lascia à V.A. pietoso esempio la maestà di Filippo Quarto Padre di V. A. nel cui principio del Re-

gnare

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 169
gnare fi trattò nel fuo configlio continuare la tregua con gli Olandefi, à che inclinuano alcuni Configlieri per l'ordinaria ragione di Stato, di non rompere la guerra, ne mutare le cofe ne Principi del
Regno, ma s'oppofe à quelto parere, dicendo: Che
non voleua macchiare le sua fama, con mantenere un<sup>a</sup>
hora la pace con ribelli à Dio, ed alla sua corona, e
ruppe tofilo tregue.

Per questo ardente zelo , e costanza nella Religione Catolica meritò il Rè Ricaredo il titolo di
Catolico , e parimente quello di Christianissimo ,
molto prima che i Rè di Francia , hauendoglielo Come,
dato il Concilio Toletano Terzo , ed il Barcellonefe, il quale si conseruo ne i Rè Sisserto, e de larrigio, ma lo lasciatono i suoi Discendenti , tornando in
il Rè Don Alonso il Primo à prendere il titolo di centro
Catolico per distinguersi da gli Heretici , e da' Scif.
Tol.

matici.

Se ben s'afpetta a' Rè mantenere ne' fuoi Regni la Religione, ed aunmentare il fuo vero culto, come Vicarii di Dio nel temporale, per incaminare il fuo gouerno alla fua maggior gloria, e bene de' fuoi Sudditi, deuono aunertire, che non possono arbitrare nel culto, ed accidenti della Religione, perche questa cura drittamente appartiene al Capo Spirituale, per la potestà che à lui folo concesso Chrifto, e che folamente à lui tocca l'esecutione, custodia, e difesta di quello che ordinerà, e difporrà. Fù da' Sacerdoti ripreso, e seueramente da Dio castigato il Rè Ozia, perche vosse incara gli Altari.

L'esse vissone de la cultura la Christianità, 3

ed vna stesla in tutte le parti la sposa, è quello che conserna la sua purità. Presso si rederebbe ignota per verità, se cadauno de' Prencipi la componesse à suo modo, e consorme a'suoi sini. Nelle Prouincie, e Regni doue l'hanno intentato appena v'è hoggi vestigio di quella, consuso il popolo senza sapere quale sa la cuera Religione. Sono srà sè dissuit i Dominij spirituale, e temporale. Adornasi questo con

l'auto-

••

170 IMPRESE POLITICHE

l'autorità di quello, e conferuafi quello col potere di questo. Heroica vibidienza è quella, che si pre la al Vicario, di chi dì, e toglie gli Scettri. Giorinsi i Rè di non essere soggetti alla forza de' sori, e delle leggi altrui, ma non à quella de i decreti Aposlolici. È sua obbligatione dargli sorza, e fargli legge inuiolabile ne' suoi Regui, obligando all'osferuanza di quelli con graun pene principalmente quando non solo per il bene spirituale, ma per il temporale ancora, conuiensi eseguire ciò che ordinano i Sacri Concilii, senza dar luogo che sin particolari rempano i sinoi decreti, e gli petturbino in danno e pregiudicio de' Vassalli, e della stessa.

1 Omnium primum rem ad multitudinem imperitam efficaciffinam Deorum metum inijciendum ratus. Lin.

2 Ob hoc (hi Regni apicem à Deo folidari præoptaret, fi Catolicæ fidei perennium turmas acquireret, indignum reputans Catholicæ fidei Principem facrilegis imperare • Cone.

3 Non eft tui officit Ozia, vt adoleas incensum Domino, sed Sacerdotum . 2. Paral.c. 26.



### DEL SAAVEDRA. PARTE II. 171



In quella ponendo la fermezza, e la ficurezza de' fuoi Stati.

### IMPRESA XXV.

C Opra le torri de' Tempijarma il suo nido la Cicogna, e col facro afficura la fua fuccessione. Il Prencipe che fopra la pietra triangolare della Chiesa eleuerà la sua Monarchia, la conferuerà stabile, e ferma. Configliato l'Oracolo di Delfo da gli Atheniesi, in qual modo difender si potrebbero da Xerfe, che gli minacciaua con vn'armata di mille e ducento naui lunghe, quali erano fegnite da due mila onerarie, rispose che sortificassero la sua Città con muraglie di legno. Interpretò Temistocle questa risposta, dicendo che consigliaua Apollo, che s'imbarcastero tutti, e così fece, e si difese, e trionfo Athene di quell'immenfo potere. Succederà il medefimo al Prencipe, che imbarcherà la fua grandezza fopra la Naue della Chiefa, perche se questa, per testimonio d'altro Oracolo non fanoloso, & incerto, ma divino ed infallibile, non può fommergerfi, non farà parimente sommerso quello, che sarà in està imbarcato. Per questo i generosi Progenitori di V. A.

H 2

172 . IMPRESE POLITICHE

chiamarono Dio nella parte delle spoglie della Mar. guerra, come Signore delle vittorie, che militaua in his. dio fauore, offerendo al culto diuino le fue rendire. e possessioni, d'onde risultarono innumerabili dotationi di Chiese, e fondationi di Cathedrali, e Religioni, hauendo fondato in Spagna più di settanta mila Tempij, poiche folo il Re Don Giacomo il Primo d'Aragona n'edificò mille confecrati all'immaculata Vergine Maria, di che fu rimunerato viuendo con gli acquifti, che fece, e le vittorie che ottenne, haiiendo dato trenta tre battaglie, ed vícito vincitore di tutte . Furono quelle opere pie , religiofe Colonie, non meno poderofe con le fue armi spirituali, che le militari, conciòsia che non fà l'artiglieria tanta breccia come l'oratione. Le preghiere per lo spatio di sette giorni del Popolo di Dio; I gettarono à terra i muri di Gierico . \* E così meglio che negli erarij stanno ne' Tempij depositate le ricchezze, non folo per l'eftrema necessità, ma perche fiorendo ancora con quelle la Religione, fiorifca. l'Imperio. Custodinano gli Athenieli i fuoi tesori nel Tempio di Delfo, doue parimente gli poneuano altre Nationi. Qual miglior custodia, che quella di quell'arbitro de' Regni? Terremo almeno i cuori ne' Tempij, fe in quelli vi faranno i nostri Tefori. 2 \* Ed in questo modo non è meno empio, che imprudente il configlio, di spogliare le Chiese con lieue pretesto delle publiche necessità. Poco deue la Pro-

dente il configlio, di spogliare le Chiese con lieue pretesto delle publiche necessità. Poco dene la Prouidenza di Dio à chi dissidato del suo potere , pone per qualsimoglia accidente gli occhi nelle suppelletbissi ili della sua Casa. Trouauasi il Rè Don Fernando 
bissi, il Pio fotto Siuiglia senza denaro, con cui mantenere l'assedio; si consigliato che si valeste delle pietre 
pretiose della Chiesa, poich'era la necessità cosi 
grande, e rispose: Piò mi prometro io dalle orationi, 
e sacrissi; de' Sacradoti, che dalle loro ricchezze.

Mar, Questa pietà e considenza su da Dio premiata con hist, rendergli il seguente giorno quella Città . I Rè che hist, non hebbero questo rispetto, lasciarono sunesti

esem-

DEL SAAVEDRA. PARTE II. esempii del suo empio ardire . A Gulderico Rè de' Vandali trattenne la morte il passo ne' liminari del Tempio di San Vincenzo, volendo entrare per faccheggiarlo. I grandi trauagli del Rè Don Alonfo d'Aragona furono attribuiti à castigo perche haueua spogliato i tempij. Alle porte di quello di S.Isidoro di Lione, morì la Regina Donna Vrraca, che haueua vsurpato i suoi tesori. Vna saetta trapassò il braccio del Rè Don Sancio d'Aragona, che pose la mano nelle ricchezze della Chiefa. E fe ben prima in quella di S. Vittorio di Roda, publicamente confessato haueua il suo delitto, e chiesto con molte lagrime perdono à Dio, offerendo la restitutione, e l'emenda, volse Dio che si mauifestasse l'osfesa col castigo per correttione degli altri . Perdè il Rè Don Giouanni il Primo la battaglia d'Algabarrota, per

esfersi valso del tesoro di Guadalupe. Resa Gaeta al Rè di Napoli Don Federico, caricarono i Fran- Martesi due naui delle spoglie della Chiesa, & ambi pe- hist.

rirono.

Non si giustificarono in questi casi le eircostanze d'estrema necessità, poiche in quella permette la ragione naturale valersi i Prencipi per sua consernatione delle ricehezze, che con pietofa liberalità depositarono nelle Chiese, tenendo ferma risolutione di restituirle nella miglior fortuna, come secero i Rè Catoliei Don Ferdinando e Donna Isabella, hauen- Mari dole concesso le trè braccia del Regno nelle Corti Milto di Medina del Campo, l'oro e l'argento delle Chiese per i dispendij della guerra . Già i Sacri Canoni, e Concilii tengono prescritti i cafi, e circostanze della necessità, ò periglio, ne' quali deuono gli Ecclesiastici assistere con la sua contributione, e sarebbe inescusabile auaritia, se sprezzassero essi le comuni necessità. Parte sono, e la più nobile e principale della Republica,e se per quella, ò per la Religio. ne deuono esporrre le vite, perche no le facoltà? Se gli fostenta la Republica, è giusto, che troui in loro reciproca corrispondenza per la sua conseruatione,e dite-

IMPRESE POLITICHE

difesa. Sconsolato sarebbe il Popolo, se pagando decime continuamente, e facendo opere pie, non tenesse nella comune necessità, chi lo allenii da' pesi straordinarii. Incolperebbe la sua stessa pietà, e resterebbe raffreddato il suo zelo e deuotione per nuoue offerte , doni, e legati alle Chiese . E cosiè conuenienza degli Ecclesialtici, assistere in tali occasioni con le sue rendite alle publiche spese , non folo per esfere comune il periglio, o'l beneficio, ma perche ancora le facoltà de Secolarisnon rimangano cotanto oppresse, che mancando la coltura de campi, vengano à meno le decime, e le opere pie. Meglio pare in tal caso l'argento , e l'oro delle Chiese , ridotto à verghe nella Zecca, che in fonti, e vasi nelle facristie.

Questa obligatione dello Stato Ecclesiastico è più precifa nelle grandi necessità de i Rè di Spagna, perche essendo di loro quasi tutte le fondationi , e doti delle Chiese, deuono per giustitia soccorrere i loro Padroni nella necessità, & obligargli altresì, perclie con franca mano gli arricchifcano, quando darà luogo il tempo. Ceffe ed altre ragioni hanno fantamente obligato la Sede Apostolica ad esfere molto liberale co' Rè di Spagna, acciò che potessero fostentare la guerra contra, Infedeli . Gregorio Settimo concelle al Rè Don Sancio Ramires d'Aragona le decime, e le rendite delle Chiese, le quali ò fossero nuouamente edificate , ò si vincessero a' Mori , perche à suo piacere disponesse di quelle. La mede-Mar, sima concessione fece il Pontefice Vrbano al Rè Don Pietro il Primo d'Aragona, ed a' fuoi fuccessorie Hisp. Grandi del Regno, eccettuando le Chiese di residenza. Innocentio Terzo concesse la cruciata per la guerra di Spagna, che chiamauano facra, la qual gratia poi nel tempo del Rè Don Henrico il Quarto estese a'viui,ed a'morti il Pontefice Calisto. Gregorio Decimo concesse al Rè Don Alonso il Sauio le terze, ch'è la terza parte delle decime, che si applicauano alle fabbriche le quali poscia furono conces.

DEL SAAVDRA. PARTE II. 175

fe perpetue in tempo del Rè Don Giouanni il Secondo; ed Alessandro Sesto le dilato nel Regno di Granata. Giouanni Vigesimo fecondo concesse de decime delle rendite Ecclessassimo de vibrano Quinto al Rè Don Alonso Vndecimo. Vrbano Quinto al Rè Don Pietro il crudele; la terza parte delle decime de' beneficii di Castiglia. Il Papa Sisto Quarto acconsentì che dasse le Chiese per vua volta cento mila ducati per la guerra di Granata, e parimente concesse la cruciata, la quale dopò si protuccata da gli altri Pontescia. Giulio Secondo la permise al Rè Don Emmanuele di Portogallo, e le terze delle. Chiese, e che delle altre rendite gli fosse foccorso con la decima parte.

Deuonsi queste gratie consumare nelle necessità, ed vsi, a quali faranno state destinate; nel che si così si crupolosa la Regina Donna Isabella, che vedendo accumulati novanta millioni cavati dalla crucia-Hisp. ta, comandò subito, che sossero spesi in quello che ordinauano le Bolle Apostoliche. Più splenderanno queste gratie, e maggiori frutti nasceranno da loro, se così saranno impiegate. Ma la necessità, e la stretzeza suole perturbare il tutto, e di interpretare la mente de Pontessici nella variatione dell'impiego, quando sono maggiori le summe, che per altra parte si spendono in quello, esseno il medessimo che siano di questo è di quel denaro.

I Igitur omni populo vociferante, & clangentibus tubis, portquam in aures multitudinis vox, fonituique increpuit, muri illicò corruerunt. Iof. 6-6-20.

Whi caim est thefaurus tuus, ibi est & cor tuum-Mass.c.6.21



# E la speranza delle sue Vittorie.

IMPRESA XXVI

Mpia opinione quella, che intentò prouare, ch' C era maggiore la fortezza, ed il valore de' Gentili, che quello de' Christiani, poiche la sua Religione confermaua l'animo, e lo incrudeliua con la vista horribile delle vittime sanguinose, osserte ne' facrificij, e folo stimaua forti e magnanimi quelli; che con la forza più, che con la ragione dominauano l'altre Nationi , accusando l'istituto della nostra Religione, la quale ci propone l'humiltà e la manfuctudine virtu che generano animi abbattuti. O empia ed ignara opinione ! Il sangue versato potrà fare più barbaro, e crudele il cuore, non più valorofo, e forte. Con lui nasce, non gli entra per gli occhi la fortezza. Nè fono più valorofi coloro che vanno inuolti nel fangue, e morti degli animali, nè quelli, che si fostentano di carne humana. Non disapprezza la nostra Religione il grand'animo, anzi à quello c'inanima. Non ci propone premij di gloria caduca, e temporale, come l'Etnica, ma eterni, e che durar deuono al pari de' fecoli di Dio . Se ani-

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 177 maua allora vna Corona d'alloro, la quale da che si tronca, và decadendo, quanto più animerà al prefente quella di Stelle ? \* S'esporranno per auuentura à maggiori perigli i Gentili, che i Christiani ? Se affaliuano quelli aleuna fortezza, era fotto scudi e testudini. Hoggi si lanciano i Christiani per le breccie contra raggi di poluere, e di piombo. Non fono opposte alla fortezza l'humiltà, e la mansuetudine, anzi tanto conformi, che fenza di quelle non fi può esercitare, nè può esere fortezza, doue non è mansuetudine, e sofferenza, e le altre virtù . Perche folo quegli è veramente forte, che non si lascia vincere da gli affetti, ed è libero dalle infermità dell'animo, nel che s'affaticò tanto la Setta Stoica, e poscia con maggior perfettione la scuola Christiana . Poco fà dal fuo canto chi fi lascia guidare dall' ira, e dalla superbia . E' quell'attione heroica, che s'oppone alla passione. Non è men duro campo di battaglia l'animo, doue passano queste contese. Quegli, che inclinò per humiltà il ginocchio, faprà nell'occasione sprezzare il periglio, & offerire costante la ceruice al coltello. Se diede l'Etnica Religione Grandi Capitani ne'Cefari, Scipioni, ed altri, non gli hà dati minori la Catolica negli Alfonfi, e Ferdinandi Rè di Castiglia, ed in altri Rè d'Aragona, Nauarra, e Portogallo. Qual valore pareggiò quello dell'Imperatore Carlo Quinto ? Quale gran Capitano celebra l'antichità, à cui non eccedano, ò non s'agguaglino Gonzalo Fernandez di Cordoua Fernando Cortefe, il Signor Antonio di Leiua, Don Ferdinando de Auatos Marchese di Pescara, Don Alonfo de Aualos Marchefe del Vasto, Alesiandro Farnese Duca di Parma, Andrea Doria, Alfonso d'Alburquerque, Don Ferdinando Aluarez di Toledo Duca d'Alua, i Marchesi di Santa Croce, il Conte di Fuentes, il Marchese Spinola, Don Luigi Faxardo ed altri infiniti della Natione Spagnuola,e di altre non ancor'abbastanza lodati dalla Fama.Per i quali fi può dire quello, che diffe San Paolo, per

quei gran Generali Gedeone , Barac , Sanfone , Giefte, Dauide, e Samuele, i quali con la fede fi fecero forti, e valorofi, ed acquillarono Regni, fenza a che resistere gli potessero le Nationi . \* Se compariamo le vittorie de' Gentili con quelle de' Chrifliani, troueremo, che sono state maggiori queste. Nella battaglia delle Naui morirono ducento mila Mori , e folo venticinque de'nostri , estendo rimaso il campo così coperto di lancie, e faette, che quantunque di quelle in due giorni che là si trattennero i Vincitori, si seruissero in vece di legna per i fuochi, non le puotero finire, studiosamente procurandolo. Altrettanto numero de'morti rimafe nella battaglia del Salato, e solamente morirono venti de' Chriffiani: e nella vittoria della battaglia Nauale di Lepanto, la quale ottennero i Christiani contra i Turchi, furono gettate à fondo, e prese cento ottanta. Galee. Tali vittorie non le attribuisce à sè il valore, ma al vero culto che adora .. .

Chi sciocco Cade in fondo, chiaramente Più il fauor cher di Dio, che della gente.

Gloriofo rendimento della ragione ! Non menovince vn cuore posto in Dio, che la mano posta nella fipada, come fuccedenta a Ginda Machabeo. \* Dio a puello che pregge (troti, gli anima, e fortifica).

è quello, che regge i cuori, gli animi, e fortifica...; 4 quello che di, e toglie le vittorie. \* Sarebbe derifore, ed haucrebbe parte nella malitia, ed inganno, fe si dichiarasse per chi inuoca: altra Deità-falsa, e con empij facrificij procura tenerlo propitio. E se ta volta acconsente le sue vittorie, non è per la sua inuocatione, ma per cause impenetrabili della sina Diunina Prouidenza. Nella sete, che patiun l'esercito Romano nella guerra contra: i Morani, non volse Dio esaudire i Sacrificij, e preghiere delle Legioni Gentili sino che i Christiani arrollati nelle Decime Legioni inuocarono il suo ainto, è cadde tosto grande abbondanza d'acqua dal Cielo; con tanti turbini, e folgori eontra gl'inimici, che facilmente gli viusfero, e sti. d'allora chiamata quella. Legione

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 179 fulminante. Se fosse viua sempre la Considenza, e la fede, si vederiano questi effetti, ma ò perche manca, ò per occulti fini , permette Dio , che siano vinti quelli, che lo adorano con vero culto; e non è allora la vittoria premio del vincitore, ma castigo del vinto. Portino dunque i Prencipi impugnato sempre lo stocco della Croce, fignificato in quello, che diede Gieremia à Giuda Machabeo, con cui fugasse i fuoi nemici, \* e tengano abbracciato lo fcudo del- 5 la Religione, e dinanzi à sè quell'eterno fuoco, che precedeua i Rè della Persia, simbolo dell'altro incirconferitto, da cui riceue i suoi raggi il Sole. Questa è la vera Religione, che adorauano i Soldati, quando fi prostrauano allo Stendardo chiamato Labaro dell'Imperadore Costantino. Il quale, hauen- Eu/. dogli annunciato la vittoria contra Massentio vna li.g. Croce, che gli apparue nel Cielo con queste lettere: 6,9.5. In hoo figno vinces. Comando che fosse fatta nella Amb forma, che si vede in questa impresa con le lettere ep.29 X, & P, nella fommità, ciffra del nome di Christo, e, con la Alfa, & Omega, simbolo di Dio, ch'è principio e fine delle cofe. Di questo stendardo si val- Gen. fero da poi gl'Imperatori fino al tempo di Giuliano lib.4. Apostata, ed il Signor Don Giouanni d'Austria, co- anne mando che fosse riccamata nelle sue bandiere la 1572. Croce, e questo motto : Con quest'armi vinse i Turchi , con effe spera vincere gli Heretici . Il Rè Don Mar. Ordonao pose le medesime parole della Croce di hist. Costantino in vna, che presentò nel tempio d'Ouie-Hispo. to, ed io mi valgo di quelle, e dello stendardo di Costantino per formare quest' Impresa, e significare a' Prencipi la fiducia con cui ergere deuono contra i fuoi nemici lo stendardo della Religione . Trè vol- Mar. te passo per mezzo di loro nella battaglia delle Na- hift. ui il vestillo di Don Rodrigo Arcinescono di Tole- Hisp. to, e cauò per trofeo, fisse nella sua hasta, le faette, e dardi scoccati da' Mori . Al canto di questo sten- hist. dardo affitteranno gli spiriti diuini. Due sopra can- Hifp. didi deltrieri furono veduti guerreggiando nella

### 189 IMPRESE POLITICHE

vanguardia, quando vicino à Simanca vinfe il Rè Don Ramiro Secondo i Mori. E nella battaglia di Clauigo nel tempo del Rè Don Ramiro il Primo, ed in quella di Merida nel tempo del Rè Don Alonfo il Nono, apparue quel diuino Raggio figliuolo del tuono Santiago, padrone di Spagna, conducendo i funadroni con l'acciaio tinto di fangue. Niuno, dife Giofue a' Prencipi d'Ifraelle effendo vicino alla motte, potrà à voi refistere, se hauerete vera se in... Dio: la vostra spada farà volgere le spalle à mille inimici, perche egli medesimo combattera per voi altri. Piene fono le sacre carte di questi diuini soccorfi. Contra i Cananei pose Dio in battaglia le stelle, 7 \* econtra gli Amorrei amo gli elementi, soccando

8 pietre le nubi. \* Non fu d'huopo valerfi delle. Creature in fauore de' Fedeli contra i Madianiti ; van spada, ch'egli gettò nel mezzo de'lor Squadroni battò perche gli vni, e gli altri fi vecidefiero. \* In

sè stesso trahe la vendetta, chi è inimico di Dio.

Illi quidem ve corruptibilem Coronam accipiant, nos autem incorruptam - 1.ad Corinth -9.25.
2 Qui per fidem deuicerunt Regna, i j Fortes fasti funt in bel-

10, castra verterunt exterorum. Ad Hebra. 11.33.
3 Manu quidem pugnantes, sed dominum cordibus orantes,

3 Manu quidem pugnantes, led dominum cordibus orantes, proftrauerunt non minus trigintaquinque millia . 2. Mach. C. 15, 27.

A Ne dixeris in corde tuo, fortitudo mea, & robur manus mez hze mihi omnia præstiterunt, sed recorderis Domini Dei tui, quod ipse vires tibi præbuerit. Dens.c.8.17.

5 Accipe Sanctum gladium munus à Deo, in quo deijcies Aduerfarios . 2. Mach. C. 15.16.

6 Nullus vobis resistere poterit. Vnus ex vobis persequetur hoflium mille viros. Quia dominus Deus vester pro vobis
ipse pugnabit. 10(1.13,10.
7 De cœlo dimicatum est contra eos: stella manentes in or-

dine fuo aduerfus Sifaram pugnauerunt . lud.c.5.20.

8 Dominus mifit fuper eos lapides magnos de cœlo . Iofue

Immistique Dominus gladium in omnibus castris, & mutua & cade truncabant. Inde 7. 22. DAL SAAVEBRA. PARTE II.



# Non nella falsa ed apparente.

IMPRESA XXVII.

Vello che non puote la forza, 'nè la contesa di molti anni, puote vn'inganno con specie di Religione, introducendo i Greci l'armi sue in I roia dentro al finto ventre d'yn cauallo di legno con pretesto di voto à Minerua. Nè l'interno rumore dell'armi, nè l'auuertimento d'alcuni Cittadini prudenti : nè il douer entrare per le rotte mura appena ingolfate le Greche Naui, nè il trattenersi frà quelli , bastò perche il Popolo deponesse l'inganno: tale è in quello la forza della Religione . Di lei si valsero Scipione Affricano, Lucio Silla, Quinto Sertorio, Minos, Pifistrato, Licurgo, ed altri per autenticare le fue attioni , e Leggi , e per ingannare i Popoli . Fabbricarono i Fenicii in Me. Mat dina Sidonia vn tempio in forma di Fortezza, dedi- Hifp. cato ad Hercole, dicendo, che in fogno glie l'hauea comandato. Crederono gli Spagnuoli che fosse culto, e fu stratagema : che fosse pietà , e fu giogo , con cui religiosamente oppressero le lor ceruici, e gli spogliarono delle loro ricchezze. Con altro tempio

nel Promontorio Dianeo (doue hora è Denia) diffimularono quelli dell'Ifola di Zacinto le fue intentioni di foggettare la Spagna. Spogliò della Corona il Rè Sifenando, Suintilla, e per meglio afficurare il suo Regno, sece conuocare vn Concilio Prouinciale in Toledo con titolo di riformare i costumi degli Ecclesiastici, essendo principale: suo intento, che si dichiarasse per lui la Corona, e fosse con sentenza leuata , à Suintilla , per acquetare il Popolo ; del mezzo di cui parimente si valse Erbigio, per stabilire la sua elettione al Regno, e confermare la ripuncia del Rè Vuamba. Conofce la malitia la forza che negli animi degli Huomini tiene la Religione, a con quella introduce l'arti fue ammesse facilmente dalla femplicità del Popolo, ilquale non penetrando i fuoi fini, crede, che folo s'incamininò à tener grato Dio, perche prosperi i beni temporali, e premij poscia con gli eterni. Quanti inganni hanno beuuto Nationi con specie di Religione, seruendo miseramente in superstitiofi culti? Quali seruili, e fanguinosi costumi non sono stati con quelli introdotti, in danno della libertà, delle facoltà, e delle vite? Siano le Republiche, ed i Perncipi molto auuertiti, e principalmente ne' tempi presenti, che la Politica si vale della maschera della Pietà, e non ammettano facilmente questi superstitiosi Caualli di Religione, i quali hanno abbruciato le Città non folo, ma le Prottincie, ed i Regni. Se con titolo di quella s'introduce l'ambitione, e l'auaritia, e si aggrana il Popolo, pone questi in non cale il foaue giogo di Dio, co'danni temporali che patisce, e malitioso viene à persuadersi, che sia di stato la ragione naturale, e divina di Religione, e che con quella vengano fimulati i mezzi , co' quali vogliono tener. lo foggetto, e benergli la fostanza delle sue facoltà. E così deuono i Prencipi ben considérare, se quello, che introduce è causa di Religione, ò pretefo in pregiudicio della fua autorità, e potere, ò in aggrauio de' fudditi, è contra la publica quiete, il

DEL SAAVEDRA. PARTE II. che si conosce da' fini, mirando se tali introduttioni tendono folo all'interesse, diambitione : Se sono, à nò proportionati al bene spirituale; ouero se si può questo con altri mezzi meno pregiudiciali confeguire. In tali casi con minor periglio si preuiene, di quello che si rimedia il danno, non dando luogo à tali pretesti, & abusi ; Introdotti però già deuono con gran foduità curarfi, non di fatto, nè con violenza, e scandalo, nè vsando l'autorità, quando sono casi fuori della giurisdittione del Prencipe , ma con molta destrezza, e rispetto per mano di quello, à chi aspetta, \* informandolo della verità del fatto, I e degl'inconvenienti, e danni; perche se il Prencipe secolare, lo tenterà con violenza, e fossero abusi abbracciati dal Popolo, interpreterà egli questo à empietà, ed anzi vbbidirà a' Sacerdoti, che à lui : e fe non farà di buona intelligenza con loro, e vedrà opposti il potere temporale, e lo spirituale, si scorderà il suo douere, e intraprenderà contra la Religione, animato con la volontà dichiarata del Prencipe, e passerà à credere, che il danno degli accidenti penetra anco alla fostanza della Religione, con che facilmente formerà opinione, e varierà in quella. Così obligati , il Prencipe nell'oppositione alla. giurisdittione spirituale, ed il Popolo nella nonita delle opinioni , fi perde facilmente il rispetto al saero, e cadono tutti in ciechi errori, confusa quella dinina luce, che illustraua, ed vniua gli animi : d'onde habbiamo veduto nascere la rouina di molti Prencipi, e le mutationi de' fuoi Stati. \* Gran pru- 2 denza si ricerca per gouernare il popolo in queste materie, perche con vna medefima facilità, ò le forezza, e cade in empietà ; ò le crede facilmente, e cade in superstitione; e questo succede più volte, perche come ignaro fi lascia guidare dalle apparenze del culto, e dalla nonità delle opinioni, fenza che giunga ad esaminarle la ragione. Per il che molto conuiene leuargli con tempo le occasioni ; nelle quali può perdersi, e principalmente quelle ».

she nafcono da vane controuersie sopra materie sottili, e non importanti alla Religione, non acconfentendo che si tengano, nèche s'imprimano, poiche si diuide in partialità, e canoniza, e tiene per di sede l'opinione, che segue. Conoscendo questo periglio Tiberio, non assenti, che si vedesfero i libri delle Sibille, le profetie delle quali poteuano cagionare solleuationi, \* e negli atti degli Apostoli legiamo essere stati abbruciati quelli, che contene-uano vage curiostià. \*

Suole il Popolo con specie di pietà ingannarsi , ed incorrere ciecamente in alcune diuotioni superstitiofe con fommissioni, e bassezze feminili, che lo rendono melancolico, e timido, schiauo delle sue medefime imaginationi, le quali gli opprimono l'animo, e lo spirito in assemblee, e peregrinationi, doue si commettono abusi, e vitij notabili . E' infermità questa della moltitudine, e non di quelle meno perigliose alla verità della Religione, ed alla politica felicità ; e se non vi si pone rimedio ne' principij, nascono da quella grauissimi inconuenienti, e pericoli, perch'è vna specie di pazzia, che si precipita con apparenza di bene, e da in nuoue opinioni di Religione, ed in arti diaboliche. E' conueniente vn Vasiallaggio religioso, ma fenza humili superstitioni. Che stimi la virtù, ed abborrisca il vitio, e che sia persuaso, che il trauaglio,e l'ybbidienza fono di maggior merito con Dio, e col fuo Prencipe, che le confraternità, e pellegrinaggi, quando con balli, comuiti, e giuochi si celebra la diuotione, come faceua il Popolo di Dio nella dedicatione del vitello . \*

Quando incomincierà il Popolo à formar parere mella Religione, e vorrà introdurre nouità in quella, e di bifogno applicare tofto il Caftigo, e de flirpare dalla radice la cattina femenza, prima che crefca, è fi moltiplichi, siducendofi à corpo più poderofo, che il Prencipe, contra cui machina (fe non p'accommoderà con la fua opinione) cangiando la

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 185 forma del gouerno. \* E se ben è libero l'intelletto, & è contra la sua libertà il farlo credere, e sembra che tocchi à Dio il castigare, chi di lui hà finistra opinione: \* nasceriano grauissimi inconuenienti, se si 7 fidaffe del popolo ignorante, e cicco in formare fentimento ne gli alti misteri della Religione; e così conuienfi obligare i Sudditi, che come gli Antichi Alemani tengano per maggior Santità, e riuerenza credere, che sapere le cose di Dio. \* Quali mostruo- 8 si errori non esperimenta in sè il Regno, che tiene licenza d'arbitrare nella Religione ? Per questo i Romani posero tanta cura, che non s'introducessero nuoue Religioni; \* e Claudio si querelò al Senato, o che si ammettessero le superstitioni straniere. Però fe hauesse di già fermato il piede la malitia, e non\_s tenesse il castigo forza contra la moltitudine, operi la prudenza quello, che oprar doueua il fuoco, ed il ferro: perch'alle volte cresce la pertinacia ne'delitti co' rimedij intempestiui, e violenti, e non sempre si rende la ragione alla forza. Il Rè Ricaredo con. gran destrezza accommodandosi al tempo, dissimulando con gli vni,& allettando gli altri, ridusse tutti i fuoi Vassalli, che seguiuano la Setta Ariana, alla Religione Cattolica.

Hiomini grandi anticamente vfarono la superstitione (come detto habbiamo) per autenticare le sue
Leggi, animare il Popolo, e tenerlo più soggetto alla
dominatione, singendo sogni diuini, pratiche, e samiliarità con gli Dei; e se ben sono arti efficaci col
popolo, il cui ingegno superstitioso si rende ciecamente alle cose sopranaturali, non è lecito a' Prencipi Christiani ingannarlo con sinti miracoli, ed apparenze di Religione. Perche l'ombra, doue si gode della luce? Perche suppositi segni del Cielo, se
tanti ne dà (come s'è detto) à quelli, che con serma
fede gli sperano, la Diuina Prouidenza? Come esfendo Iddio giusto assistera à tali arti, ch'accussano
la sua cura nel gouerno delle cose inseriori, singono
il suo potres, e danno ad intendere quello, che, no
il suo potres, e danno ad intendere quello, che, no
il suo potres, e danno ad intendere quello, che, no
il suo potres, e danno ad intendere quello, che, no
il suo potres, e danno ad intendere quello, che, no
il suo potres, e danno ad intendere quello, che, no
il suo potres, e danno ad intendere quello, che, no
il suo potres, e danno ad intendere quello, che, no
il suo potres, e danno ad intendere quello, che, no
il suo potres, e danno ad intendere quello, che, no
il suo potres, e danno ad intendere quello, che, no
il suo potres, e danno ad intendere quello, che, no
il suo potre suo po

operò ?

### IMPRESE POLITICHE

operò? Qual fermezza terrà il Popolo nella Religione, se la vede piegare a'fin i particol ari del Prencipe, e ch'è velo, con cui copre i suoi difegni, e mentifce la verità? Non è ficura politica quella che si veste dell'inganno; Nè forma ragione di stato quella che si fonda sopra la inventione.

1 Labia enim Sacerdotis cuftodient scientiam , & legem tequiram ex ore ejus . Mach.c. 2 7.

2 Nulla res multitudinem efficaçius regit, quam superstitio.

Curtius . 3 Cenfuit Afinius Gallus, vt libri Sibyllini adirentur : renuit Tiberius per inde dinina, humanaque obtegens. Tac.l. I. ann.

4 Multi autem ex eis , qui fuerant curiofa fectati contulerunt libros, & combufferunt coram omnibus. In All. Apolts c. 19. 19.

5 Sedit populus manducare, & bibere, & furrexerunt ludere.

Exod. c. 32.6.

6 Eos verò qui in divinis aliquid innovant odio habe, & coerce, non Deorum folum caufa (quos tamen qui contemnit, nec aliud fane magni fecerit ) fed, quia noua quadam numina hi tales introducentes, multos impellunt ad mutationem rerum, vnde conjurationes, feditionis concilia bula exifunt , res profecto minime conducibiles Principatui. Dien. Deorum injurias Diis curz . Tac. lib. 1. ann.

Sanctius, ac reuerentius vifum, de actis Deerum credere

euam feire . Tac. de mor. Germ.

Ne qui nifi Romani Dei , nec quo alio more , quam parue colerentur . Tit. Lin.



DEL SAAVEDRA. PARTE II. 187



# Configlifico tempi paffati, prefenti, e futuri.

### IMPRESA XXVIII.

La Prudenza regola, e mifura delle vircu; fenza quella passano ad essere vitij. Tiene perciò il fuo fito nella mente, e le altre nella volontà, perche di là presiede à tutte. Deità grande la chiamò Agatone. Questa è quella virtù, che dà a' gouerni le trè forme di Monarchia, Aristocratia, e Democratia: e gli costituisce le sue parti proportionate alla natura de' Sudditi, e tende fempre alla conferuatione, ed al fine principale della politica felicia tà . Anchora degli Stati è la prudenza . Aguglia da nauigare del Prencipe .: Se in lui manca questa virtu , manca l'anima del gouerno . Concidia che que lib. 8. Ra (parole sono del Re Don Alonso.) fa vedere la p.8. cose, e giudicarle certamente secondo sono, e possono effere, ed operare in quelle come deue, e non precipitosamente. L' virtu propria de' Prencipi , \* e quella & che sa più eccellente l'Huomo: e così scarsamente la comparte la Natura . A molti diede grandi ingegni: à pochi gran Prudenza . Senza di quella fono i

### 188 IMPRESE POLITICEE

più eleuati per il gouerno, più perigliofi, poiche paffano i confini della ragione, e fi perdono; ed inquello che comanda fi ricerca vn giudicio chiaro, che conofca le cose come sono, e le pesi, e dia il sito giusto valore, e stima. Questa linguetta di bilancia è importante ne Prencipi, in cui tiene molta parte la Natura, maggiore però l'efercitio degli atti.

Consta questa virtà della Prudenza di molteparti, le quali si riducoco à tre, memoria del passato, intelligenza del presente, e prouidenza del futro. Tutti questi tempi signisca quest'impresa nel ferpente, simbolo della Prudenza, auuolto allo feettro sopra l'horologio d'arena, ch'è il tempo prefente che corre, mirandosi ne' due specchi del tempo passato, e del suturo; e per motto quel verso d'Homero tradotto da Virgilio che gli contiene tutti tre.

Qua sint qua suerint qua mex ventura trahantur. Ne quali mirandosi la Prudenza compone la sue attioni.

Tutti trè i tempi fono specchio del gouerno, doue osseruando le marchie, e difetti passati, e presenti, fi adorna, ed abbellisse aiutandosi con le proprie, ed acquistate esperienze. Delle proprie dico in altra parte. Le acquistate, ò sono per la Communicatione, ò per l'Historia : la Communicatione suole essere più vtile, ancorche sia più limitata, perche si apprende meglio, e fodisfa a' dubbij, e richieste, lasciando meglio informato il Prencipe: la Historia è vna rappresentatione delle età del mondo ; con. quella viue la memoria i giorni de' Paffati . Gli errori di quelli che già furono auuertifcono quelli che sono . Perilche fà di mestieri,che cerchi il Prencipe fedeli, e veri amici, che gli dicano la verità nel paffato, e nel presente; e perche questi, come disse il Rè Don Alonfo d'Aragona, e di Napoli, fono i libri dell'Historia, i quali non adulano, nè tacciono, diffimulano la verità, confultinfi con loro, no-

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 180 tando le inauuertenze,e colpe degli Antepassati: gla inganni che patirono: le arti de' palazzi: ed i mali interni, ed esterni de' Regni, e riconosca se pericola ne' medesimi. Gran Maestro de' Prencipi è il tempo. Hospitali sono i secoli passati, done la Politica fà anatomia de' cadaueri delle Republiche, e Monarchie, che fiorirono; per meglio curare le presenti. Carte sono da nauigare, nelle quali con l'altrui procelle, e prospere nauigationi, note sono le riue, scandagliati i golfi, discoperte le sirti, auuertiti gli scogli, e segnate le linee del Regnare. Non però tutti i libri fono buoni Configlieri perche alcuni configliano la malitia, e l'inganno, e come questo si prattica più , che la verità , vi sono molti, che lo configliano. \* Quelli folamente fo- 2 no ficuri, che detto la Diuina Sapienza. In quelli trouerà il Prencipe per tutti i casi vna persetta Politica, e documenti ficuri co' quali gouernarfi,e gouernare gli altri . \* Per questo quelli , che sedeua- 3 no nel Soglio del Regno d'Ifraelle doueuano feco tenere il Deuteronomio, e leggerlo ogni giorno. \* Vdiamo Dio ed impariamo da Dio quan- 4 do leggiamo que' diuini Oracoli. Teneua l'Imperatore Alesiandro Seuero appresso di sè huomini versati nell'Historia, che gli dicessero, come s'erano gouernati i passati Imperatori in alcuni casi dubbiofi. \*

Con questo sudio dell'Historia potrà V. A. entrare più sicuro nel gosso del gouerno, tenendo per nocchiero l'esperienza del passato per la direttione del presenta, che sissi V. A. gli occhi nel situro, e lo preueda, ò per euitare i perigli, ò perche siano misori, preuenuti. \*
Per questi aspetti de' tempi deue sare giudicio, pronosticare la prudenza di V. A. non per quelli de'
Pianeti, i quali essendo pochi, e di moto regolato, non possono ( quando hauestero virtà ) assensa cassono l'immensa varietà d'accidenti, che productono casso, e dispone il libero arbitrio; pè la specolatione, ed

fesperienza sono bastanti à costituire vna scienza sicura, e certa di cause così remote. Volga dunque V.A. gli occhi a'tempi paffati dal Rè D. Ferdinando il Cattolico fino à quelli di Filippo Secondo, e posti in paralello con quelli, che dapoi fono corfi infino all'età presente, consideri V.A. se hora è la Spagna così popolata, così ricca, così abbondante come allora: Se fioriscono tanto le arti, e le armi, se manca il commercio, e la coltura; e se alcuna di quelle cose trouerà meno V.A. faccia di quelto corpo anatomia, riconosca le sue arterie, e parti, quali fono fane, e quali no, e da qual caufa prouengano le sue insermità. Consideri bene V.A. se à caso nafcono da alcuna di queste, che sogliono essere le ordinarie . Dall'estrattione di tanta gente : dalla negligenza della propagatione : dalla moltiplicità delle Religioni: dal gran numero de' giorni feriati : dall'esterni tante vniuersità, e studij : dallo scoprimento dell'Indie : dalla pace non economica: dalla guerra leggiermente intraprefa, ò lentamente eseguita : dall'estintione delle cariche di Maestro degl'ordini militari : dalla scansatione de' premij : dal peso de'cambii, ed vsure : dalle estrattioni del denaro: dalla sproportione delle monete : ouero da altre simili cause; perche se V. A. giungerà ad intendere, che per alcuna di quelle patifce il Regno, non farà difficile il rimedio; e ben conosciuti quefi due tempi passato, e presente, conoscerà altresì V.A. il futuro, esiendo che niuna cosa è nuoua sot-

7 to il Sole. Quello ch'è fù, e quello che fù farà. \*
Mutanfi le perfone non le scene. Sempre vni sonoi

costumi, ed i stili.

Dopò la comunicatione de libri rende auuertiti I Prencipi quella di tanti ingegni , che trattano con loro , e portano per le audienze premeditate le parole , e le ragioni. Per questo diceua il Rè Don. Giouanni il Secondo di Portogallo , che il Regmo trouana il Prencipe (prudente , o lo faceua. Grandeè la seuola di Regnate , doue i Ministri di maggior

giudi-

DEL SAAVEDRA. PARTE II.

giudicio, ed esperienza, ò suoi, ò stranieri, conferiscono col Prencipe i negotij. Sempre sta in perpetuo efercitio con notitie particolari di quanto paffa nel Mondo, e così essendo questa scuola tanto conueniente al Prencipe, deue, quando non per obligatione , per ammaestramento applicarsi a' negotij, procurare d'intenderli, e penetrarli, fenza contentarfi di rimettergli a'fuoi Configlieri, ed espettare da loro la risolutione, perche lasciando di trattargli, fi fa l'ingegno filueftre, ed acquifta l'animo tale auuersione à quelli, giudicandoli per vn peso intollerabile, e superiore alle forze, che gli abborrisce, e gli lascia correre per altre mani; e quando volgono al Prencipe le rifolutioni prese, trouasi cieco, e fuori del cafo, fenza poter discernere , se sono sicure, ò fallaci : ed in questa confusione viue vergognoso di sè medefimo, vedendofi che come Idolo vuoto riceue l'adoratione, e rende altri per lui la risposta. Perciò chiamò il Profeta Zaccaria Idolo il Prencipe che non attende alla sua obligatione, simile al Pa-Rore che abbandona il fuo gregge , \* perche è vnà 8 statua che rappresenta; e non esercita la Maestà. Tiene labbra, e non parla, tiene occhi, ed orecchie. nè vede, nè ode ; \* ed esiendo conosciuto per Idolo 9 di culto, e non d'effetti , lo sprezzano tutti come inutile, \*fenza che possa ricuperarsi dapoi, poscia- 10 che i negotij ne' quali doueua habituarsi , ed acquistare esperienza, passano come le acque senza ritornarfene, nè fapendo fopra quali itami vada fondata la tela de' negotij, non & può proseguire con prudenża.

Per questo, ed altri danni , è conue uiente , che il Prencipe da che entra à Regnare, assista continuamente al gouerno; perche con quello fi vada instruendo, ed ammaestrando: poiche se ben i negotij ne' principij rendono horrore, cibasi poscia, tanto in loro l'ambitione, e la gloria, che si appetiscono, e si amano. Non trattengano il Prencipe i timori di errare, perche niuna prudenza può esfere certa in...

àutto. Dagli errori nasce l'esperienza, e da questa le massime ficure del Regnare; e quando fallerà confolisi che tal volta è meno periglios se errare per sè medesimo, che operar ficuramente col mezzo altrui. Questo lo calunnia, e quello lo compatisce il Popolo. Consiste l'obligatione del Prencipe nel desiderar di non fallare, ed in procurarlo, lasciandos autertire, e consigliare senza superbia, nè prefuntione, perche questa è madre del l'ignoranza, e degli errori. Nacquero poderosi i Prencipi, ma non addutrinati. Se vorranno voltre, sapranno gouernare. Conoscendos ignorante Salomone per il gouerno

13 del Regno y chiede à Dio vn cuore docile , \*\* effendo che giudicaua questo folo bastante per non errare . Conduce Dio per la mano vn Prencipe ben intentionato, e geloso , affinche non inciampi nel gouerno de fuoi Stati.

Nam recte disponere receque iudicare, qui potest, is est Princeps, & Imperator. Menand.

2 Qui exquirunt prudentiam, quæ de terra est, negotiators, terræ, & Theman, & fabulatores, & exquisitores prudentia, & intelligentiæ, viam autem sapientiæ nescuetunt. Earuch

3 Omnis (criptura diuinftus infpirata, vtilis eft ad docendum, ad arguendum, ad corripiendum in inftitia, vt perfectus fit homo Dei ad omne opus tonum inftructus.2.ad Time.2.16.
4 Leget illud omnibus dicbus vita fuz. Dett.c.17.19.

5 Præficiebat rebus literatos, & maxime qui historiam noffent, requirens quid in talibus causis, quales in disceptatione versabantur veteres Imperatores secissent. Lamp.

6 Scit præterita, & de futuris æftimat . Sap-c.8.8.

7 Quid eft quod fuit?ipfum quod futurum eft. Quid eft quod factum eft?ipfum quod faciendum eft. Eccl. 19.
8 O Paffor, & Idolum detelinguens regem. Jach. 11.77.

8 O Paffor, & Idolum derelinquens gregem • Zach.c.11.17.
9 Os enim habent , & non loquentur , oculos habent , & nos videbunt, aures habent, & non audient. Pfal.113.5.
10 Nihil eft idolum in Mundo • 1.ad Corinth.c.8.4.

possis ergo seruo tuo cor docile, ut populum tuum iudicare possit, & discernere inter bonum, & malum . 3. Reg.c. 3.9

# DEL SAAVEDRA. PARTE II. 193



### E non ne' casi singolari, che non ritornano à succedere.

#### IMPRESA XXIX.

T Pefcatori dell'Ifola di Scio hauendo gettato nel mare le reti , e credendo cauare del pesce , cauarono vn tripode, ch'era vn vaso de' Sacrificii, ò (come altri vogliono) vna mensa rotonda di trè piedi, opera merauigliofa, e di valore, più per il fuo artefice Vulcano, che per la fua materia, ancorche fosse d'oro. Crebbe ne' medesimi Pescatori, e megii altri dell'Ifola il defiderio, ed in vano defraudata la iua speranza gettarono le sue reti moltevolte nel mare. O quante volte i felici euenti d'vn Prencipe furono inganno à lui, ed agli altri, che per glistessi mezzi procurarono acquistare altra egual fortuna . Non è facile feguire i passi altrui , ò repetere i proprij, ed imprimere in quelli egualmente le orme. Poco spatio di tempo con la varietà degli accidenti le cancella, e quelle che di nuono si formano sono differenti, e così non le accompagna il medesimo successo. Molti emuli, ed imitatori hà tenuto Alessandro Magno, ed ancorche non difuguali

12 Ill.

guali nel valore, e spirito, non adempirono così gloriofa, e felicemente i fuoi difegni, ò non furono applauditi. In nostra mano da l'essere buoni,ma non il parere buoni ad altri; Parimente ne' casi della Fama giudica la Fortuna, nè corrisponde vna medesima ad vn'istesso fatto. Quello che auuenne à Saijano, fuccesse ancora ad Estepa, e di questa. appena è rimafa la memoria, se già per Città pouera non fù fauorita di questa gloria, perche ne' Maggiori fi loda, quello che non fi offerua ne' Minori. Accade il medesimo nelle virtù : con le medesime è tenuto vn Prencipe per cattiuo, ed vn'altro per buono, colpa de tempi, e de Vassalli. Se il Popolo sarà licentioso, e la Nobiltà sfrenata parrà cattiuo il Prencipe, che gli vorrà ridurre alla ragione. Vorrebbe ogni Regno il Prencipe à fuo modo, e così ancorche regga vno con le medesime buoni arti, con le quali altro Prencipe gloriofamente gouernò, non farà così ben riceuuto, se la Natura de' Sudditi dell'vno, e dell'altro non farà di bontà eguale.

Da tutto questo nasce il perico lo di gouernarsi il Prencipe per esempij, estendo molto difficile quando non im possibile, che in vn caso equalmente concorrano le medesime circonstanze , ed accidenti che nell'altro . Sempre girano quelle seconde cause de' Cieli, e formano sempre muoui aspetti frà gli Altri, co' quali producono i suoi effetti, e causano le mutationi delle cofe, e come fatti vna volta non riedono poscia ad esfere i medesimi, così parimente non tornano ad effere l'istesse le sue impressioni ; ed alterandosi alquanto gli accidenti, si alterano i fuccessi, ne' quali più suole operare il caso che la Prudenza. E' così non è minore il numero de' Prencipi, che sono periti per seguire gli esempij pallati, che per non seguirli. Speculi per tanto la Politica quello che accade per effere aunertita., non per gouernarsi con quello, esponendosi al dubioso de gli accidenti. Siano i casi degli altri auuertiDEL SAAVEDRA. PARTE II. 195

uertimenti, \* non precetto, ò legge. Solo quegli 1 esempii posiono con sicurezza imitarsi, che rifultarono da cause, e ragioni intrinsecamente buone; communi al dritto naturale, e delle Genti. Perche queste in ogni tempo fono le medesime. Come il seguire gli esempij de' Prencipi, che con la Religione, ocon la Giustitia, o con la Clemenza, ò con altre virtù, ed attioni morali si conservarono .: Però anco in questi casi si ricerca attentione, perche si fogliono mutar i costumi, e la stima delle virtù, e con le medefime, che vn Prencipe si conferuò felice in vn tempo, e con gli stessi Vasialli, si perderà in vn'altro . E così è conueniente, che gouerni la Prudenza, e che non viua questa paga, e sodisfatta di sè, ma che si consigli con la varietà degli accidenti, che soprauengono alle cose, senzastabilire per certe le future, ancorche più le habbia refe caute il giudicio, e la diligenza, perche non... sempre corrispondono i successi à i mezzi, nè dipendono dalla connessione ordinaria delle cause, nel che fogliono tenere qualche parte gli humani configli, ma da altra prima caufa che gouerna le altre, con che riescono incerti i nostri presupposti, e le speranze fondate in quelli . Niuno nell'opinione di tutti era più lontano dall'Imperio, che Claudio, e lo teneua destinato il Cielo per succedere à Tiberio . \* Nella elettione de' Pontefici più s'espe- 2 rimenta questo, doue molte volte la diligenza humana si troua derisa ne' suoi disegni, Non sempre la Dinina prouidenza opera co' mezzi naturali, e fe gli adopra, confegue con quelli diuersi effetti, e caua linee dritte per vna riga torta, essendo dannoso al Prencipe, ciò che doueua essergli vtile. Vna stessa colonna di suoco nel deserto era di luce al suo Popolo, e di tenebre agl'inimici. La maggior prudenza humana fuole caminar tentone. Con quello che stima saluarsi, si perde, come successe à Viriato, venduto, ed vcciso da' medesimi Ambasciatori, che mandò al Consule Seruilio.

Il danno che ci venne, non crediamo che possa ritornar à succedere, e credemo, che le felicità ò si tratteneranno, ò pafferanno vn'altra volta per noi altri. Molte rouine causò questa confidenza, difarmata con quella la prudenza. B' vn golfo di fuccessi il Mondo, agitato da diuerse, ed impenetrabili cause. Nè ci rendano vani le reti tirate alla riua con il colmo de' nostri intenti, nè ci scompongano quelle che vsciranno vuote. Con egualità d'animo denono gettarfi, e sperare. Trouasi turbato quello che confidò, e si promise per certa la esecutione felice del fuo intento, e quando riconofce il contrario, non tiene armi per il rimedio. Quegli che pensò il peggio, non viene dagli accidenti colto improuifo, ne gli soprauiene impensatamente la. confusione de' suoi delusi intenti, come successe 2' Persi nella guerra contra gli Ateniesi, che si proueddero de' marmi dell'Isola di Paro per scriuere in quelli la vittoria, che anticipatamente fi prometteuano, ed essendo vinti si valsero gli Ateniesi de' medefimi marmi per drizzare vna statua alla Vendetta, che publicasse per sempre la follia de' Persi. La presuntione di sapere il suturo, è vna specie di fellonia contro Dio, ed vna fciocca competenza... con la sua eterna Sapienza, la qual permise, che l'humana prudenza potesse congetturare, ma non indouinare, per tenerla più foggetta con l'incertezza de'casi. Per questo dubbio è la Politica. tanto cauta nelle sue risolutioni, conoscendo quanto breue di vista è nel futuro la maggior sapienza humana, e quanto fallaci i giudicij fondati in presupposti. Se i Prencipi haueslero prescienza di quello che hà da succedere, non riuscirebbero fallaci i lor configli : perciò Dio subito che fi eletto Rè Saulle, gl'infuse vno spirito di 3 Profetia . \*

Da quanto è detto s'inferisce che se ben è venerabile l'Antichità, e reali le strade che aprì alla-Posterità, per doue sicuramente caminasse l'esperienza. DEL SAAVEDRA. PARTE II. 197 rienza, suole romperle il tempo, e farle imprati-

cabili, e così non sia il Prencipe tanto diffidente di sè , e tanto offeruante de' paffi de' fuoi Anteceffori, che non s'arrifchi à spingere i suoi per altra parte, secondo la dispositione presente. Non sempre le nouità fono perigliose, alle volte conuiene introdurle. Non si persettionerebbe il Mondo, se non innouasse. Quanto più entra in età è più saggio . I costumi più antichi, furono in qualche tempo recenti, Quello c'hoggi s'eseguisce senza esempio, si nouerera dapoi frà gli esempi. Quello che seguiamo per esperienza, s'incominciò senza di quella. Noi altri parimente possiamo lasciare lodeuoli nouità, le quali imitino i nostri Discendenti . Non. tutto ciò, che vsarono gli Antichi è il migliore, come non farà alla posterità tutto quello che vsiamo noi hora. Molti abusi conseruiamo per loro; molti stili , e costumi suoi seueri , rozzi, e pesati si sono temperati col tempo e ridotti à miglior forma-

8 Plures aliorum euentis docentur . Tac.lib.4. ann.
2 Quippe fama , fpe , veneratione potius Omnes deftinaballetur Imperio , quam quem futurum Principem fortuna in occulto tenebat. Tac.lib.3. ann.

3 Et infiliet in te spiritus Domini , & prophetabis cum eis . 1. Regum 10.6.





## Ma con l'esperienze di molti, che fortificano la sapienza.

#### IMPRESA XXX.

I Ngegnosa Roma in ergere trosei alla virtù, ed al I valore, per gloria, e premio del Vincitore, emulatione de suoi Discendenti, ed esempio degli altri Cittadini, inuentò le colonne rostrate, nelle quali conficcate le prore delle naui trionfanti dopò lunghe nauigationi , e vittorie sosteneuano viua la memoria delle battaglie nauali, come furono erette al Consule Duilio per la insigne vittoria, che ottenne contra i Cartaginesi, e per altra, à Marco Emilio. Questo trofeo diede occasione à questa impresa, nella quale il fermo e costante della colonna rappresenta la Sapienza, e le prore delle naui sperimentate in varie nauigationi, e perigli, l'Esperienza madre della prudenza, con cui si stabilisce la sapienza. Tiene questa per oggetto le cose vniuersali , e perpetue : quella le attioni singolari . L'vna s'acquista con la speculatione e studio : l'altra (ch'è habito della ragione) col conoscimento del buono, ò cattino e con l'vso, ed esercitio. Ambe vnite faDEL SAAVEBRA. PARTE II. 199

ranno perfetto vn Gouernatore, seuza che hasti l'vna fola. D'onde si raccoglie, quanto periglioso sia il gouerno de' molto speculatiui nelle scienze, e de i dediti alla vita monastica, perche ordinariamente gli manca l'vso, e pratica delle cose, e così le fue attioni, ò si perdono per molto innalzate, ò per molto humili, principalmente quando il timore, ò il zelo finifurato gli trasporta. La sua comunicatione, ed i suoi scritti ( nel che opera più l'intelletto speculatino, che il pratico) potranno esfere profitteuoli al Prencipe, per destare l'ingegno, e dar materia al discorso, consigliandogli col tempo e con l'esperienza. La medicina propone i rimedii alle infermità ma non gli efeguifce il Medico fenza considerare la qualità, ed accidenti della malatia, e la complessione e natura del patiente. Se con questa ragione hauesse temperato Annibale la sua barbara arroganza, non hauerebbe tenuto per pazzo Formione, vedendo, che inesperto insegnana l'arte militare. Perche se bene non acquista la spetulatione la sua pratica, come disse Camoes .

A disciplina Militar prestante Naue si prende, Signor, non funtasia Sognando, imaginando, ò studiando

Se Naue wedeft, coftegria , ouer combatte. Essendo difficile, che aggiusti la mano quello che disegno l'ingegno, che corrisponda agli occhi quello che propose l'Idea , pendendo da tanti varij accidenti la guerra , che anco in quelli non sà alle volte consigliarsi l'Esperienza. Con tutto ciò hauerebbe potuto Formione dare tali precetti ad Annibale (àbbenche così esperimentato Capitano) co' quali scubenche così esperimentato Capitano) co' quali scubenche così esperimentato Capitano) co' quali scrudeltà co' vinti , e della superbia con quelli , che i valeuano della sua protettione. Saprebbe feruirsi della vittoria di Canne: suggire le delirie di Capua, ed acquistare Antiochia. Il Rè Don Ferdinando il Cattolico si valse de'Religiosi. Non sò fe gli fidò la negotiatione, o ò la introduttione, o ucco se con controlle de controlle de

IMPRESE POLITICAL :

ferui di loro perrifparmiare spese d'ambasciate y ed inconvenienti di competenze . Non è fempre in la ro ficuro il fecreto, perche pendono più dall'ybbis dienza de'fuoi fuperiori ; che da quella del Prencipe , e perche se muniono se caderanno le cifre e les carte nelle loro mani . Non possono essere castigati fe mancano alla loro obligatione, e turbafi concil fuo efempio la quiete Religiofa s e s'esperimenta la fua femplicità con l'arte politica. Sono migliori Medici per lo spirituale, che per il temporale a Oeni sfera tiene la fua propria attinicà. Vero è che tronanfi in alcuni giudicij così fuegliati per la fpeculatione delle fcienze, e per la pratica de negotit, no dritinelle Corti fenza quella strettezza, che produce la vita ritirata , che fe gli possono confidare i maggiori negotii , principalmente quelli che riguardano la publica quiete, ed il bone della Christiani. ta perche la modestia del negotiares da temperanea delle virtà si la granta e credito dell'habito . fono grandi raccomandationi ne Palazzi de Prencipi , per la facilità dell'audienze , e per la difpositiorande la proceila. Ecuernoire con imina ilgob an

Felici fono l'esperienze nel danno altruis ma non perfuadono tanto como le proprier quelle forro da noi vedute) edudite ; quelle fentite Nel coore le lascia scolpite il periplio. Enausragij veduti dall'ai rena commonoso d'animo o ma non Desperimento. Queglis che fugni da laron appende pen fembre il timone dentio al tempio del Difinganno Per il che quantunque fia bene che dell'altre effet rienzeili componen l'animo del Prencipe sideue attendere più alle proprie si chendo aunifato; chera quando fono comeucia; fuolo feufanie l'amor pros prio de che giunge tardi o non mach verità à difingaunarlo, perche ò la malirio la trattione fopra adiminaride' Palazzi , odladulatione latransforma: edallora non a arrifchia la bonta adifceprirla si per non periculare no perche hon fegli appartiene; d perche riconosce che non hà da profittare o en coel

DEL SAAVDRA. PARTE IL. 201 ignorando i Prencipi i difetti del fue gouerno, e non fapendo in quale cofa errarono i fuoi configli, e rifolutioni, non possono emendarle, nè restare esperimentati, nè ammaestrati in quelle . Non deue efserui eccesso, nè danno nello Stato, che tosto non giunga fedelmente alla notitia del Prencipe . Non v'è sentimento, e dolore in qual si sia parte del corpo, che in vn'iftante non tocchi, ed informi il cuore, come Prencipe della vita, doue tiene la fua fede l'anima, e come tanto intereffato nella fua conferuatione . Se i Rè sapessero bene quello che affligge i suoi Regni, non vederessimo così inuecchiate le fue infermità . Ma ne' Palazzi procurati diuertire co' trattenimenti, e con munca l'orecchie del Prencipe, perche non oda i gemiti del Popolo, nè possa come Saulle, addimandare la caufa, perche pianga. \* 1 E così non sà le sue necessità, e trauagli, ò giunge tardi à saperli. Nè la nouità del caso di Giona, get- 2 tato viuo dalle viscere della Balena, nè le sue publiche voci per tutta la Città di Niniue, minacciandole la sua rouina dentro di quaranta giorni, bastò perche non fosse il Rè l'vitimo à faperlo, quando già dal maggiore al minore erano i Cittadini vestiti di sacco. Niuno s'arrischia disingannare il Prencipe, nè destarlo da i danni, e trauagli, che gli sopranengono. Tutto l'esercito di Betulia era vicino al padiglione d'Oloferne, con grand'impeto, e gridi, già chiaro il giorno; e quelli della fua Camera procurauano rompergli il fonno, e faceuano rumore co' piedi, per non chiamarlo espressamente, \* e quan- 3 do il periglio gli obligò ad entrare, già il filo d'vna spada haueua troncato il suo capo, e lo teneua l'inimico fopra le mura. \* Giungono quasi fempre do- 4 pò i fuccessi al Prencipe i disinganni, quando ò fono irremediabili, ò dispendiosi. Dannogli i suoi Ministri ad intendere; che tutto felicemente succede, con che si sa trascurato, non acquista esperienza, e perde l'ammaestramento della necessità, ch'è più ingegnosa maestra della prudenza. Perche

quantunque dalla prudenza nasca la prosperità, non nasce dalla prosperità la prudenza.

Il principale vificio della prudenza ne' Prencipi, ouero di chi tratterà con loro deue essere il conoscere con l'esperienza le nature, le quali si scoprono da'vestimenti, dal moto delle attioni, e dagli occhi, e dalle parole; hauendo tenuto Dio per tanto conueniente per il commercio humano questo conoscimento, che lo pose alla prima vista degli huo-5 mini scritto nelle sue fronti . \* Senza di quello nè il Prencipe saprà gouernare, nè il negotiante acquistare i suoi fini . Sono così varijgli animi degli 6 Huomini, come i fuoi aspetti, \* ed abbenche sia la ragione in sè medefima vna, fono differenti le vie, che segue cadauno de' discorsi per acquistarla, e così notabili gl'inganni dell'immaginatione, che alle volte paiono alcuni Huomini irrationali , e così non si può con tutti negotiare con vn medesimo itile, ed è conueniente variarlo conforme alla natura del foggetto, con cui fi tratta, come fi cambiano i morfi ed i freni, fecondo la bocca del cauallo. Alcuni ingegni fono generofi, ed altieri; con quelli poslono molto i mezzi di gloria, e riputatione . Altri fono vili, ed abietti, che si lasciano solo vincere dall'interesse, e dalle proprie conuenienze. Alcuni sono superbi , e temerarii, e sa di mestieri foauemente allontanargli dal precipitio. Altri fono timidi, ed ombrofi, e perche operino, denono condurfi per la mano, à riconoscere la vanità del periglio. Alcuni fono fernili, co' quali più possono le minaccie, ed il castigo, che le preghiere. Altri sono arroganti; questi si riducono con la integrità, e si perdono con la sommissione. Altri sono ardenti, e così deliberati, che con la medesima breuità che fi risoluono, fi pentono: questi è pericolofo il configliare. Altri fono tardi, ed irrifoluti; questi deue curarli co' suoi medesimi danni il tempo, perche se si affrettano, si lasciano cadere. Alcuni sono certie corti : e deue questi convincere DEL SAAVEDRA. PARTE II. 205
la dimoftratione palpabile, non la fottigliezza degli argomenti. Altri contendono il tutto, e conplacutezza trapaflano i limiti; quefii fi hanno da
lafciare, che come i Falconi fi rimontino, e fianchino, chiamandoli poficia al fuono della ragione,
ed à quello, che fi pretende. Non ammetteno alcuni il parere altrui, e fi reggono col fuo: à quefti
non deuono darfi,ma accennanti i configli, feoprendoglieli molto alla larga, perche diano per sè fteffi
in quelli, ed allora con efaltarglieli come fuoi gli
efeguifcono. Altri non fanno operare,nè rifoluerfi
fenza l'altrui configlio: con quefti è vana la perfua-

fione, e così quello che si doueua negotiare con loro, è meglio trattarlo co sinoi Consiglieri.

La medefina varietà che si troua negl'ingegni, si troua parimente: ne' negotij . Alcuni fono facili ne' fuoi principir, e come i fiumi poscia crescono con le foprauenienza, e diluuij di varij inconuenienti, e difficoltà: questi si vincono con la celerità, senza dar tempo alle sue crescenti. Sono altri all'incontro come i venti, che nascono surios, e muoiono blandamente : in quelli è conueneuole la tolleranza, e la costanza. Altri vi sono che si guazzano con incertezza, e periglio, trouandosi in quelli il fondo delle disficoltà quando meno si pensa: in. questi deuesi procedere con auuertenza, e fortezza, con lo fcandaglio fempre in mano, e preparato l'animo à qual si voglia accidente. In alcuni è importante la secretezza : questi si deuono minare, perche scoppijno il buon successo, prima che si osferui. Altri non frposiono acquistare se non in certa congiuntura di tempi : hanno da stare , in quelli nell'aspettatiua le preuentioni, e mezzi per sciogliere le vele quando foffij fauoreuole il vento. Gettano alcuni a poco a poco radici, e si stagionano col tempo : deuonsi in quelli seminare le diligenze, come le sementi nella terra, aspettando che germoglino, e fruttino: Se altri tosto non riescono, non riescono dapoi : questi si deuono vincere per assalto, appli-

cat:

cati in vn tempo i mezzi . Alcuni fono così delicati. e fragili, che come le ampolle di vetro , vn foffio gli forma , ed vn foffio gli rompe ; per questi è di meftieri portare molto leggiera la mano. Altri vi fono che si difficultano per molto desiderati, e follecitati : in quelli sono buone le arti degli Amanti, che innamorino con lo fdegno, e trauiamento. Pochi negotij vince l'impeto: alcuni la forza; molti la fofferenza; e quafi tutti la ragione, e l'intereffe. Perdè l'importunità molti negotij, e molti parimente acquiitò, come della Cananea diffe S. Giro-2 lamo. \* Stancanfi gli Huomini di negare, come di concedere. La stagione è quella che meglio dispone i negotij : pochi ne perde chi sa valersi di quella: profitta i suoi intenti l'Agricoltore, che conosce il terreno, ed il tempo di seminare. Vi sono hore nelle quali tutto fi concede, ed altre nelle quali tutto fi nega, conforme fi troua disposto l'animo, in cui si conoscono crescenze e declinationi ; e tagliati i negotij, come gli arbori, in buona Luna, succedono 8 felicemente . \* La destrezza nel saper proporre , ed obligare con l'honesto, l'vtile, ed il facile; la prudenza ne' mezzi , e l'abondanza de'partiti, vincono le negotiationi, principalmente quando fono queste qualità da vna discreta vrbanità, e da vna gratia. naturale, che captiua gli animi, accompagnate ; perche vi sono sembianti, e modi di negotiare così aspri, che à negare insegnano. Però se ben questi mezzi con il conoscimento, e destrezza sono melto poderosi per ridurre i negotijal desiderato fine, non si deue considare, nè disperare in quelli. I più leggieri fi fogliono disporre con facilità, ed i più graui si trattengono in cause leggiere. La maggior prudenza tal volta nel più chiaro fi confonde, e scherza con gli affari il caso, incluso in quell'eterno decreto della Diuina Prouidenza.

Da questa diuerstà d'ingegni, e di negotij s'inferisce, quanto conuenga al Prencipe eleggere tali Ministri che siano atti per trattarli. Perehe non...

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 205 tutti i Ministri sono buoni per tutti i negotii, come non tutti gl'istromenti per tutte le cose . Gl'ingegni violenti , ombrofi , e diffidenti ; i duri e pefati nel trattato, che non fanno feruire al tempo, nè contemporeggiare eo gl'altri, accomodandofi alle fue conditioni, e ftili, più fono per dinertire, che per comporre vna negotiatione : più per far nascere inimici, che per scansarli: migliori sono per fiscali che per negotianti. Differenti qualità fi ricercano per i negotii. Quel Ministro farà à proposito per loro , che nel suo sembiante, e parole, scopsirà yn'animo candido, e veritiero; che per sè stesso si lascia amare; che siano nell'arte, e non nella natura i dubbij,e le certezze; che gli occulti nell'intimo del fuo cuore, mentre non conuerrà il discoprirli; che con foauità proponga; con tolleranza ascolti, con viuacità supplichi, con sagacità dissimuli, con attentione folleciti, con liberalità oblighi, con mezzi perfuada, con esperienze conuinca, con prudenza rifolua, e con valor eseguisca. Con tali Ministri puote il Rè Don Ferdinando il Cattolico riuscire felicemente con le negotiationi, che intentò. Nella buona elettione di quelli non si tratta meno, che della conseruatione, ed augumento d'vno Stato, perche da' loro prudenti configli dipende il tutto. Più Regni fono periti per ignoranza de Ministri, che de' Prencipi . Ponga in questo dunque V. A. il fuo maggior studio; esamini bene le qualità, e parti de' foggetti; e dopò hauerli impiegati, vegli molto V.A. fopra le fue attioni, fenza innamorarfi subito di loro per il ritratto de' fuoi difpacci effendo molto pochi i Ministri, che si dipingono in quelli come fono, conciòfiache, chi farà così candido, ed alieno dal proprio amore, che scriua quello che lasciò di fare, ò preuenire. Non farà poco, che puntualmente aunifi, quello che hauerà operato; poiche fogliono alcuni scriuere , non quello che fecero e diflero , ma quello, che douerebbero hauer fatto e detto . Il tutto penfarono, il tutto difegnarono, anuertirono, ed efe-

ed eseguirono prima. Entrano nelle fue secretarie tronchi i negotij; e come nelle officine de'Statuaris, escono immagini. Là s'inuernicano, si dorano, e danno i colori, che paiono più à proposito per acquistar credito. Là si fanno i giudicii, e s'inventano le preuentioni dopò i successi. La fanno, che i tempi passati siano presenti , ed i presenti passati, accommodando la data de' dispacci, come loro meglio stà. Sono Ministri, che solamente operano con l'immaginatione, e giuocatori di mano degli applausi, e premij acquistati con lettere false . Da che nascono graui errori, ed inconuenienti, poiche i Configlieri, che affistono al Prencipe, gli fanno la fala conforme à quelle notitie, e presupposti, e se fono falsi, falsi parimente saranno i consigli, e rifolutioni, che fi fondano in quelli. Infegnano le facre Carte a' Ministri, e principalmente à gli Ambasciatori, à riferire puntualmente le sue commissioni, poiche in quella che tenne Hazael dal Rè di Siria. Benadad per configliare la fua infermità col Profeta Eliseo, nè mutò le parole , nè ardì pur anco porle in terza persona. \*

Sogliono alle volte effere pericolofi i Ministri molto esperimentati, ò per la smisurata considenza del Prencipe in quelli , ò perche guidati: dall'amor proprio, e presuntione di sè steffi non fi trattengono in pesare i negotir e come Nocchieri aunezzi à vincere le procelle, sprezzano le borasche degl'inconvenienti, e disficoltà, e si gettano nel periglio . Più ficuri fogliono effere in alcuni cafi , quelli, che nuoui nella nauigatione de' negotii, portano la palla à terra. De glivni, e de gli altri, vn sicuro configlio si compone , essendo che l'esperienze di quelli, fi cautano co timori di questi, come succede, quando nelle consulte interuengono Consiglieri flemmatici, e colerici : animofi, ed'auueduti: risoluti, e considerati, risultando da tale mescolanza vis temperamento falutifero nelle rifolutioni, come rifulta ne corpidalla contrarietà degli humori...

#### DEL SAAVEDRAL PARTE IT.

r Quid habet Populus, quod plorat. 1.Reg. c. 1 f. 5.

Et crediderunt viri Niniuitæ in Deum, & prædicauerunt ieiunium, & vestiti sunt saccis, à maiore, vique ad minorem, & peruenit verbum ad Regem Niniuæ - Iac. 2, 5.

Nullus emm audebat cubiculum virtutis Affyriorum pulfando, aut intrando aperire-Iudo: 10. 14.

4 Mox autem ut ortus est dies suspenderunt super muros caput11 Holofernis - Ibid.
2 Ex yilk cognoscitur vir - & ab occursu faciei cognoscitur

fensaus. Eccl.c. 19.26.
6 Amidus corporis , & rifus dentium , & ingressus hominis.

enuntiant de illo . Eccl-19.27.

Quod precibus non potuit tadio impetrauit. D. Hier.

Ound precious non potuit tædio impetrauit. D.Hier.
Omni negotio tempus est & opportunitas. Eccl.8.6.

Filius ruus Benadad Rex Siriz, mift me ad te dicens; Sa fanari potero de infirmitate mea hac. 4-Reg.8.9.



## Quelli gl'insegneranno à sostenere la Corona con la riputatione.

#### IMPRESA XXXI.

S Oftentasi la colonna in sè medesima librata col siu peso. Se declina, cade tosso, e con tanto maggior prestezza, quanto sarà più pesata. Non altrimenti gl'Imperij con la sua stessa autorità, e riputatione si conservano. Incominciando à perderla, danno principio à cadere, senza che bassi il pottere à sostenzia: anzi affretta la sua caduta la medesima.

fua grandezza. \* Niuno s'arrifchia ad vna dritte colonna: declinando, il più debole intenta à precipitarla, perche l'istessa inclinatione inuita all'impulso, e cadendo non vi sono braccia che siano bastanti à solleuarla. Vn'atto solo precipita la riputatione, e molti non la possono ristaurare, perche non v'è macchia, che si purifichi fenza lasciar fegni; nè opinione che intieramente si cancelli. Le infamie. ancorche fi curino , lasciano cicatrice nel volto. E così non essendo la Corona fissa sopra questa colonna dritta della riputatione , caderà à terra . Il Rè Me. Don Alonfo il Quinto d'Aragona conferuò non folo il fuo Regno con la riputatione, ma acquistò quello di Napoli , e nel medefimo tempo il Rè Don Giouanni il Secondo era in Castiglia vilipeso da suoi Vasfalli per il suo poco valore, e debolezza a rice. uendo da loro le leggi, che gli voleuano dare Le Prouincie, le quali furono costanti e fedeli nell'Imperio di Giulio Cefare, e d'Augusto, Prencipi di gran riputatione, fi folleuarono in quello di Galba, z vile e disprezzato \*. Non è bastante il fangue reale, nè la grandezza de gli Stati à mantenere la riputatione se manea la virtu, e proprio valore, come non rendono stimato lo specchio gli esteriori ornamenti, ma l'intrinseca sua qualità. Nella Maestà Reale non v'è maggior forza, che il rispetto, il quale nafce dall'ammiratione, e dal timore, e da tutti due la vbbidienza; e fe questa manca, non può mantenerfi per sè stessa la Dignità del Prencipe, fondata nell'alzrui opinione, e resta la porpora Reale più come fegno di derisione che di grandezza; come si quella del Rè Don Henrico il Quarto. Gli spiriti, ed il calore naturale mantengono dritto il corpo humano : per sè stella non farebbe sufficiente la corta base de' piedi. Qual'altra cosa è la riputatione, che un liene spirito accesonell'opinione di tutti, il quale fostenta dritto lo scettro? E così procuri molto il Prencipe, che fiano tali l'opere, ed attioni fue, che vadano cibando, e mantenendo questi spiriti. Nella

ripu-

DEE SAAVEDRA PARTE II. 209
riputatione fondauano le fue istanze i Parthi ;
quando chiedeuano à Tiberio , che mandasse quasi
di proprio motito; va figliutolo di Trahates.\*

Opera questa riputatione maggiori effetti nella guerra, done più taglia il timore che la spada, ed opera più l'opinione che il valore. Ed in questo modo non deue effere meno procurata che l'armi. Perciò con gran prudenza configliana Suetonio Paulino Ottone, che procurasse tener sempre dalla fina parte il Senato Romano, la cui autorità poteua offuscarsi, ma non oscurarsi . \* Per quella s'appog- 4 giarono a lui molte Prouincie. \* Nelle differenze e di quei gran Capitani Cefare, e Pompeo, più procurava cadauno vincere la riputatione che l'armi & dell'altro. Conosceua bene, che corrono gli animi , e le forze più al grido della fama che all'inuito del tamburro. Gran Rè fù Filippo Secondo nell'a arte di conferuare la riputatione. Con quella. da vn gabinetto , tenne vbbidienti le redini di due Mondi whe will be suggested it was star ibnoM

Anco quando fi vede ad occhio la rouina degli Stati se meglio lasciarli perdere, che perdere la riputatione si poiche fenza quella non fi poffono ricuperare i Per ciò in quella gran borafca della lega di Cambrai , abbenche si vide perduta la Republica di Venetia, confiderò quel Valorofo, e prudente Senato, ch'era meglio mostrarsi costante, che scoprire debolezza valendosi di mezzi strauaganti. Il desio di dominare fà i Prencipi feruili, sprezzando questa confideratione. Ottone con le manistele adoraua. il Volgo, baciaua vilmente gli vni, e gli altri,per tenerli tutti dalla fua parte, e col medelimo, che procuraua l'Imperio : fi moffrana indegno di quello . \* 6 Chi fugge da'perigli con la indignità, incorre in altri maggiori . Ne anco nelle necessità di hauere è lecito viare mezzi violenti, ed indegni co' fuoi Vafa falli, o chiedere ftranieri foccorfi perche gli vni , e gli altri fono pericololi, e ne quelli, ne quelti bafrano, e fi rimedia meglio alla necessità col credito

4:0A

Così ricco suole essere vno con la opinione, come vn'altro con molte ricchezze ascose, ed occulte. Ben considerarono questo i Romani, poiche quantunque in diuerse occasioni di necessità gli offerisfero le Prouincie affistenza di denaro, e formento, gli resero gratie, ma non accettarono le loro offerte. Effendosi perdute nell'Oceano due Legioni mandarono Spagna, Francia, ed Italia armi, caualli, e denaro à Germanico, ed egli lodando il loro afferto, riceuè i caualli , e l'armi , ma non il denaro . In altre due oblationi fatte al Senato Romano di tazze d'oro di molto valore in occasione di gran necessità, nell'vna prese solo per cortesia vn vaso, quello a di minor prezzo; \* e nell'altra refe gratie, e non o riceue l'oro . \*

Nasce l'autorità, e riputatione del Prencipe da varie cause. Alcune che appartengono alla sua persona, ed altre al suo stato. Quelle che appartengono alla fua persona, ò sono del corpo ò dell'anima. Del corpo, quando è così ben formato, e disposto, che sostenta la Maestà. Se ben le virtù dell' animo fogliono supplire i difetti della Natura . Alcuni ben notabili ne haueua il Duca di Sauoia Carlo Emmanuel, ma la grandezza del fuo animo, la sua viuacità d'ingegno, la sua gentilezza, ed vrbanità lo rendeuano riuerito. Vn moto seuero, e graue sa parer Prencipe, quegli che priuo di quello, vilipeso fora da tutti; nel che sa di mestieri mescolare di tal maniera il compiacimento, che si sostenti l'autorità senza cadere nell'odio, e nell'arrogan-10 22, come lodò Tacito in Germanico. \* Il pretiofo

e brillante nell'ornamento della persona causa ammiratione e rispetto, perche il Popolo si lascia guidare dall' esteriore, non consigliandosi meno il cuore con gli occhi, che con l'intelletto; e così diffe il Rè Don Alonfo il Sauio, che i vestimenti fanno molto conoscere gli Huomini per Nobili è per vili ; E gli antichi Sauij deliberarono , che Rè

vestissero panni di seta con oro, e con pietre pre-

DEL SAAVEDRA. PARTE II. tiofe, acciò che gli Huomini poteffer conoscerli subito che gli vedessero senza dimandare chi fiano. Vícina il Re Assuero alle audienze con vestimenti Reali coperti d'oro, e pietre pretiofe. \* Per que- 11 sto comando Dio à Moise, che facesse al sommo Sacerdote Aaron vna veste santa, per ostentatione della fua gloria, e grandezza, \* e la fece di porpo- 12 ra, coperta con oro, ed adornata con altre cofe di grandiffimo valore, \* la quale adoperarono poscia 12 Successori , come hoggi continuali ne' Pontefiei . se bene con maggior modestia, e minor spesa . Se il Sommo Pontefice è vn braccio di Dio nella terra : se come lui raggi, fulmina censure, \* è conuenien- 14 te (abbenche più lo riprenda l'Empieta) che nel modo che s'adorna Dio con splendori di luce \* 15 (quali fono le pompe del Cielo) s'adorni egli con quelli della terra, e si lasci portare à braccia. \* 16 Corre la stessa ragione per i Prencipi Vicarii di Dio nel temporale . \*

La magnificenza parimente de' Palazzi, e l'ornamento di quelli : \* la Nobiltà, e splendore del - 18 la Famiglia: \* le guardie di Nationi confidenti , \* 19 il lustro, e la grandezza della Corte, e le altre pu- 20 bliche oftentationi, accreditano il potere del Prencipe, ed autoreggiano la Maestà. Il sonoro de' titoli di Stato acquistati, ed hereditati, ouero attribuiti alla persona del Prencipe scuoprono la sua grandez-23. Con quelli diede à conoscere Isaia quella del Creatore del Mondo fatto Prencipe di quello: \* 21 Con quelli procuri V.A.illustrare la sua Real persona,ma non deuono effere imposti dalla leggierezza, ò adulatione, ma dall'vniuerfale applaufo, fondato nella virtà, e nel valore, come quelli che furono dati a' gloriosi Antecessori di V. A. il Rè Don Ferdinando il Pio. Don Alonfo il Grande, Don Sancio il Brauo, Don Giacomo il Conquistatore, Don.

L'eccellenza delle virtù, e le parti grandi di Gouer natore acquistano la stima, ed il rispetto al Pren-

Alonfo il Magnanimo, e ad altri.

eipe. Vna sola che risplenda inlui, appartenente alla guerra, ò alla pace, suole supplire per le altre come affistere a' negotij per sê', ancorche non sa, con molta sussiciana, perche rimettendogli tuti a' Ministri, si dissolustio Crispo. \* Vna risolution pigliata à tempo senza altrui consiglio: vn risolutione pigliata à tempo senza altrui consiglio: vn risolutionento, ed vn dissoprire gli artigli del potere, lo rendono temuto, e riuerito. La costanza altrei dell'animo nella prospera, ed auuersa fortuna gi acquista l'ammiratione, perche sembra al Popelo, che sia sopra la Natura comune, non commouers ne' beni, ò non perturbars ne' trauaglis e che tengi il Prencipe qualche parte di diunità.

L'egualità nell'operare porge gran riputatione al Prencipe, effendo che è argomento d'vn giudicio fodo, e prudente. Se intempefituamente li valerà de'fuoi fauori, e de'fuoi fdegni, farà temuto, ma a, non fiimato, come s'efperimentò in Vitellio. \*

Per fostentare parimente il credito è importante la prudenza in non intentare quello, che non ottiene il potere. Quasi inuitto parerà, se non intraprenderà il Prencipe guerra, che non potrà vincere, ò non pretenderà da' Sudditi, se non quello che farà lecito, e fattibile senza dar luogo che se gli opponga l'inobbedienza. Intentarlo, e non rinscire con quello, è discapito nel Prencipe, ed ardimento ne' Vassalli.

Sono i Prencipi stimati conforme stimano essi sè

medefimi; perche feben l'honore confifte nell'altrui opinione, fi concepifce questa dalla prefuntione di cadauno, la quale è maggiore, ò minore (quando non è pazzia) in conformità dello spirito, acquistando viuacitadi dal valore, che riconosce in sè,
ouero perdendole, se gli mancano meriti. Vn'aunimo grande appetisce il più eleuato; \* vn deboles
ritira, e si stima indegno di qualunque honore...
Non sempre in questi è virtù di lumilità e di modestita, ma bassezza di cuore, con cui cadono in dispirezzo.

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 212

forezzo degli altri, inferendo, che non pretendono maggior grado, sapendo che non lo meritano. Blefo fù molto proffimo à parere indegno dell'Imperio, perche quantunque lo pregaffero di quello, lo disprezzaua . \* Infelice quello Stato, il cui capo 25 ò non s'apprezza da Prencipe, ò s'apprezza di più che Prencipe; il primo è viltà, il fecondo tirannia.

In queste qualità dell'animo giuoca parimente il cafo, e fuole con quelle effere vilipefo vn Prencipe, quando è infelice la prudenza, ed i fuccessi non corrispondono a' consigli : Vi sono de'gouerni in... se buoni, ma così infautti, che tutto riesce fallace. Non è sempre colpa della Prouidenza humana . ma dispositione della Diuina , la quale così ordina, incontrandosi i fini particolari di questo gouerno inferiore, con quelli di quel supremo ed

vniuerfale.

Non bastano altresì tutte le qualità del corpo, e dell'animo à mantenere la riputatione del Prencipe, quando è sconcertata la sua Famiglia. Da quella dipende tutta la sua stima ; e niuna cosa è più difficile, che comporre le cose domestiche. Più facile ester suole il gouerno d'vna Prouincia, che quello d'vna cafa; effendo che, ò fi fprezza la cura di quella, attento l'animo à cose maggiori, ò lo perturba il proprio affetto, ò gli manca il valore, ò è debolezza naturale, ò quelli che sono più prostimi, di tal forte gli chiudono gli occhi, che non può il giudicio applicare il rimedio agl' inconuenienti. Fu lodato in Agricola, che hebbe valore per raffrenare la sua famiglia, non acconsentendo che si mescolasse nelle cose publiche . \* Molti Prencipi seppero 26 gouernare i suoi Stati, pochi le sue case. Galba su buon'Imperatore, ma dentro il suo Palazzo si perdè, doue non si viddero minori disordini che inquello di Nerone . \* Fù esaltatione del gouerno di 27 Tiberio il tenere vna modella famiglia. Niuno può estere sicuro, se in quello comandano i Domestici,

e rubbano, ò con la sua superbia, e vitij lo discre-28 ditano. \* Se sono buoni fanno buono il Prencipe, fe cattiui, abbenche sia buono, fembra cattiuo . Da quelli riceuono l'effere le fue opere, e nafce la fua buona ò mala opinione, conciòfia che i vitij ò vittà de'fuoi Cortigiani sono à lui attribuiti. Se sono intelligenti dissimulano i suoi errori, e gli fanno parer'ancora fauiezze, e splender più le sue attioni. Riferite da loro con buona apparenza, causano ammiratione. Qualunque cosa, che di lui si publica, rassembra grande al Popolo. Dentro de' Palazzi sono i Prencipi come gli altri Huomini , la riuerenza gl'immagina maggiori, e la ritiratezza, e l'occulto copre le sue debolezze : ma se i suoi serui sono indiscreti, e poco fedeli nella secretezza, per loro, come per fissure del Palazzo, le discopre il Popolo, e perde la veneratione, con cui prima lo rispettaua.

Dallo Stato ridonda parimente la riputatione del Prencipe, quando sono in quello ben cossituite le leggi, ed i Magistrati. Quando si osserua Giussitia firitiene vna Religione. Si conserua il rispetto, e l'vibbidienza alla Maestà. Si procura l'abbondan-za. Fioriscono le atri, ele atmi, e si vede in tutto vn'ordine costante, ed vna eguale consonanza, mossa dalla mano del Prencipe, ed ancora quando la felicità degli Stati pende dal Prencipe, attes sche sche si passe de la possono tenere senza di lui, lo sprezze ranno.

fe la possono tenere senza di lui, lo sprezzeranno.

29 Non mirano il Cielo gli Agricolori d'Egitto, se perche irrigando il Nilo con le sue inondationi i campi, non tengono bisogno delle nubi.

N ihil rerum mortalium tam instabile, ac fluxum eft, quam fama potentiz non sua vi nixz. Tas.lib.13. ann.

lib.6. ann.

Nimquam obfcura nomina, etti aliquando obumbrentur.

Tac.lib.2. hiii.

S Eret

<sup>3</sup> Melius Diuo Julio , Diuoque Augusto notos eorum animos, Gatbam, & infraca tributa, hostiles spiritus industic. Tactile, infr.
3 Nomine tantum , & authore opus, ut sponte Cæ(aris, ut genus Ariacis ripam apud Euphratis cemeretur . Tac.

DEL SAAVEDRA. PARTE II. r Erat grande momentum in nomine Vrbis, & prztextu Sena.

tus. Tac.lib.t. hift. 5 Nec deerat Otho protendens manus, adorare vulgum, ia-

cere ofcula, & omnia feruiliter pro dominatione. Tac. lib. 1 . hift.

· Caterum ad supplenda exercitus damna, certauere Gallig . Hifpaniæ , Italia ; quod cuique promptum, arma, equos . aurum offerences, quorum laudato fludio, Germanicus armis modo, & equis ad bellum fumptis, propria pecunia militem iuuit . Tat.lib. 1. ann.

Legatis gratia acta pro magnificentia, aureaque patera,qua ponderis minimi fuit accepta. Liudib.22,

9 Gratia ada, aurum non acceptum. Lin.lib.22-

to Visuque & auditu juxta venerabilis, cum magnitudinem, & grauitatem fumme fortune retineret , inuidiam , & arrogantiam effugerat . Tac. lib.2. ann. tt Indutus vestibus regijs, auroque fulgens & pretiofis lapidi-

bus . Efth. 15.9.

19 Faciefque vettem fanetam Aaron fratri tuo in gloriam . &

decorem . Exod.28.3. 13 Ipía quoque textura, & cunda operis varietas erit ex auro, & hyacintho, & purpura. Ibidem.

14 Si habes brachium ficut Deus, & fi voce fimili tonas.

Iob. £.40.4.

15 Decorem induifti:amidus lumine ficut vestimeto. Pf. 103.3. 16 Circumda tibi decorem, & in sublime erigere, & esto gloriofus & speciofis induere vestibus, Iob 40-5. Ego dixi, Dijeftis, & filij excelfi omnes. Pfal. \$1.6.

18 Magnificaui opera mea, adificaui mihi domos. Eccl.2.4. 19 Nec erit ante ignobiles . Prou.22.29.

30 Poteitas, & terror apud cum . Iob 21.2.

1 I Et vocabitur nomen ejus Admirabilis, Confiliarius, Deus fortis, Pater futuri faculi, Princeps Pacis. 1/a.9.6.

12 Neue Tiberius vim principatus reiolueret, cuncta ad Senatum vocando . Tac.lib.1. ann.

33 Vitellium subitis offensis, aut intempestiuis blanditijs mutabilem contemnebant, metuebantque. Tac.lib. 2. hift. 14 Optimos quippe mortalium altiffima cupere Tac lib.4.ann.

Adeo non principatus appetens,ut fauorem effugeret,ne dignus crederetur . Tac. lib. 3. hift.

16 Primum domum suam coercuit, quod plerisque haud minus arduum eft, quam Prouinciam regere : nihil per libertos, seruosque publica rei . Tac.in vita Agric. 17 Tam afferebant cunda venalia prapotentes liberti, feruo-

rum manus fubitis auide , tamquam ad fenem festinantes . Tac.lib.1. hift.

8 Modefta feruitia . Tac.lib.4. ann.

9 Aratores in Ægypto cœlum non fuspiciunt . Plin.



# A non dipendere dall'opinione vulgare.

phield I'M PRESA MXXXII PRODUCT

Oncepisce la conchiglia della rugiada del Cielo, e nel candido delle sue viscere cresce, e le scopre quel puro parto della perla. Niuno giudicherebbe la fua bellezza dall'esteriore rozzo, e mai polito. In questa guisa s'ingannano i sentimenti nell' esame delle attioni esteriori, operando con le prime apparenze delle cofe, fenza penetrare ciò che dentro di quelle s'attroua. Non pende la verità dall' opinione, fprezzala il Prencipe, quando comofce che in conformità della ragione opera. Poche cose grandi intraprenderebbe, se le consigliasse col suo timore a' sentimenti del Volgo. Cerchisi in sè stelso, non negli altri. L'arte di Regnare non s'inuiluppa frà punti fottili di riputatione . Quel Rè la tiene maggiore, che sà reggere l'arti della pace, s della guerra. L'honore de' fudditi con qual si sia cofa fi macchia; quello de' Regi corre vnito col publico beneficio : conferuato questo, cresce : di minuito perisce. Pericoloso sarebbe il gouerno, fon-dato nelle leggi della riputatione, istituite folle-

nato nella.

mente

DEL SAAVEDRA PARTE II. mente dal Volgo. Lo sprezzo di quelle è animo, e costanza nel Prencipe, la cui suprema legge è la faleste del Popolo. Riceuè lodi Tiberio nel Senato, che per beneficio di tutti si mostraua intrepido all' ingiurie. \* Vn petto magnanimo non teme i ru. 1 mori vili del Popolo, nè la fama vulgare. Quegli Che nulla cura questa gloria vana, acquista la vera Ben lo conobbe Fabio Maffimo, quando antepofe la publica falute, à i rumori, ed accuse del Volgo, che incolpana la fua tardanza, e parimente il Gran Ca-Mar. pirano dentro la prigione del Duca Valentino, il infi. quale abbenche si pose in suo potere, e si sido del fino saluo condotto , l'obligarono i trattati secreti , che in disserutio del Rè Cattolico portana, à trattenerlo prigioniero, mirando più agl'inconuenienti della fua libertà , che alle mormorationi ed aggrauij, che gli farebbero per il fuo prigione, del che non conueniua publicamente scolparii. Glorio. Mar. fo , e prode fu il Re Don Sancio il Forte, e fordo Mip. alle mormorationi de' fuoi Vallalli, ricusò la battaglia fotto Xerez. E meglio che temano gl'inimici il Prencipe per prudonte, che per temerario . Non pretendo formare con questi discorsi vn Prencipe vile, e schiauo della Republica, il quale per qualfinoglia motino, o apparenza del bene di quelta, manchi alla fede, ed alla parole, ed all'altre obligationi della fua grandezza; perche tale diferedito giammai può essere conuenienza fua, nè del fuo Stato, anzi la fua rouina, non eliendo ficuro quello ch'è indecente , come si vidde nel Regno d' Aragona, turbato molte volte , perche il Re Don Pietro il Quarto più attendeua nella pace, e nella guerra all'vtile, che alla riputatione, ed alla fama. Vnite vanno la conuenienza, e la decenza. Ne mi conformo con quella fentenza, che non v'è gloria doue non v'è ficurezza , è che tutto quello, che fi fa per conferuare il Dominio è honesto, ; conciò sa che ne 2 la indignità può effere buon mezzo per confervare , ne quando fosse per cio sarebbe honeita , ed iscu-( septer)

. IMPRESE Bouttachead fata .. E l'intentione mia d'elevate d'animo del Prencise forra le opinioni volgari . e farlo coftante contra le mormorationi vane del Popolo/. Che faspia contemporeggiaren e diffimulare offefere deporre l'integrità Reale : sprezzare la fama heue , posti gli occhi nella verage configliarfi con il tempo ce la necessità . le converra così al la confernatione del fuo Stato, fenza incodardirfi per vant apparenze di gloria, frimando lieuemente più que fa che il benefitio vniverfale, nel che fictipreforit Re Don Henrico il Quarto , il quale inon volle feguire il configlio di quelli che gli rappresentauzno e che prendelle Don Gionanni Pachieco Marchefe di VIIlena, per caufa dell'inquierndinique follouationi Mar. de' Grandi del Regno, dicendo che gli hateva... hift. dato ficustà di andare à Madrid di e che non era de-Hift. cente mancare à quella e Debole fonfa l'anteporte vna vana mostra di fede , è elemenza alla fua vita, ed alla publica quiete goed viarla verso chi divalena della figurtà concessagli , per machinare contra la fua Real persona : d'onde nacquero poi grand danni al Re, ed al Regno. Non fi perturbo Tiberio Cefare perche lo accusavano sche si tratteneura nell'Ifola di Capri , attendendo a' calumniatori . è che non andaua à rimediare alle Gallie le Blendoli perduta vua gramparte de quelle, ne paffada ad acquetare le Legioni mutinate nella Germania on 4 La costanza prudente ode , e non fa case de giudicis . e pareri della moltitudine, confiderando che pofeia con la prudenza ridonda in maggior gloria la mormoratione; e rimane per fe ftella contiluriata. Diffidaua l'efercito della elettione di Santle see lo farezzana dicendo: Potra per ventura Caluarci co-A thus ? \* Diffimulo Saulle, facendos fordo (che

4 dus 10 Diffinulò Saullei, facendoli ferdoli (che nontatto deuono vdirei Prencipi) en difingamusi pofeit ifoldati in ridicetumo e eccenimie transcre 5, della mormoratione per recidento. « Non Tarebbe

flato prudenza o ponere in periglio la fua eléctione, moltrando hauere intefo il dispiacre del Popolo.

For1

DEL SAAVEDRA PARTE II. 219

Fora vanità nel viandante il trattenersi all'imporrumore delle Cicale : Gouernarfi con quello che dice il Volgo è viltà: \* Temerlo , e riuocare le 6 rifolitioni, indignità . Appena vi farebbe configlio Rabile fe dipendeffe dal volgo, che non può fapero le eaufe, che muouono il Prencipe, ne conviene manifestarle, poiche sarebbe dargli l'autorità dello scettro 1 Nel Prencipe consiste tutta la potestà del Popolo: Al Prencipe s'appartiene operare : al Pos polo vbbidire con fede buona della prudenza delle que risolutioni . Se di quelle hauesse à prender conto mancherebbe l'offequio, e caderebbe l'Imperio. \* 7 B'cori necessario à quello, ch'vbbidisce , l'ignorare queste cofe, come sapere le altre : Concesse a' Prencipi Dio il supremo giudicio di quelle, ed al vasialla la gloria d'ybbidire . Al fuo debito folo deue fodisfare il Prencipe nelle fue rifolutioni ; e fe quelle non riusciranno, come fi desiderauano, tenga cuore, poiche basta hauerle rette con prudenza. Debole è il maggior configlio degli huomini o e foggetto ad accidenti. Quanto è maggiore la Monarchia, tanto più doggiace à finistri successi; che ò le porta il caso, o non fu fufficiente per preuenirli il giudicio . I corpi grandi patiscono grani incontri. Se il Prencipe mon paffaffe coftante per quello, di che è incolpato, winerebbe infelice . Animo firicerca negli errori, per non dare nel timore , e da quello nell'irre folutionen Penfando leggieremente il Prencipe , che tutto ciò, che opera farà calunniato, fi ritira in sè steffo il potere , e stà soggetto al vani timori della Fantafia sil che fuole nafcere da vna fuperstitiofa stima propria , e da qualche eccesso di melancolia. Sembro Dauid hauere conosciuto questi incontenienti, quando chiede à Dio , che gli troncasse quesli opprobrij s che contro sè stesso s'immaginaua o \* 8 Aemifi dunque di costanza il Prencipe contra i successis e contro le opinioni volgaris e mostris valoro. fo in difefa di quella vera riputatione della fua perfona, ed armi, quando perduta , o macchiata , periIMPRESE POLITICHE & C

fata . E' l'intentione mia d'eleuare l'animo, del Prencipe fopra le opinioni volgari, e farle coftante contra le mormorationi vane del Popolo/. Che fappia contemporeggiares e distimulare offese; deporre l'integrità Reale; iprezzate la fama lieue; posti gli occhi nella vera se configliarfi con il tempo se la necessità : se conuerrà così alla conseruatione del fuo Stato, fenza incodardirfi per vane apparenz 8 di gloria, finnando lieuemente più questa cho il benefitie vniuerfale, nel che furipreso il Re Don Hearico il Quarto , il quale non volle feguire. configlio di quelli, che gli rappresentauzno si che prendelle Don Gionanni Pachieco Marchefe di Villena, per caufa dell'inquietudinique folleuationi Mar. de' Grandi del Regno, dicendo che gli haucua hill. dato ficurtà di andare à Madrid ; e che non era decente mancare à quella « Debole scufa ; l'anteponte vna vana mostra di sede, è clemenza alla sua vita; ed alla publica quiete qued viarla verso chi si vilena della ficurtà, concessagli , per machinare contra la fua Real persona : d'onde nacquero poi graul danni al Re, ed al Regno. Non fi perturbo Tiberio Cefare , perche lo accufavano , che fi tratteneur nell'Ifola di Capri , attendendo a' calumniatori , è che non andaua à rimediare alle Gallie ; effendofi perduta yan gran parte di quelle, nè paffada ad at-3 quetare le Legioni mutinate nella Germania 27 \* 12 costanza prudente ode , e non fa caso de giudicij , e pareri della moltitudine, considerando che poscia con la prudenza ridonda in maggiorigloria la mormoratione; e rimane per fe itella contrariata. Diffidaua l'esercito della elettione di Sanile pre lo sprezzaua dicendo: Potrà per ventura saluarci co-

4 ftus 2 .\* Diffimulo Saulle, facendon fordo (che non tutto deuono vdire i Prencipi) e difingannati poscia i foldatios si ridiceuano ; e cercanano l'antere della mormoratione per veciderlo . \* Non farebe flato prudenza o ponere in periglio la fua elettione, mostrando hauere inteso al dispiacere del Popolo

DEL SAAVEDEA PARTE II. Fora vanità nel viandante il trattenersi all'imporrumore delle Cicale : Gouernarfi con quello che dice il Volgo è viltà: \* Temerlo, e riuocare le 6 rifolutioni, indignità. Appena vi farebbe configlio Rabile fe dipendelle dal volgo, che non può fapero le caufe, che muouono il Prencipe, ne conviene manifestarle, poiche sarebbe dargli l'autorità dello scettro : Nel Prencipe consiste tutta la potestà del Popolo. Al Prencipe s'appartiene operare d'al Popolo vibidire con fede buona della prudenza delle fue risolutioni . Se di quelle hauesse à prender conto mancherebbe l'offequio e caderebbe l'Imperio. \* 7 E'così necessario à quello, ch'vbbidifce, l'ignorare queste cose; come sapere le altre. Concesse a' Prencipi Dio il supremo giudicio di quelle, ed al vastallo la gloria d'vibbidire . Al fuo debito folo deue fodisfare il Prencipe nelle sue risolutioni ; e se quette non riulciranno, come fi defiderauano, tenga cuore, poiche basta hauerle sette con prudenza Debole è il maggior configlio degli huominio e foggetto ad accidente. Quanto è maggiore la Monarchia, tanto più foggiace à finistri successi, che ò le porta il caso, o non fu fufficiente per preuenirli il giudicio . I corpi grandi patifcono grani incontri. Se il Prencipe mon paffaffe coftante per quello, di che è incolpato, witterebbe infelice . Animo fi ricerca negli errori. per non dare nel timore ; e da quello nell'irre folutioness Penfando leggieremente il Prencipe , che tutto ciò, che opera farà calunniato, fi ritira in sè fello il potere , e flà foggetto a vani timori della Fantalia o il che fuole nafcere da vna superstitiofa stima propria b e da qualche eccesso di melancolia . Sembro Dauid hauere conosciuto questi inconienienti, quando chiede a Dio, che gli troncasse que gli opprobrij a che contro sè stesso s'immaginaua ora · Armifi dunque di coftanza il Prencipe contra i fueceffi, e contro le opinioni volgari, e mostris valoroso in difesa di quella vera riputatione della fua perfona, ed armi, quando perduta , o macchiata , peri-

cola con quella l'Imperio . Ben conobbe quello punto il Rè D. Ferdinando il Cattolico, quando configliato da fuo Padre il Re D. Gionanni il II. d'Aragona, che seruille al tempo, ed alla necessità, e procuralle afficurare la fua Corona, acquiftando la volontà del Marchese di Villena, e dell'Arcinescono Mar. di Toledo , D. Alonfo Carriglio ; ancorche lo pro-Hip. curò con mezzi honesti, non inchinò vilmente l'au torità Reale alla violenza de' fuoi Vaffalli, effendo che riconobbe per maggiore questo periglio a che il beneficio di confeguirli. Il tempo è il maelfro di queste arti, e tale può esfere, che faccia heroiche le attioni humiline valorofe le fommissioni, o le vbbidienze. Il fine è quello, che le qualifica, quando non è abietto , ò illecito . Accuso Tacito Vitellio . perche non per necessità, ma per lascima accompao guana nelle fue Muliche Nerone . Cost gran eno. re fi ricerca per ubbidire alia necessita come per vincerla; ed alle volte quello che fembra viltà è ri. putatione, quando per non perderla , o per conferuntle fi diffirm land toffele . Chi corre follemente alla vendetta, più fi lascia guidare dalla pastione, che dall'honore. Resta sodi sfatta l'ira, ma più scoperta, e publica l'infamia. Quante volte il sangue versato su rubrica dell'offesa ? E quante nel volto tagliato dell'offenfore, si lesse per le sue medesime cicatrici, come per lettere, la infamia dell'offefo ? Più honori si sono perduti nella vendetta, che nella diffimulatione : quella induce obalio, e quella ri-membranza; e più righa diana no come offeso, che come vendicato tore dell'honor suo lo pesa con la vendetta, il cui fiele declina molto con qualunque dramma di publicità.

Se ben habbiamo configliato al Prencipe lo sprezzo della fama vulgare, inten des ne casi detti, quando si compensa col publico beneficio, ò inullupperebbe gran di segni non penetrati, ò mal intes dal popolo, perche poscia con la contenienza, e col-

buon

-5.78 A

- -

----

DEL SAAVEBRA PARTE II. 221 buon luccello, fi ricupera la fama con viure di fij.

ma e di credito : ma fempre che potrà il Prencipe accomodare le sue attioni all'accianiatione vulgare, sarà gran prudenza, poiche suole operare così buoni effetti come la vera . L'vna, e l'aftra confifte nell'immaginatione degli huomini, ed alle volte quella è così accreditata, ed efficare, che non ve caro con inezzi Miniode cino ano correction and the correction and the correction and correction

I Offensionum pro vellicate publica no panidum. Fac.l. Lann. a Mini gtoriolum nun racumi, & comma ratinenda Domina-

7 Tanto impentius in feuefiratem compositus, neque loco neque vultu mutato , led ut folitum per dies illos exite. h Taedib. 34 annieup of ords Alberto on

Couls eft ifte, qui dixit ; Saul nune regnabit fuper nos ? Date Pros. & merficiamus cos. 1-Reg. 11-12-130 non ariaren 6 Non ex rumore flatuendum . Tacdib. ann.

7 Si vbi inbedatur quarere fingulis liceat, percunte oblequio, 8 Amputa apprebrium meum , quod suspicarus sum . Plalm.

118. 39. o Secrati cantantem folitus y non necefficare, qua honefille 31 mus quifque i fed luxu, & laginz mancipatus, emptulque .

alla vendetta, più fi lafora guidare din spillitone che dall'honore. Resta fodr sfatta l'ua, ma più scoperra, e publica l'infamia. Quante volte il sangue versato su rubrica dell'offesa > E quante nel volto tagliato dell'offenfore, fi lesse per le sue medefime cicatrici, come per lettere, la infamia dell'offefo? Più honori fi sono perduti nella vendetta, che nella que quella ridiffimulatione o come offeto . membranza; e pui che come vendicato tore dell'honor suo lo pela con la vendetta, il cui fiele declina molto con qualunque dramma di pu-

Se ben habbiamo configliato al Prencipe lo sprezco della fama vulgare intendefi ne' cali detti quano fi compensa col publico beneficio o muiluppeobbe gran disegni non penetrati, ò moi intesi dal opolo a rerche poscia con la conuenza, e col

K 3

IMPRESE Partrone IC



# A mostrare vn medesimo sembiante in ambedue le Fortune,

# no vulgari negli altri quelle Paffioni, non ni ripe, chekka ka XX X re Negli al R R M K. auueria fortuna, ed anzi deue roffenenari

lò che rappresenta lo specchio in tutto il fuo fpatio , rappre fenta altresi dopo rotto in cadauna delle fue parti : così il-Leone vedefi ne due pezzi dello specchio di questa impresa, fignificando la fortezza, e generola collanza, che in ogni tempo deue confernaro. Il Prencipe è publico Specchio, in cui si mira il Mondo i così disse il Re Don Alonfor il Sanio , trattando dell'attioni de'i Re, ed imponendo la diligenza in quelle . Perche gli Huomitni prendano esempio da loro, di quello, che gli vedono fare ; e fopra ciò differo pur effi, che fono come specchio, nel quale vedono gli huomini la sua effigie di buona apparenza, ò di cattina politura. Per tanto, ò fiali, che lo mantenga intiero la prospera Fortuna, ò che lo rompa l'auderfa, develi in lui sempre vedere vo medesimo sembiante. Nella prospera è più difficile, poscia, che escono di sè gli affettu a e la ragione si suanisce con la gloria! Però vn. petto:

lib.4. H.5. p.2. DEL SAAVEDRA PARTE II. 225
petto magnanimo nella maggior grandezza non s'inniluppa, come fece Vefpafano, quando acclamato Imperatore, non fi vidde in lui mutatione, nò nouità. \* Quegli che fi muta con la fortuna con- I festa non hauerla meritata.

Frons privata manet, non se meruisse fatetur, Què creuisse putat.

Questa costante modestia su parimente in Pisone ammirata, quando adottato da Galba, rimafe così fereno, come fe fosse in suo volere, e non in altrui l'effere Imperatore . \* Nelle auuerfità fuole altre- 2 sì pericolare il valore, conciòfia che quafi à tutti gli Huomini giungono d'improuifo, non vi esfendo chi voglia pensare alle calamità, alle quali può ridurlo la Fortuna, con che tutti fono trouati foroueduti, e si perturba allora l'animo, è per l'amore posto nelle felicità, che perde , o per il pericolo della vita, il cui appetito è naturale negli huomini. Siano vulgari negli altri queste Passioni, non nel Prencipe , che deue reggere tutti nella profpera , e nell'a auuerfa fortuna, ed anzi deue rafferenare le lagrime al Popolo, che caufargliele con la fua afflittione. mostrando composto, e ridente il volto, ed intrepide le parole, come fece Ottone quando perde l'Intperio. \* In quella gran battaglia delle Naui di To- 3 lofa affifte il Rè D. Alonfo il Nono con eguale ferenità d'animo, e di faccia. Niun accidente puote scoppire nel Re D. Ferdinando il Cattolico il suo affetto, ò la fua passione. Ferito grauemente da vn forfennato in Barcellona, non fi alterò ; e folamente diffe, che ritenessero l'aggressore. Rotto il padiglione dell'Imperatore Carlo V.vicino ad Ingolftat dalle continue palle dell'artiglieria dell'inimico, e morti al canto suo alcuni, non muto sembiante, ne luogo. Con non minore costanza il Rè d'Vngheria ( hoggi Imperatore ) ed il Sig. Infante D. Ferdinando (gloriofi emulatori del fuo valore, e delle fue) imprese) si mostrarono nella battaglia di Norlinghen, essendo rimaso estinto dinanzi à loro vn Co-K 4 lon-

lomol

124 IMPRESE POLITICHE

lonnello. Chiudo questi esempij con quello di Massimiliano Duca di Bauiera, ed Electore del Sacio Imperio, il quale estendos veduto con tante vittorie coronato, quando gli diedero l'armi della Lega Cattolica, di cui era Generale, nè lo instaperbirono queste glorie, nè rese il suo Heroico animo La Fortuna auner si abbenche si trouò dapoi perduti i suoi Stati, ed alloggiati nel suo Palazzo di Monaco (degna opera di così gran Prencipe) il Rè di Suetia, ed il Conte Palatino Federico, e che non meno d'ambi poteua temersi del Duca di Fridiante.

Dinida la incoftanza, ed innidia del tempo, in dinerfe parti lo fpecchio degli Stati ; intiera però in cadauna di quelle, quantunque picciola fia, trouifi sempre la Maestà . Quegli , che nacque Prencipe non deue per efferiori accidenti cangiarfi. Niuno deue effere così graue, che lo renda ineguale à sè fteffo, 'o che l'oblighi à coprirfi all'effer suo . Non nego chi era, il Rè D. Pietro (abbenche si vidde frà le braccia del Rè D. Henrico fuo fratello, e fuo inimico ) anzi dubbitandofi fe fosse lui , disse ad alta voce , io fono , io fono . Il non perdere i Rè il fuo Real decoro, e Maesta nelle autierfitadi, è tal volta l'vicimo rimedio di quelle, come auuenne al Rè Pirro, à cui effendo prigioniero dimando Alefiandro Magno, in qual modo volena esere trattato, e rispose, che come Rè, e ritornando à chiedergli se voleua altra cofa, replicò, che in quello fi comprendeua tutto. Questa generosa risposta affettiono tanto Alessandro, che gli restituì il suo stato, e gli diede altre Prouincie. Renders all'infortunio ; è mostrarfi della fua parte. Il valore nel vinto inamora il Vincitore , è perche rende maggiore il suo trionfo, ò per la forza della Virtù . Non stà l'animo logagetto alla forza, nè esercita in quello il suo arbitrio la Fortuna. Minacciaua l'Imperatore Carlo V. il Duca di Saffonia Giouan Federico ( tenendolo prigioniero) per obligarlo alla confegna dello Stato.

DEL SAAVEDRA .. PARTE II. 225 di Vuitemberg , erispose . Ben potra Sun Maesta Cefarea di me fare ciò , che vorrà , ma non indur tia mere nel mio petto . Come lo mostrò nel più terribile tratto di sua vita, allora, che giuocando egli allo feacchiero gli pronunciarono la fentenza di morte, e fenza turbarfi diffe al Duca di Brunfuich Ernefto. con cui giocaua, che passasse oltre nel giuoco. Cancellarono questi atti Heroici la nota della sua ribellione, e lo refero gloriofo. Vn'attione d'animo generofo, anco quando la forza obbliga alla. morte, lascia illustrata la vita : così successe à nostri tempi à Don Rodrigo Calderone Marchese di Sette Chiefe, il cui valore Christiano, ed heroica coffanza, quando lo decollarono, reco stupore al Mondo, e cangiò in estimatione, e pietà l'emulatione, e l'odio comune alla fua Fortuna. La debolezza non libera da i tratti violenti, nè fi diminuisce con la turbatione il periglio . La costanza, è lo vince , ò lo rende famofo . Dalla fronte del Prencipe inferisce il popolo la grauità del pericolo, come da quella del Nocchiero, congettura il Viandante, s'è grande la procella. E così molto conuiene most rarla equalmente costante, e serena ne' tempi auuerfi . e ne' prosperi, perche non s'intimorisca, nè s'infuperbifca, nè possa formare giudicio dalle sue varietà. Poneua perciò Tiberio molta cura in coprire i finifiri euenti. \* Ogni cofa fi turba, e confonde,quan- 4 do nel afpetto del Prencipe, come in quello del Cielo, fi conofcono la borasche, le quali minacciano la Republica. Cangiar colori con gli accidenti, è leggierezza digiudicio, e viltà d'animo. La costanza, ed egualità di volto, anima i Sudditi, e reca ammiratione agl' ininici. Tutti fiffano gli occhi in lui , e se teme, temono, come auuenne à quelli, ch' erano nel conuito con Ottone , \* e giungendo à te- 5 mere, ed à diffidare, manca la fede. \* Intendefi 6 questo ne' casi, ne'quali è d'huopo dissimulare i perigli , e celare le calamità , poiche negli altri , molto ben comparono le publiche dimostrationi di me226 IMPRESE POUTTICHE

flitta del Prencipe; co' quali manifest il suo assetto i Vassalli; ed acquisti gli animi toro. Pravse l'Imperatore Carlo V. e sivesti di duolo peri facco di Romav Lacerò Danide lessue esti; quandò seppe le morti di Saulle; e di Giomata. \*\* Feccili medesso Giossie: per la cotta in Hos, pirostrando:

8 fi dinanzi al Santuario. \* Quefte pietofo rendimento à Dio nel tratagli; édounto ; peròche farchbe ingrata felloma ; riceuere da lus i beni; "e moi d mali : \* Chi fa humilia al caffro ; obliga alla mife-

fericordia de dubitare ; fe al meno Poderofo farà conuenime la cofinnza l'anando n'hà biliogno di più poderofo. E questione, che non fi più rifoltuere fenza queste dittintioni. Quegli che opprello da fuoi nemo: chiade loccorfo; non fi suofir fonerchiamente humile, e necessitoso; perihe farà disportata la sua Fortuna ; nè v'è Prencipe; cheper fola compassione sponga à l'asso del caduto ; nè viè chi voglia disendere colui, chi dispera di si medesmo. La causa di Pompeo molto perde nell'opinione di Tolomo; y quando vide le formussioni de fuoi Sari, di quale troumdos spogliato de suoi Sari, si quale troumdos spogliato de suoi Sari, si quale troumdos spogliato de suoi cata i producti de la suore di Tiberio, e gli strific non come

10 fuggituo, ò refo, ma come quello, ch'era prima. Non è meno illuftre l'efempio del RE Mirridate; il quale rendendo fa fuo nemico Eunone; con Reale coftanza ell diffe. Di mio volere mi pongo nelle tie mani; fa quelle che vorrai del diffendente ula grand' Achemende; che singlio, folo non mi piantro.

11 fenime è met memico; « Con: che l'obligò ad inter-

12. cedere per l'ui apprefio l'Imperatore Claudio.

Quegli, che hà ben fernito la fino Frencipe; l'iberamente gli parli fe fi vede aggravato; cost fece Hernando Cortefe all'Imperatore Carlo Quinto.

13. Segelle à Germanico.

Negli altri cafi confideri

la prudenza la necessità, il tempo, ed i foggetti, e tenga auterrite queste massime, che il Porente.

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 227 tiene per ingiuria il valor intrepido dell'Infériore. e stima, che si voglia vguagliare à lui, ò che sia in Suo disprezzo. Che sprezza l'Inferiore, quando lo vede smisuratamente humile. Chiamaua perciò Tiberio i Senatori nati per feruire, e quantunque così di loro hauesse bisogno. lo stancaua la viltà de! fuoi animi. \* Tengono i Prencipi misurato il ya- 14 lore, e viuacità di cadauno, e facilmente offendono. chi conoscono, che non può rifentirfi . Per ciò Vitellio conferi à Valerio Marino il Confolato, che dato gli hanena Galba, tenendolo per così vile, che soffrirebbe con humiltà l'ingiuria. \* Sembra per 15 tanto conueniente: vna valorofa modestia ed vn modesto valore, e quando vno sia per perire, è meglio che perifca con generolità, che con ballezza.

Ciò hebbe in confideratione Marco Hortalo, mifurandofi, quando non volle Tiberio rimediare all'efrema fua necessità.

Quando ricufa il Potente dare ad altri i dounti honori (principalmente negli atti publici ) è meglio rubarli, che contenderli. Chi dubita, diffida del fuo merito. Chi diffimula; confessa la sua indignità. La modeltia se ne resta à dietro vilipesa. Quegli, che di fatto con valore, ò buona gratia occupa la preminenza, che se gli deue, e non gli vicne offerta, fi rella con quella; come anuenne à gli Ambafciatori d'Alemagna, i quali vedendo nel Teatro di Pompeo feduti fra i Senatorigli Ambafciatori delle Nationi, che all'altre nel valore, e nella costante amistà co i Romani eccedeuano, dissero che niuna era più valorofa, e fedele, che l'Alemagna, \* e si sederono frà i Senatori , aggradendo tut- 17 ti quella generofa libertà, e nobile emulatione . \* 18

Nelle gratie, e mercedi che dall' arbitrio del Prencipe dipendono, abbenche fiano douuti al valore , ò alla virtù , ò a' ferniti prestati , non deues lagnare il Suddito, anzi hà da render gratie con qualche honoreuole pretesto ; come fecero i deposti da' loro vificij nel tempo di Vitellio, \* poiche il 19. pru-

228 IMPRESE POLITICHE

prudente Cortigiano, deue ringratiando finire tutte le fue pratiche col Prencipe. Di quefta prudenza fi feruì Seneza dopò hauere parlato à Nerone foprai to torti, che glietano fatti. \* Quegli, che fi querela, fi confessa aggrauato, e dell'osseso non fi fidano i Prencipi. Tutti vogliono rassomigliars à Dio, di cui non ci lamentiamo ne' nossi trauagli, a anzi gli rendiamo gratie per quelli.

Nell' ingiurie, ed accuse è conveniente sempre la costanza , perche quello che si rende ad esse , fi fa reo. Chi nega innocente le fue attioni, si confessa colpenole. Vna coscienza sicura, ed armata della verità trionfa de fuoi emuli. Se s'incodardifce de non s'oppone agli accidenti, cade involta in quelli non altrimenti che la corrente d'vo fiume feco porta gl'arbori di fiacche radici , e non può quello, che le tiene fortis e profonde . Tutti gli amici de Sejano caderono con la fua fortuna, però Marco Terentio, che costante confesso hauer bramato; e stimato la fua amistà , come di chi haueua meritaro la gratia dell' Imperatore Tiberio , fil affolto ; è ... condannati i fuoi accufatori . \* Vi fono de cafi, ne quali fà di mestieri così costante severità ; che ne si. difenda l'innocenza con fcufe i per non moftrare debolezza; ne fi rappresentino seruitij, per non rimprouerare con quelli , come fece Agrippina , onando eta accufata di hauere procurato l'Imperio 22 per Plauton and same necessity and samentin at b

Non solo per se flesso si rappresenta il Prencipe specchio a' fuoi Vassali; ma per il suo Stato ancora, il quale è un l'acta sua; e così in quello deuesi vedere come nella fua persona la Religione, la Giusticia, la Benignità, e l'altre virtu degne dell'. Imperio: E perche sono parti di questo specchio i Configli, i Tribunali, e le Cancellarie, parimente in quelle deucono ritrouarsi le medessine qualità; e non meno un'cadauno de i Ministri, che lo rappresentano, conciosa che perde il credito il Prencipe, quando si mostra benigno col pretendente, se lo specia

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 229 fpedisce pieno di speranze, ed anco di promesse; eper l'altra parte và di concerto co' fuoi Secretarii, e Ministri , perche con asprezza lo ritirino da quelle . Arte , che à pochi tratti scopre l'artificio , indegno d'vn petto generoso, e Reale. Vna moneta publica è il Ministro in cui stà figurato il Prencipe e se non è di buoni caratti , e lo rappresenta viuamente, farà disprezzata come falsa. \* Se il capo, 23 che gouerna è d'oro, d'oro faranno altresì le mani che lo feruono, come erano quelle dello Sposo nelle Sacre Carte . \* 38 8

Sono parimente parti principali di quelto specchio gli Ambasciatori, ne' quali è sostituita l'autorità del Prencipe, e resterebbe fraudata la publica fede, fe la verità, e la parola di quello non fi ritrouasse anche in loro, e come tengono le veci del suo potere, e del suo valore, deuono mostrarlo ne casi accidentali, operando com'opererebbe, fe fi attrouasse presente. Così fece Antonio di Fonseca, il quale hauendo proposto al Rè Carlo Ottano per parte del Rè Cattolico, che non passasse all'acquisto del Regno di Napoli, ma che prima si dichiarasse con termini di giustitia à chi appartenena quel Regno, e vedendo che non fi rifoluena, diffe con molto valore, che il suo Rè dopò quella proposta restana libero, per accorrere con le sue armi alla parte che volesse; ed alla presenza di lui, e di quelli del suo Configlio ruppe i trattati di concordia, fatti prima fra ambedue i Rè . Come hassi da vestire il Ministro delle . massime del suo Prencipe, così parimente del suo decoro, valore, e grandezza d'animo.

In info nihil tumidum, arrogans, aut in rebus nouis nouum fecit . Tac.lib.2. biff.

maxime occultantem Tiberium perculere . Tac.lib.1.ann.

<sup>2</sup> Nullum turbati, aut exultantis animi motum prodidiffe a fermo erga patrem, Imperatoremque reuerens : de fe mo-deratus : nihil in vultu , habituque mutatum , quaft imperare poffet magis, quam vellet . Tac.lib.t. bift.

Placidus ore, intrepidus verbis, intempettiuas fuorum lacrymas coercens . Tac.lib.2. hift-Hze audita, quamquam abstrufum, & triftiffima quzque,

IMPRESE POLITICHE

& Simul Othonis vultum intueri , veque euenit inclinatis ad fuspicionem mentibus, cum timeret Otho, timebatur, Tac.lib. 1. bift.

Fides metu infrada . Tas.lib.g. hift.

7 Apprehendens autem Dauid vestimenta fua fcidit . 2.Ret. Co Lalle Iofue verò scidit vestimenta fua & pronus cecidir in terram

coram arca Domini . lofecorete

9 Si bona suscepimus de manu Dei , mala quare non suscipia. mus . 106 ( . 2.10. 10 Non vt profugus, aut supplex, sed ex memoria prioris for-

tung . Tac. lib.2. ann.

11 Mitridates terra, marique Romanis per tot annos quafitus, fponte ad vim, vtere vz voles prole, magni Achemenis, quod mihi folum hoftes non abstulerunt. Tac. 1-12. ann. 12 Muratione rerum & prece hand degenere permotus . Tate

lib. 12. ann.

a: Simul Segeftes ipfe ingens vifus, & memoria bonæ focieta. tis impauidus verba ejus in hunc modum fuere. Tac.l. Lan. 1 4 Etiam illum qui libertatem publicam nollet , tam projefte. feruientium patientia tedebat . Tac.lib. 3. ann.

ar Nulla offensa, fed mitem , & injuriam fegniter laturum .

Tac.lib.2. hift. as Auita nobilitatis etiam inter angustias fortung retinens . Tac.lib.2. ann.

no Nullus mortalium armis , aut fide ante Germanos effe . Tac-lib-12. ann.

38 Quod comiter à visentibus exceptum , quan impetus antiqui, & bona amulatione . Tac-lib. 12. ann.

19 Adzque insuper Vitellio gratiz, consuetudine servitif. Tac. lib.2. b. ft.

20 Seneca (qui finis omnium cum d ominante fermonum) grates agit . Tacilib.14. ann. 21 Conftantia orationis, & quia repertus erat , qui efferret que

omnes animo agitabant, co ufque potuere, vt accufatores ejus, additis, que ante deliquerant, exilia aut morte multarentur . Tac.lib.6. ann.

12 Vbi nihil pro innocentia quali diffiderer , nec beneficiis quaff exprobraret differnit . Tat.lib. rg. ann. .... 23 Prefectus, nill formam tuam referag mali fati inftar fubdi-

tis efficitur. Thom. or at. 17. as Capuecius aurum optimum. Manus illius tornatiles aures. tropic of the transparent of the state of th

so the hel edderno in the sko of the artist and

od 1 d dans Pitte ... "eftin "ege !! .. de

Me of the of Subjection -

DEL SAAVEDRA. PARTE IL. 231



#### A fofferire, e sperare.

#### 2 2018 InM. P. R. EUS: AUR XXXIV.

Hi mira lo foinofo d'yn rofaio, difficilmente potrà persuadersi che fra tante spine deua nascere il soane, ed il bello d'vna rosa. Gran fede si ricerca per inaffiarlo, ed aspettare che si vesta di verde l'egermogli quella meratigliofa pompa di foglie che spira odore si delicato. Però la sofferenza, e la speranza giungono à vedere profittar la fatica, e fi danno per ben' impiegate le fpine, che refero tal bellezza, e tal fragranza. Afpri e fpinofi fono alla nostra deprauata natura i primi rami della virtù ; scopresi poscia il fiore della fua belta. Non disanimi il Prencipe l'afpetto delle cose , perche molto poche nel gouerno si mostrano con faccia tranquilla. Tutte sembrano piene di spine, e di disficoltà . Molte furono facili all'esperienza, le quali erano state giudicate ardue dagli animi vili, e codardi. E così non fi difanimi il Prencipe, effendoche fe fi renderà vanamente à quelle, resterà più vinto dalla sua. apprensione, che dalla verità. Soffra con valore, e fperi con patienza, e coftanza; fenza lafciar dalla. mano

132 IMPRESE POLITICER

mano i mezzi. Quegli che spera tiene al suo canto vn buon compagno nel tempo; e così diceua il Rè Mat. Filippo Secondo . Io ed il tempo contra due . L'impe-Nifp. to è effetto del furore , e padre de perigli . In dubbio pose la successione del Regno di Nauarra il Conte di Campagna Teobaldo, per non hauere hauuto fosserenza per aspettare la morte del Rè Don Sancio fuo Zio, trattando dispossessarlo in vita con che l'obligò ad adottare per suo herede il Rè d'Aragona Don Giacomo il primiero. Molti trofei vede a'suoi piedi la patienza, nelche fu notato Scipio. ne, il quale ancorche in Spagna hauesse grandi occasioni di disgusti , sù cotanto sofferente, che non. 3 s'vdì dalla fua bocca parola alcuna incomposta, # con che riuscirono trionfanti i suoi intenti. Colui che foffre, e spera, vince li sdegni della Fortuna, e la lascia obligata, perche tiene per lusinga quella se nelle fue mutationi . Daffi in preda Colombo all' onde incerte dell'Oceano cercando nuoue Prouincie, nè lo difpera l'infcrittione del Non plus vitra, che lasciò Hercole nelle colonne di Calpe, ed Auila, nè lo spauentano i monti d'acqua interposti a fuoi pensieri. Nouera con la sua nauigatione i passi al Sole, e fura all'anno i giorni, ed a' giorni l'hore. Mancano all'aguglia il Polo, alla carta da nauigare le linee, ed a' Compagni la patienza; congiuranfi contro di lui; e forte in tanti trauagli, e difficoltà le vince con la tolleranza, e con la fpeme, fino che va nuouo mondo premiò la fua magnanima costan-22. Ferendum, O fperandum, fil fentenza d'Euripide, e poscia detto dell'Imperator Macrino, d' onde lo defunfe questa Impresa. Vi fono perigli più facili à vincere che à fuggirfi ; così lo conobbe Agatocle quando vinto, ed affediato in Siracufa di Sicilia non fi refe à quelli, anzi lasciando una parte de fuoi foldati, che difendelle la Città, passò con vn' armata contra Cartagine; ed egli che vincere non poteua vua guerra, víci trionfante da due. Vn pericolo fi fuole vincere con vna temerità ; e lo fprez-

30 di

DEL SAAVEBRA. PARDE II. 233

zo di quello da molto che penfare all'inimico. Quando Annibale vidde che i Romani (dopò la... battaglia di Canne) mandauano forcorfo alla Spagna , temè il loro potere . Non fi deue confidare nella prosperità, nè disperare nell'amuersità. Frà l'vna, e l'altra si trattiene la Fortuna, così facile à folleuave, come à precipitare. Conserui il Prencipe. in ambi vn'animo costante, esposto à quello che fuccederà . fenza che lo aunilifcano le minaccie della maggior procella, posciache alle volte traggono l'onde vno dal vassello, che deue perire, e gettano in quello chi si deue saluare. Vn'animo generoso . e magnanimo vien fauorito dal Cielo. Non disperino il Prencipe i perigli altrui , nè quelli che traggono seco gli accidenti. Quegli che oserua i venti non femina, nè raccoglie colui che confidera le nubi . \* Non penfi obligare con le fue affittioni . Le 2 lagrime nelle augerfità fono debolezza feminile. Non s'ammollisce con quelle la Fortuna . Vn'animo grande procura foddisfarfi, ouero confolarfi con altra attione generola , come fece Agricola. quando faputa la morte di fuo figliuolo diuerti il dolore con l'occupatione della guerra . \* Lo starsi 3 immobile effer suole ambitione : è terrore del succello.

Nella pretentione di cariche, ed honori è molto importante il. Configlio di quella Imprefa Chi eppe fofirie, e feprare, fepre vincere la Fortuna, Quegli, che impatiente giudicò per viltà l'affilten, 2a, e fommiflione, rimate vilipefo, ed abbattuto, 2a, e fommiflione, rimate vilipefo, ed abbattuto, 2a per fortuna de la consultatione di non vibidire ad altri, è non von ler comandare ad alcuno. I mezzi deuono mifurantico i fini. Se in questi s'ottiene maggior honore, che si perde in quelli, deuono applicarti. Teniamo, per generofità il non tollerare, ed è imprudente su perbia. Acquistat gli honori, cancellati rimango, no que pasti, co i quali si falì à loro. Patire molto per conseguire possei maggiori gradi, non è vile abbattimento, ma altiero valore. Vi sono alcuni inge-

134 IMPRESE POLITIONE ingegni che non fanno sperare. L'eccesso dell'amabitione opera in loro questi esteri: Voglismo nin breue. tempo eccessore agli, eguali, e costo al imagegiori, e vincere vitimamente le sue medesimo speranze. Guidati da questo impreto disprezzano i mezi più ficuri per tardi, e si vagliono de più breui abbenche più periglios. Suole à questi cacadenti aquello che all'edistico elevato in fretta "fenza" data luogo che si stabilistano, e si secchino a materiali.

che fubito cade . . . ac i . . . . abra oridul and

Nel fofferire, e sperare confistono le maggiori preminenze del gouerno ; perche fono mezzi, co quali fi giunge ad operare à tempo a fuori di che ninna cofa fi flagiona . Gli arbori , che al primo calore aprirono i finoi fiori , gli perdono tofto per non hauere atteso, che cessaliero i rigori del verno. Non gode il frutto de' negotij, chi vuole stagionarli con le mani . L'impatienza cagiona aborti , ed affretta i perigli; \* esiendo che non fappiamo fosferirli, e volendo vícire presto da loro gli facciamo maggiori. Per ciò ne' mali interni, ed esterni della Republica, i quali lasciò crescere la nostra tracotaggine, e doueriano esfere stati impediti dal principio, è meglio lasciargli correre, e che gli curi il tempo, che affrettargli al rimedio, quando più pericolerebbero in quello. Gia che non fapemmo conoscergli prima, sappiamo tollerargli dapoi. L'oppositione gli aummenta. Con quella il periglio ch'era in effi occulto. o non auuertito, esce fuori, ed opera con maggiore attiuità contra chi pensò impedirlo. Armato imprudentemente il tunore contra il maggior potere , reiercita, e l'aggrandisce con le sue spoglie. Con questa ragione acquetò Ceriale gli animi di quelli di Treueri, perche non s'opponessero alla Romana potenza; dicendo, che così gran machina non fi pol teua precipitare fenza che la fua rouina cognelle , forto se, chi l'intentaffe . \* Molti cafi lafcierebbeso di fuccedere fuaniti in sè lleffi, fe non gli accelesaffe il nostro timore, e la nostra impatienza . Le

#### DEE SAAVEDRA PARTE II. 235

paute dichiarate con sospetti d'una tirannia Pobligano ad essete. Non è minor valore in tali casi laperdissimilate , che gettarfi al rimedio. Quello è essetto della pridenza s' è questo suole nascere dal timore y soquit o roque i di superio suole nascere in mot sur que no conservi e e man a sortium di na la mendia q'ab conservi e e man sortium di na la

Ve nullum ferox verbum excederet J Tit. Lin . 311.05c

Qui observat ventum non seminat, & qui considerat nubes

S Quem calum neque ut plerique fortium virorum ambitiole, neque per lamenta turfus, ac metrorem muliebricer tulle: & in luchu, bellum inter remedia erat. Tac. up vita

Impatiens operabitur Aultitiam - Prou.14.17. 3230110

Odingentorum annorum Fortuna, disciplinaque compages hac coaluitque conuelli fine exitio conuellentium nua potest. Tat-dib-a hist.



## A ridurre à Felicità le Auuersità.

# OBO IN HOUSE THE S A COMMENT AND INC.

Vanto è più oppressa nella trombetta l'aria, esce con maggior armonia, e disterenze di voci ; così auuiene alla virtu, la quale giammai è più chiara, e sonora, che quando la mano le vuole chiudere i punti. \* S'estingue il valore se il rento d'alcun'auuersa fortuna non lo rauniua. Na-

INFRESE POLITICHE 3 CL fre la felicità come la rofa, dalle fpine, e da traua gli . Perde il Re Don Alonfo il Quinto d'Araco. na la battaglia nauale contra | Genobeli , relto brigionero, ecio che parue doperelli ritardare le inte prefe del Regno di Napoli, fu cagione d'accelerarle con maggior felicita'; e grandezza'; confede randoff con Filippo Duca di Milano, che lo tene cattino beil quale gli diede la liberta de lorge per conquistare quel Regito ! La necessità l'obligo cattinare Phospite, perche nelle prosperita vine vilo per se medefimo, e nelle aunerfita per se e per gli al tri. Quelle feoprono le paffioni dell'animo trafco. rato con elle , in queffe anuertito fi arma delle vil thy seome di mezzi per la felicita d'onde na fce l'effere più facile il reflitmirfr nell' aumerfa Fortuna, che conferdarfi nella profpera Lafera ronfi conofcere mella priejonia le buone parti. qualità del Re Don Alonfo, ed affettionato quelle il Duca di Milano, lo bramò per amico lo mando obligato. Più acquifto vinto, di quello hauerebbe potuto vincitore Ginoca con pli eftremi la Fortuna, e fi gode in mostrare il suo potere passando dagli vni agli altri. Non ve virti che non risplenda ne' casi anuersi, non altrimente che le Relle brillano più , quando è più ofcura la notte. Il pefo fcopre la coftanza della palma, follevandofi con quello. Fra le ortiche maggior tempo conferua la rofa il frefco delle fue foglie, che fra i fori. Se fi ritiralle la virtu ne tranagli , non meriterebbe le vittorie, le ouationi, ed i trionfi. Mentre patifce , vince . Dalche s'inferifce , ch'empio è l'errore (come rifiutammo in altra parte) di coloro che configliano al Prencipe, che defilta dal la verfettione delle virtà, e fi accomodi a' vitij, quando la necessità lo richiederà, douendo allora Mar più coffante in quelle, e con maggiore fperanza del buon fucceffo, come fuccedeua all' Imperatore Don Ferdinando il Secondo, che ne fuoi mag-

dioib ilgiroq giori petigli diceua : Ch' era risolte perdere anza

DELSAAVEDRA. PARTE II. l'Imperia, ed vicire da quello mendicando con la fua Famiglia , the fare attione alcuna inginita per manteners nella sua grandezza . Degne parole di Prencipe così fanto, la cui bontà, e fede obligarono Dio à prendere lo scettro, e sostenere in terra le veci d'Imperatore, concedendogli miracolose vittorie. Ne' maggiori perigli se calamità » quando mancava in tutti la confidenza, ed erano fenza mezzi il valore, e la prudenza humana, vicipiù trionfante dall' oppressione . Vissero nel mezzo della pace tiranneggiati dalle fue medefime paffioni , ed affetti, con fopraffalti di varii timori el' Imperatori Romani; e quelto fanto Heroe trouò ripofo, e tranquillità d'animo fopra le furiose onde , che si eleuarono contra l'Imperio , e contro l'Augustissima sua casa. Canta ne' trauagli il Giusto, e piange il Cattiuo ne' suoi vitij . Fù Coro di Musica à i fanciulli di Babilonia la fornace accefa.

Portano con seco i trauagli gran beni, humiliano la superbia del Prencipe, e lo riducono alla ragione. Furioli pur anche sogliono solleuarsi i venti , ed arrogante ancora s'increspa il mare , minacciando laterra, ed il cielo con monti riuolti di flitti, ed vna picciola pioggia lo tranquilla, e riduce alla calma. Piouendo trauagli il Cielo, fi proftra l'alterigia del Prencipe . Con quelli fi fa giufto. il tiranno, ed attento il diuertito, perche la neceffità obliga ad hauer, cura del Popolo, ffimare la Nobiltà, premiare la Virtù, honorare il Valore, offernare la Giuftitia, e rifpettare la Religion Giammai più pericola il potere, che nella profperità, doue mancando la confideratione, il configlio e la providenza, muore trà le mani della confidenza. Più Prencipi nella quiete che nel trauaglio fono periti, fuccedendogli il medefimo che a' corpi s i quali col moto fi conferuano, e fenza quello infermano. D'onde s'inferisce quanto fallaci giudicii facciamo de' mali, e de' beni, non ac238 IMPRESE POLITICHE

quissando quali più ci convengono. Teniamo per rigore, è per castigo d'auverstà , e uon conoficiamo
ch'è ammonitione, e de ammaestramento. Col dono
de' pendenti , e d'yna pecora, che cadauno de! Parenti, e d'Amisi fece à Giobbe, pare che, gli fignificassero che hauesse patienza, e per pretiossi, anussi
di Dio tenesse que' tranagli, che gli parlauano all'
4 orecchia. P E sal volta in Dio misericordia l'affiggeret, e castigo il pecmiarci, perche col premio
termina conti, e soddisfacendo alcuni meriti, resta
creditore delle ossesse, quando ci affligge si foddisfà di queste, e c'induce all'emendo.

Multorum improbitate depressa veritas emergit, & innocentia defensio intercluia respirat. Cierro.

a Secunda res acrioribus fiimulis animum explorant : quia micria colerantur felicitate corumnium. Tacchiba. inf. Et non cetigir eco omnino ignis neque contriffautis nec quoquam motefiiz intulit. Tunc hi tres quafi ex vno ore lau-

dabant, & glorificabant Dominum. Dans, fo.
4 Et dederunt, ei vnufquifque ouem unam, & inaunem au-

ream vnam . 106 42. 12.



the families of this is min . in the

many and appearing and appearing and appearing to the appearing to the appearing and appearing an appearing and appearing an appe

in the second of the second

were the control of all and the pro-

#### DEL SAAVEDRA. PARTE II. 229



### A nanigare con qualunque vento.

IMPRESAXXVI.

On nauiga il prattico, ed esperto Nocchiero all'arbitrio del vento, anzi valendosi della forza, di tal forte dispone le vele del suo vafcello, che lo conducano al porto, che desia, e con vi medesimo vento orzeggia ad vna delle due parti opposte (come meglio gli stà) senza perdere il suo viaggio.

Perche sempre n'andrà per via diritta. Chi d'opportune tempo t'approfitta.

Ma quando è molto gagliardo il vento lo vince processore reggiando con la forza delle vele, ò de' remi. Non minor cura deue porre il Prencipe nel reggere la naue del fuo Stato per il golfo tempettofo del gonerno, riconofcendo bene i temporali per valerfi di loro con prudenza, e valore. E' marinaro à cui flà confidata la vita di tutti, e niun vafcello e più perigliofo che la Cotona, efpofta a' venti dell'ambitione, à gli fcogli degl' nimici, e dalle procelle del Popolo. Ben fi necessaria tutta la destrezza del Rè Don Sancio il Fotte, per opporsi alla Fortuna, e d

noes

3ffs-

IMPRESE POLITICAR

afficurare il fuo diritto al Regno. Tutta la fcienza politica confiste in saper conoscere i buoni ò cattivi tempi, e valersi di loro, perche alle volte più presto conduce al porto la procella che la bonaccia. Chi sà frangere l'impeto d'yn'auuerfa Fortuna , la riduce à prospera. Quegli che riconosciuta la forza del periglio, l'vbbidifce, egli da tempo, lo vince. Quando offerua il Nocchiero che non si possono contrastar l'onde, si lascia portare da quelle amainando le vele ; e perche la relistenza farebbe maggiore la forza del vento, si vale d'vn picciolo seno con cui respiri la naue; e si leui sopra l'onde . E' d'huopo confentire alcuna cosa ne' perigli per vincerli. Conobbe il Rè Don Giacomo il Primo d'A. ragona l'indignatione contro la fua persona de'Nobili, e del Popolo, e che non conueniua far maggior quella furia con l'oppositione, ma darle tempo che da sè stessa si minorasse, come succede a' ruscelli cresciuti co i torrenti d'alcuna tempesta, e mostrandofi dalla parte loro, fi lasciò ingannare le tenere in forma di prigione sino che ridusse le cose à pace, e quiete, e s'impatroni del Regno. Con altra Mar. simile temperanza pnote la Regina Donna Maria hift. contemporeggiando co' Grandi, e sodissacendo alle loro ambitioni, confernare la Corona di Castiglia nella minorità di fuo figliuolo il Re Don Ferdinando il Quarto. Se il Nocchiero facesse riputatione di non cedere alla procella, e volesse proreggiare contro di lei, perirebbe. Non giace la costanza nell'oppositione , ma nello sperare , e correre col pericolo, fenza lasciarsi vincere dalla Fortuna. La Mar. gloria in tali casi consiste nel saluarsi. Ciò che in mit. quelli fembra viltà, è poscia magnanimità coronata dal fuccesso. Ritrouauasi il Rè Don Alonso il Sauio spogliato del Regno; e poste le speranze nell' affiftenza del Rè di Marocco, non dubito di foggettarsi à pregare Alonso de Guzman Signore di San Lucar, che si trouaua ritirato nella Corte di quel Re per disgusti riceuuti, che gli deponesse de ram-

DEL SAAVEDRA: PARTE II. 241 mentandofi della fua vecchia amicitia, e della molta fua nobiltà, lo fauoriffe con quel Rè, perche gli mandafie gente, e denaro ; lettera che hoggi fi conferua in quella Illustrissima, ed Antichissima Cafa.

Non deuono però i Rè rendersi alla violenza. de' Vassalli, se non ne' casi d'vitima disperatione, poiche non opera l'autorità quando vilmente s'humilia. Non acquetarono quelli della Casa di Lara Mar. gl'indecenti partiti che gli fece il Rè Don Ferdinando il Pio, obligato dalla fua minorità. Nè la Regina Donna Isabella puote ridurre Don Alonso Carriglio Arciuescouo di Toledo con l'honore d'andare à cercarlo in Alcalà. Vero è che ne gli estremi perigli intenta la prudenza tutti i partiti, che può fare possibili il caso. E' grandezza d'animo, e forza della ragione reprimere in tali accidenti gli spiriti del valore, e pesare la necessità, ed i pericoli con la conuenienza di conseruare lo Stato. Niuno fu più gelofo della fua grandezza, che Tiberio, e dissimulò l'ardire di Lentulo Getulico, il quale gouernando le Legioni di Germania gli scrisle con minacce, che non gli mandalle Successore, capitolando che godelle del rimanente, dell' Imperio, e che à lui lasciasse quella provincia; e chi non puote per l'innanzi tollerare i zeli de'suoi ftelli figliuoli, passò per quella irrenerenza. Ben conobbe il periglio di tale inobedienza non punita. ma lo confiderò maggiore in opporfi à lui, trouandofi già vecchio, e che le cofe fue più con l'opinione che con la forza fi fostentavano. \* Poco doue- 1 rebbe il Regno al valore del Prencipe che lo gouerna, fe nell'auuerfa Fortuna fi rendelle alla necessità : e poco alla sua prudenza, se essendo insuperabile, s'esponesse alla resistenza. Temprisi la. fortezza con la fagacità. Ciò che non potrà l'autorità, faciliti l'arte. Non è minor gloria schiuare il periglio che vincerlo . Il fuggirlo è fempre vilta . Il superarlo, effer suole disprezzo è consusa-

242 IMPRESE POLITICHE

ne del timore . Il disperarlo è mancanza d'animo. Gli sforzati s'oppongono alla Foruna. L'officio del Prencipesed il suo fine non è contrastare follemente con la fua Republica fopra l'onde, ma di condurla al porto della fua conferuatione, e grandezza. Valorofa fapienza è quella, che da opposti accidenti caua beneficio; Quella che più presto consegue i suoi fini con la contesa. I Rè Signori delle co se , e de' tempi, gli portano à i suoi consigli, non gli seguono . Non v'è rouina , che co' suoi frammenti , e con quello che suole aggiungere l'industria , non fi possa inalzare a maggior fabrica. Non v'è stato cosi destituto dalla Fortuna, che non lo possa conseruare, ed accrescere il valore, configliata la prudenza con gli accidenti, sapendo ben valersi di loro, e tirargli alla fua grandezza. Dividonfi il Regno di Mar. Napoli il Rè Don Ferdinando il Cattolico, ed il Rè di Francia Luigi Duodecimo ; e riconoscendo il Gran Capitano, che il circolo della Corona non-

Napoli il Rè Don Ferdinando il Cattolico, ed il Rè di Francia Luigi Duodecimo; e riconoftendo il Gran Capitano, che il circolo della Corona nonapuò tenere più che vn centro, e che non ammette compagni l'Imperio; s'affretta all'acquifto che soccaua al fuo Rè, per trouarif fuiluppato negli accienti di diguiti, i quali prefup; oneua trà ambedue i Rè, e valerif di quelli per fracciare (come fuccesse)

dalla parte diuisa il Rè di Francia.

Qualche forza tengono i casi, ma gli facciamo maggiori, e minori conforme ci gouerniamo con la portuna, perche ci lasciamo guidare dalle sue mutationi : Se quando ella varia i tempi, cangiassimo noi i costumi, ed i mezzi, non sarebbe così poderosa, nè così soggetti noi altri alle sue dispositioni. Mutiamo col tempo i vestimenti, e non variamo gli animi, nè i costumi c Di qual vento non si ferue di Nocchiero per la sua naugatione? Conforme si và mutando cangia le vele, e così tutte gli seruono, e lo conducono a suo simi. Non vogliamo spogliaro degli habiti della nostra Natura, o sinsi per proprio anore, ò siasi per imprudenza, ed incolpiano po-

DEL SAAVDRA. PARTE II. 143

feir gli accidenti. Primieramente diamo nella disparatione, che nel rimedio dell'infelicità; ed ostinati, ò poco auuertiti, ci lasciamo guidare da quella. Non sappiamo deporre nell'auuersità la superbia, l'ira, la vanagloria, la maledicenza, e gli aftri difetti, che si nutririono con la prosperità; nè anco riconosciamo i viti; che ci ridussero à quella. In ogni empo, in ogni negotio, e con cadanno de sudditi, con cui tratta il Prencipe, deue essere da se medesimo diuerso, e cangiar di natura. Non sa di mestieri in quello maggior scienza, che vua dispositione per accommodarsi à ri casi, ed vna prudenza che sappia

conoscerli prima. Come ci perdiamo nell'auuerfa Fortuna per non faper'ammainare le vele de'nostri affetti, e passioni , e correre con quella , così ancora fi perdiamo co' Prencipi , poiche imprudenti , ed oftinati vogliamo gouernare i loro affetti , e passioni con la nostra natura, estendo impossibile, che posta vn Ministro liberale eleguire i fuoi generoli dettami con vn Prencipe auaro , e miferabile ; ò vn Ministro animoso con vn Prencipe ritirato, e timido. Fà di mestieri operare conforme l'attiuità della sfera del Prencipe, ch'è quello che dene compiacersi di lui, e lo dene approvare, ed eseguire. În ciò fù incolpato Corbulone, perche servendo à Claudio Prencipe di poco cuore, intraprendeua attioni arrifchiate, con. che necessariamente esfergli doueua di peso. \* L'in- 3 discretione del zelo suole in alcuni Ministri effere canfa di questa inaunertenza, ed in altri ( ch'è il più ordinario ) l'amor proprio , e la vanità , e defiderio della gloria, con cui procurano mostrarsi al Mondo valorofi, e prudenti che con loro foli può deliberare il Prencipe, e che falla quello che opera per sè folo, ò per altri, e con pretesto di zelo publicano i difetti del gouerno, e difereditano il Prencipe; arer, che ridondano poscia in danno dell'istesio Miniitro perdendo la gratia del Prencipe. Quegli che vorra perfittere , e mantenerfi , fugga fimili affetta144 IMPRESE POLITICHE

tioni odiofe al Prencipe, ed agli altri; ferua più che dia ad intendere: accomodifi alla conditione; ed alla natura del Prencipe; riducendolo alla ragione; e conuenienza con specie d'ossequio; ed humiltà; e con industria quieta; e senza rumore ne arroganza.\*
Il valore, e la virtù periscono come contumaci nella sua purità; facendo di quella riputatione; e ne riportano i premij; e le dignità quelli che fono d'ingegni disposti à variare; e di cossumi; che si piegano, ed aggiustano à quelli del Prencipe. Con queste arti disse il Tasso, che falì Alete à i maggiori posti del Regno.

Talj.

Ma l'inalzaro à i primi honor del Regno ; Parlar facondo , e lusinghiero è scorto ; Piegheudi costumi , e vario ingegno : Al singer pronto , all'ingamnar accorto .

Non deue però effere questo per ingannare come faceua Alete, ma per non perdersi inauuedutamente nelle corti, ò per meglio fare il feruitio del Prencipe, effendo alcuni di tal conditioni , che fà di meflieri tutto questo artificio di vestirsi il Ministro della loro natura, ed entrare dentro di effi medefimi, perche fi muouano, ed operino, essendo che non fi fanno lasciar reggere con gli altrui configli, nè risoluersi con i proprij. \* E così non deue configliarfi al Prencipe, quello che più converrebbe,ma quello che conforme al fiso profitto deue eleguire. Vani furono gli animoli ancorche decenti configli, che dauano a Vitellio, poiche non hauen-5 do valore per eseguirli, fi mostraua fordo à quelli. \* Sono i Ministri le vele con le quali nauiga il Prencipe, e se essendo grandi , ed il vascello del Prencipe picciolo vorranno andare stefe, e non l'ammaineranno accomodandos alla di lui capacità, daranno

con effo nel mare.

Reputante Tiberio publicum fibi odium', extremam ætatem, magifque fania quam vi.flare fes fuas: Tae.hb.6.ann. 2 Cur hoftem concinet? aduerfa in rempublicum cafura, cum proipere egiffet; formidolojum paci virum infiguem, x isque Principi ergraquem. Tae. ho.11. ean.

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 245

Vis consiliorum pomes Annium Bastum, legionis Legatum. Is Siluanum socordem bello, & dies rerum verbis terentem specie obsequis regebat, ad omniaque qua agenda forems, quieta cum indultria aderat. Tachib; 3, bitt. Neque alienis confilii regi, neque sua expedite. Tachib;

3. hift.
5 Surda ad fortia confilia Vitellio aures. Tacdib.z. hift.



# Ad eleggere di due perigli il minore:

#### IMPRESA XXXVII.

Er non vscire dalla procella fenza lasciare inquella istrutto il Prencipe di tutti i casi, doue può ridurlo la Fortuna auuerfa, rappresenta questa Impresa l'elettione del Minor danno, quando ineuitabili fono i maggiori . Così fuccede al Nocchiero, che perduta di già la speranza di saluarsi, opponendosi alla procella, ò destreggiando con quella, riconosce la spiaggia, e dà col vascello in terra, done se perde il legno salua la vita, e la mercantia. Lodata fu ne' Romani la prudenza, con cui afficurauano la propria conseruatione quando non poteuano opporfi alla Fortuna. \* Consile la fortezza I del Prencipe in refistere non folo, ma nel pesare i perigli, e rendersi à i minori, fe non si possono vincere i maggiori, perche si come è vificio della prudenz2

enz 251.

IMPRESE POLITICHE

denza il preuenire, così è della fortezza, e della costanza il tollerare quello, che no può suggire la pru-Mar. denza, nel che fu gran Maestro il Rè Don Alonso il Hip. Seito , moderato nelle prosperità , e forte nelle auuersità : sempre auueduto à i successi. Vana è la gloria del Prencipe, che con maggior temerità, che fortezza , elegge anzi morire nel maggior periglio , che saluarsi nel minore. Più si consiglia con la sua fama, che con la publica falute, fe già non è che gli manchi l'animo per disprezzare le communi opinio. ni del Popolo, il quale inconsiderato, e senza notitia de' casi, accusa le prudenti risoltioni y e quando fi troua nel periglio, non vorrebbe che si fostero eseguite le temerarie, e violente. Sembra alle volte animo quello ch'è codardia , posciache mancando fortezza per sperare nel periglio, ci pone in quello la turbatione del timore. Quando la fortezza è accompagnata da prudenza, da luogo alla confideratione ; e quando non v'è ficurezza bastante del minor periglio, fi lancia nel maggiore. Morire in mano del timore è viltà. Giammai è maggior il valore, che quando nasce dall'yltima necessità. Il non sperar rimedio, nè disperar di quello, suole effere de' disperati casi il rimedio. Taluolta si saluo la naue, perche non afficurandofi di dar'in terra , non effendo arenosa la spiaggia, si lanciò al mare, evinse la. forza de'fuoi flutti. Vn pericolo fuol effer rimedio ? dell'altro. In ciò fi fondanano quelli, che nella congiura contra Galba lo configlianano, che tosto. si opponesse alla sua furia . \* Disendeua Garzia Go. Mar, mez la fortezza di Xerez (di cui era Gouernatore hift. nel tempo del Rè Don Alonfo il Sauto ) ed abben-Hilp che vedelle morti, e feriti tutti i suoi soldati, non la volle rendere, nè accettare gli auttantaggiosi partiti. che gli offermano gli Affricani, atteso che tenendo. per sospetta la sua fede, volle più tosto gloriosa. mente morire frà le braccia della sua fedeltà a che in quelle dell' inimico ; e ciò che pare gli douef.

le costar la vita , gli acquistò le volontà degl'inimi- »:

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 247 ci, i quali meranigliati di tanto valore , e fortezza, gettando vn'vncino lo traffero viuo, e lo trattarono con grande humanità, curandogli le ferite riceunte: forza della virtù, amabile anco à gli stessi inimici. A più diede la vita il valore, che la paura. Vn non sò che di Deità lo accompagna, che ben lo trahe da i perigli. Trouandofi il Rè Don Ferdinando il Santo fotro Siniglia, passeggianasi Garzia Perez di Vai- His. gaz con vn alero caualiero per le ripe di Guadalqui-, nir , e d'improviso viddero vicini à sè sette Mori à cauallo. Configliana il compagno la ritirata; ma . Garzia Perez per non fuggire vigliaccamente abbafsò la visiera, arrestò la lancia, e passò oltre solo; conofcendolo i Mori, e stupefatti della sua risolutezza lo lasciarono passare senza ardire d'assalirlo. Saluollo il suo valore, perche se si fosse ritirato, l'haueriano feguito, e prefo gli inimici . Vn'animo molto libero, e franco richiedesi per l'esame de' perigli, primieramente nella fama, poscia nella qualità di quelli . Nella fama , perche cresce questa con la distanza: il Popolo con spauento gli ode, e seditiofamente gli fparge, ed aummenta, godendofi de' fuoi fteffi mali , per la nouità de' cafi , e per accufare il gouerno prefente ; e così conuiene, che il Prencipe mostrandosi costante, distrugga simili vane apprensioni, come corsero nel tempo di Tiberio,che s'erano ribellate le Prouincie di Spagna, Francia, e Germania; ma egli d'animo composto, non cangiò luogo, nè sembiante, come quello che conosceua la volubilità del Volgo. \* Se il Prencipe si lascierà 3 guidare dal timore, non fapra rifoluerfi, percheturbato darà tanto credito alla fama, come al configlio . Succedena così à Vitellio nella guerra ciuile; con Vespasiano . \* I pericoli imminenti sembrano 4 maggiori, vestendogli d'horrore la paura, e facendogli più apparenti la presenza; e per fuggire da quelli cadiamo in altri molto maggiori, quali benche pare siano lontani, gli trouiamo vicini. Mancando la costanza, c'inganniamo con interporre ( à nostro parere)

IMPRESE POLITICHE parere ) qualche spatio di tempo frà loro . Molti fuanirono incontrati , e molti fi armarono contra chi fuggiua, e fù in quello fatto pericolo, ciò che prima era stato immaginatione, come auuenne all' esercito di Siria nell'assedio di Samaria. \* Più fono morti dalla minaccia del periglio, che dal periglio stesso. Gli effetti d'yn vano timore furon veduti pochi anni sono in vna festa de'Tori di Madrid, quando l'aura leggiera, che periua la piazza, turbo i fentimenti, ed ignorata la cagione, fi temeuano tutte. Accreditoffi il timore con la fuga degli vni, e degli altri, e fenza trattenersi alla verificatione del cafo, trouarono molti la morte ne' mezzi, co' quali credeuano faluare la vita : e farebbe stato maggiore il danno, se la costanza del Rè Don Filippo il Quarto, in cui tutti pofero gli ecchi, immobile al moto populare, ed alla voce del periglio, non hauesse afficurato gli animi. Quando il Prencipe nelle auuerfità, e nelli pericoli non reprime il timore del Popolo, fi confondono i configli, tutti comandano, e niuno vb-

bidifee.
L'eccesso parimente nella singa de' perigli, è cagione della perdita degli Stati. Non sora stato spogliato de' suoi, e della voce Elettorale il Conte Palatino Federico, se dopò vinto, non gli hauesse pose l'ali il timore, per abbandonarlo assatto, potendo sar testa in Praga, ò in altro posto, e componersi con l'Imperatore, eleggendo il minor danno, ed il

minor periglio.

Ingannaci molte volte la paura così mascherata; ed incognita, che la teniamo per prudenza; e la co-fanza per temerità. Altre volte non sappiamo ri-foluerci; e giunse frà tanto il periglio. Non tutte le cose deuono temers, nè in ogni tempo deu essere molto considerata la consulta; perche stà la prudenza; e la temerità suole terminare grandi imprese il valore. Ritrouaussi il Grangariamo nel Caregliano; patina gran necessirà il

DEL SAAVEDRA PARTE II. 240 fuo efercito, che quali mutinato s'andaua disfacendo : configliananlo i fuoi Capitani , che fi ritiralle , e rispose: To sono risoluto d'acquistare anzi un ballo di terra per mia sepultura, che ritornare indietro, ancorche sia per viuere cent' anni. Heroica risposta;, degna del suo valore, e prudenza. Ben conobbe che viera qualche temerità nello sperare, ma ponderò il periglio col credito dell'armi , ch'era quello ; che foltentaua il suo partito nel Regno, pendente da quel fatto, ed elesse per più conveniente , ponerlo tutto al rischio d'vna battaglia, e sostentare la riputatione, che senza quella perderlo poscia à poco à poco. O quante volte per non applicare subito il ferro, lasciamo che s'incancherifcano le ferite . antire un allam in ka

Alcuni perigli da sè stessi si cadono, altri però crescono con la inauneraza y est consumano, e muoiono, i Regui con sebri lente. Alcuni non si conoscono, e sono questi i più irreparabili, perche giungono prima, che il rimedio. Altri si conoscono, ma si sprezzano i sogliono insieme questi parine la trascuraggine, e la considenza. Niun pericolo si deue sprezzare per picciolo, e debole che sia, perche il tempo, e gli accidenti lo sogliono far maggiore, nè consiste, il valore tanto in superare i pericolo, quanto in duertirii. Viuere à vista di quelli, è quasi, il medesuro che patrili. E più ficuro schinarii, che ben'yscire da quelli.

Non meno ingannar si suole la siducia nella clemenza altriu , quando singendo da vin periglio incontramo in altrio maggiore , ponendosi frà le mani dell'inimico. Consideriamo in quello il generoso del perdono, non la forza della vendetta, si dell'ambitione. Per nostro dolore, e pena missiriamo la sua compassione, e follemento crediamo, che simonetà al rimedio. Non potendo il Rè di Maiorica Don Giacomo il Terze, resistere al Rè Don Pietro il Quarto d'Aragona.

fuo Cognato, che con mendicati pretesti gli voleua togliere il Regno, si pose nelle sue mani, credendo acquistare con la sommissione, e con l'humiltà, ciò che non poteuz con l'armi; ma nel Rè puote più l'appetito di Regnare, che la virtù della clemenza, e gli leuò lo Stato, ed il titolo di Rè. Così c'ingannano i pericoli, e viene ad effere maggiore, quello che per minore eleggiamo. Niuna risolutione è sicura, se si sonda in presuppofli, che pendono dall'arbitrio altrui. In questo molte volte c'inganniamo, supponendo che l'attioni degli altri non faranno contra la Religione. la giustitia, la parentela, l'amistà, ò contra il fue stefso honore, e decenza, fenza considerare, che non sempre operano gli Huomini, come meglio loro starebbe, ò come douerebbero, ma conforme alle sue passioni , e modi d'intendere ; e così non fi deuono mifurare folo col braccio della ragione, ma parimente con quello della malitia, ed esperienza delle ordinarie ingiustitie, e tirannie del Mondo .

Sono i pericoli Maestri più esticaci che tenga il Prencipe. I passati insegnano à rimediare à i presenti, ed à preuenire i futuri. Gli altri auuertiscono , ma si scordano . I proprij lasciano nell'animo i fegni, e le cicatrici del danno, e di quello che offese all'immaginatione il timore : e così conuiene che non gli abolifca lo sprezzo. · principalmente quando fuora già d'vn periglio. crediamo, che non tornerà à passare per noi altri, oche se passerà ci lascierà vn'altra volta liberi, perche se ben vna circostanza, che non torni à succedere gli dissà; altre che di nuouo succedono, gli fanno irreparabili ..

2 Proinde ventura que indecora; vel fi cadere neceffe fit, accurrendum discrimini . Tac.lib.1 . hift .

I Validam , & laudatam antiquitatem quoties fortuna contra daret, faluti confuluiffe . Tac.lib.11.ann ..

Tanto impensius in securitatem compositus, neque loco, neque vultu mutato, fed yt folitum per iltos dies egit:

DEL SAAVEDRA. PARTE II. 251 altitudine animi, an compererat modica effe, & vulgatis

leuiora. Tac.lib.3, ann. Quia in metu confilia prudentium, & vulgi rumor iuxta

audiuntur . Tac.lib.3. hift.

5 Dominus sonitum audire secera in castris Syriæ, curruum, & equorum, & exercitus plurimi, & dixerunt ad inuicem. Ecce mercede conduct advertum nos Rex Istael Reges Hetzorum, & Ægyptiorum, & venerunt in tenebris super nos : Surrexerunt ergo, & fugerunt. 4 4/8.57.64.

6 Nemo mortalium iuxta viperani fecuros fomnos capit, que & fi non percutiat, certéfolicitat, tutius est perire non poste, quam iuxta periculum non periffe. Santi. Hieron.



#### DELL

# DEL SAAVEDRA.

PARTE TERZA.

Come dene trattare il Prencipe co' Sudditi, e Stranieri.



# Facciasiamare, e temere da tutti.

IMPRESA XXXVIII.



Ondò la Natura questa Republica delle cose, questo Imperio de' Misti, di cui tiene lo Scettro; e, per stabilirlo più sermo, e più sicuro, si lascio tanto amare da loro, che quantunque si a se contrariggi elementi, gli assissificatoro, conseruatione. Presto si conson-

vnendofi alla fua conferuatione. Presto si confonderebbe il sutto, se abborristero la Natura Prenci-

IMPRESE POLITICHE DEL SAAVEDRA.PAR.III. 253 peffa di quelli, che con reciprochi vincoli di beneuolenza, ed amore anuinti gli tiene . Questo è quello che softenta librata la terra , e sa girar sopra. quella i Cieli. Imparino i Prencipi da questa Monarchia delle cofe create, fondata nel primo effere di quelle, à mantenere le sue persone, e Stati conl'amore de' Sudditi, ch'è la più fedel custodia, chepossano portare appresso di sè.

Non fir excubia , non circumstantia tela-Quam tutatur amor . \*

Questa è la più inespugnabile fortezza de' suoi Stati. \* Eleggono perció le apiva Rè fenza aculeo, 2 perche non hà di bifogno d'armi chi deue essere amato da fuoi Vaffalli. Non vuole la Natura che offender poffa quegli che hà da gouernare quella Republica, perche non cada in odio di quella, e perisca : Il maggior potere , e più perfetto (disse il Re Don Alonfo in vna Legge delle partitioni)che l'Imperatore può hauere in fatti nel suo Dominio, è quando ama la sua gente, ed è amato da quella. Il corpo difende il capo perche lo ama per suo gouerno, e lib.4. conservatione: se non lo amasse non opporrebbe il His. braccio per riparare il colpo, che cade fopra di quel lo . Chi s'esporrebbe a pericoli , se non amasse il fue Prencipe? Chi gli difenderebbe la Corona Tetto il Regno di Castiglia si pose al canto dell'In- Mar. fante Don Henrico contro il Rè Don Pietro il eru- Hifp. dele, perche quello era amato , e questo abborrito . Il primo principio della foquerfione de' Regni, e delle mutationi delle Republiche, è l'odio. In quello de suoi Vasialli caddero i Re Don Ordonno, e Don Fucela il Secondo, ed abborrito il nome de Regi si ridusse Castiglia à forma di Republica ; ripartito il gouerno in due Giudici, vno per la pace, e Paltro per la guerra. Giammai Portogallo finudo l'acciaio, ne perde il rispetto a' fuoi Re, perche con inuifeerato amore gli amau ; e fe taluolta efclufe afcuno, ed ammeffe vn'altre ni perche amaua l'uno, cul abborriua l'altro per i fuoi mali trattamenti. Con-

IMPRESE POLITICHE Mar. Configliaua all'Infante Don Ferdinando il Rè Don Hip. Alonfo il Sauio fuo Padre , Che prima voleffe effere amato , che temuto da suoi sudditi , e che acquistaffe le volontà del braccio Ecclesiastico, e del Popolo, per opporsi alla Nobiltà ; configlio , che se lo haueste eseguito, non si farebbe veduto dispogliato della Corona. Tosto che Nerone lasciò d'essere amato fi congiurarono contro di lui , ed in faccia fua glielo dise Subrio Flauio \* La grandezza, ed il potere del Rè non stà in sè stesso, ma nella volontà de Sudditi. Se fono mal'affetti, chi s'opporrà à i fuoi nemici?Per fua confernatione fa di meltieri al Popolo il fueRe, nè la può iperare da chi si sa abborrire. Anticipatamente confiderarono questo gli Aragonesi , quando hauendo chiamato alla Corona D. Pietro Athares Mar. Signore di Borga, da cui discende la Illustrissima ed hift. Antichiffima Cafa di Gandia, si pentirono, e non lo Hisp. vollero per Rè, hauendo conosciuto, che anco prima d'effere eletto, gli trattaua con poco more, e con asprezza. Diuersamente fece il Rè Don Ferdinanhaft. do il Primo d'Aragona, che con benignità, ed amo-Hisp. re seppe cattinare le volontà di quel Regno, e quelle di Castiglia, nel tempo che la gouerno. Perirono molti Prencipi per effere temuti, niuno per effere amoto. Procuri il Prencipe effere amato da fuoi

Vassalli, e temuto da suoi Nemici, perche altrimenti; abbenche esca vincitore di questi, morirà per mano di quelli , come successe al Rè di Persia. Bardano. \* L'amore, e la riuerenza possono ritrowarf vniti ; l'amore, ed il timor feruile no. Quello.

che si teme si abborrisce ; e quello ch'è abborrito non è ficuro . Enn.

Quem metuunt oderunt ,.

Quem quisque odit , periffe expetit .. Quello che molti teme , è da molti temuto. Qual maggiore infelicità, che comandare à quelli, che per timore vbbidiscono, e dominare i corpi, e nom gli animi ? Questa differenza v'è trà il Prencipe giuno , ed il tiranno , che quello si vale dell'armi per-

man-

DEL SAAVEDRA. PARTE III. 250 mantenere in pace i Sudditi, e quelto per stare sicuro da loro. Se il valore, ed il potere del Prencipe abborrito è picciolo, stà molto esposto al periglio de' fuoi Vasfalli; e se è grande, molto più; perch'esfendo maggior il timore, sono maggiori gli aguati di quelli per afficurarsi, temendo che habbia à crescere in ello con la grandezza la ferocità, come si vide in Bardano Rè di Persia , il quale resero le glorie più feroce, e più insopportabile à i Sudditi . \* 5 Ma quando no per il periglio, per la gratitudine non deue il Prencipe farfi temere da quelli, che gli danno l'essere di Prencipe; e così su indegna voce d'Imperatore quella di Caligola : Oderint , dum Senemetuant. Come se fosse stata la sicurezza dell'Imperio nella paura; anzi niuno può durare, fe lo combatte il timore. E quantunque diffe Seneca : Odia qui nimium timet, regnare nescit; Regna custodit metus, è voce tiranna, e douiamo intendere di quel timor vano, che fogliono tenere i Prencipi nel comandare, etiamdio quello che conuiene per non offendere altri , il che è dannoso , e contra la sua auttorità, e potere. Non faprà Regnare, chi non farà costante, e forte in disprezzare l'estere abborrito da' cattiui per conseruare i buoni . Non si modera la sentenza di Caligola con quello che gli leuò. ed aggiunse l'Imperator Tiberio - Oderint, dum probent, poiche niuna attione si approua di chi è abborrito. Il tutto danna, e finistramente interpreta. l'odio . Essendo il Prencipe abborrito , anco le sue buone attioni sono tenute per cattine. Al Tiranno fembra necessario mantenere i Sudditi col timore. essendoche è violento il suo Imperio, nè può durare fenza mezzi violenti , mancando ne' fuoi Vasfalli que' due vincoli di Natura, e Vassallaggio, i quali come diffe il Rè Don Alonfo il Sauio ; Sono i mag-1222 giori debiti, che possa hauere l'huomo col suo Signoro .. H.13-Essendo che la Natura lo tiene sempre attaccato per P.20 amarlo, e non contrauenire à lui, ed il Vaffallaggio per lealmente seruirlo. E come senza questi lacci

non può sperare il Tiranno che trà lui ced il Sude dito possa essere vero amore, procura con la forza che operi il timore , quello che naturalmente done na operare l'affetto : e come la cofcienza surbeta 6 contra sè teme crudelitadi, \* le ciercita in aleri Però gli esempi funesti di tutti i Tiranni attestano che poco dura questo mezzo. E se ben vediamo per lungo spatio conservato col timore l'Imperio del Turco , de Molcourti , e de Tartari , non deuono porfi in paralello quelle barbare Nationi adi sì reco zi coftumi ; che già la fua Natura noire d'huomo T ma di fiera; vbbidienti più al castigo ; che alla edgione : o così non potrebbero fenza quello efsere gouernate, come non possono domara gli animali fenza la forza, ed'il timore. Però gli animi generofi non s'obligano all' vibidienza, ed alla fedeltà con la forza, ne con l'inganno, ma con la fincerità de e con la ragione . E perche (difse il Re Don Alonfo il Sauio ) le noftre Genti fono leali ; e di com ruore & però hanno d'huopo , che la lealen fi mantenga com la verità : e la fortezza della voluntà sol dritto ; e com In ginftitia . Per tree actors it about aborem

Suole trà il Prencipe , ed il Popolo efserui vne inclinatione, ò fimpatia naturale, che lo rende amas bile, fenza che vi fia di mestieri altra diligenza, perso che alle volte vn Prencipe 4 che merita effere abborrito , è amato , e così all'incontro . E quantunque per se medefime fi lafcino amare le gran virtà y e qualità dell'animo, e del corpo, non fempre operano quello effetto, se non sono accompagnate da vna gratiofa benignità , e da vn'attrattino tembiante che tofto per gli occhi, come per fineftre dell'animo, scopra la bontà interiore, e rapisca i cuori. Oltre di che : ouero accidenti, che non fi puotero preuenire; ouero alcuna finifica apprentione, frompongono la gratia trà il Prencipe , ed i Sudditi , fenzache pofsa tornar à ricouraria : Con tutto ciò opera molto l'artificio, el'industria in faper reggere à foddisfattione del Popolo , e della Nobiltà , fuggendo dalle ocDEL SAAVEDRA. PARTE III. 257 cafioni, che possono sdegnarlo, a facendo nascere

cahoni, che poisono idegnario, » facendo nafecrebuona opinione del fuo gouerno. È perche in quefto libro fi trouano sparsi tutti i mezzi, «o quali «acquista la beneuolenza de' fudditi, folumente dico, che per acquistaria sono esticaci la Religione, la

Giustitia, e la Liberalità.

Ma perche fenza qualche specie di timore, si conuertirebbe l'amore in disprezzo, e pericolerebbe. l'autorità Reale, \* è conueniente ne' fudditi quel 7 timore, che nasce dalla riuerenza, e dalla veneratione; non quello, che nafce dal fuo periglio per le tirannie, ò ingiustitie . Farsi temere il Prencipe, perche non soffre indignità, perche conserua la giustitia , e perche abborrisce i vitij, è così conueniente ... che fenza questo timore ne' Vassalli non potrebbe conferuarfi, perche naturalmente fi ama la libertà e la parte d'animale, ch'è nell'huomo, è inobediente alla ragione, e folo si corregge col timore. Per il che è conueniente , che domi il Prencipe i Sudditi , come si doma vu polledro (corpo di quelta Impresa). à cui la stessa mano, che lo accarezza, e pettina il erine della fronte, minaccia con la verga alzata. Nell'arca del tabernacolo stauano vniti la verga, e la manna, fignificando che deuono stare accompagnate nel Prencipe la feuerità, e la benignità : Consolanasi Danid con la verga, ed il bastone di Dio, perche se l'vno lo castigaua, lo sosteneua l'altro .. \* 8 Quando Iddio nel monte Sinai diede la Legge al Popolo, con tuoni, e lampi lo minacciò, e lo allettò con mufiche, ed armonie celesti . L'vno e l'altro si ricerca, acciò conservino i Sudditi il rispetto, e l'amore. E così studij il Prencipe in farsi amare, e temere insieme. Procuri che lo amino come consernatore di tutti; Che lo temano come anima della Legge, da cui pende la vita, e le facoltà di tutti . Che la amino perche premia; che lo temano perche punifce. Che lo amino perche non ode adulationi: che lo temano perche non foffre licenza. Che lo amino per la fua benignità; che lo temano per la fua autorità. Che

lo amino perche procura la pace; e che lo temanoperche stà disposto alla guerra. Di maniera che, amando i buoni il Prencipe, trouino che temerein lui; e temendolo i cattiui, trouino che amarein quello. E' così necessario per la conservatione della Scettra quesso timore, come nociuo, e periglioso quello che masce dalla superbia, dall'ingiussizia, e dalla tirannia del Prencipe, perche induce alla disperatione. \* Procura l'uno liberassi con la vouina

del Prencipe, rompendo Iddio la verga di quelli che 10 alpramente dominano. "Tenta l'altro preferuarfi d'alla fua indignatione, e dal captigo, agginfandofi 1.19. alla ragione. Così difse il Rè Don Alonfo. Altrodistino di deunono temerlo, come Vafsalli il fuo Signore, hattendo nutra di commettere tal errore, che hab-

hauendo paura di commettere tal errore, che habbiano à perdere l'amor suo, e cadere in pena, ch'è maniera di seruità . Nasce questo timore in vn medefimo parto con l'amore non potendo esserui amore fenza timore di perdere l'oggetto amato, attento. à conferuarfi nella sua gratia. Ma perche non è in mano del Prencipe l'effere amato, come vi stà l'esser temuto, è meglio fondar la sua sicurezza in questo. timore, che nel folo amore, il quale come figliuolo della volontà, è incoftante, e vario, e niun'arte di gratitudine, può bastare à vincere i voleri di tutti . Io terrò per gran Gouernatore quel Prencipe, che vino farà temuto, e morto amato, come fuccelse al Rè Don Ferdinando il Cattolico, perche quando non fia amato, bafta essere flimato, e temuto.

 Corpori custodiam tutissmam esse putatam in virtute amicorum, tum in beneuolentia Ciuium esse collocatam, Iser, ad Nic.

2 Saluum Principem in aperro elementia praftabit, vnum enti incrugnabile monumētum amor Ciulum Sende elem.li. i. 3 Nec quiquam tibi fidelior militum fuir, dum amazi meruitti, odifie copit, pofiquam parricida Martis, & vxoris, auriga, hittio, & intendiarius. Tracilio-15, am.

Claritudine paucos inter Senum Regum, fi perinde amosem inter populares, quam metum apud hoftes quæfiniffet. Tac.lib.11. ann.

s In-

DEL SAAVEDRAL PARTE III. 259 . Ingens gloria, atque eo ferocion, & fullicais intoleramion.

San, 17. 11.

7 Timote Princeps aciem auctoritatis fuz non patitur hebe-

sere. Cir.i. Cat. 8 Virga tua; le baculus tuus ipsa me consolara sunt. Pfal. 22.4

Ita agere in subiectis, vt magis vereantur seueritatem, quam

vt feuitiam eius deteftentur . Kollum .

to Contriuit Dominus haculum Impiorum, vitgam dominantium cadentem populos in indignatione. 1/2.14.5.



Estendo Altare esposto a' lor preghi.

## IMPRESA XXXIX.

Pel rouescio d'un'antica medaglia trouas scolpito un raggio sopra un'Altare, significando
che la seuerità ne' Prencipi deue lasciarti vincere
dalla preghierà. Molesso finbolo agli occhi, perche
si rappresenta così viuo il raggio del castigo, e ectanto immediato al perdono, che può il timore porre nella disperatione la speranza della benignità dell'altare; e quantunque conuenga tal volta che il
sembiante del Principe; 'à cui piega il ginocchio, il
delinquente, dimostri in un medesimo tempo il teraribile della Giustitia, ed il soaue della Clemenza;
però non sempre, conciò sia che sarebbe contra-

### 260 IMPRESE POLITICHE

quello che ammonifce lo Spirito Santo, che nel suo 1 volto si vedano la Vita; e la Clemenza. \* Poniamo perciò nella prefente I purpesso loppa l'altare in vece del raggio, il Tosone, che introdusse si pippo il Buolos no Duca di Borgogna, non per insegna (come molti susp. si mano) del fauoloso Vello di Colco, ma di quella pelle, ò Vello di Gedeone, raccolta in quello, per

fegno di vittoria, la rugiada del Cielo quando ari-2 da fi mostrana la terra. \* Significando in questo fimbolo la mansuetudine, e benignità, come la significa l'Agnello di quell'Hostia immaculata del Figlinolo di Dio , facrificata per la falute del Mondo. Vittima è il Prencipe offerta à i trauagli, e pericoli per il beneficio comune de' fuoi Vassalli. Pretioso vello, ricco per loro della rugiada, e beni del Cielo: in quello deuono in ogni tempo ritrouare la fatietà della fua fete,ed il rimedio delle fue necessità, fempre affabile, fempre fincero, e benigno con quelli, con che più opererà, che con la feuerità. Caderono Parmi a' Congiurati, vedendo il grato fembiante d'Alessandro. La ferenità d'Augusto addormentò la mano del Francese, che lo volle precipitare nell' Alpi. Fù così modelto, e così placido il Re Don Ordonao, che rubò i cuori de fuoi Vassalli . Il Rè Don Sancio il Terzo fil detto il Defiderato, nontanto per la breue sua vita, quanto per la sua benignità. Ammeffero gli Aragonefi alla Corona l'Infante Don Ferdinando, Cugino del Re Don Martino, innamorati del fuo blando, e grato trattamento. Niceno lascia d'amare la modestia, e la cortesia : E bastante per la medesima, pesante, ed odiosa la vbbidienza; non le aggiunga il Prencipe asprezza, perche fuole effere questa vna lima, con cui la naturale libertà rompe la catena della feruità. Se nell' auuerfa Fortuna si vagliono i Prencipi dell'aggradimento per rimediarla, perche nò nella prospera per mantenerla? Il volto benigno del Prencipe è vn. dolce Imperio sopra gli animi, ed vna dissimulatione del Dominio. I lacci d'Adamo, de' quali diffe il

DEL SAAVEDRA. PARTE III. 261. Profeta Ofea, che traheuano i cuori, \* sono il trat- 3

tamento cortese, e placido.

Non intendo qui per benignità, quella ch'è così comune, che caufa disprezzo, ma quella, ch'è mista di grauità, ed autorità, con sì dolce punto, che dà luogo all'amore del Vaffallo, accompagnata però da riuerenza, e rispetto perche se questo manca è molto amico l'amore di domesticarsi , e farsi eguale. Se non si conferna l'augusto della Maestà ; non vi sarà differenza tra'l Prencipe ; ed il Vassallo . \* E così è 4 conneniente, che l'ornamento della persona (come detto habbiamo) e la grauità piaceuole, rappresentino la Dignità Reale, essendo che non approuo che sia cotanto à tutti commune il Prencipe, che si dica di lui ciò che di Giulio Agricola, ch'era così piano ne' fuoi vestimenti e così familiare, che molti in lui cercauano la fua fama , e pochi la ritrouauano; \* 5 Perche quello ch'è comune non si ammira, e dall'ammiratione nasce il rispetto. Qualche graue seuerità è necessario, che ritroui il suddito nella. fronte del Prencipe, ed alcuna cosa d'estraordinario nella compositura, e mouimento Reale, che contrasegni la suprema potestà mista di tal sorte la seuerità con la gratia, che operino effetti d'amore, e riuerenza ne'Sudditi, non di timore . \* Arrifchiof- 6 si molte volte il ferro nella Francia alla Maestà Reale, fonerchiamente comunicabile. Nè l'affabilità diminuifca l'autorità, nè la feuerità l'amore, ch'è quello che in Agricola ammirò Cornelio Tacito; \* e 7 lodò nell' Imperatore Tito, il quale ancorche si mostrasse piaceuole a' suoi soldati, ed andasse frà loro, non perdeua il decoro di Generale. \* Com- 8 ponga il Prencipe di tal forte l'aspetto, che consernando l'autorità affettioni ; che fembri graue , non infipido: che animi, non disperi, asperso sempre d'vn ridente e grato decoro , con parole benigne , e grauemente amorofe . Non pare ad alcuni ellere Prencipi, se non oftentano certi deniamenti, ed afprezze nelle parolo, nel fembiante je moto

#### 161. IMPRESE POLITICHE

del'corpo, fuori dell'vso commune degli altri huomini; il come gli Statuarii ignoranti, i quali pensano che confista l'arte, e la persettione d'vn Colosso, nell'hauere le guancie gonsie, i e labbra eminenti; le ciglia cadute; riuolti, e torti gli occhi.

Celsa perestatis species non voco seroci , Claud. Non alto simulata gradu, non improba gestu.

Non arto jumiliera granus, non impresa gejru.

Così terribile fi dimostrò in vna audienza il Rè Af.

fuero alla Regina Esther, che cadde tramortita , \* e

fi di mestieri, perche ritornasse in sè, che ridotto da

To Dio à mansuetudine il suo spirito incomposto, \*le il facesse toccare lo scettro, \* affinche vedesse che

non era più che vn legno dorato, ed egli Huomo, e 137 non visione, come immaginato s'era. \* Se questo opera in vna Regina la troppo seuera e fregolata Maestà, che sarà in vn negotiante poucro, e necessitoso. Medico chiamano le diune Lettere il Prenci-

13 pe, \* e parimente Padre, \* e nè quello cura, nè 14 questo gouerna con disdegno.

Se alcuna volta con causa si turberà la fronte del Prencipe, e fi coprirà di nubi contra il Vastallo; riprendalo con tali parole, ch'entri prima efaltando le fue virtà, e poscia dannando quello in che manca, perche si accenda in generosa vergogna, scoprendofi più alla luce della virtù , l'ombra del vitio . Non fia così grane la riprentione, e così publica, che perduta la riputatione, non rimanga al Vasiallo speranza di riflaurarla, e fi offini più nella colpa. Siano così miste l'ira, e la benignità, il premio, ed il cafligo, come nel Tofone fono gli agnelli allaceiati con le felei, e tra quelli fiamme di fuoco, fignificando che il cuore del Prencipe deue essere vna pietra focaia, che tenga occulte e fenza offesa, le fauille della fua ira, ma di tal forte disposto, che se alle volte gli foffe fatta offesa, ò irriuerenza, si accenda in fiamme di vendetta ; ò di Giuftitia : fe ben non. così esecutine, che non tengano alla mano la rugiada del vello per estinguerle, ò moderarle. Disie Dio ad Ezechiele che formato gli haneua il volto di diaDEL SAAVEDRA PARTE III. 263

mante, e di felce, \* fignificando in quello la costanza della Giustitia, ed in questa il fuoco della Pietà.

Se non potrà vincere il Prencipe le sua natura assura di intrattabile, tenga così benigna Famiglia, che à lui supplisca accogliendo i negotianti, ed i pretendenti. Molte volte è amato, ed abborrito il Prencipe per i stoi ferui. Molto dissimalno (come dicemmo in altra parte) le asprezze del suo si gnore, se sono aucertiti in temperatle, ed in disparle con la sua piaceuolezza, e diferetione.

Celano alcune Nationi nelle audienze la Maestà Reale trà veli, e guarnimenti, senza che si manista il Popolo. Inhumano stile à i Rè, seuero, e crudele al Vasiallo, che quando no nelle mani, nella presenza del suo Signore troua la consolatione. Portà questa rimerenza sar più temuto, ma non più amato il Prencipe. Per gli occhi, e per l'orecchie entra l'amor al cuore. Quello che non si vede, e non s'ode non si ama. Se il Prencipe si nega agli occhi, ed alla lingua, si nega alla necossità, ed al rimedio. La lingua è vn'istromento facile perche deue eattiuare i voleri d'ogn'ivo. Non la faccia dura, ed intrattabile il Prencipe. Poiche si tronca, ed impedia ne Rè Don Giouanni il Primosperda le volora signi, tà de i Portughe si, quando pretendeua quella Coro. Hip

na per la morte del Rè Don Pietro.

Non bafta che spedisca il Prencipe con memoria
li, perche in quelli non s'esplicano bene i sentimenati, non andando accompagnati dal sospiro, e dalle,
attione lamenteuole. Giungono in quelli asciutte
le lazrime dell'affitto, e non commouono il Pren-

cipe .

Stanno aperte fempre le porte de' Tempij, fii ano così quelle de' Palazzi, poiche fono i Prencipi Viacrij di Dio, od altari (come detto habbiamo) a quali accorre il Popolo co' fuoi preghi, e neceffità. Non fia al pretendente foldato più facile rompere vna fquadra di picche, di quello che entrare all'audienta a per le punte della guardia Suizzera, ed Alemana,

Kice

Ricci atmati, co' quali ne s'intende la preghiera, ne operano i fegni della gratitudine. Lafciase giungere à me gli Huomini (diccua l'Imperator Rodolfo) che non Jono Imperatore per star rinchiuse in von acca.

16 La riciratezza rende feroce l'animo \* L'attentione al gouerno, e la communicatione addolcifcono i coftumi, e gli rendono amabili. Come gli Aftori s'domefticano, così i Prencipi con la vigilanza ne i Mar. negotij, e con la vista degli Huomini. Al Rè Don in Terzo si folleuò, e ribellò il diff. Renniro di Leone il Terzo si folleuò, e ribellò il diff.

Hiff. Regno per la sua asprezza, e dissicultà nell'audienze. Il Rè Don Ferdinando il Pio à niuno le negaua, ed ogn'vno teneua libertà d'entrare fin ne' fuoi più ritirati gabinetti à fignificare le sue necessità. Trè giorni della fettimana dauano publica audienza il Re Don Alonfo Duodecimo, e Don Henrico il Terzoje parimente i Rè Cattolici Don Ferdinando, e Donna Isabella. Pose la Natura porte agli occhi, ed alla lingua, e lasciò aperte le orecchie, perche à tutt'hore ascoltassero; e così non le chiuda il Prencipe: oda benignamente. Consoli col premio, e con la speranza, perche questa suole essere parte di foddisfattione, con che si trattiene il merito . Non vfi sempre formule ordinarie, e generali risposte, perche quelle che si danno à tutti à niuno foddisfanno, ed è notabile dispiacere, che porti la necessità favuta la rifpofta; e che prima che promintiata, fuoni nell'orecchie al Pretendente. Non sempre

fuoni nell'orecchie al Pretendente. Non fempre 7 afcolti il Preucipe; addjunandi tal volta, \* effendo che chi non chiede, non fembra reflare informato. Inquerifca,e fapra lo Stato delle cofe. Sia l'audienza ammaestramento, e non sola affisenza, come le diedero il Rè Don Ferdinando il Pio, il Rè Don Alonso d'Aragona, il Rè Don Ferdinando il Cattolico, e l'Imperatore Carlo Quinto, con che furono amati, se riueriti da suoi Sudditi, e stimati dagli stranieri. Come conniene che sia facile l'audienza, così parimente la speditione, perche miuno è fuore cuolede tarda pioleo, abbenche vi sano ne,

DEL SAAVEDRA. PARTE III. 265 gotij di tal natura, ch'è meglio che difinganni il tempo, che il Prencipe, ò i dioi Ministri. Conciòfiache quasi tutti i Pretendenti vogliono più tosto essere trattenuti con l'inganno, che spediti col disin-

ganno, il quale nelle Corti prudenti si prende, ma non si dà.

Non approuo che si lasci vedere il Prencipe molto spesio nelle strade, e ne' passeggi, perche la prima volta lo ammira il Popolo, la feconda l'offerua, la terza lo inuiluppa . \* Quello che non si vede più si 13 venera. \* Sprezzano gli occhi quello, che accredi- 19 tò l'opinione . Non è conueniente che giunga il Popolo à conoscere se la catena della sua seruitù è di ferro, ò d'altro, facendo giudicio del talento, e qualità del Prencipe. Più si riuerifce quello, ch'è più lontano. \* Sonoui delle Nationi, che tengono 20 per vitio la facilità del Prencipe in lasciarsi vedere; e la sua familiarità, e la sua affabilità. Altre si offendono dalla feuerità, e ritiratezza, e vogliono famigliari, ed affabili i fuoi Prencipi, come i Portugheli, ed i Franceli. Gli estremi nell'vno, e nell'altro fono fempre perigliofi, e gli faprà moderare chi nelle fue attioni, e trattamento si raccorderà, ch'è Prencipe, e ch'è Huomo.

In hilaritate vultus Regis vita, & elementia eius quast imber ferotinus. Pronoscias,

 2 Ponam hoc vellus lanz in area: fi ros in folo vellere fuerit, & in omni terra ficcitas, Sciam quod per manum meam ficut locutus es, liberabis Iírael. Ind. 6:37.
 3 In funiculis Adam traham cos in vinculis charitatis. Ofee

c. 11.4.

Comitas facile fastum omne atterit, & in familiari consuetudine zgre custodias illud opinionis augustum. Herad. lib. I.

5 Cultu modicus, fermone facilis, adeo ut plerique quibus magnos viros per ambitionem aftimare mos eft, vifo, afpectoque Agricola, quaereent famain, pauci interpretarentut. Tat. in vita Agr.

6 Er videri velle non afperum, fed eum grauitate honeftum, & talem vt eum non timeant obuij, fed magis reuereantur. Arfh.Pol.145. c.11.

7 Nec illi , quod rariffmum est , aut facilitas authoritatem , aut seueritas amorem diminuit . Tacitus in vita Agric.

### 266 IMPRESE POLITICHE

8 Atque ipfe, y t super fortunam crederetur, decorum se promptumque armis oftentabat, comitate, & alloquis officia prouocans, ac plerumque in opere, in agmine gregario militi mixtus, incorrupto Ducis honore. Tas. sib.5. hift.

9 Eratque terribilis aspestu, cumque eleuasset faciem, & ardentibus oculis furorem pectoris indicasset, Regim corruit. Eft. 15.11.

10 Convertitque Deus spiritum Regis in manssuetudinem.

11 Accede igitur & tange fceptrum . Ibidem .

12 Vidi te Domine quafi Angelum Dei, & conturbatum est cor meuni. Ibidem.

13 Non fum Medicus, nolite me constituere Principem.

Ifai. c. 3.7.
14 In iudicando esto pupillis misericors, vt pater . Eccl.

c. 4. 10.

15 Vt adamantem, & vt flicem dedi faciem tuam . Exech.

6. 3.9.

16 Etiam fera animalia, fi clausa teneas, virtutis obliniscuntur. Tacalib.4. hist.

17 Audi tacens fimul, & quarens . Eccl. c.22.12.

18 Continuus afpectus minus verendos, magnos homines ipía focietas facit. Lin. 19 Arcebantur afpectu, quo venerationis plus inestet. Taci

lib.4. hist.
20 Cui major è longinquo reuerentia . Tac. lib.1. ann.



### DEL SAAVEDRA PARTE III. 267



Pesi la Liberalità con le facoltà.

### IMPRESA XL.

Hiamano Monti i Prencipi le diuine Lettere, e gli altri Colli, e Valli. \* Comprende in sè u questa comparatione molte similitudini frà loro, esfendo che i Monti sono Prencipi della Terra, per effere immediati al Cielo, e superiori all'altre opere della Natura, e parimente per la liberalità, con cui le sue generose viscere soddisfano con fonti continue alla fete de' Campi, e delle Valli, vestendogli di foglie, e fiori, perche questa virtù è propria de' Prencipi. Con quella più che con l'altre è il Prencipe assomigliato à Dio, il quale sempre stà abbondantemente dando à tutti . \* Con quella è più , pronta l'vbbidienza, perche il dono in quello, che può comandare fa necessità ò forza l'obligatione. Il Vasfallaggio è grato à chi riceue. Essendo liberale fi fece amato da tutti il Rè Carlo di Nauarra, chiamato il Nobile. Puote il Rè Don Henrico il Secondo con la generofità cancellare il sangue versato del Rè Don Pietro suo fratello, e legittimare il suo diritto alla Corona. Che non può vna Maesta fran-

M

### 268 IMPRESE POLITICHE

3 ca? A che non obliga vno scettro d'oro? \* Anco la Tirannia si dissimula, e fossire in vn Prencipe che sà dare, principalmente quando acquista, l'applauso del Popolo, soccorrendo alle publiche necessità, e fauorendo le persone benemerite. Questa virtà, à mio parere, conservò nell'Impero Tiberio, perche

4 fempre la efercitò. \* Ma niuna cosa è più dannosa in chi comanda , che la liberalità, e la bontà (le, quali si trouano quasi sempre vnite) se non seruano 18 regola. Molto bene sià (parole sono del Rè Don.

1.15. regola. Matto bene fra (parofe tono dei Re Don.) 1.5. Alonfo il Sauto ) la liberalità in ogni Huomo pode-1.5. posti dei precialmente nel Rè, quando fi vale di quella in tempo, che contiene, è come deue. Il Rè di Na-Mar. narra Garzia Sanchez chiamato il Tremulo, perdè

narra Gazzia Sanciez emanato il Fremulo, pere delle l'elife.
Paffetto de fuoi Valfalli con la medefina liberalità, con cui pretendeua acquifargli, perche per foltentarla fi feruiua di grauezze, e tributi. La prodigalità è profiima ad effere rapina, ò tirannia, poiche è

forza, che se con ambitione si vuota l'Erario, con mali mezzi si riempisa. \* Colui che da più di quello che può (parole sono del Rè Don Alonso il Sauio) non è franco, ma dispendiario, e di più inaurà per forza à prendere dell'altrui, quando il suo non gli basserà, e se dall'ona parte acquiserà Ameci, con quello che gli darà, dall'altra hanno ad esfergis inimici, mici quelli a' quali lo piglierà. Per non cadere in

1.18. mici quelli a' quali lo pigitera. Per non cadere in il-5- quefo rappresentò al Rè Don Henrico il Quarto, par Diego de Arias suo Tesoriere Maggiore l'eccesso Mar. delle sue mercedi, e che conueniua riformare il nubisti. Mip. mero grande de Seruitori, ed i salari dati à quelli.

che non serviusavo a' suoi vesticij, ò erano di già inutili, e rispose: lo parimente se sossi drias sterrei più comto del denaro, che della liberalità: Vei parlate, come quello, che sete, ed io sarò come Rè, senza temere la pozertà, ne espormi alla necessità, imponenda mouni tributi. L'ossicio del Rè, è dave, e misarare il suo dominio, non col particolare, ma col beneficio comune, ch'è il vero s'rutto delle ricchezze. Ad alcuni diamo perche sono buoni, e ad alti perche non siano

DEL SAAVEDRA. PARTE III. 260 cattini. Degne parole di Rè, se dato hauesse con queste considerationi; ma furono le sue mercedi ecceffine, e senza attentione à i meriti ; di che fece il Rè Don Ferdinando suo Cognato fede in vna Leg- 1.17. ge della nuova Raccolta, dicendo che le fue merce- lib.5. di s'erano fatte per esquisite, e per non douute ma- Receniere. Conciò sia che ad alcune persone le secefenza fua volontà, e grado, folo per vscire dalle neceffità, procurate da quelli, che tali mercedi riceuerono; ed altre le fece per piccioli seruitij, che non erano degni di tanta rimuneratione; ed alcuni anco di questi teneuano vsficij, e cariche, con le cui rendite, e salarij si doueuano tener per ben contenti , e fodisfatti ; & ad altri diede le dette mercedi , per intercessione d'alcune persone, volendo pagare con le rendite Reali, i seruitij, che alcuni di quelli riceuuti haueuano da que' tali. Dalle cui parole si può inferire la consideratione con cui deue il Prencipe distribuire le mercedi, senza dare occasione, che lo tengano per Signore più per riceuere da lui, che per vbbidirgli. Vn Vaffallo prodigo fi diffrugge da sè stesso: vn Prencipe sè ed i suoi Stati. Non. bafteriano gli Erarij; fe il Prencipe fosse largamente liberale, e non confideraffe, che quelli sono depositi delle publiche necessità . Non abusa il Monte della neue della sua sommità, prodotta da' vapori, che contribuirono i campi, e le Valli; anzi la conferua per l'estate, ed à poco à poco la và compartendo (liquefatta in ruscelli ) trà i medesimi che la contribuirono. Nè versa in vna volta il capitale delle sue fonti, perche mancherebbe alla sua obligatione, e lo sprezzerebbero poi come inutile, perche la liberalità si consuma con la liberalità. Non le confonde tosto co i Riui lasciando aride le Valli ed i Campi, come suole essere conditione de'Prencipi, che danno à i Poderosi quello, che si deue a' Poueri, lasciando secche e sitibonde d'acqua le arene per darla a' Laghi abbondanti, quali non ne hanno di bisogno. E' gran delitto acquillare la gratia

IMPRESE POLITICHE de' Potenti à spesa de' Poueri, ò che fospiri lo Stato, per quello, che vanamente si dispensa, esiendo fua rouina il fasto, e la pompa di pochi. Sdegnato mira il Popolo disperse senza profitto le forze del potere, con le quali doueua effere difesa, e rinterita la Dignità del Prencipe. Le mercedi del Prodigo non fi stimano perche sono comuni, e nascono dal vitio della prodigalità, e non dalla virtù della liberalità ; e dando tutto à pochi, lascia disgustati molti, e ciò che si dà à quelli, manca à tutti. Quegli che dà senza attentione arricchisce, ma non premia. Per dare à quelli, che meritano, è d'huopo essere ritirato con gli altri. E così deue attendere il Prencipe alla distributione giusta de' premij con gran pru-6 denza, \* perche se sono ben distribuiti, ancorche tocchino à pochi, lasciano animati molti. Comandarono le Sacre Lettere, che le offerte fossero con-7 Sale : \* ch'è il medesimo che con prudenza, preferuate dalla prodigalità, e dall'auaritia. Ma perch'è di mestieri che il Prencipe sia liberale con tutti, imiti l'Aurora, la quale circondando la terra sempre le và donando, rugiade però, e fiori, foddisfacendola altresi col rifo. Dia con tal moderatione à tutti, che senza restare impotente, per più date, lasci contenti, gli vni col dono, e gli altri con le parole, con 8 la speranza, e con l'aggradimento, \* perche sogliono dar più gli occhi, che le mani. Sola questa virtù della liberalità sarà conveniente alle volte, che più stia nell'opinione degli altri che nel Prencipe, affettando alcune dimostrationi con tal'arte, che sia stimato per liberale. E così scusi le negaciue, posciache è gran dispiacere vdirle dal Prencipe. Quello che non potrà dar hoggi, potrà dimani , e fe no è meglio che difinganni il tempo (come detto habbiamo.) Quegli che nega, ò non conosce il merito, ò manifeita la mancanza del suo potere, ò del fuo animo, e niuna di queste dichiarationi conuengono al Prencipe, contro chi chiedendo confessa la di lui Grandezza.

DEE SAAVEDRA PARTE III.

Sia il Prencipe liberale in premiare la virtù, ma con le cariche, ed vfficij, e con altre rendite già deflinate per dote della liberalità, non col Matrimonio Reale nè co i tesori conseruati per maggiori impieghi, Diede il Rè Don Ferdinando il Cattolico Mar. molte mercedi, ma niuna in pregiuditio della Coro- Hifp. na. Sospesi tenne (quando entrò à Regnare) gli officii, per attrahere con quelli gli animi, e premiare quelli che segnissero il suo partito. Con gran prudenza politica seppe mischiare la liberalità con la. parsimonia. Del che non solamente lasciò il suo 1.3. esempio, ma parimente vna Legge nella nuoua Raccolta dicendo così : Non conuiene à i Rè vsare tanta Recc. franchezza,e liberalità, che sia conuertita in vitio di distruttione ; perche la franchezza deue essere resata con ordinata intentione, non diminuendo la Corona Reale, ne la Regia Dignità . Conservare per impiegar bene non è auaritia, ma preuenuta liberalità. Dare inconsideratamente, ò è vanità, ò pazzia. Con questa parsimonia innalzò la Monarchia; e per la. fua profusa larghezza perdè la Corona il Rè Don. Alonfo il Sauio, effendo flato vno de' principali carichi, che gli fece il Regno, l'hauer dato all'Imperatrice Marta trenta mila marche d'argento per riscattare suo marito Baldouino, il quale era tenuto prigionero dal Soldano d'Egitto, configliandosi più con la vanità, che con la prudenza. Conobbe il Rè Don Henrico il Secondo il danno d'hauere afficuolito il potere della fua Corona con le mercedi, che haueua distribuito, e le riuocò nel fuo testamento. Le occasioni, ed i tempi deuono gouernare la libe ralità de' Prencipi. Conuiene alle volte che sia temperata, quando le spese della guerra, ò le publiche necessità sono grandi, ed alle volte è di mestieri redimere con quello i perigli, ò facilitare i fini, nel che suole molto risparmiare quegli che più prodigamente dispensa il denaro, perche chi dà ò spende à poco à poco non consegue il suo intento, e consuma le sue sacoltà. Vna guerra si ſchi-M 4

IMPRESE POLITICHE

fehiua: ed vna Vittoria, ò vna Pace fi compra con

9 la Generosità . \*

La prodigalità del Prencipe si corregge, tenendo nel maneggio degli haueri Ministri Economici, come l'Auaritia tenendogli liberali. Tal volta deue al Prencipe mostrare la somma che dà, poiche decretare affignationi di denaro fi fà fenza confideratione : e se douesse numerare quello che offerisce , lo modererebbe, e non è fempre liberalità decretarle, perche si suole stancare l'auaritia con l'importunità . à con la battaglia, che seco stella patisce, e disperata si pone à fermarle.

E'naturale conditione de' Prencipi il dare più à quello che più possede, non sò se sia timore ò stima del potere. Ben lo haueua conosciuto quel gran-Cortigiano Giofeffo, allora che chiamando i fuoi Genitori, e Fratelli in Egitto, offerendogli in nome

10 di Faraone i beni di quel Regno, \*gl' incaricò, che portassero seco tutte le loro suppellettili, e ricchez-

11 ze, \* conoscendo che se gli vedesse ricchi il Rè, sarebbe verso loro più liberale : e così quello che chiede mercedi al Prencipe non gli ha da rappresentare pouertà e miserie. Niun mezzo è migliore per

12 hauere, che hauere. \*

Montes Ifrael, audite verbum Domini Dei. Hac dicit Dominus Deus montibus, & collibus, rupibus, & vallibus. Ezech-6.3.

2 Poffulet à Deo, qui dat omnibus affluenter. Iac-1. C. a Multi colunt personam Potentis, & amici funt bona tri-

buentis . Prou. 19:6. 4 Quam virtutem diu retinuit cum ceteras exueret. Tac.l. 1.an.

Ac yelut pertingere grarium, quod fi ambitione exhauferimus, per scelera supplendum erit. Tac.lib.2. ann. 6 Honor Regis iudicium diligit. Pfal.98.4.

7 In omni oblatione tua offeres Sal. Leu. 2.14. 8 In omni dato hilarem fac vultum tuum. Eccl. 36.11.

o Victoriam, & honorem acquiret, qui dat munera, animam autem aufert accipientium . Pron.22.9. 10 Ego dabo vobis omnia bona Ægypti, ut comedatis me-

dullam terrz . Gen.45.18. 11 Ne dimittatis quicquam de supellectili vestra : Quia om-

nes opes Ægypti veftræ erunt . Ibid.20.

12 Omni habenti dabitur, & abundabit . Luc.19.26.



Fugga gli estremi. IMPRESAXLI.

Elebrato fu dall'antichità il motto di questa Impresa . L'attribuiscono alcuni à Pitagora , altri à Biante, à Talete, & ad Homero, ma con maggior ragione si riferisce trà gli Oracoli Delfici, perche non fembra voce humana ma dinina, degna d'effere scolpita nelle corone, fcettri, ed anelli de' Prencipi A quella si riduce tutta la scienza del Regnare, che fugge dalle estremità, e confifte nel mezzo delle cose, doue tengono la sua. sfera le virtù. Chiederono à Socrate, qual virtà fosse più congrua ad vn giouane, e rispose : Ne quid nimis, con che le comprese tutte. A questo motto pare che s'aggiusti il corpo di questa Impresa, abbattute le messi col peso delle gran pioggie cadute fuori di tempo, quando erano bastanti benigne rugiade , Vi fono degli Honori , i quali per grandi non fi aggiustano al Sogetto, e più lo astrontano, lib.1. che lo Illustrano. Vi fono beneficii così fuori di modo, che fireputano per ingiuria. Che importa che pioua mercedi il Prencipe, fe pare che tempesti, M S

disconcio il volto, e le parole, quando le compartifce : fe giungono fuori di tempo, e non fi possono pronecchiare perdeß il beneficio, e l'aggradimento, e s'abborrisce la mano, che lo fece . Perciò disse il Rè Don Alonfo il Sauio, che doueua effere tale il guiderdone, e dato à tempo, che si possa profittare di quello, quegli à cui lo darà.

Come si pecca nell' intemperanza de' premij, e mercedi, peccasi parimente nell' eccesso de' Castighi . Vua esatta puntualità , e rigore più è da Ministro di Giustitia, che da Prencipe. In quello non v'è arbitrio, tiene questo le chiaui delle Leggi. Non è Giustitia quella che eccede, nè clemenza quella che non si modera, e così le altre virtù .

Questa moderatione stessa deue osseruare il Prencipe nell'arti della pace, e della guerra, reggendo in tal modo il carro del gouerno, che come ne' giuochi antichi non tocchino le fue mote nelle mete, doue fi romperebbero tofto. Confisteua la destrezza nel misurare la distanza in maniera, che paffaffero vicine, e non dif-

giunte.

Quello in che più questa cura del Prencipe si richiede, è nella moderatione degli affetti, gouernandogli con tal prudenza, che nulla defideri, fperi , ami , ò abborrisca con smisurato ardore , ò violenza, portato dalla volonta, e non dalla ragione. I desiderij de' particolari facilmente si posiono adempire, quelli de'Prencipi no ; essendo che quelli fono proportionati al fuo stato, e questi ordinariamente maggiori, che le forze della grandezza: volendo ginngere à gli estremi. Quasi tutti i Prencipi, che ò periscono, ò danno in graui inconuenienti, procedono dall'eccesso nell'ambitione, essendo infinito il desio d'acquistare negli Huomini, e limitata la poffibiltà ; e rare volte fi mifura questa con quello, ò frà tutti due s'interpone la Giuflitia. Di qui nasce il cercare pretesti, e apparenti titoli.

DEL SANVERRA. PARTE III. 275 titoli per difpogliare il vicino, ed anco il maggior amico, anhelando fempre per ampliare gli stati, fenza mifurare i fuoi corpi con le fue forze, ed il fuo gouerno con Phumana capacità, la quale non può mantenere tutto ciò, che fi potrebbe acquiilare. La grandezza degli Imperi) pefa fopra efii medefimi, e fempre fià gareggiando per cadere, strauagliata dal fuo medefimo pefo. Procuri dunque il Prencipe mantenere lo Stato, che gli diede o la fucceffione, o la elettione, e fea alcuna cofa giufla

per augumentarlo, fe gli presenterà, godala con le

cautioni che infegna il caso alla prudenza. Non è meno pericolofa l'ambitione nell'eccesso de' fuoi timori , che de' fuoi appetiti, principalmente nell'acquistato con violenza. Niun mezzo offerisce il timore, il quale non s'applichi per la sua conservatione. Niuno dalla linea dello spogliato, ò di quello che hà nello. Stato pretensione, è così remoto, che non si tema. La tirannia ordinaria. propone l'estirpatione di tutti. Così lo praticò Mutiano facendo vecidere il figliuolo di Vitellio, \* e 2 lo configlia la scuola del ..... i cui discepoli obbliatifi l'esempio di Dauid, che cercò quelli del sangue di Saulle, per vsare verso di quello la sua mifericordia, \* si vagliono di quelli d'alcuni Ti- 3 zanni, come se non si fostero perduti tutti con quelle male arti. Se alcuno si conservo, su (come diremo) cangiandole in buone. La maggior parte de Rezni, fi aummentarono con l'vsurpatione, e fi mantennero poscia con la Giustitia, e si legittumarono con il tempo. Vn'estrema violenza è vn'estremo pericolo. Occupò Ciro la Lidia, e spogliò il Rè Gefo. Se hauesse hauuto per Consigliero qualche Politico di questi tempi, gli hauerebbe proposto per conveniente, leuargli altresi la vita, per più afficu+ rarsi. Ma Ciro gli restitui vna Città, e parte del fuo patrimonio, con cui fostentaffe la Dignità Reale : ed è certa cosa che hauerebbe pronocato l'odio, ell'armi di tutta la Grecia, fe fi fosse mostrato cru-

M 6

dele ..

IMPRESE POLITICHE

4 dele. \* Tiene contro sè Dio, e gli Huomini la Tirannia: e non mancano in questi casi mezzi soaui , co' quali diuertire l'animo , confondere il fanque , abbreuiare la fuccessione, diminuire, ò traspiantare la grandezza, e ritirare dagli occhi del Popolo chi può aspirare allo Stato, ed essere acclamato Signore, il che se si fosse auuertito in Portogallo, non haueressimo veduti ribellati que'Vasfalli.

Quando è così euidente il pericolo che oblighi alla difefa, e naturale conferuatione, fe gli deuono recidere le radici, perche non possa rinascere, vegliando sempre sopra di quello, perche non succeda ciò che à i Prencipi di Filistea, i quali tagliati à capelli à Sanfone, d'onde gli proueniuano le forze, a rideuano di lui , fenza preuenire , che nascere gli doueuano di nuouo, come fuccesse, \* ed abbracciaso alle colonne del Tempio lo precipitò fopra di

6 quelli , \* con che vccise molti più nemici morendo,

7 che prima viuo. \*

Persuade ancora l'ambitione disordinata l'opprimere la libertà del Popolo, abbaffare la Nobiltà, disfare i Potenti, e ridurre il tutto all'autorità Reale, giudicando che allora farà più ficura, quando farà affoluta, e farà più ridotto il Popolo alla feruitù. Inganno con cui s'impadronisce l'adulatione della volontà de' Prencipi, e gli pone in gran pericoli. La modestia è quella che conserua gl'Imperij, tenendo il Prencipe così corretta la fua ambitione, che mantenga dentro a' limiti della ragione il potere della fua Dignità, il grado della Nobiltà, e la libertà del Popolo, perche non è durabile la Monarchia, la quale non è mista, e consta dell'Aristo-8 cratia, e Democratia. \* Il potere affoluto è tirannia. Chi lo procura, tenta la fua rouina. Non. deue reggere il Prencipe, come Signore, ma come Padre, come Amministratore, e Tutore de' suoi 9 Stati. \*

Crea questi disordini d'ambitione il lungo vso della

DEL SAAVEDRA PARTE III. 279 della dominatione, che vuole tutto per sè, nel che è di mestieri, che vincano i Prencipi sè medefimi , e si rendano alla ragione , ancorche sia. ben difficile impresa, perche molti puotero vincere altri, pochi sè medesimi. Quella è vittoria della forza, questa della ragione. Non consiste il valore nel vincere le battaglie, ma in vincere le paffioni . Rende modesti i Sudditi l'vbbidienza . e .. la necessità : insuperbisce i Prencipi la superiorità . ed il potere. Più Regni precipitò la superbia che la spada. Più Prencipi si perderono per sè stessi . che per altri. Consiste il rimedio nel proprio conoscimento, entrando il Prencipe dentro di sè medesimo, e considerando, che se ben lo sà differente lo Scettro da i Sudditi, gl' eccedono moltà nelle qualità dell'animo, più nobili, che la fua grandezza. Che se potesse valere la ragione, dourebbe comandare il più perfetto. Che la mano con cui gouerna il Mondo è di terra, soggetta alla lepra, ed alle miserie humane; come à Moise lo diede Iddio ad intendere, \* perche conoscendo la 10 fua miferia compatifce gli altri . \* Che la Coro- 11 na è il possesso meno sicuro, poiche trà la maggiore altezza, ed il più profondo precipitio non s'interpone alcuno spatio. \* Che pende dall'altrui vo- 12 lontà, essendo che se non gli volessero vbbidire, resterebbe come gli altri. Quanto maggiore sarà il Prencipe, più deue pregiarsi di questa modestia, conciosache Dio non la disdegna. \* La modestia 13 che dentro di sè coprir procura la grandezza, resta sopra di quella, come vn ricco smalto sopra l'oro, dandole maggior prezzo, e stima. Niun' artificio fu più astuto in Tiberio, che mostrarsi modesto per farsi più stimare. Riprese seueramente coloro che chiamauano diuine le fue occupationi a e gli dauano titolo di Signore . \* Quando andaua 14 à i Tribunali non leuaua il fuo luogo al Prefidente, anzi si sedeua ad vn lato di lui. \* Quegli, 15 che trà gli huomini giunse al supremo grado, solo

humi-

humiliandofi può crefcere. Imparino tutti i Prencipi ad effere modesti dall' Imperatore Don. Ferdinando il Secondo, così familiare con tutti, che fi lasciaua prima amare, che venerare. Nella. benignità, e modestia si vedeuano, e la Maestà si confideraua. Non era Aquila Imperiale, che con due seueri roftri; nudi gli artigli, minacciaua in tutte le parti, ma amorofo Pelicano sempre col becco nelle viscere, per darle à tutti come à proprissiglinoli. Non gli costaua studio il raccorsi nella sua grandezza, ed vguagliarli à gli altri. Non era Signore, ma padre del Mondo ; e se ben l'eccesso nella fouerchia modestia suole cagionare disprezzo, ed anco la rouina de' Principi, caufaua in lui maggior riuerenza, ed obligaua tutte le Nationi al suo seruitio, e difefa; forza della vera bonta, e d'vn cuore magnanimo, che trionfa di sè stesso alla fortuna superiore. Di tutte queste qualità lasciò va vino ritratto nel presente Imperatore suo Figliuolo, con che ruba i cuori degli Amici, e degli Inimici . Niuna virtù è più conueniente nel Prencipe, che la modestia, perche tutte sariano. stolte in lui, se quella non gli componesse il sembiante , e le attioni , fenza acconsentirle , ch'escano di se .

E molto conueniente nel gouerno non toccare a negli eftremi, non ellendo meno pericolofa la remificione, che la fomma integrità, e puntualità. Poffono le Comunità Monalitche fofferire la firettezza, ma non le popolari. Pochi terrà in duro freno l'efatto rigore, non molti. La felicità ciulle confifte nella virtà i, e quelta nel mezzo, così parimente la vita cinile, ed il maneggio degli Stati, effendo tale il gouerno che lo poffano portare i Popoli, fenza che fi perdano per la finoderata licenza, ò s'offinino per il fouerchio rigore. Non hà da effere l'integrità del gouerno, come dourebbe, ma come può se effere. Nano quello di Dio s'accommoda alla debolezza humana!

DEL SAAVEDRA. PARTE III. 279

Frà gli estremi ancora deuono costituirsi le parti del corpo della Republica, procurando che nelle qualità de'Cittadini non vi sia gran differenza, perche dall'eccesso, e disuguaglianza nelle Ricchezze, ò nella Nobiltà ne fora molta, nasce negli vni la superbia, negli altri l'inuidia, e da quelle le inimicitie, e le feditioni, \* non potendoui effere amistà, 17 ò concordia ciuile, trà quelli che fono molto diffimili in conditione, e stato, perche abborriscono tutti l'egualità, e vogliono più tosto è comandare essendo vincitori, ouero vbbidire essendo vinti. \* 18 Alcuni per altieri perdono il rispetto alle Leggi, e sprezzano l'ybbidienza; gli altri per abbattuti non fanno fostentarla, nè tengono timore all'infamia, nè alla pena, e viene ad effere communità di Signori, e Schiaui, ma fenza riuerenza frà sè, perche non si misurano con la sua conditione. Quelli di minor qualità pretendono essere come i maggiori . Quelli che in alcuna fono eguali, ò eccedono, s'immaginano d'essere parimente eguali, ò eccedere anco nell'altre. Quelli che in tutte superano contenersi non fanno, e con sprezzo degli altri, vorrebbero gouernare tutto, senza accomodarsi all' vbbidienza di chi comanda, nè alla costitutione, e stili della Republica, d'onde nasce la sua rouina, e conuerfione in altre forme, \* perche 19 tutti anhelano, e viuono inquieti in essa; e se ben'è impossibile che lasci d'esserui questo contrasto nelle Republiche per la differenza nella qualità delle parti, delle quali constano, tutte col medesimo si sostentano s'è regolato, ò si perdono s'è smoderato, come succede à i corpi co' quattro humori, che quantunque sia nobile il sangue, e più poderosa la colera, che gli altri, si mantengono frà sè, mentre non è grande la disuguaglianza d'alcuno di loro. Perilche folo quella Republica durerà molto, che consterà di parti medie, e non molto frà sè difuguali . L'eccesso delle ricchezze in alcuni Cittadini causò la rouina della Republica di Fio-

IMPRESE POLITICHE renza, ed è cagione delle inquietudini di Genoua. Per esfere in Venetia meglio ripartite, fi fostenta per tanti fecoli ; e fe c'è pericolo , ò inconueniente nel fuo gouerno, è per la molta pouertà d'alcuni del Magistrato. Se con questo disordine, ed eccello delle sue parti alcuna Republica si conserua, è a forza della prudenza, ed industria di chi gouerna, trattenendola col timore alla Legge, con non ingiuriare, ne lasciare i suoi prinilegi, e comodità à i Minories con dinertire nell'amminifratione; e carichi i Maggiori, con non opprimere, anzi cibare con spetanze quelli di gran. fpirito; questo però durerà mentre vi faranno prudenti Gouernatori e le Republiche non poffono viuere con rimedi; temporanei, che pendono dal cafo, onde conviene che nella medefima prima istitutione di quelle sia preuenuto il modo, con cui fi correggano questi eccessi, prima che fuccedano of the dian do

Magni animi est magna contempere, prudentis est mediocria malle quam nimiat: ista enim vitila funt, illa quando diperstiunt, nocent. Sie sigetem nimia sternit vbertas, sie rami onere franguntur, sie ad maturitarem non peruenti nimia fecunditas. Sem.ep. 39.

Manfuram discordiam obtendens ne semina belli restrinxiffet . Tac. lib. 4. his.

3 Numquid super est aliquis de domo Saul, ut faciam cum eo misericordiam Dei? 2-Reg. 9-3-4 Hac elementia non minus victori, quam Victo vtilis suit

(& inferius) Tantus Cræfi amor apud omnes Vrbes erat vt paffurus Cyrus grane bellum Gracia fuifict, fl quid crudelius in Cræfum confuluiffet. Infirm.hiti.lib.r. f Iamque capilli eius renafci coperant. Indic.16.42.

Concuffique forciter columnis cecidit Domus super omnes
 Principes. Ibidem.

y Multoque plures interfeeit moriens , quam ante viuus occiderat . Ibidem .

3 Ouz ex pluribus conftat Respublica melior eft . Arif.

Huic viz funt omnia reducenda; vei is qui fub Imperio funt, non Tyrannum, fed Patrem familias; aut Regem agere videatus, & rem non quafi Dominus fed quadi procurancy & prafectus administrare, ae moderate vinere, nec quod nimium eft fectari, Arift. Pol. 110; c. 11.

10 Mitte manum wannin finum tuum, quam cum missee in

## DEL SAAVEDRA PARTE III. 281 finum protulit leprofam instarignis. Exed-4-6.

11 Qui condolere puffit ijs qui ignorant, & errant : quoniam, & ipfe circumdatus eft infirmitate . Ad Hebr.y. 2.

2) Quod Regnum eft, cui parata non se ruina, & proculeacatie, & Dominus, & Carnifex, nec ista interuallis diuifa, sed hora momentum interest inter solitim, & aliena senua. Senesa.

13 Modeftiz fama, quz neque fuminis mortalium spernenda eft, & à Dije zftimatur · Tac.l.15.ann:

4 Acerbeque increpuit eos, qui diuinas occupationes, ipsumque Dominum dixerant. Tacdiba. ann.

15 Affidebat in cornu Tribunalis . T qc. lib. t. and.

ió Non enim folum Reipu: lica, que optima fit, confiderari debet, sel etiam que constitui posse, prese en que facilior, & cunctis cuitatibus communior haceatur.

17 Præterea feditiones non modo propter fortunarum, fed etiam propter bonorum iræ qualitatem existunt. Arift.

lib. 2.55.

18 Sed iam hæc confuerudo in Ciuitatibus inualuit, vthomhries aquatitatem odio habeant, ac matint, aut Imperio potiri, aut fivicii fuetint Imperio (ubeffe. Arifi. lib.4, pol.c. 15.

19 Nam qui virtute praftant, iniquo animo fibi indigniores equati parerentur, quamobrem fape conspirare, de seditiones commouere notantur. Arist. hib. 2. pel. 6.5.





# Mescolandogli con eccellenza.

IMPRESA XLII.

A Lla benignità del Pontefice Vrbano. Ottauo, deuo il corpo di questa Impresa, effendosi de-

gnato fua Beatitudine mostrarmi in vna pietra pretiofa, scolpite sin dal tempo de' Romani due api, che tirauano vn'aratro, ritrouata in questa età, presagio della esaltatione della sua nobile, ed antica Famiglia, vnite al giogo trionfante della Chiefa l'infegne delle sue armi; e facendone io la consideratione, rappresentommis quel prodigi o del Rè Chro- Vuamba, allora che vngendolo l'Arciuescouo di Goffo, Toledo, fi vidde vfcirgli dal capo vn'ape, che volò Reg. verso il Cielo, annuncio della dolcezza del suo gouerno, d'onde inferij, che vollero gli Antichi mostrare con questo simbolo, quanto conueniua fapere mischiare l'vtile col dolce; l'arte del mellificare con quella dell'agricoltura; e che gli farebbe proprio per motto il principio di quel verso d'-Horatio.

Omne tulit punclum qui miscuit viile dulci . Versa in questo l'arte di Regnare. Fù questa nel Mondo DEL SAAVEDRA PARTE III. 283 Mondo la primiera Politica . Così lo diede ad intendere l'Antiea Filofofia , fingendo ch'Orfeo con la fua lira à sè trahefie gli animali , e che le pietre correffero al fuono dell'Arpa d'Anfone , con le quali edificò le mura della Città di Thebe ; per fignificare, che il dolce ammaefiramento di que'grandi Soggettifi ballante per ridurre gli Huomin non meno fieri , che le fiere , e con minor fentimento di ragione che le pietre, all'armonia delle Leggi, ed alla compagnia ciuile .

Siluestres homines facer, interpresque Doorum Hor.
Cadibus, & victu fado, deterruir Orpheus,
Dictus ob hoc lenire Tigres, rapidosque Leones.
Dictus & Amphion Thebana Conditor Vrbis,
Saxa mouere sono testudinis, & prece blanda

Ducere quo vellet .

Di quest'arti si sono servite tutte le Republiche per istruire il Popolo, mischiando col dolce de' giuochi, e publiche allegrezze l'ammaestramento. Al monte Olimpo concorreua tutta la Grecia à ritrouarsi nelle contese Olimpiche, Pithie, Nemee, ed Isthmie ; altri per la curiosità di vederle , ed altri per vincere i premij proposti; e con questa occasione si esercitauano le forze, si faceuano sacrificij à gli Dei, e si trattauano i negotij più importanti al gouerno di quelle Prouincie. Le Comedie, e le Tragedie furono inuentate per purgare gli affetti. I Gladiatori in tempo de' Romani, ed i Tori nella. Spagna (che parimente il terribile diuertifce, e trattiene ) per confermare l'animo , che nè il sangue versato, nè gli spettacoli della morte lo intimoriscano. Le lotte, i tornei, le picche, ed altre simili feste, sono scuola, doue s'imparano l'arti militari, e fono vnitamente di gusto, e di trattenimento all'animo. Così conuiene tirar' il Popolo con dolcezza, alle connenienze del Prencipe, ed a'fuoi difegni : E' cauallo che fi rende alle carezze, e passandogli soanemente la mano si lascia domare, ammette il morso,e soffre poscia il peso, la verga, ed il ferro. Non

può

284 IMPRESE POLITICHE

può tollerare il Popolo il fouerchio rigore, ne la finifurata blanditta. E così perigliofo in lui Peo, ceffo della leruità come quello della libertà. \* I Prencipi che mancarono a questa confideratione esperimentarono gli effetti della moltitudine irrita. Non sempre fi possono curare col ferro, edil fuoco le inuecchiate infermità. Si ricercano medicine foaui; e quando fora necessità che fiano pillole amare, è bene dorarle, ed ingannare la vista, edil gusto. Ma non conuiene, che sappia il Popolo gl'ingredienti delle risolutioni, e consigli del Prencipe basta che gli bena con qualche apparente pretesso.

Il perigliofo, e duro della guerra, si sa soue a quello che vbbidisce con la dolcezza di quello, che comanda, così Germanico per tener vbbidienti le Legioni d'Alemagna, e più disposte alla Battaglia, soleua visitare i soldati feriti, lodaua i loro gesti; alcuni con la speranza, altri con la gloria, e tutti con le parole, e la diligenza cattinaua per sè, ed

a animaua alla battaglia . \*

Non opera per sè sola questa benignità, è d'huopo altresi che si troui in quello che comanda alcuna eccellenza di virtù, perche fe per quella è amato. fia per questa stimato. Molte volte è vn Prencipe amato per la sua gran bontà, ed insieme sprezzato per la sua insufficienza. Non nasce da quello che s'ama la riuerenza, ma da quello che si ammira. A molto obliga quegli che tenendo valore per farfi temere, si fà amare; quello che sapendo essere giufto,sà ancora effer clemente . A debolezza, ed ignoranza s'attribuisce la benignità in chi non tiene altre virtù eccellenti di gran Gouernatore . Tanto possono queste in vn Prencipe, che rendono tollerabile la sua asprezza, e rigore compensato con quelle. Anco i vitij grandi fi scusano, o si dissimulano, in chi tiene parimente gran virtudi .

E' nelle negotiationi molto conueneuole mischiare la dolcezza con la grauità, e le burle con le verità, come siano à tempo, e senza ossesa del decoro, nè DEL SANVEDRA. PARTE III. 285 della gravità della materia; nel che si molto considerato l'Imperatore Tiberio. \* Non vè chi possa fossirie vna seuerità melancolica, tese sempre le ciglia ne i negotij, pesate le palpebre, e misurato il moto. A fuo tempo è gran prudenza interporre ne' consegli qualche follia \*, ed allora è sapienza vno 4 sproposito. \* Il festiuo dell'ingegno, ed vn motto. nella sua occassione suole cattinure gli animi, e ridurre i più asprinegotij al bramato sine, e taluolta copre l'intentione, deride la malitia, diuertisce l'ossesa, e disobliga il rispondere à proposito in quel-

lo, che non conuiene.

Deuonsi in oltre mescolare le negotiationi con la conuenieaza di quello, che procuriamo persuadere, interestandolo in quelle. Perche tutti si muouono per le proprie comodità, pochi per sola obligatione, ò gloria. Per incitate Seiano à Druso la morte di suo fratello Nerone, gli pose dinanzi la speranza dell'Imperio. \* La destrezza d'vn prudente Ministro consiste in facilitare i negoti con gli interessi altrui, disponendo in maniera il trattamento, che questi, e quelli des suo Prencipe vengano ad esere i medesimi. Voler negotiare con sole proprie conuenienze, è salire l'acqua per condotti spezzati; quando gli vni la riceucono dagli altri, aiutano tutti.

I Imperaturus es hominibus, qui nee totam seruitutem pati possunt, nec totam libertatem . Tac. lib. 1. hist.

<sup>2</sup> Circumire faucios, facta fingulorum extollere, vulnera intuens, a llum fipe, a lium gloria, cunctos alloquio, & cura, fibique, & pratio fitmabat. Tac.lib.t. ann.

<sup>3</sup> Tiberius tamen ludibria terijs permifcere folitus. Tac. lib.6. ann.

Mifce ftultitiam confilijs breuem . Horat.

<sup>5</sup> Pretiofior est sapientia, & gloria parua ad tempus stultitia.

<sup>6</sup> Qui fratrem quoque Neronis Drusum traxit in partes spe obieca Principis loci . Tac lib 4. ann.



## Per saper regnare sappia dissimulare.

IMPRESA XLIII.

Vtte le cofe animate, è inanimate sono foglidi questo gran libro del Mondo, opera della Natura, done la Divina Sapienza scrisse tutte le scienze, affinche c'insegnassero, ed ammonissero ad operare. Non v'è virtù morale, che non fi troui negli animali. Con essi medesimi nasce la prudeza pratica: in noi altri con l'animaestramento e con l'esperieza s'acquista. Da gli animali possiamo imparare senza confusione, ò vergogna della nostra rozezza, perche chi infegna in quelli, è il medesimo Autore delle cose . Però il vestirci delle sue nature, ò volerle imitare per operare conforme à loro irrationabilmente, guidati dall'appetito degli affetti, e delle paffioni, farebbe far ingiuria alla ragione, dote propria dell'Huomo , con cui fi distingue dagli altri animali, e merita l'Imperio di tutti. Mancando in quelli la ragione, manca la Giustitia, e cadauno attende folo alla sua conseruatione, senza osseruare l'ingiuria altrui. Giustifica l'huomo le sue attioni.

DEL SAAVDRA. PARTE III. 287 e con l'equità le misura , non volendo per altri quello, che non vorrebbe per sè. D'onde s'inferisce quanto empiose feroce sia l'intento del ...... che forma il suo Prencipe con altro supposto, ò Natura di Leone, e di Volpe, acciò che quello che acquistare non potrà con la ragione, acquisti con la forza, e con l'inganno, nel che hebbe per maestro Lifandro Generale de' Lacedemoni, il quale confipliaua al Prencipe, che doue non giungesse la pelle di Leone, supplisse vestendo quella di Volpe, e valendosi delle sue arti, ed inganni . \* Antica su que- 1 sta dottrina. Riferiscela Polibio della sua età, e delle passate, e la riprende. \* Il Rè Saulle puote 2 insegnarla à tutti. Questa massima col tempo è cresciuta; poiche non v'è ingiustitia, nè indignità, che non paia honesta à i Politici, quando sia in ordine al dominare; \* giudicando; che viua di mer- 3 cede il Prencipe, à cui folo il giusto è lecito; \* con 4 che nè si pensa à rompere la parola , nè à mancare alla fede, nè alla Religione, quando conuenga alla confernatione, ed aummento dello Stato. Sopra questi falsi fondamenti volle il Duca Valentino edificare la fua Fortuna; ma prima di vederla innalzata , cadde così distrutta sopra di lui , che nè anco frammenti, ò rouine rimafero di quella. Che può durare ciò che fopra l'inganno , e la menzogna fi fonda ? Come può sussistere il violento ? Che fermezza vi fara ne i nemici, fe il Prencipe che deue effere la ficurezza di quelli, manca alla publica fede? Chi si siderà di lui? Come durerà l'Imperio, in chi ò non crede che vi sia Prouidenza Diuina, ò confida più nelle sue arti che in quella? Non però voglio il Prencipe così benigno, che giammai vsi la forza, nè così candido, e semplice, che non sappia dissimulare, nè prepararsi contro l'inganno, perche vinerebbe esposto alla malitia, e si riderebbero tutti di lui. Anzi in quest'Impresa desidero, che tenga valore, non già quel bestiale, ed irragioneuole delle fiere,

ma quello che si accompagna con la Giustitia, signi-

ficato

ficato nella pelle del Leone simbolo della virtù, che per ciò la dedicarono ad Hercole. Deue tal volta il Prencipe coprire di seuerità la fronte, ed opponersi all'inganno. Non fempre humano conuiene mostrarfi. Vi fono occasioni, nelle quali fà di mestieri che riuesta la pelle del Leone, e che i suoi Vassal. li, ed i fuoi nemici lo vedano fdegnato, e così feuero, che non fe gli arrifchi l'inganno con parole lufinghiere, delle quali si serue per domesticare l'animo de' Prencipi. Ciò pare volessero dar' ad intendere gli Egittij, ponendo vn'immagine di Leone fopra il capo del suo Prencipe. Non v'è rispetto, nè riuerenza, doue non v'è alcun timore. Penetrando il Popolo che non sà il Prencipe adirarfi , e ch'è per trouare in lui sempre vn sembiante placido, e benigno, lo disprezza. Però non sempre deue passare ad esecutione questa seuerità; quando basta, che come minaccia operi, ed allora non si deue perturbare l'animo del Prencipe, fernasi folo del seuero della fronte. Senza incommodarfi il Leone, nè penfare nel danno degli animali gl'intimorifce con la fua vista fola : tal'è la forza della Maestà de'suoi occhi. \* Ma perche alcuna volta conviensi coprire la forza con l'astutia, e l'indignatione con la benignità, diffimulando, ed accommodandosi al tempo, ed alle persone, si corona con questa Impresa la fronte del Leone, non con l'arti della Volpe vili, e fraudolenti, indegne della generosità, e del cuore Magnanimo del l'rencipe, ma con le serpi simbolo dell'Imperio, e della Maestà prudente, e vigilante, e gieroglifico nelle Sacre Lettere della prudenza, poiche la fua aftutia nel difendere il capo, e chiudere le orecchie all'incanto, e nell'altre cose mira alla sua difefa propria non all'altrui danno. Con questo fine, e per simiglianti casi si diede à quest'Impresa il motto: Vi sciat regnare . Tratto da quella sentenza, la quale il Rè Lodouico Vndecimo di Francia, volle che fola apprendesse il suo Figlinolo Carlo Ottano. Qui nescit dissimulare, nescit regnare. Nel che s'include

DEL SAAVEDRA. PARTE III. 287 tutta la scienza di Regnare. Però è di mestieri grande auuertenza, perche nè la forza passi ad essere ti-Lip.de rannia, nè la dissimulatione, ed astutia ad inganno, dass. perche fono mezzi molto vicini al vitio. Giusto lib.4. Lipfio deffinendo ne' casi politici l'inganno dice, 6.14. ch'è un'acuto configlio, il quale declina dalla virtù , e dalle Leggi per bene del Rè, e del Regno : e fuggendo dagli estremi del ..... e parendogli che non potrebbe gouernare il Prencipe fenza alcuna. fraude, ed inganno, persuase il l'eue, tollerò il medio , e condannò il graue . Perigliosi confini per il Prencipe. Chi potrà aggiustatamente assignarglieli? Non deuono porfi così vicini gli fcogli alla politica nauigatione. Affai opera in molti la malitia del potere, e l'ambitione di Regnare. S'è vitiofo l'inganno, vitiofo farà nelle fue parti, per picciole che siano, ed indegno del Prencipe. Non soffre macchia alcuna il pretiofo della porpora Reale. Non v'è atomo così fottile, che non si scopra, e deturpi i raggi di questi Soli della terra. Come si può permettere vn'attione che declina dalla virtà, e dalle Leggi, in chi è alma di quelle ? Non può esserui inganno, che non si componga della malitia, e della menzogna, ed ambe fono opposte alla magnanimità Reale ; e quantunque diffe Platone : Che la menzogna era abbondante negli Dei , perche non haueuano bisogno d'alcuno, ma non ne' Prencipi , i quali tengono necessità di molti, e che così potena concedersegli alcuna volta. Quello ch' è illecito giammai si deue permettere, nè basta che sia il fine honesto, per valersi d'vn mezzo per sua natura cattino. Solamente può esfere lecita la dissimulatione, e l'accortezza, quando non ingannano, nè lasciano macchiato il credito del Prencipe; ed allora non le reputo vitij, anzi ò per prudenza, ò per virtù figliuole di quella, conuenienti, e necessarie in quello che gouerna. Questo succede quando la prudenza cauta nella sua consernatione si vale dell'asturia, per occultare le eose conforme alle circostanze del tempo, del luo-

go,e delle persone conferuando vna consonanza trà il cuore, e la lingua; trà l'intelletto, e le parole. Quella dissimulatione deuesi suggire, che con inganneuoli fini mentifce con le cofe medefime. Quella che mira che altri intenda quello che non è non quella che solamente pretende, the non intenda quello che è. E così ben si possono vsate parole indifferenti ed equiuoche, e porre vna cola in vece d'vn'altra con dinerfo fignificato, non per ingannare, ma per cautarfi, ò preuenire l'inganno, ò per altri leciti fini . Il dar'ad intendere il medelimo Maeftro della verità à i suoi Discepoli che voleua paffa-6 re più auanti del Castello d'Emaus : \* le finte paz-7 zie di Dauide alla presenza del Rè Achis; \* il pre-8 zesto del sacrificio di Samuele : \* e le pelli autolte 9 alle mani di Giacob, \* furono lecite diffimulationi, poiche non hebbero per fine l'inganno, ma di coprire altro intento; e non lasciano d'esfere lecite, perche si conosca , che da quelle deue seguire l'inganno altrui, conciòfiache quelta conoscenza, non è malitia ma auuertimento.

Quest'arti , e maniere sono molto netessarie , quando si tratta con Prencipi aftuti , e fraudolenti . Perche in tali casi, la dissidenza, ed il riguardo, la dissimulatione nel sembiante , la generalità , ed equiuocatione auuertita nelle parole, perche non lascino impegnato il Prencipe, nè diano luogo à i difegni, ò all'inganno, viando fimili arti, non per offendere, nè per deludere la fede publica, che altra cofa è , se non raddoppiare le guardie all'animo ? Pazza sarebbe l'ingenuità, che scoprisse il cuore, e perigliofo l'Imperio senza la prudenza. Dire sempre la verità, sarebbe perigliosa semplicità, essendo il filentio il principale istromento di Regnare. Chi lo confegna leggiermente ad altri, gli confegna la fua ftella Corona . Mentire non deue vn Prencipe, però tacere gli è permefio , ò celare la verità , e non effere lieue nel credito, nè nella confidenza, ma tardo, e maturo, perche dando luogo alla confideratio-

DEL SAAVEDRA. PARTE III. 289 ne, non posta esfere ingannato; parte molto necesfaria nel Prencipe, fenza la quale farebbe foggetto à grandi perigli . Quello, che sa più , ed ha più veduto, crede e fida meno, perche ò la speculatione, ò la pratica lo fanno auuertito. Sia dunque l'animo del Prencipe candido, e fincero, ma auuertito nell' arti, e fraudi altrui. La medesima esperienza detterà i casi; nel che deue vsare il Prencipe di questo arti , quando conoscerà che la malitia , e do ppiezza di quelli che trattano con lui obliga à quelle; perche nell' altre attioni deuesi scoprire sempre nel Prencipe vna candidezza Reale, della quale tal volta è molto conueniente valerfi, etiamdio co' medefini, che lo vogliono ingannare, perche questi se la interpretano fecondo i fini, fi perturbano, e vacillano, ed è generofo inganno quello della verità; e se si assicurano di quella , lo fanno signore del più intimo dell'anima, fenza armarfi contro di lui di feconde arti. Quali reti non sono state tesfute ? Quali stratagemi non sono stati pensari contro l'astutia, e la malitia della Volpe ? Chi pose assedii alla domestica simplicità delle rondini.

I Prencipi stimati nel mondo per Gouernatori di molta prudenza, e spirito, non possono seruirsi di quest'arte, estendo che niuno pensa, ch'oprino à caso, ò semplicemente. Le dimostrationi della sua verità sono tenute per apparenze. Quello ch'è in loro auuertenza, è giudicato malitia, la sua prudenza diffimulatione, e'l suo riguardo inganno. Furono questi vitij al Rè Cattolico imposti , perche col gran giudicio, ed esperienze nella pace, e nella guerra, conosceua il mal trattamento, e poca fede di quei tempi; e con sagacità si difendeua, operando in maniera, che i suoi emuli, ed inimici restaffero illaqueati nelle sue medesimi arti, ò che queste fossero col configlio, e col tempo deluse . Per ciò fingono alcuni Prencipi la fimplicità, e la mode-Ria per coprire più i suoi fini, e che non gli penetri la malitia, come faceua Domitiano. \* Il volere vn 10

### 200 IMPRESE POLITICHE

Prencipe mostrarsi Sauio in tutto ; è lasciar d'essere. Il saper essere à suo tempo ignorante , è la maggior prudenza. Niuna cosa è più conueniente , ne più dissicile, che moderare la sapienza. In Agricola lo11 dollo Tacito. \* Tutti si congiurano contro di quello che più sà , ò è inuidia , ò dissa dell'ignoranza , se già uon è che tengono per sospetto quello che non acquistano. Conoscendo Saul , ch'era Dauid

12 molto prudente, incominciò à guardarsi da lui. \*

Mostransi altri Prencipi nelle attioni sue diuertiti, perche si creda che operino à caso. Però è tale la malitia della Politica presente, che non solo penetra quest'arti, ma calunnia la più pura fincerità ,con graue danno del vero , e della publica quiete , non essendoui cosa che rettamente s'interpreti, e come la verità consiste in vn punto, e sono infiniti quelli che stanno nella circonferenza, doue può dare la malitia, nascono grani errori in quelli che cercano all'opre, e parole diuerfi fensi di quello che paiono, e fuonano, ed incontrati così i giudicii, é l'intentioni, s'armano d'arti gli vni contra gli altri, e viuono tutti in perpetue diffidenze, e timori . Il più ingegnoso ne' fospetti, è quello che più lungi dalla verità ferisce, perche con l'acutezza penetra più dentro di quello, che ordinariamente si pensa; e crediamo per certo neglialtri, ciò ch'è in noi inganno dell'immaginatione. Così al nauigante pare che corrano gli scogli, ed egli è quello che si muoue. L'ombre della ragione di Stato fogliono effere maggiori che il corpo, e tal volta fi lascia questo, e s'abbracciano quelle, e restando derisa l'immaginatione, si riceue maggior danno con le difese, di quello che far potuto haurebbe ciò che si temena. Quante volte per vane gelosie s'arma vn Prencipe contra chi non hebbe pensiero d'offenderlo? e s'impegnano l'armi dell'vno, e dell'altro, ridotto à guerra quello che prima fù lieue, e mal fondata prefuntione. A questi succede ciò che a' Vascelli, che quanto più gelofitanto più presto periscono. Non danno la diffiDEL SAAVEDRA. PARTE III. 291

diffidenza quando è figliuola della prudenza (come dicemmo in altra parte)ma accuso, che manchi sempre la buona sede, senza la quale nè visaria amicitia, nè parentela serma, nè contratto sicuro, e restera senza sorre il dritto delle genti, ed il Mondo in potere dell'inganno. Non sempre si opera con seconde intentioni. Anco il più Tiranno suole tal volta caminare con honesti sini.

8 Quo Leonis pellis attingere non poteñ, Principi affuendam Vulpinam . Plutare.

2 Fuit, cui in tra Candis negotijs dolus malus placeret, quem Regi conuentre nemo discrit, & fi non defunt, qui in tam crebro viu hodie doli mali necessarium eum esse dicant ad publicarum rerum administrationem. Poisc-lib. 13, hist-

3 Nihil gloriofum, nifi tutum, & omnia retinenda dominationis honefta . Salluit.

4 Vbicumque mantum honefta dominanti licent precario regnatur. Seneciin Trag. Thyeit.
5 Leo fortiffimus beftiarum, ad nullius pauchit occurfum.

Prou.c.30. 30.

6 Etiple le finait longifts ire. Luc. 14.18.
9 Et immutauir os luum coram eis, & colludebatur inter manus corum: & impingebat in oftia porta, deffluebantque faliuz eius in barbam. 1.Rec. 21.12.

9 Vitulum de armento tolles in manu tua, & dices, Ad immolandum Domino veni . 1.Reg. 16.2.

9 Pellicula (que hadorum eircumdedit manibus, & colli nuda

protexit. Gen-27-16.

to Simul implicitatis, ac modelitz imagine in altitudinem conditus, fludiumque literarum, & amorem carminum fimulans, quo velaret animum. Tac. lib.4. hift.

11 Retinuitque, quod difficillimum eft, ex fapientia modum

Tacin vita Agric. 12 Vidit itaque Saul quod pradens effet nimis, & caepit causte cum. 1.Reg. 18-15.

### 195 IMPRESE POLITICAL



### Senza che si scoprano i passi de suoi disegni.

### IMPRESA XLIV.

Vbbioso è il corso del colubro torcendosi all' vna parte, e all'altra con tale incertezza, che nè anco il suo stesso corpo sà per doue lo habbia à condurre il capo. Segna il moto ad vna parte, e lo fà alla contraria, fenza che lascino orme i suoi passi, a nè si conosca l'intentione del suo viaggio. \* Così occulti deuono esière i consigli , e disegni de' Prencipi . Niuno deue penetrare doue siano diretti procurando imitare quel gran Gouernatore delle cose 2 create, i cui paffi non ve chi possa intendere. \* Perciò due Serafini gli copriuano con l'ali fue i pie-3 di. \* con tanta prudenza deuono i Prencipi celare i suoi consigli, che tal volta anco i suoi Ministri gli penetrino anzi gli credano differenti, e fiano i primi che restino ingannati, perche più naturalmente, e fenza il periglio della diffimulatione, che facilmente si scopre, confermino, ed accreditino quello che tengono per certo, e beua il popolo da loro l'inganno, con che si sparga, e scorra per tutte le parti. Così

DEL SAAVEDRA. PARTE III. 101 Cosifece Tiberio quando mormorando che non passaua ad acquetare le solleuate Legioni nell'Ongaria, e nella Germania, finse voler partire, ed ingannando prima i prudenti, inganno altresì il Popolo, e le Prouincie. Così parimente lo faceua il 4 Rè Filippo Secondo coprendo i suoi fini à i suoi Ambasciatori, e mostrandogli diuersi, quando conueniua che gli credessero, e persuadessero agli altri. Di quest'arti non potrà valersi il Prencipe, se la sua ingenuità non è così cauta, che non dia luogo che fi possano verificare i moti dell'animo suo nell'attioni del gouerno, nè che gli penetrino il cuore gli emuli, ed inimici, anzi gli sdruccioli dalle mani, quando pensano di tenerlo aggrappato. Questa dispositione del fatto, in cui refta l'altro delufo, più è difefa . che malitia , valendofi di quella quando conuenga ,

Qual'obligatione vi è di scoprire il cuore à chi non à caso lo nascose la Natura nel gabinetto del petto. Anco nelle cose lieui, à molto distanti è dannofa la publicità, perche danno occasione al discorfo per indagarle. Con effere così ritirato il cuore. fi conoscono i suoi accidenti, e le suè infermità dal folo moto che partecipa alle arterie. Perde l'eseeutione la fua forza con discredito della prudenza del Prencipe, se si publicano le sue risolutioni. I difegni non penetrati minacciano da ogni parte, e feruono per diversione all'inimico. Nella guerra. più che nell'altre cose del gouerno, conuiene celarli . Poche imprese scoperte godono felice successo . Che inuiluppato si troua, quegli che prima si vide ferire, che rifplendere l'acciaio, di quegli che desto al rumore dell'armi.

come fi feruirono Huomini grandi.

Deuesi intendere questo, nelle guerre contra infedeli, non in quelle che si fanno contra Christiani, nel che doueriansi prima intimare per dar tempo alla sodissattione, con che si scuserebero molte, morti. Essendo questa diligenza parte di giustisscatione. In ciò surono molto laudabili Romani, i 294 IMPRESE POLITICHE

quali costituirono vn Collegio di Sacerdoti, chechiamatano Feciali per intimar le guerre; e concludere le paci, e sar Leghe, i quali erano giudici di simili cause, e le giustificauano, procurando, che si dasse fodisfattione de i torti, ed osses riceurute, assegnando trentatre giorni di termine; in cui se non fi componeuano le disferenze per via di giustitia; a amicabile compositione, s' vintimana la guerra, prendendolo per testimonio, di trè huomini vecchi, e scagliando nel pacse inimico vna l'ancia serrata.

- o baculum intorquens emittit in auras

Principium pagna -Da quel giorno incominciauano le hostilità, e scorrerie. Di questa imitatione molti esempia teniamo nelle Sacre Lettere. Eletto Giosuè per Prencipe degli Ifraeliti contra gli Ammoniti , non leuò le armi, fin tanto che non gli hebbe mandato Ambasciatori à sapere la cagione che gli moueua à quella guerra. \* Non s'vsa a'tempi nostri così humano, e generoso stile. Prima si vedono gli effetti della. guerra, che si fappia la cagione, e si penetri il discgno, L'inuasione inopinata rende maggiore il torto, ed irreconciliabili gli animi, il che nasce perche l'armi non si prendono per ricompensa d'offesa, ò per fodisfattione de danni, ma per ambitione cieca d'ampliare i dominii, nelche ne alla Religione, ne al sangue, nè all'amicitia si perdona, confusi i dritti della Natura, e delle Genti.

Ne' fospetti d'insedeltà deue taluolta il Prencipe tenere sereno il volto senza fassi palese di saperle, anzi deue confermare gli animi con le carezze, el l'honore, ed obligargli alla lealtà. Non è sempre ficuro, nè conueniente mezzo quello dell'estremo rigore: irami che si tagliano, si perdono, perche non possono rinuerdire. Questo obligo Marcello à difimulare con Lucio Bancio di Nola huomo ricco, e di gran partialità, ed abbenche sapesse, che faceua le parti d'Annibale, lo chiamo, e gli dise, quanDEL SAAVEBRA. PARTE III. 295

te era emulato il fuo valore, e quanto conofciuto da i Capitani Romani, ch'erano fiati teftimonij delle fue imprefe nella battaglia di Canne: hono-ralo con parole: e lo mantiene con fperance: ordina che gli fia dato libero ingreffo nelle audienze, e di tal forte lo lafcia confufo, ed obligato, che non hebbe pofcia la Republica Romana più fedele, amico.

4 Deue questa dissimulatione estere con grand'atsentione, e prudenza, perche se cadesse in quella. colui che machina, crederebbe che fosse arte per ca-Rigarlo poi, e darebbe più presto suoco alla mina, ò fi preseruerebbe con altri mezzi violenti, ilche è più da temere ne i tumulti, e delitti della moltitudine . Per ciò Fabio. Valente, abbenche non castigò gli autori d'yna feditione, lasciò che alcuni fossero accufati. \* Però abbenche difficilmente si purghi l'ani- 6 mo da i concetti tradimenti, e che le offesealle Maestà non si deuono lasciare senza castigo, pare che folo conuenga diffimulare, quando è maggiore il pericolo della dichiaratione, ò impossibile il ca-Rigar molti. Questo considerato hauerà Giulio Cefare, quando hauendo fualigiato vn corriero'spedito à Pompeo con lettere della Nobiltà Romana contro di lui, comandò che fosse abbruciata la valigia, tenendo per dolce maniera di perdono ignorar il delitto. Grand'atto di magnanimità, e di gran prudenza, non potendo punire tanti, non obligarsi à dissimulare con loro. Potrebbesi ancora far subito la dimostratione del castigo con quelli di bassa conditione, e diffirmulare con gl' Illustri, sperando più sicura occasione per castigarli. \*Ma quando non v'è pericolo nel castigo, 7 è meglio afficurarsi con quello, che confidare nella dissimulatione , perche questa suole dar maggior 11 brio al tradimento. Trattaua Hannone di dar ve-Ieno al Senato di Cartagine, e-faputo il tradimento, parue à que' Senatori, che bastana accorrere al rimedio, promulgando vna Legge, che poneua tafía N

a) on IMPRESE POLITICHE
à i conuiti, il che diede occasione ad Hannone, perche intentasse altro nuouo tradimento contro di
loro.

L'arte, e l'astutia più conueniente nel Prencipe. e la dissimulatione più permessa, e necessaria è quella che di tal maniera acqueta, e compone il volto. le parole, e le attioni contra chi dissimulatamente tratta d'ingannarlo, che non conofca effere flato inteso, perche si auanza tempo per meglio penetrare, e castigare , ouero burlare l'inganno , facendo questa diffimulatione meno follecito l'aggressore, il quale vna volta scoperto entra in timore, e gli sembra non potersi afficurare, se non trahendo, à fine i fuoi inganni , ch'è quello che obligò Agrippina à non lasciarsi intendere della morte, che le haueua. tramata fuo figliuolo Nerone giudicando che in... 8 questo confisteua la sua vita. \* Questa diffimulatione , ò finta semplicità è molto necessaria ne' Ministri, che assistono a'Prencipi souerchiamente astu-

ti, e doppij, she fanno fludio, che non fiano peneo trate l'arti fue nel che fu gran maestro. Tiberio. \*
Di quella fi valfero i Senatori di Roma, quando il medefimo Tiberio, motto Angulto, gli diede ad intendere (per fcoprire gli animiloro) che non voleua accettare l'Imperio, perch'eragraue il fuo pefo, ed effi con fludiofa ignoranza, e con prouocate lagrime, procurauano indurlo che loaccettaffe; temendo non giungesse, à conofere che penetrauano.

le fite arti. \* Abborrifcono i Prencipi ingiufti quelli che intendono le loro male intentioni , e gli tengono, per, inimici. Vogliono, vn'afloluto. Imperiofopragli animi non foggetto all'altrui intelligenza, e che gli'intendimenti de Sudditi così vilmente gli fernano, come i fitoi corpi, tenendo per offequio, e 11 riuerenza, che il Vaffallo non intenda le fue arti. \*

Per il che è illecito, e perigliofo obligare il Prencipe 12. alcoprire gli occulti fuoi penfieri . \* Lamentandofi Tiberio, che vivena poco ficuro d'alcuni Senatori , volfe Afinio Gallo fapere da lui quali erano,

perche.

DEL SAAVEDRA. PARTE III. perche fossero castigati, hebbesene à male Tiberio. she con quella dimanda , tentaffe scoprire quello che occultana . \* Più anuertito fu Germanico , il 13 quale ancorche conoscesse l'arti di Tiberio, e che lo leuaua dall'Alemagna per troncare il filo delle sue glorie, vbbidi fenza darfi à conoscere. \* Onando 14 fono ineuitabili i mandati del Prencipe, è prudenza vbbidirli, ed affettare l'ignoranza, perche non fia. maggiore il danno. Per questo Archelao benche conobbe, che con inganno lo chiamana la Madre di Tiberio à Roma, dissimulò, ed vbbidì, temendo la forza, fe mostraffe hauerlo inteso. \* E' questa dif. 1 \$ fimulatione più necessaria negli errori , e vitij del Prencipe, conciòfia che abbortisce chi è testimonio. ò tiene notitia di quelli. Nel conuito in cui fu anuelenato Britannico fuggirono gl'imprudeti, ma quelli di maggior giudicio fi fermarono mirando Ne rone, perche non s'inferisce che conosceuano la violenza di quella morte, ma che la teneuano per naturale.\* 16

& Sed nefcis vnde veniar , aut quò vadat . Ioan. 3.8.

2. Et vias illius quis intelligit? Eccl. 16.19. 2. Et duabus velabant pedes eius . 1/a.6.2.

Primo prudenter, diu vulgum, diutiffine Provincias fefellit.

g. Et miste nuncjos ad Regem filiorum Ammon, qui ex persona sua dicerent; Quid nishi , & tibi est quia venisti contra me, vt vastares terram meam . Lud. 11.12. 6. Ne diffimulans suspection force . Tac. lib 2.2 hist.

7 Vnde tenuioribus statim irrogata supplicia, aduersus illustres diffinulatum ad prasens, & mox readitum odium. Tracilisto. ann.

8 Solum, infidiarum, remedium, effe fi; non intelligerentur ... Tac.lib.14, ann...

9: Confulto ambiguus , Tacdib. 19. ann.

10 Quibus vnus metus, flintelligere viderentur. Tacilis. 1. ann. 11. Intelligebantur artes: fed parsoblequi), in eo, ne deprehenderentur. Tacilisa, nift.

22. Abditos Principis fenfus : & fi quid occultius parat exquirere illicitum anceps; nec ideo affequare. Tat. lib. 6. ann. .
12. Bo agrius accepit recludi qua premeret. Tat. lib. 4. ann.

14. Haud cundatus eft vitra Germanicus quamqua fingi ea sieq; per inpidia parto ia decoti abitrabi intelligeret. Tac.l. 2-am.

15. Si intelligere crederetur , vim metuens , in Vrbem properat, Tac.lib. 2, ann.

16 Trepidatum à circumfedentibus diffugiunt imprudentes .
At quibus altior intellectus refiftunt defixi , de Neronem.
intuentes. Tac. lib. 13. ann.

N. 6, E.fen-



# E senza afficurarsi in sede della Maestà.

#### IMPRESA XLV.

I Leone(corpo di quest'Impresa) să trà gli Egitij simbolo della vigilanza, come sono quelli che si pongono ne' Frontsspitti, se porte de' Tempij. Perciò si fece scolpire Alessandro Magno nelle monete con vna pelle di Leone in capo, significando ch'era in lui non minore la cura che il valore, poiche quando conueniua non spendere molto tempo nel sonno, dominia sefe oi braccio suori del letto con vna-ampolla d'argento nella mano, quale dormendosi, so destase cadendo sopra vn concauo di bronzo. Non satebbe stato Signore del Mondo, se addormentato, e trascurato si sosse, perche non deue, prosondamente dormire, chi ha cura del gouerno si molti.

Non decet ignauiam tota producere fortem Notte virum , fab conflits , fub nomine cuius Tot populi degunt , cui rerum cura fidefque Credita fummarim

Come il Leone a conosce Rè degli animali , ò dor-

DEL SAAVEBRA PARTE III. 200 me poco ouero se dorme tiene aperti gli occhi. Non fida tanto nel fuo Imperio, nè tanto s'afficura della fua Maestà, che non gli paia necessario fingersi de-Ao, quando stà dormendo . E' forza, che si diano i sentimenti al riposo, ma conviene che de i Rèsi penfi, che itiano fempre vegliando. Vn Rè addormentato in niuna cosa è dagli altri huomini diffesente. Anco questa passione deue coprire à i suoi Vaffalli, ed à i fuoi Nemici . Dorma ; credono però che sia deste . Non si prometta tanto della sua grandezza, e potere che chiuda gli occhi alle cure. Aftutia , e dissimulatione è nel Leone il dormire con gli occhi aperti, ma non intentione d'ingannare, ben sì dissimulare l'alienatione de'suoi sensi, e se s'ingannerà chi gli armaua assedij, pensando trouarlo addormentato, e vederà che sia desto, farà l'inganno fuo, non del Leone ; nè questa preuentione è indeena del fuo cuore, come nè tampoco, quell' auuertenza di cancellare con la coda le orme, per negarle al Cacciatore . Non v'è ficura fortezza, se vigilante non stà la prudenza. Il maggior Monarca deue con maggior cura coronare la fua fronte non con la candidezza deile femplici colombe, ma con la prudenza de'cauti serpenti perche non altrimenti che quando si presenta nella campagna il Leone, si ritirano dalle fue contese gli animali, deponendo le sue naturale mimistadi ; e collegati frà sè contro di lui si congiurano,quasi tutti si armano,e pongono al più Potente affedio . Niuna grandezza è più perigliofa al Regno d'Inghilterra (come parimente à tutti i Principati) che quella degli Olandesi , poiche gli leuano l'arbitrio del mare : Niuna cofa più dannosa a' Francesi, che la potenza di quegli Stati Ribelli , la quale rotte le dighe opposte della Spagna, inonderebbe il Regno di Francia, come conobbe la prudenza del Rè Henrico Quarto; e potendo più che i suoi stessi pericoli in ambedue le Corone l'odio, edil timore : alla Monarchia di Spagna accrescono quelle forze che vn giorno con la mutatione, e turbatione de tempi

tempi potratino temere contro di sè. I pericoli prefenti recano più trauaglio che i futuri ; ancorche, a questi fano maggiori. Il timore inuilinppa i senimenti, e non lascia all'intelletto discorrere in quello che deue effere. Vina vana diffidenza preuale, a contra la maggior ragione di Stato. Tali zeli ciechi alla ragione, trauagliano alla sua propria rouina. Quelli che crederono, assicuratsi difarmando l'Imperatore Ferdinando Secondo, si videro, poscia necessitatti dall'armi, che l'obligarono, à licentiare. Molte Pronincie, le quali per ragione di Stato procuratono precipitare la Monarchia Romana, perderono la libertà con la sua caduta.

Non fi fidi il Prencipe poderolo, nelle dimoftrationi, con le quali gli altri lo riuenifono, perche,
unto è fintione, e differente da quello che pare. L'aggradimento è adulatione, l'adoratione paura, il
rispetto forza, e l'amicitia necessità. Tutti con assutia pongono, affedio alla sua semplice generosti a con
cui giudica gli altri. \* Tutti gli mirano, alle zanne,
e gli, nouerano, gli artigli. Tutti vegliano, per vincerlo, con l'ingegno, non potendo, con la forza...
Pochi, ò niuno gli tratta la verità, perche a quello,
che si teme, non si dice ; e così non deue dormire in
considenza del suo potere. Disfrugga l'arte con...
l'arte, e la forza con la forza. Il petto magnanimo
preuenga dissimulato, e cauto, e resista valoroso, e
forte à i perigli.

Abbenche permettiamo in quest'Impresa, ed anco giudichiamo necessarie le arti della dissimulation ne con le circostanze sudette, megliostanno (quando si possono scusare) ne' Ministri, che ne' Prencipi, perche in questi v'è vn' oculata Diuinità, che sosseno si perche in questi vr'è vn' oculata Diuinità, che sosseno si perche in questi ve' vn' oculata Diuinità, che sosseno si perche in questi en Evotaniamente la dissimulatione sigliuola del timore, e dell'ambitione, e uè questa, ne' questo deunon scopristi nel Prencipe. Questi si filentio prudente, e la grauità auuertita, Più amato è il Prencipe il quale tengono tutti per cauto, però.

DEL SANVEDRA. PARTE III. 302 peròche opera con fincità Regia. Tutti abborrifcono l'artificio, 3: ad ogn'yno è grato il procedere naturalmente con yna bontà ingenua, come in Petronio auuertì Tacito.

a Aures Principum fimplices , & ex fue natura alios aftimantes callida fraude decipiunt . Efth. 16.6.

 Ac dicha fachaque eius quanto foluciora, & quandam fui negligentiam przferentia, tanto gratius in speciem Ampliciatis accipiebantur - Tac-lib-15-ann-



Riconosca: gl'inganni dell'immaginatione.

### IMPRESA XLVI.

S'Offre alla vistatorto, e spezzato il Remo sotto l'acque, la cui refrattione causa questo essets ingana molte volte l'opinione delle cose. Perciò l'Accademia: de Filosofi Scettici dubitaua il tutto, senzarisoluesti ad affermare per certa alcuna cosa. Saggia modestia, ed auuertita dissidenza del giudicio humano, e non senza qualche son damento, poiche per la notitia certa delle cose due dispositioni sono necessarie; di chi conosce, e del soggetto che deue essere conosciuto. Quello che cono

102 IMPRESS POLITICAE

conofce è l'intelletto, ilquale fi ferue de'fentimenti esterni ed interni, istromenti per i quali si formano le fantafie. Gli esteriori si alterano, e mutano per diuerse affettioni caricando più ò meno gli humori.Gl' interiori patifcono altresì variationi , ò per la medesima causa, ò per le fue diuerse organizationi D'onde nascono così differenti opinioni , e pareri, come fono negli Huomini, comprendendo cadauno diuersamente le cose, nelle quali parimente troueremo la medefima incertezza, e variatione, perche poste quà, ò là cangiano i suoi colori, e forme, è per la distanza, ò per la proffimità, ò perche niuna è perfettamente semplice , ò per le missioni naturali , e specie, che si offeriscono trà i sentimenti, e le cose sensibili; e così di quelle non possiamo affermare che fono, ma dire folamente, che paiono, formando opinione, e non scienza. Maggiore incertezza ritrouaua Platone in quelle, considerando che in niuna era quella Naturalezza purissima, e persettissima, ch'è in Dio, delle quali viuendo non potiamo hauere notitia certa; e folo vediamo queste cose prefenti, ch'erano riflessi, ed ombre di quelle; e che così era impossibile ridurle in scienza. Non desidero che sia il Prencipe della scola de gli Scettici perche chi entto dubita, niente rifolue, e niuna cofaè più dannofa al gouerno, che l'indeterminatione in risoluere, ed eseguire. Solo gli auuertisco che con politica prudenza fia nelle opinioni indifferente, e ereda, che può effere ingannato nel giuditio, che farà di quelle, ò per amore, ò per propria paffione, ò per finistra informatione, ò per i vezzi dell'adulatione, ò perche gli è odiofa la verità, che gli preferiue il potere, e dà leggi alla fua volontà, ò per Pincertezza del nostro modo di apprendere .. ò pershe poche cose sono come paiono, in particolare le politiche, hauendosi già detto la ragione di Stato vn'arte d'ingannare, e non d'effere ingannato, con che è forza che tengano diuerfe luci ; e così più des wono considerars, che veders, senzache il PrenDEL SAAVEDRA PARTE III. 303 cipe lieuemente si muoua per apparenza, e relationi.

- Questi inganni, ed arti Politiche non si possono conoscere, se non si conosce bene la Natura dell' Huomo, il cui conoscimento è precisamente necesfario à quello che gouerna , per faper reggerlo , e guardarsi da lui : perche se bene è inuentione degli. Huomini il Principato, in essi pericola; e niun'Injmico è maggiore all'Huomo, che l'Huomo . L'Aquila non affale l'Aquila , nè vn'Aspide , l'altro Aspide, e l'Huomo sempre machina contra la sua medefima specie. Le spelonche delle Fiere stannosenza difesa, e non bastano trè elementi à custodire il sonno delle Città, essendo eleuata in muri, e baloardi la Terra: l'acqua ridotta à fossi, ed il fuoco dentro a' bombarde, ed artiglieria rinchiuso. Perche dormano alcuni è necessario che veglino altri. Quali stromenti non si sono trouati contra la vita? come se per sè stessa non fosse breue, e soggetta à gli accidenti della Natura. E se ben si trouano nell'a Huomo, come in fuo foggetto, tutti i femi delle virtu, e quelli de' vitij, è con tale differenza, che quelle non possono prodursi nè nascere senza la rugiada della Gratia sopranaturale; e questi per sè steffi germogliano, e fi dilatano; effetto, e gastigo del primo errore dell'Huomo . E perche quafi fempre ci lasciamo guidare da i nostri Affetti, e Passioni, che c' inducono al male, e nelle virtù non v'è il pericolo che ne' vitij , perciò assegneremo qui al Prencipe vna breue descrittione della Natura humana, quando fi lascia condurre dalla Malitia.

- E dunque l'Huomo il più incostante degli Animali, à sè, ed à loro dannoso. Con l'età, la Fortunali, à sè, ed à loro dannoso. Con l'età, la Fortunali, à sè, ed à loro dannoso e l'atà la Fortucangia più sembanti il Mare, che la sua conditioneErra con specie di bene, e con amor proprio perseuera. Fà riputatione la Vendetta, e la Crudeltà
sà diffimulare, e tenere lungo tempo occulti gli asfetti suoi. Con le Parole, il Riso, e le Lagrime co-

104 IMPRESE POLITICEE

pre quello che tiene dentro al cuore. Con la Religione maschera i suoi disegni; col Giuramento gli accredita, e con la Menzogna gli occulta. Vbbidifee al Timore, e alla Speranza, I Fauori lo rendono ingrato; il Comando Superbo; la Forza vile; e la Legge reso. Scriue in Cera i beneficij, le ingiurie ricenute in marmo, e quello che fa in Bronzo. L'Amore lo gouerna non per Carità, ma per alcuna specie di bene : l'Ira gli comanda. Nella necessitade è humile, ed vbbidiente, fuori di quella, arrogante, e sprezzatore. Quello che in sè loda, ò affetta gli manca . Si giudica faggio nell'amicitia, ma non sa conferuarla. Sprezza il proprio ed ambitiona l'altrui. Quanto più acquista più desia. Con le gratie, ouero aggrandimenti altrui, lo confuma l'Inuidia. Più offende con specie d'Amico, che di Nemico. Ama negli altri il rigore della Giustitia, ed in sè lo abborrisce.

Questa descrittione della Natura dell'Huomo è vniuersale, perche non tutti i vitij stanno in vno, ma ripartiti. Però quantunque paia al Prencipe, che alcuno sia libero da quelli, non perciò lasci di guardarfi da lui, perche non è ficuro il giudicio che si fa della conditione, e Natura degli Huomini . La Malitia fi pone la Maschera della virtà, per ingannare, ed il miglior Huomo suole mancare à sè Reffo, ò per l'Humana fragilità, ò per l'incoftanza delle Etadi, ò per la necessità, ed interesse, ò per qualche specie di bene particolare, ò publico, ò per imprudenza, e mancanza di notitia. Con che alle volte non sono meno dannos i Buoni, che i Cattiui, ed in dubbio è più conforme alla prudenza, stare dalla parte del periglio, immaginandofi il Prencipe (non per offendere, ma per guardarfi) che, come diffe Ezechiele, ingannatori lo accompagnano, e 1 che viue trà Scorpioni. \* le cui code fono sempre \* disposte all'offesa, meditando il modo di ferire. \* Tali fogliono esfere i Cortigiani , perche quasi tutti procurano auanzare le loro pretentioni con l'inDEL SAAVEDRA. PARRE III. 305
ganno del Prencipe, ò con far decadere i benemeriti dalla fua gratia, e da' fuoi fauori col mezzo del
fuo medefimo potere. Quante volte interposte
l'onde dell'Inuidia, ò emularione frà gli occhi del
l'encipe, e le attioni del fuo Ministro, le giudicò
indirette, e infedeli, estendo dritte, ed incaminate al suo maggiori feruitio. Pari la Virtà, perdè il
Prencipe va buon Ministro, ed auantaggio l'arti sue
la Malitia. E perche praticamente le conosca, e
non acconsenta al totto dell'innocenza, ponderi
quil le più frequenti.

Sono alcuni Cortigiani così aftuti, e diffimulati, che fembrano fcufare i difetti de'fuoi Emuli, e gli accufano. Così riprefe Augusto i vitij di Ti-

berio. \*

Altri vi sono, che per coprire la sua Malitia, ed accreditarla con specie di bontà a entrano à titolo d'obligatione, ò amistà per le lodi, riferendone alcune del Ministro, il quale procurano porre in difgratia, che fono di poca fostanza, ò non importano al Prencipe; e di quelle con finta diffimulatione di zelo del fuo fernitio, dando ad intendere che all' amicitia le preferiscono, passano à scoprire i difetti , che possono mouerlo à ritrarlo dalla sua gratia, ò dal posto che occupa. Quando non sia questo per ambitione, ò malitia , è per accreditarfi co i difetti ; che nell'Amico accusa, ed acquistare gloria per sè ed infamia per lui. \* Molto bene stette in queste ? fortigliezze malitiofe quel Sauio Rè di Napoli Don Alonfo,quando vdendo vno lodar molto il fuo Nemico , diffe : Offernate l'arte di quest' Huomo , e vedrete, come le sue lodi sono per fargli più danno. E così auuenne hauendo prima procurato accreditare con quelle per lo spatio di sei mesi la sua intentione, perche poscia gli fosse dato fede in quello che contro di lui haueua à dire. Qual inganneuole mina, ritiroffi ad oprare più lungi dal muro, doue efegerir doueua il fuo effetto ? Peggiori fono questi Amici, che lodano, che gl'Inimici, che mormora306 IMPRESE POLITICHE

4 no. \* Altri per ingannare più cautamente lodano in publico, e diffamano in fecreto. \*

Non è meno malitioso l'artifitio di quelli che adornano di tal forte le calunnie, che essendo accuse paiono lodi, come nel Tasso faceua Aleto.

Gran Fabro di calunnie adorne in modi. Tass.c.: Noui, che son accuse, a paion lodi.

Quefti offeruò il Salmifla, quando diffe, che s'era-6 no conueriti in arco torto; \* ò conforme al Profeta Ofea, in arco fraudolente che mira ad vna parte, 7 e ferifee all'altra. \*

Lodano alcuni i fuoi Emuli con tal modo, ed attioni, che fi conofca, che non fentono così l'affesso che stanno lodando, come si conosceua in Tiberio

a quando lodaua Germanico . \*

In altri, stali approbationi fono, per mettere l'Iaimico fuo in carica doue perifica ò doue flia lontamo, ancorche fia con maggior fortuna, ch'è quello
che obligò Ducigomez (credo che haueua ancora alter ragioni) à votare che paffaffe in Fiandra il Duca
d'Alua Don Ferdinando, quando fi ribellarono que'.
Stati. Cen la medefima intentione efaltò Muciamo nel Senato Antonio Primo, e lo propofe per governo della Spagna Citeriore; \* e per facilitarlo
9 più diuife offici), e dignità fra i fioi Amici, \* E'
polto liberale l'emulatione, quando vuole to
gieri dinanzi, chi, overo ofcura le fue glorie, oue-

ro impedice le fue convenienze. Et onda, che quello che non può annegare, trahe alla sponde della Fortuna.

Sono alcune volte le lodi con animo d'esaltare inuidiosi, che perseguitano il lodato. Strano modo di serire co' viti altrui.

Molti vi sono che ne' possi introdur' vogliono proprie fatture, senza che si possa penetrare si loro desiderio; e per conseguirlo dannano in essi acuni mancamenti personali, e licui, e lodano, ed esaggerano altri, che sono à proposito per il pusto, ed alle volte gli sauoriscono come non co-

osciuti.

DEL SAAVEDRA. PARTE III. 307 nosciuti, come Lacone, Pisone, perche Galba gli adottasse. \*

Altri di lontano per coprire la sua passione, spargono odij, e vanno à poco à poco cibando con quelli il petto del Prencipe, acciò che ripieno vomiti in danno del suo Nemico. Di quest'arti si serniua... Seiano per mettere in disparere con Tiberio Germanico. \* E pare, che le accusò lo Spirito Santo sotto 12 la metasora di arare le bugie, \* chè il medesimo, 13 che seminare nell'animo la semenza della Zizania, perche nasca possia, e si raccolga à suo tempo il frutto della malitia. \*

Non con minore aftutia fogliono alcuni ingannare prima i Ministri, de' quali più si sida il Prencipe, dandogli à credere falsità, che imprimano in lui -Arte si questa di quello Spirito menzognero, che nella visione del Profeta Michea propole, che ingannerebbe il Rè Achab, infondendosi nelle labra de' suoi Profeti, e lo permise Dio, come mezzo efficace.

Ponesi tal volta vno dalla parte de' torti stati al Prencipe, e lo consiglia alla vendetta, ò perche così voglia prenderla dal suo Nemico col potere del Prencipe, ò perche lo vuole allontanare dal suo serio con interio, e renderlo diffidente. Con questo artificio Don Giouanni Pachieco persuase al Rè Don Henrico il Quarto che prendesie Don Alonso Fonseca Merciuescou di Siuiglia, e poscia secretamente lo Hispaniso, che si guardas e dal Rè.

Sogliono quest'arti auanzarsi nelle Corti, e quantunque alle volte si scoprano, tengono intercesori, e vi è chi torna à lasciarsi ingannare, con che vediamo lungo tempo mantenersi gl'Ingannatori; è siacchezza della nostra deprauata Natura, la quale si

compiace più della menzogna, che della Verità. Più ci guida gli occhi, e l'ammiratione vn Cauallo dipinto, che vn vero, ellendo quello vna menzogna di quelto. Qual cofa è l'eloquenza vestita di colori e figure, se non vna falsa apparenza, ed inganno,

che

308 IMPRESE POLITICES

che talora ci fuole perfuadere à quello che ci ftà male? Tutto ciò scopre il periglio, che erri l'opinione del Prencipe frà simili artificij, e relationi, se con particolare attentione non le efaminera con particolare attentione, mantenendo frà tanto indifferente il credito , finche non folo veda le cofe, ma le tocchi; e principalmente quelle che vdirà, perche entrano per le orecchie l'aura della lufinga. e i venti dell'odio, ed inuidia, e facilmente alterano, e folleuano le passioni, ed affetti dell'animo fenza dar tempo alla verificatione; e così conuerrebbe al Prencipe hauere le orecchie vicine alla mente . e alla ragione , come quella che tiene la ciuetta ( forse anco dedicata perciò à Minerua) che le nafce dalla prima parte del capo, doue frà la cella de fentimenti, perche tutti fono necessarii, acciò non c'ingannni l'vdito: di quello molta cura hauer deue il Prencipe, affinche quando fono libere d'affetti le orecchie, e tiene in quelle il fuo tribunale la ragione, fi efaminino bene le cofe, effendo quafi tutte quelle del gouerno foggette alla relatione : e così non pare verifimile quello che diffe Aristotile delle Api, che non odano, perche farebbe di gran inconueniente in vn'animale così cauto, e politico, effendo le orecchie, e gli occhi gl'iftromenti per doue entra la scienza, e l'esperienza. Ambi si richiedono perche non gl'inganni la passione , ouero il naturale . ed inclinatione . A i Moabiti parue di sangue il torrente d'acqua, doue riverberana il Sole, guidati

torrente d'acqua, doue riuerberaua il Sole, guidati il dal fuo affetto. \* Vi medefino rimore del Popolo rifuonaua alle bellicofe orecchie di Giofue, come chiamore di battaglia, ed à quelle di Moisè, quie-

17 to, e pacifico, come mufica. \* Perciò Dio, abbenche tenga prefenti le cofe, volfe verificare con gli occhi la voce; che vdiua di quelli di Sodoma, e

18 Gomorra. \* Quando adunque alle cofe applicherà il Prencipe le mani, gli occhi, e l'orecchie; o non potrà errare, ò hauerà la discolpa. Datutto ciò fi può conoscere, quanto fallace era il Simulacro de' Tebani,

DEL SAAVEDRA. PARTE. III. 309
Tebani, con cui fignificava le qualità de'fuoi Prencipi, perche tenevia orecchie, ma non octil, effendo così neceffarij questi come quelle: per la notista delle cose, le orecchie; per la fede di quelle; gli occhi; nel the sono più sedeli, poiche tanto è distante dalla menzogna la verità, quanto sono dissociti dall'orecchie gli occhi.

Non minor diligenza , ed attentione richiedeli per certificarfi, prima che il Prencipe fi oblighi, della verità degli arbitrij, e mezzi proposti sopra cauto denaro de' Regni, ò migliorare il gouerno , ò fopra altri negoti jappartenenti alla Pace , e alla Guerra, perche fogliono tenere per fine intereffi particolaris e non sempre corrispondono gli effetti à quello che immaginiamo, e presupponiamo. Suole approuare gli arbitri) l'ingegno, e gli danna l'esperienza. Sprezzarli farebbe imprudenza, perche vno che prudente riesea, ricompensa la vanità degli altri . Non goderebbe dell'Imperio d'vn nuouo mondo la Spagna . se non hauestero i Rè Catolici dato credenza (come fecero altri Prencipi, à Colombo .) Il crederli facilmente ; ed operarli tofto , come se fossero sicuri , è leggièrezza, ò follia . Dettefi prima confiderare la qualità della persona che gli propone; quale esperienza habbia delle fue opere, quali fini può tenere nell'inganno , quali vtilità , nella prudenza ; conquali mezzi penfa confeguirlo, ed in qual tempo. Perche non fece quelle diligenze Nerone fù delufo da quello che gli diffe d'hauere trouato in Africa vit teforo. \* Molte cose proposte sembrano al princi- 19 pio grandi, e si trouano poscia vane, ed inutili. Molte fono leggiere dalle quali rifultano gran beneficij . Molte esperimentate in picciole forme non. riescono nelle maggiori. Molte paiono facili alla ragione, e sono difficili nell'opera. Molte ne suoi principij fone di danno, e ne fuoi fini di profitto, ed altre all'incontro . E molte fuccedono diuerfamente nel fatto; di quello che si presupponeua. prima .

210 IMPRESE POLITICHE

Il Volgo vile è cieco non conosce la verità se non vrta in quella, perche forma leggiermente le sue opimioni, fenzache la ragione prenenga gl'inconuenienti, aspettandosi toccare le cose con le mani, per difingannatsi col successo, maestro degl'ignoranti: e così chi vorrà allontanare il Volgo dalle fue opinioni con argomenti, perderà il tempo, e la fatica. Niun mezzo è migliore, che fargli dare degli occhi ne' fuoi errori, e che gli tocchi, come si fà ne'caualli pauidi, obligandogli che giungano à riconoscere la vanità dell'ombra che gli spauenta. Di questo configlio si serui Pacuuio per acquetare il Popolo di Capua commofio contra il Senato. Chiude i Senatori in vna Sala, esiendo d'accordo con loro. Raduna il Popolo, e gli dice. Se desiderate castigare i Senatori, adeffo è il tempo, poiche tutti gli tengo fotto questa chiane, e fenz'armi ; bifognera però che fia ad uno ad uno, eleggendo un'altre in suo luogo, poiche nè anche un'istante può stare sonza capi questa Republica. Getta i nomi dentro ad vn'vrna, caua vno à forte : chiede al Popolo ciò che deue fare di lui: crescono le voci, ed i gridi contro di lui, e tutti lo condannano à morte. Dice gli che eleggano vn'al--tro, confondonsi trà sè, nè sanno chi proporre. Se alcuno è proposto ritrouano in lui gran difetti. Succede il medefinio nella feconda, e terza elettione, ·fenza giungere à concordarfi; ed alla fine la fua. stella confusione, gli auuerti, ch'era meglio conformarfi col male, che già haueuano esperimentato, che intentare il rimedio; e comandano che fiano sciolti i Senatori . E' il Popolo furiofo nelle fue opinioni, e tal volta (quando fi può temere qualche danno, ò notabile inconueniente ) è gran destrezza del Prencipe, reggerlo col fuo medefimo freno, ed andare al 20 pallo della fua ignoranza . \* Parimente si riduce il Popolo, ponendogli dinanzi i danni d'altri casi simili, perche si moue più con l'esempio, che con la ragione .

DEL SAAVEDRA PARTE III. 3

1 Subuerfores funt tecum , & cum fcorpionibus habitas.

\* Semper cauda in idu eft, nulloque momento meditari celfat, ne quando defit occasioni . Plindib. 11.6.25.

2 Quamquam honora oratione quadam de habitu, cultuque & inflituti ejus lecerar, qua velut exculando exprobratet . Tac. lib.1. ann.

3 Vnde amico infamiam parat, inde gloriam fibi reciperet.

4 Peffimum inimicorum genus laudantes . Tac.in vita Agric.
5 Secretis eum criminationibus infamauerat ignarum, & quo
cautius deciperetur, palam laudatum . Tac.lib.1. hift.

6 Conversi funt in arcum prauum . Pfal-77.57.
7 Fa ti funt quafi arcus doloius . Ufe-7.18.6.

Multaque de virtute ejus memor auit, magis in speciem verbis adornata, quam vt penitus sentire erederetur. Tac. lib.1. ann.

Jigitur Mucianus quia pro palam opprimi Antonius nequibat: multis in Senatu laudibus cumulatum, secretis promissionerat. Citeriorem Hispaniam ostentans, discessu Cluuj Rufi vacuam. Taccist. 4, bift.

10 Simul amicis eius , Tribunatus , Prafectufque largitur .

Tac dib. 4. bett.

11 Sed callide vt ignotum fouebat . Tas lib 1. hift. 12 Odia in longum iacieus , quz reconderet acutaque promeret . Tas lib 1.ann.

13 Noli arare mendacium aduerfus fratrem tuum . Eeel-9.13. 14 Araftis impietatem: iniquitatem melsuiftis, comediftis frugem mendacij. 06-10-13.

rs Ero spiritus mendacij in ore omnium Prophetarum eiusy Redixit Dominus : Decipies, & przualebis, egredere, & fac ita · 2.Reg. 22.15.

16 Primoque mane surgentes, & orto iam sole ex aduerso
aquarum, viderunt Moabites e contra aquas rubras quad
sanguinem, dixeruntque sanguis gladij est. 4.8eg.3.22

47 Audiens autem Iosue tunultum populi vociferantis, dixit ad Moyfen vlulatus pugna auditur in caftris; Qui respondit: non est clamor adhortantium ad pugnam, neque vociferatio compellentium ad sugam: sed vocem cantantium ego audio . Evod.; 2a.17.

Descendam, & videbo verum clamorem, qui venit ad me, opere compleuerint; an non est, ita, ve sciam. Gen. 18. 214

79 Non authores, non ipflus negotij fide fatis spectata, nec missis in foribus, per quas nosceret, an vera affererentur. Tac. lib.16. ann.

20 Plebeia ingenia exemplis magis , quam ratione capiuntur .



# Quelli che s'introducono fotto specie di Virtù.

### IMPRESA XLVII

Nco nelle Virtù regna il periglio : siano tutte nell'animo del Prencipe , ma non sempre in esercitio. Dene la publica conuenienza dettareli l'vso di quelle, il come, ed il quando. Adoperate fenza prudenza, diuengono Vitij, ouero non fono meno dannose, che quelli. Nel Cittadino mirano à lui folo; nel Prencipe, à lui , ed alla Republica . Con la comune conuenienza, non con la propria hanno à fare confonanza. La scienza ciuile prescriue termini alla Virtù di quello che comanda, e di quello che vbbidifce. Nel Ministro non tiene arbitrio la giustitia, deue sempre accomodarsi alla legge: nel Prencipe ch'è anima di quella, tiene particolari considerationi, che mirano al gouerno vniuerfale. Giammai nel Suddito può esfere eccesso la commiseratione : può nel Prencipe essere dannosa. l'er mostrarlo in questa Impresa, si formò la caccia delle Cornici, di cui, riferisce il Sannazaro, e Garcilafo che vfauano i Pastori, la quale insegna à i PrenDEL SAAVEDEA! PARTE III. 313
cipi l'aquermata con cui deuoto entrare à parce.

Si traugli, e pericoi altruj. Pontuauo yna Cocaige in scria legata per le punte dell'ali, la quale yes dondo pallare la truppa dell'alize per l'aria, i legata la maneri e significatione dell'alize de l'alize de l'alize

Dal mal ageno de la compantera ; Garcilafe . Que del suyo avisada , è temerosa . Il

- ... The Gual simui serea with by oprimera , ... o it at

Con prision so con muerte dastimera ... Perche quella che stava filia in terra afferrava l'altra per liberarfi , e questa quell'akrai, che l'era vicina , restando tutte perduje l'vna per l'altra, nel che parimente hayeua parte la nomtà del cafo, perche alle volte è curiofità, ò natural moto d'inquietudine quello, che sembra compassione. Mouansi nelle miferie, e trauagli de' Prencipi stranieri , alle sue voci gli occhi, ed il cuore molli di pietà, e tal volta gli vificij, ma non le mani, leggiermente armate in fua difefa. Che s'anuenturi yn particolare per ilrimedio altrui , è accortezza degna di lode , ma di riprensique ju va Prencipe se impegnatie la publica Calute per quella d'altro Prencipe, fenza le fufficienti conuenienze, e ragioni di Stato, nè bastano quelle che impone la Parentela, ò particolare Amiflà , perche nacque prima per i fuoi Vaffalli il Prencipe, che per i fuoi parenti, ò amici. Ben potrà aflitterli, ma fenza danno, o periglio confiderabile . Quando è l'affiftenza in periglio così conune, che la caduta dell'uno tiri dietro à sè quella dell'altro mon v'è causa d'obligatione, ò pietà, che la possa. scusar d'errore. Ma quando sono gl'interessi, così frà sè vniti, che perduto l'vno si perde l'altro, sa sua caufa chi lo foccorre; e maggior prudenza è (come detto habbiamo) opporfi al pericolo nell'altrui Stato, che mirarlo nel proprio. Quando parimente convienti al bene, e publica quiete, foccorrere l'oppreflo.

314 I MENESE PORITIENE IS CI prello, deue farlo il Prencipe più poderetto, perche la giultitia fix i Prencipi non può ricorrere a gli ordinarij tribuirali, e lattiene nell'autorità de potere delapii Sourano, il quale non deue la fairifiguidare dalla politica e che fiamo trauagliati gli altri Prencipi, per effere più ficuro con le loro diffentioni, è pofabricarfi niaggior Fortuna con le loro rouine, pofeiache quel fupremo Giudice dell'intentioni feuramente le catiga.

Fà di meliter gran pitulenza in questi cass, pisando l'impegao con la contenienza y fenza che facciamo lieuemente proprio il periglio altrui; ò ci donsimiamo in quello y perche poi non troueremo la medesma corrispondenza. Compatrie dalla Spagna i mali dell'Imperio , haqui col suo sague, e se uoi tes fori affistito ; d'onde le sono rifultate le inuasioni, che la Francia hà fasto nell'Italia, Fiandra, Borgogna, e Spagna, ed estendo hoggi caduta sopra la Monarchia tutta la guerra y moi o riconoscomo alcuni al demagaa, ne anco pensano; che sa stato per lo-

to cagione .

L'esperienza dunque , ne' proprij , ed altrui danni, ci può far pru denti nella commiferatione, e nelle accortezze. Quante volte ci perdiamo , e perdiamo l'Amico, per offerirci volontariamente al rimedio de' suoi trauagli, ingrato poscia al beneficio. Quante volte contraffero l'odio del Prencipe, quelli che furono più vigilanti nel fargli straordinarij feruigi . Figliuolo adottiuo era Germanico di Tiberio destinato à succedergli nell'Imperio , e così cauto nel suo seruitio; ch'hebbe per infamia, che le Legioni gli offeriffero l'Imperio , \* e perche l'obliganano à quello , fi volle trafiggere il petto con la 2 propria spada; \* e quanto più in suo seruigio fedele si mostraua, meno grato era à Tiberio. La fus attentione nel sedare con donatini le Legioni, gli 3 recaus transglio: \* La fus pietà nel dar fepoltura alle reliquie dell'esercito di Varo, gli parena pre-4 tenfione all'Imperio . \* La misericordia di sua mo-

DEDISMAVEDRA PARTEUII. 313 glie Agrippina nel vestire i Soldati 3 ambitione di conundare : \* Tutte l'attioni di Germanico finiframente interpretaua. \* Conobbe queil'odio 61 Germanico ; eche con specie d'honore lo ritiraua dalle glorie d'Alemagna ; e procuro obligarlo più con l'ybbidienza , e con la tolleranza , \* ma quefto 7 medefimo lo rendeua odiofo, fin che oppressa la gral. titudine dal pefo dell'obligatione, lo mandò nelle Prouincie d'Oriente, esponendolo all'inganno, è periglio , \* doue lo auneleno co'l mezzo di Pisone, \$ tenendo per felicità propria la morte \* di chi era la o colonna del fuo Imperio . Idoli fono alcuni Premcipi , gli occhi de quali (come auuerti Geremia) s'acciecano con la polue di quegli fteffi ch'entrano 10 ad adorardi, e non conoscono seruiti; ed il peggio è che ne anco vogliono effere vinti da quelli , ne che la fua libertà fia foggettà al merito fe con varie arti procurano difobligarla. A quella che più la 11 fervito fanno aggratij , perehe ridotta à difefa la pretensione non importuni con quella, e tenga per premio l'essere assolto. Si mostrano mal sodisfatti de' medefimi feruitij, i quali stanno interiormente approvando, per non restare obligati, ò gli attribuifcono à fuoi comandi , e tal volta doppo ottenuto il medefimo che defiderauano , e comandarono , fi pentono, e si sdegnano con chi lo facilitò , come se fosse stato di proprio motiuo : Non v'è chi posta scandagliare la conditione de' Prencipi , \* 11 golfo profondo, e vario, che s'altera hoggi con quello che hieri fi calmò . I beni dell'animo, e di fortuna : le buone accoglienze , e gli honori , sono per horo alcune volte merito, ed altre inginiave delitato. \* Facilmente fi ftancano con le puntualità 12 Anco in Dio fu perigliofa quella del Sacesdote Oza, in appoggiare l'homero all'Arca del testamento, che fi riuerfatia , e gli costò la vita. \* Più fogliono i \* Prencipi premiare negligenze che attentioni ; e più honorano quello che meno gli ferue . Tengono per fernitù il lasciarti obligare , è per di minore peso la ingrach

De Tay Google

216 IMPRESE POLITICHE 3 (

ingratitudine che la riconofcenza il Le accortezze e libertadi, che viò Giunio Biefo con l'Imperatore 13 Vitellio, gli caufarono l'odio in vece della gratia. Paffa à Coftantinopoli quell'Infigne Huomo Ruga giero Capo della gente Catalana, che affifti al Rà Don Federico di Sicilia, chiamato dall'Imperatore Andronico , per difendergli l'Imperio . Fà in fuo feruigio incredibili Imprese con la soa valorosa Na tione ancorche pochi in numero. Lo liberano dall' inuafione de Turchi : e quando foerana il premio di tante vittorie , comando che fusie per molto lieue caufa vecifo. Qualunque offefa, ò difgutto, ancorche picciolo, può più , che i maggiori beneficii, perche con la gratitudine si aggrava il cuore ; con la vendetta fi sfoga; e così più facili fiamo alla veha detta che alla gratitudine. Quefta è l'infelicità di seruire à i Prencipi , che non fi sà in quale cola fi 14 meriti, ò demeriti con loro; \* e fe per quello che c'infegnano l'Historie, e per i denni che ci rifultano dalle accortenze, haueffimo à formare vua Politica farebbe necessario far distintione fraile Vitta giper fapere valersi di quelle fenza nostro pregitidicio considerando, che quantunque siano tutte in noi altri, come nel suo supposto, non tutte operano dentro di noi altri, perche alcune fi efercitano fuori, ed altre internamente . Sono queste la Fortezza, la Patienza, la Modeftia, l'Humiltà, la Religione, ed altre, frà le quali fono alcune di tal forte per noi altri , che in quelle non tengono maggior parte quelli di fuori, che la ficurezza per l'humano commercio. e l'estimatione per la fua eccellenza, come succede nell'Humità, nella Modeftia, e nella Benignità : e così quanto farà maggiore la perfettione di quelle Virtu, tanto più ci cattiuerà gli animi , e l'applauso degli altri , quando fappiaino confernare il decoro. Altre di quette Virti , abbenche operino dentro di noi ne' casi proprij, saole parimente dipendere dall' attionialtrui il fuo efercitio , come la Fortezza, e la Magnanimità . In queste non v'è periglio, quanDEL SAAVEDRA. PARTE III. 317 do le regge la Prudenza, che dà il tempo, ed il modo alle Virtà, poiche l'Integrità difereta fuole esfere danno fa alle nostre conuenienze, perdendoci con specie di riputatione, egloria, e fra tanto si portano i prenii, e l'applauso quelli, che più att tenti seruirono al Tempo, alla Necessica, ed all'Adulatione.

· Nell'vso delle Virtù, che tengono il suo esercitio nell'altrui bene come la Generofità, e la Mifericori dia, fi firele pericolare , ò patire, effendo che non. corrisponde à quelle il premio de' Prencipi , nè la gratitudine, e buona corrispondenza degli Amici, e Parenti , anzi credendo per certo , che quelli stimeranno i nostri feruitij, e che questi auuentureranno per noi nel periglio, e nella necessità, gli haueri, è le vice , fondiamo quelta falla opinione hell'obligatione propria, e per sodisfare à quella, non guardiamo di perderci per loro. Ma quando ci vediamo in qualche calamità, fi ritirano, e ci abbandonano . Ne' trauagli di Giob foli trè amici lo visitarono , è questi inspirati da Dio ; \* però non gli assisterono 16 con opere, ma con parole, è pesate esortationi, che gli purificarono la patienza. Ma quando à lui riuole Dio gli occhi suoi pietofi , ed incominciò à moltiplicare i fuoi beni , se n'entrarono per le sue porte tutti i suoi Parenti , sino quelli che solo di vifta lo conosceuano, e si sederono alla sua mensa, per tener parte nelle fue prosperità. \*

Queho inganno con specie di bene, e di buona, o corrispondenza, ed obligatione hà fatto perire molti, i quali credendo seminare benefici), raccossero ingratitudine, & odij, sacendo d'Amirei Nemici, con che posica inselici visitero, e morirono. Diffe lo Spirito Santo, che daua ad inchiodare la sua mano, e s'allacciautà, e faccua schiauo con le sue stesse parole, chi faceua peggio per il suo amico, 'e eti' annonisce che dinauzi a quello siamo con gli occidi aperti, guardandoci dalle sue mani, come si guarda il Daino, e l'augello da quelle del Cacciato del parole chi aperti, guardandoci dalle sue mani, come si

0 4

re. &

318 IMPRESE POLITICHE . .

17 re. \* Fà bene , e guardati , è prouerbjo Castigliano : figliuolo dell'esperienza . Non succede questo à quelli che viuono per sè foli fenza che la Mifericordia, e la Carità gli moua al rimedio de' mali altrui . Fannosi fordi, e cieclii à i gemiti , & agli accidenti, fuggendo le occasioni di mescolarsi, con loro, con che viuono liberi da cure, e trauagli; e fe non fanno grandi Amici, non perdono quelli che tengono . Stimati non faranno per quello che operano , ma ben sì per quello che lasciano d'operate, tenendoli per prudenti gli altri. Oltre di che, naturalmente facciamo stima di chi non hà di noi bisogno, e sprezzandoci vine seco stesso. E così pare, che conosciuto il trattamento ordinario de gli Huomini , dobbiamo stare quieti alla vista de' suoi mali, fenza mostrare d'hauergli intesi, attendendo folo alle nostre conuenienze, ed à non confonderle col periglio, e calamità altrui. Ma farebbe questa Politica opposta alle obligationi Christiane, alla Carità humana, ed alle Virtù più generofe, e che più ci fanno simili à Dio . Con quella dissoluerebbesi la Compagnia ciuile, che confifte, nel viuere cadauno per sè, e per gli altri. Non hà di mestieri la Virtù delle esterne dimostrationi. E' di sè stessa premio bastante, estendo maggiore la sua persettione, e la fua gloria, quando non è corrisposta, perche far bene per la retributione, è specie di auaritia; e quando non fi acquista, resta vn dolore intollerabile nel cuore. Operiamo dunque folo per quello che dobbiamo à noi medefimi , e faremo fimili à Dio , che fa fempre bene anco à quelli , che non fono grati. Però è prudenza stare con tempo auuertiti, che ad vna corrispondenza buona, corrisponde vna cattiua, perche viue infelice quegli che s'espose al dispendio, al trauaglio, ò al pericolo altrui, e credendo mietere aggradimenti, raccolfe ingratitudini. Quello che tiene della Natura, e del trattamento de gli Huomini notitia, non troua nuouo questo caso, e come lo vidde prima, preuenne il fuo colpo DEL SAAVEDRA. PARTE III. 319

e non rimife da quello offefo.

Dobbiamo parimente confiderare, fe è contenienza dell'Amico, inuiluppari in fina difefa, perfihe alle volte gli facciamo più danno con le noftre diligenze, o per importune, o per imprudenti, volendo parere bizzari; ed accorti per loro, con che precipitiamo loro, e noi infeme. Quefta bizzaria dannofa al medefimo che la fa, riprette Trafea (ancorche fosse in suo fauore) in Rustico Aruleno, perche non pregaste per lui, sapendo che i suoi vsfiicii farebbero dannosi all'intercessore, e vani al reo.\* 18

Non è meno imprudente, e periglioso il zelo del publico bene, e delle prudenti operationi del Prencipe , quando fenza che à noi s'aspetti per vificio , ò fenza speranze del rimedio; ci fraponiamo, senzaestere chiamati ne'suoi negotij, ed interessi con euidente nostro rischio. Non voglio , che inhumani siamo alla vista degli altrui danni, nè che vilmente ferua il nostro silentio alla tirannia, ed al tempo, ne che ci perdiamo imprudentemente, ma che feguiamo i passi di Lucio Pisone, il quale in tempi tiranni, e-calunnioli seppe con tal destrezza conseruarsi, che non fù volontariamente autore di configli seruiti ; e quando l'obligaua la necessità, contemporeggiaua in alcuna cofa con gran fapienza, per moderarli meglio . \* Molte volte ci anticipiamo à dar configli . 19 in quello che à noi non s'appartiene, persuasi che in quelli flia il rimedio de publici mali, e non auners tiamo quello che suole, ingannare il proprio amore delle nostre opinioni senza le particolari notitie che tengono quelli che gouernano, e fi trouzno fopra il fatto. Niuna cosa è più perigliosa, che il consigliare . Anco chi lo tiene per officio deue schiuarlo, quando non è chiamato, e ricercato, perche fi giudicano i configli dal fuccesso, e ciò pende da i futuri accidenti, i quali non può preuenire la prudenza, e. quello che malamente succede viene attribuito al Configliero, ma non quello che auuiene con ficurezza.

O 5 L Quafi

320 IMPRESE POLITICAL JEG

1 Quafi scelere contaminaretur , Tar-lib.t. ann.

At ille moriturum potius quam fidem exuere, clamitani, ferrum à latere diripult's elatumque deferebat in pedus. Tac. l.t. annet et il regettion : position de consideration de la consid

3 Sed quod largiendis pecuniis, & millione feltinum fauorem militum quaffuiflet, bellica quoque Germanici gioria an-

4 Quod Tiberio haud probatum . Tacdib.s. ann .

5 Id l'iberij animum altius penetrauit. Tac.lib.i. ann. 6 Cuncta Germanici in deterius trabenti. Tac.lib.i. ann.

Quanto flimma spei propier , tanto impensius pro Tiberia

8 Nouisque Provincijs impostrum, doto simul, & casibus ob-

Nam Germanici mortem inter prospera ducebat. T ac.1.4.48.
10. Oculi corum pleni sunt pulvere a pedibus introcuntium.

Barnich & 18.

11 Cor Rejum infcrutabile . Premagati-

12 Nobilitas, opes, omiffi gestique honores pro crimine, & ob-

F Extendic Oza manum ad arcam Dei, se tenuic cam, quoniam calcitrabant boues. & declinaucrun eam. Iracuíque ef indignatione Dominius contra Ozam, & percunific cumúu-per temericate; & mortuus est ibi iuxta arcam Dei 28,82,666.

13 Lugduneniis Galliz rector, genere illustri, targus animo, et par opinos circumdares Principis ministeria comitare liberalitera co iplosigratus, quamvis odium Vicellius humilibus, blanditijs velaret. Tas. 1tb. 2. htf...

milibus.blanditijs velaret . Tas.sib.2. hift.

14 Nefeit homo aut amore, an odio dignus fir. Eecl.9.1.

16 Audientes tres amici.lob, omne malum quod accidiffet ei.

venerunt ficut locutus fuerat Dominus ad eos. Iob 2.9.

16 Venerunt autem ad eum omnes fratres fui; & vinueriz forores fuz, & cuncli, qui nouerane eum prius ; & come de-

runt cum co panem in domo ejus. Iob 42.11.

\* Fili mi fi. fipoponderis pro amico tuo defixilti apud extraneum manum tuam, & illaqueatus es verbis oris tui; & eapus propriis fermonibus. Pros. 6.4.

17 Eruere quali damula de manu & quan auis de infidije Aucupis . Prom. 6.5.

18 Ne vana dereo non profutura, interceffori exitiofa inciperet. Tacslib 16. ann.
19 Nullius femilis fententia sponte author, & quoties necessiones

ras ingrueres, fapienter moderais. Taribidi ann.

[N. wise of the property of

to tember of the little of the control of the contr



### O con l'Adulatione, e lusinga.

IMPRESA XLVIII.

He preparati stanno i Prencipi contra gl'Inimici esterni ? Che disarmati contra i Domeflici ? Trà le spade della guardia gli accompagnano, e non badano à loro. Sono questi gli Adulatori, ed i Simulatori: non meno perigliose le sue carezze. che l'armi de' Nemici. Più Prencipi hà distrutto l'adulatione, che la forza. Qual porpora Reale non rode questo tarlo. Qual scettro non fora questo verme? Nel più eleuato Cedro s'introduce, ed à poco à poco lo trafigge nel cuore, e cade con quello à terra . E' danno, che si scopre con le medesima ronina. Vedefi, prima il fuo effetto, che la fua caufa. Inganneuole verme, che habita ne' Cieli dorati de' Palagi. Allo. Stellione smaltato la spalla di stelle e velenofo il petto , lo paragona questa Imprefa. Con vn manto stellato di zelo, che copre i fuoi dannofi fini fi rappresenta al Prencipe . \* Auuertisca I bene, che non tutto quello che risplende è per buona qualità del foggetto, poiche per fegno di lepra lo pongono, le diuine Lettere . \* Il flacido d'vn 1

) 6 tronco.

322 IMPRESE POLITICHE

tronco sparge di notte splendori. In vna danuosa intentione si icorgono apparenze di bontà . Tal volta frà i barlimi di feuerità, della libertade amica, ed opposta al Prencipe, si copre seruilmente l'adulatione, come quando Valerio Meffala voto, che fi rinouaffe ozn'anno à Tiberio il giuramento d'vbbidienza, e richiesto con che ordine lo proponeua, rispose che di proprio motiuo, perche in quello,che s'aspettasse alla Republica, doueua sempre seguire il suo dettame , ancorche fosse con pericolo d'offen. 3 dere, \* Simile à questa su l'adulatione d'Areio. quando accusato L. Ennio d'hauere liqueletto vina flatua d'argento di Tiberio, per far vali, e non volendo Tiberio , che fi ammetteffe tale accufa , fe gli oppose dicendo, che non si doueua leuare à i Senatori l'autorità di giudicare, nè lasciare senza castigo così grande maluagità : che fosse sofferente ne' fuoi fensi, e non prodigo nell'ingiurie fatte alla 4 Republica . \*

Cangia lo Stellione ciascun'anno la pelle ; col tempo i suoi consgli l'adulatione ; al passo che si muta la volonta del Prencipe. Al Rè Don Alonso della del Prencipe. Vindecimo configliarono i suoi Ministri , che face si dinortio dalla Regina Donna Violante tenuta per sterile ; fondando con ragioni di nullità del matrimonio , e poscia essi medessini lo approuarono , perfuadendogli, che ritornasse ad habitare con lei :

Niun'animale è più fraudolente che lo Stellione, pet cui chiamarono i Giurifpetti. Crimen Stellione, nassa, qualunque delitto d'inganno. Chi gli yfa maggiori, quanto l'Adulatore, ponendo fempre lacci alla volontà, pegno così principale, che fenza quella rellano fchiaui i fentimenti.

Non vecide lo Stellione quello, e che infetta, ma lo iftupidice e trahe fuori di sè, introducendo inlui diuerfi affetti, qualità molto proprie dell'Adulatore, il quale con varie apparenze di bene incanta gli occhi, e l'orecchie del Prencipe, ò lo rende flupido, fenza lafciargli conofere la verità delle cofe E'lo. DEL'SAAVEDRA. PARTE. III. 323

El lo Stellione così inimico degli huomini, che affine d'impedire che della sua pelle non si vaglia per il male caduce, se la maggia i Non-vuole l'Adulatore che il Prencipe rifani de fuoi errori, perche il disinganno è figliuolo della verità, e questa inimica dell' adulatione i Imidia l'Adulatore le felicità del Prencipe, e lo abborrifce, come quello, che col potere, e com la necessità l'obliga alla serunti dell'adulatione, e della diffinulatione, e di sentire via co-

fa. e dire l'altra.

Grand'auuertenza si ricerca nel Prencipe per conoscere l'Adulatione, poiche consiste nella lode, e lodano altresì quelli , che non fono Adulatori. Confife la differenza, che l'Adulatore loda il buono . ed il cattino , e l'alero folamente il buono . Quando vedrà il Prencipe adunque, che gli attribuiscono i buoni successi, i quali ò si deuono ad altri, ò nacquero dal cafo: \* che gli efaltano le cofe e vane ; le quali da per sè non lo meritano : quelle che sono più di gusto, che di riputatione : quelle che lo allontanano dal peso de' negotis: quelle che mitano più alla fua contenienza, che al publico beneficio, e che colui che in questa gui sa le loda, non si misura, nè attrista, nè lo offerun, quando gli vede fare alcuna cofa indecente, ed indegna della fua perfona, e grandezza: che cerca discolpe à i suoi errori, evitij: che mira più a' fuoi aggrandimenti, che al suo servitio : che dissimula qualunque offesa, e dispiacere per assistergli sempre à canto: che non s'appoggia agli huomini feueri, e gelofi : che loda quelli che giudica effergli grati, mentre non può dalla, fua gratia precipitarli : che quando fi troua ben fermo in quella, e lo tiene foggetto, tratta d'acquillare l'opinione degli altri , attribuendo à sè i buoni fuccessi ed incolpando il Prencipe, che seguito non habbia il suo parere: che per acquistar credito con gli estrinseci si vanta d'hauer ripreso i suoi difetti, estendo quello che in fecreto gli discolpa ; ed efalta , ben può il Prencipe marcare questo tale

per

-- 1 4

### 324 IMPRESE POLITICHE

per Adulatore, e fugga da lui, come dal più nocino, veleno, che possa renere vicino à se, ed il più opposso all'amor sincero, con cui deue effer 6 fernito.

Però se ben sono così grandi quelti segni, suole effere così cieco l'amor proprio, che non conofce l'adulatione, lasciandos allettare dalla lode, che dolcemente tiranneggia i fensi, fenza che ve ne sia alcuna così distiguale, che non credano, i Prencipi douersi a' l'oro meriti . Nasce altre volte questo da vna debole bontà : la quale non auuertendo i danni dell'adulatione, quella compatifce, ed anco la tiene per sommissione, ed affetto, nel che peccarono il Rè Mar. di Galitia Don Ferdinando abborrito da fiioi , per-Hip che daua orecchie à gli Adulatori ; ed il Rè Don Alonfo il Nono , che con l'ifteffo ofcurò la gloria. delle sue virtà , ed imprese. Auuertano per tanto i Prencipi che può effere che vivano così delufi dal proprio amore, e dalla propria bontà, che ne anco. possano co i fegni prescritti conoscere l'adulatione : e così per conofcerla , e liberarfi da lei , riuolpano. le Historie, ed offeruino ne fuoi Anteceffori , ed in altri l'arti , con le quali furono dagli Adulatori ingannati : i danni che per quelli riceuerono , e tofto. confiderino fe fi vfano con loro le medefime. Solo vna volta . che il Rè Affuero comandò (trouandofi fneeliato.) che gli leggessero gli annali del suo tempo, gli differo quello, che niuno s'arrifchiana, vdendo in quelli l'arti , e tirannie del fuo Fauorito. Aman, ed i fermiti di Mardocheo; quelle dall'adulatione occultute, e questi dalla mulitia, con che difingannato caftigo l'vao, e premio l'altro. Anco in questa lettione però ftiano ausertiti, che non fi troni mascherata l'adulatione : leggano per sè stessi le historie, perche può estere che chi le leggerà passi. fotto filentio le occasioni che haucuano di difingannarlo: oucro che muti le claufule, è le parole Qinfelice forte della Maestà ! che nè anco tiene sicura la verità de'libri essedo i più fedeli amici dell'Huomo.

Pro-

DEL SAAVEDRA. PARTE III. 32

. Procuri in oltre il Prencipe, che peruengano agli i cettà fuoi ilibelli infamatori), che viciranno contro di lui, perche se ben gli detta la malitia, gli striue la verità, e ritrouerà in quelli ciò che gli coprono i Cortigiani, e resterà e spreimentato nella sua stessiona della infamia. Riconoscendo Tiberio quanto era stato ingannato in non hauer penetrato in tempo le maluagità Seiano, comando che si publicalle il restamento di Fulcinio Trio, ch'era vna Satira contro di lui, per vedere, ancor che solle in onta sua, le verità che gli coprisa l'adulatione. \*

Nonsempre miti il Prencipe le sue attioni dentro allo specchio di quelli, che flanno d'intimo à sè consigli con altri di fitoti gelosi, e sueri , ed autertifica sè la medesima l'approbatione degli vni, e degli altri ; perche gli specchi dell'adulatione tengono incostanti e varie le luci , ed offeriscono le specie non come sono, ma come vorrebbe il Prencipe , che fossero i del meglio lasciarsi correggere da praudenti, che ingannare dagli Adulatori. \* Perciò si di mettieri, che addinandi aglivni , & agli altri, e gli leui l'impedimento, ed il tumore, riducendo ad obligatione che gli dicano la verità. Anco Samuele non s'arrischiò dire ad Heli, sciò che Dio gli haueua comandato , \* fino che glie l'addimandò . \* 9

Mirifi ancora il Prencipe nello specchio del Popolo, in cui non vè così picciolo disetto, che non si
rappresenti, poiche la moltitudinemon sa dissimulare. Mascheranasi il Rè di Francia Lodouico Quarto, e si mischiana si ale Plebe, e di vdiua quello che
delle sue attioni, e gouerno diceuano. Alle piazze
bisogna v seire pet trouare la verità. Vna sola cosa
diceua il Rè Luigi Vndecimo di Francia, che maneaua nel suo palazzo, quallera la verità. El questa
molto raccolta, e poco cottigiana, e si ritira da
quelli, perche si consonde nella presenza. Regia a
Perciò Saulle volendo consigliare con la Pitonisa.

Perciò Saulle volendo consigliare con la Pitonisa,
angiò vestimenti, a sfinche più liberamente gli rispondeste, ped egli medesimo sece la richiesta senza.

IMPRESE POLITICHE

11 fidarla ad altro. \* L'istesto auuerti Gieroboam . mentre inuiando fua moglie al Profeta Aia per fapere della infermità di fuo figlinolo, gli ordinò che fi mutale di velti, perche fe la conoscesse ò non gli

12 risponderebbe, ò non gli direbbe-la verità . \* Poiche dunque non fi ritroua ne' gabinetti del Prencipe , fi richiede industria per cercarla in altre parti. El gloria de'Regi inuestigare ciò che di loro si fa-

13 uella . \* Tenetta il Rè Filippo II. vn Seruo, fauorito , che gli riferiua quello , che diceuano di lui dentro, e fuori del Palazzo. Così bene deuefi auuerti, re . che le voci del Popolo fono in fua affenza veraci, ma alle sue orecchie molto vane, e lusinghiere , e cagione che corra ciecamente dietro a' fuoi vitij, inferendo da quel commune applauso, che sono molto accreditate le sue attioni . Niun gouerno sù più tirann'co di quello di Tiberio : niun Fauorito più odiato che Seiano, e quando erano in Capri, gli defideraua il Senato chiedendoli che fi lafciaflero ve-

14 dere. \* Viueua Nerone così delufo dalle adulationi del Popolo, che credena, che non haurebbe potuto fofferire le sue assenze da Roma, ancorche fossero breui, e che lo confolaua la fua prefenza nelle au-15 uerfità; \* effendo così mal veduto, che dubitanano

il Senato, ed i Nobili, se fosse più crudele in assen, za, ò in presenza.

Altri rimedij vi farebbero. per conoscere l'adula, tione, ma pochi Prencipi vogliono applicarui ellendoche fi conforma con gli affetti, e delideri i naturali pe così vediamo castigare i Falsarij , non gli Adulatori, abbenche fiano questi più pregindiciali perthe fe quelli leuano la legge delle monete , questi quella de' vitij, e gli fanno parere virtu. Danno à quetto, che fempre fraccufa, e fempre fi conferua ne' Palazzi, doue è perigliofa la verità; principalmente quando fi dice a' Prencipi superbi, che facil-16 mente fi chiamano offefi . . Costò la Vita à Don. Fernando de Lahera l'hauer voluto difingannare il

17 Rè Don Pietro il Quarto d'Aragona, fenza che gli

DEL SAAVEDRA. PARTE III. 327 valeflero i suoi grandi seruigi , e l'essere stato suo Aio. Quegli, che difinganna, accusa le attioni, e fi mostra superiore in giudicio, ò in bontà, nè posfono i Prencipi tollerare questa superiorità ; parendo loro che gli perde il rispetto, chi chiaramente gli parla. Con animo fincero, e leale rappresentò Gutierre Fernandez di Toledo al Rè Don Pietro il Crudele quello che sentina del suo go- Hilp. uerno, acciòche moderaffe il fuo rigore; e quel sto auuertimento che meritaua premio, tenne il Rè per così gran delitto, che comandò gli fosse troncato il capo . Mira il Prencipe come giudice chi gli nota le sue attioni, nè può tenere dinanzi agli occhi, quello, à chi non paruero prudenti; Confife il periglio in configliare non quello che conuiene, ma quello che appetisce il Prencipe. # 18 Di qui nasce che si ritira la verità, e s'anima l'adulatione:

Però fe Pre ncipe alcuno farà così generofo che terrà per viltà renderfi all'adulatione, e per difprezzo che lo vogliano ingannare con false apparenze di lode, e che parlino più con la fua grandezza che con la sua persona; \* facilmente si libererà dagli adu- 19 latori, contra loro armandosi di seuerità , perche niuno s'arrifchia ad vn Prencipe graue, che conofce la verità delle cose, e sprezza gli honori vani . Vdì Tiberio con egual sembiante le libertà di Pisone , e le adulationi di Gallo . \* Però fe ben diffimulaua , 20 conofceua l'adulatione, come conobbe quella d'Ateio Capitone, attendendo più all'animo, che alle parole . \* Premij con publiche dimostrationi il 21 Prencipe quelli che ingenuamente gli diranno la verità, come fece Clistene Tiranno di Sicilia, ch'erefle vua statua ad vn Configliero, perche gli contradisse vn trionfo, con che acquistò la volontà del Popolo, ed obligò gli altri Configlieri à dirgli con libertà i loro pareri . Frouandosi il Rè Don Alonso Mar-Duodecimo in vn configlio importante, prefe la fpa- Hifp. da snudata nella dritta mano e lo Scettro nella fini-

stra, e disse. Dite liberamente tutti i vostri pareri, e configliatemi quello che sarà maggior gloria di questa Spada, e di maogiore augumento à questo Scettro, senza mirare ad alcuna cosa. O felice Regno, done non s'inviluppana il configlio col rispetto, nè fi ritiraua col timore ! Ben conoscono gli Huomini la vilta dell'adulatione; ma conoscono il fuo danno nella vernà, vedendo che più pericolano per quella che per quella. Chi non parlerebbe con integrità, e zelo à i Prencipi se fossero della conditione del Rè Mer. Don Giouanni il Secondo di Portogallo, à cui effen-Hife. do chiesta da molti vna Dignità, diffe che la riferunua ad un suo Vassallo tanto fedele, che giammai gli parlana conforme al fuo gusto, ma conforme à quello ch'era suo maggior seruitio, e del suo Regno . Troueraffi però in molto pochi , questa generosa integrità ; quali tutti fono della conditione del Rè Achab, il quale hauendo chiamato à configlio i Profeti,

24 profetizana cofe buone, ma cattine. \* E così molto pericolano i Minifiri, che guidati dal zelo fanno
congetture, e difcorfi de' futuri danni, perche fi
preuenga il rimedio, conciòfia che più vogliono i
Pencipi, non faperli; che anticipatamente pauentarli. Sono troppo all' armonia della mufca le fue
orecchie affisicatte, nè pofiono patire la diffonanza
delle calamità che minacciano. Q undi nafce l'ammaffare Predicatori, e Confeffori che gli dicano quel23 lo, che defiderano, \* non quello, che Dio gli det44 ta, come faccua il Profeta Micheea. \* Qual merati-

escluse Michea, ch'egli abborriua, perche non gli

glia dunque, che fenva la luce della verità errino il camino, e perifcano?

Se vi soffe discretione in quelli, che dicono veritadi al Prencipe, più le fiinterebbe, che l'adulatiole; ma pochi fanno valerfi di loro à tempo, condolcezza, e buona maniera. Quafi tutti quelli che sono liberi, sono aspri; e stanca naturalmente i Prencipi, yn sembiante sigido ed armato di verità, perche vi sono alcune, virtà abborrite, come sono.

disch

DEL SMAVEDRAT PARTE III. 320 ena feuerità offinata ced vn'animo inuincibile contra i fanoriti, tenendo i Prencipi per disprezzo s che poco fi ftimino le arti , con le quali s'acquifta la fua gratia; e giudicando che chi non la procura; non ha forgetto à loro, ne di loro habbia bifogno 1 8 s Vi il Superiore la lancetta ; ouero il rafoio della verità per curare l'Inferiore, ma questo folo del es caustico che senza dolore mortifichi , e roda il vitiofo del Superiore. Affligrere con le verica fuor di tempo ve di mifura, è più tofto malitia che zelo: più tofto ardire, che autertenza . Anco Dio le manifestò con prudenza à i Prencipi, poiche quantunque puote per Giofeffor, e per Daniele notificare à Faraone f ed à Nabuchodonofor alcune verità di future miterie egliele rapprefento per fogni, quando erano distratti i fensi , & addormentata la Maeflà: \* ed anco allora non chiaramente, mà con fi- 25 gure s'e gereglifici , affinche si frapponelle tempo nell'interpretatione; con che preuenne l'incontreniente della confusione , e della forpresa, e schiuò il periglio di que! Ministri, se detto glie l'hauessero fenza effere chiamati . \* Contentifi il Ministro , 26 che giunga il Prencipe à conoscerie , e se potrà per fegni, non adopri parole. Vi fono però alcuni così indifereti, o così mal'intentionati, che non offeruano di liberamente dire le verità, ed effere autori di male none . Imparino questi dal successo del Rè Balthaffar, à cui la mano che gli annuntio la morte non si scopri sutta, ma solo le dita, è nè anco le dita , ma gli articoli di quelle ; fenza vederfi chi li reggeua, e non di giotno ma di notte, fcriuendo quell'amara fentenza alla luce delle torcie, e nel dubbioso della muraglia ; + con tali lettere; 27 che vi fu d'huopo di tempo per leggerle ; ed in-A face a tempode I e lo \* Peto certastrabnes Effendo buona adunque l'intentione , ed accompagnata dalla prudenza; ben fi potrà ritrouare vn canuno sicuro trà il feruile dell'adulatione, ed il contrimace della verità , effendo che tutte fi poffa-

D.foc-

330 . I MERESE POLITICANÉ 11 CI no dire, se dir si fanno somirando solo alla conrettione, e non alla glorialdi geloso, e di libero con periglio della vita, e della sama, arte, con cu correggena l'iraconda natura di Domitiano Agrico. 18 la. \* Quegli che con l'ossequio, e con la modessa mescola di valore, e l'industria potra scura poderce naris si Perenini. Tiranni, e de difere più giorioso.

29 narfifra Prencipi Tiranni, 3ª ed elice più gloriolo
che quelli che follemente con lambitione di famad
perderono fenza vtilità della Republica: Con que
fia attentione puote. Marco Lepido temperare, e
ridurre à bene, molte dannofe adulationi, e confernare il fautre, e la grati di Tiberio. « La Gio-

30 feruare il fauore, e la gratia di Tibério, \* L'efeirfene dal Senato Trafea per non vdire i voti sche per adulare Tiberio contra la memoria d'Aguippina erano dati , fù dannofo al Senato, ed à lui di periglio, non perciò diede agli altri principio di libertà. \*

In quelli è molto perigliofa la verità; che fuggendo d'effer Adulatori svogliono parere liberi, ed ingegnofi, e con acuti niotti accufano le attioni, ed i viti) del Prencipe, nella cui memoria reftano fem-

32 pre fiffi, \* principalmente quando non fono fondati in verità, come attuenne à Nerone con Vestino, à cui leuo la vita, perche bise verità più perdipertà contra i suoi viti;. \* Dise verità più perdi-

33 berta contra i tuoi vitij. \* Dise verita più perdite feopvire il cattituo gouerno, che perche s'emendi, è vna libertà, che fembra auuertimento, ed è motmoratione : pare zelo, ed è malitia . Per così cattitua la giudico, non meno che l'adulatione, conciòlia che se in questo si troua il turpe delitto di seruitù, in quella vna salsa specie di libertà. Peuciò i l'renei mi motto intendenti temono la libertà, ela souerichia adulatione, trouando in ambe il suo pericolo; ecosì deue suggirii da questi idue chierini, come si facue in tempo di Tiperio. \* Però certa cessa le taccua in tempo di Tiperio. \* Però certa cessa le taccua in tempo di Tiperio. \* Però certa cessa le taccua in tempo di Tiperio. \* Però certa cessa le taccua in tempo di Tiperio. \* Però certa cessa le taccua in tempo di Tiperio. \* Però certa cessa le taccua in tempo di Tiperio.

3 4 faceua in tempo di Tiberio. \* Però certa cofa è sebisfogna toccare nell'adulatione per itrodure la verità. Non adulare alcuna cofa ; accufare il tutto ; eccosì non è meno perigliofo in vu gouerno feoncertato, aulla adulare , che adular molto. \*

Difpe-

DELSAAVEDRA PARTE III. Disperata di rimedio rimarrebbe la Republica, inhumano farebbe il Prencipe, se nè la verità, nè l'adulatione fe gli arrifchiaflero . Afpide farebbe, fe chiudesse le orecchie all'assettamento di chi discretamente procura obligarlo al giusto . \* Con tali mi- 36 nacciò Dio per bocca di Geremia il Popolo di Gierufalemme, dicendo, che gli darebbe Prencipi serpenti, che non si lasciassero incantare, e gli mordesse. \* Fiero è l'animo di chi al soaue d'yna 37 moderata adulatione non depone le fue passioni à ed ammette mascherati con quella i suoi consigli . Perche suole effere amara la verità, è d'huopo addolcirgli gli orli del vafo, acciò che i Prencipi la benano. Non le vogliono vilire , fe fono rigide , e fogliono con quelle farfi peggiori . Quanto più rimprouerauano Tiberio con la fua crudeltà , s'infanguinaua più . \* E conveniente lodargli alcune buo- 38 . ne attioni , come se le hauessero fatte acciò che le facciano , onero alquanto eccedere nell'efaltare il valore, e la virtù acciò che crescano, poiche questo è più tosto artificioso allettamento, con cui s'accende l'animo nel glorioso, che adulatione. Così dice Tacito che faceua con Nerone il Senato Romano nell'Infantia del fuo Imperio . \* Confifte il danno 39 nel laudargli i vitif, e dargli nome di virtu, peròthe è sciorgli il freno al commetterli maggiori . Ve2 dendo Nerone che la fua crudeltà era tenuta per giustitia, si cibò più in quella. \* Piu Prencipi ren- 40 de cattini l'adulatione che la malitia. Contra la medefana nostra libertà, contra i nostri haueri, e vite ci destiamo in dilatare con adulationi il potere ingiusto de' Prencipi, dandogli mezzi, co' quali adempiscano i loro appetiti, e disordinate passioni. Appena vi farebbe Prencipe cattino, fe non vi folfero Ministri assentatori. La gratia, che per sue virtù non meritano, co' publici mali procurano Ogran maluagità i per vn breue fauore, che alle volte non fi conseguisce , ò fi conuerte in danno, vendere la propria Patria, e lasciare nel Regno auuinte

332 . IMPRESE POLITIQUES

uinte le Tirannie. Che ci meranigliamo, che per l delitti del Prencipe callighi Dio i Vastalli. Le fono cana di quelli? operando il Prencipe medianti fuoi Ministi; i quali gli autettifono, i modi d'asgrauare son ributi il Popolo, d'himpiliare, la Nobiltà, e di ridurre à tirannia il gouerno, a compendo i prinilegi), i stili, ed i collumi, e fono poscia... stromenti dell'escutione.

1 Vz qui dicitis malum bonum, & bonum malum, ponentes tenebras lucem, & lucem tenebras, Ila, 50, 20.

a Aur quali tucens quippiam , id est plaga Lepræ Italia

3. Spome dixilse respondit, negue in its, que ad Rempublicam pertinerent, conflic his luo viurum i sel cum pertinerent, son li preces adulandi supererat. Tracilo 1. ann.

4 Palam afpernante Ateio Capitone quaff per fibertatem.
Non coim idébere erip patribus vim flatuendi : meque
tantum maleficium impune habendum fane lentius in tud
dolore effet; Reipublica injurias he largiretur. Tacitus

Popule meus,qui te beatum dicunt,ipfi te decipiunt, & viam greffuum tuorum diffipant. I/a3,12.

8 Blandrig peffinum veri affectus venenum; füa euique vii-

Qua ab heredibus occultata, recitari Tiberius Iuffte, pavientimi liberatis alienza oftenana, A contemporo iugistamiz, an fecterum Scissistiu nefeius, most quoquu modo dita vulgari malebar, verisatique, eru quilatio officit, per probia fultem gnarus iteri. Tautier //bd. ams.

8 Meliusest a sapiente corripi , quam sultorum adulatione decipi - Ecclo-7.5.

Bet Samuel timebat indicare visionem Heli 1. Resum

6.3.15.

to lit merrogauit eum, quis est sermo, quem locurus est Dominus ad te? Ibidem.

mentis, & abittiple. 1. Reg. 28.8.
12 Dixitque Ieroboam vxori tuz: furge, & commura habitum, ne cognofcaris quod fis vxor Ieroboam. 1. Re-

gum 14, 2. 1.

13 Gloria Regum inuestigare sermonem . Prou. c. 25.

14 Crebrifque precibus, erflagitabant vifendi fui copiam fa-

 Vidifie cinium meftos vultus, audire fecretas querimonias, quod tantum aditurus effet iter, cuius ne modicos quidem egreffus tolerarent; fueti aduerfum fortuita afpe du Principis refoueri. Taclibi 15. am.

16 Senatus primores in incerto erant procul, an coram atrocior haberetur. Tac dibit so anno

17 Con-

DEL SAAVEDRA. PARTE III. 111

Contumacias loqui non eft tutum apud aures superbas . &

offensioni proniores . Tac.lib.4. ann. 18 Nam fuadere Principi quod oporteat, multi laboris affentatio contra Principem quemcumque fine affectu peragitur . Tac.lib.t. bift.

19 Etiam ego, ac tu fimpliciffime inter nos hodie loquimur, exteri libentius cum fortuna nostra quam nobitcum-Tac.lib. 1. hist.

20 Audiente hac Tiberio, ac filente . Tacelib. ann. at Intellexit hac Tiberius, yt erant magis quam yt diceban-

tur . Tac.lib. z. ann. 32 Sed ego odi eum quia non prophetat mihi bonum fed ma-

lum . 3. Reg. 22.8. 33 Ad fua defideria coaceruabunt fibi magistros . 2.ad Tim.

6. 4. 3. 24 Quodeumque dixeris mihi Deus meus hoc loquar . 2.Pa-

ralip. 13.12. ar Euigilans rurfus sopore depressus vidi somnium . Genes.

6.41.22. Sonmium vidi quod perterruit me, & cogitationes in ftrato meo, & visiones capitis mei conturbauerunt me . Dan. c. 4.2.

26 Cui ille ait , vidi fomnia , neque eft qui edifferat , que audiui te fapientiffime conijcere . Gen.41.15.

Visiones somniorum meorum quas vidi, & solutionem earum narra. Dan.4.6.

Apparuerunt digiti, quasi manus hominis scribentis contra candelabrum in superficie parietis aula Regia, & Rex aspiciebat articulos manus scribentis . Dan. c.c. 28 Moderatione ramon prudensiagge Agricola lenieba-

tur, quia non contumada, neque inani ia Statione libertatis famani, fatumque propocabat. Tasitus in vita Agrico

to Poffe etiam fub malis Principibus magnos viros effe. Tac.in vita Agric.

30 Nam pleraque à szuis adulationibus aliorum, in me-lius flexit : neque tamen temperamenti egebat, cum zquabili auctoritate, & gratia apud Tiberium viguerit. Tac.lib.4. ann.

31 Thrafea Petus filentio, vel breui afsenfu priores adulationes transmittere solitus, exijt cum Senatu, ac sibi caufam periculi fecit, corteris libertatis initium non prabuit . Tac. lib.11. ann.

32 Tiberium acerbis facetijs irridere folitus , quarum apud Prapotentes in longum memoria cft . Taclib.c. ann.

33 Sape afperis facetijs illufus, qua vbi multum ex vero traxere acrem fui memoriam relinquunt . Tatitut lib. 15. ann.

34 Vnde angusta, & lubrica oratio sub Principe, qui libertatem metuebat , adulationem oderat . Tacitus lib. 21. ANN.

35 Que moribus corruptis, perinde anceps fi nulla , & vbi nimia eft . Tac.lib.s. ann.

36 Furor illis foc undum fimilitudinem Serpentis : ficut Afpidis furde. & obturantis aures fuas, que non exaudiet

134 IMPRESE POLITICHE vocem incantantium : & venefici incantantis fapienter . Pfalm.57.5. 37 Ego mittam vobis Serpentes Regulos , quibus non est incantatio : & mordebunt vos . lerem. 8.17. 28 Cafar obiedam fibi aduerfus reos inclementiam . eò peruicacius amplexus . Tas. lib.4. ann. 39 Magnis patrum laudibus, vt iuuenilis animus leuium quoque rerum gloria fublatus maiores continuaret . Teeitus lib.12. ann. 40 Poftquam cunda fcelerum pro egreglis accipi videt, exturbat Octauiam. Tac.lib.14. ann. in the contract of the same - s i we i a h a man i i i i i i i 

- tank of the court and and the court of the

A CONTRACT OF THE CONTRACT OF

## DELL

## IMPRESE POLITICHE

DEL SAAVEDRA.

PARTE QVARTA.

Come deue trattare il Prencipe co' suoi



### Dia in prestito a' suoi Ministri l'autorità.

IMPRESAXLIX.



Olte ragioni m'obligano à dubitare, se la forte di nastere tenga aleuna 'parte nella gratia, ed abborrimento de' [Prencipi, ouero se il nostro consiglio, e prudenza portà ritrouare sicuro camino senza ambitione, ne periglio frà

vna precipitata contumacia, ed vna feruitu abbat-

236 IMPRESE POLITICHE

tuta. Alcuna forza occulta pare che muoua la nostra volontà, e la inclini più ad vno che ad vn'altro : e fe ne' fentimenti , ed appetiti naturali fi tros ua vna simpatia, o antipatia naturale alle cofe, perche no negli affetti, è nelle paffioni ? Potranno operare più nell'appetito, che nella volenta, perche quello è più tibelle al libero arbitrio, che questa; però non lascierà di poter molto l'inclinatione , à cui ordinariamente la ragione Grende , principalmente quando l'arte, e la prudenza fanno valersi della natura del Prencipe, ed operare in consonanza di quella . In tutte le cose animate ò inanimate vediamo vna fecreta corrifpondenza, ed amiflà , i eui vinegli più facilmente fi rompono che fi dividono. Nè l'ingiuria e i travagli nel Re Don Giouanni il Secondo per il fauore di Don Aluaro de Luna : nè in questo gli euidenti perigli della fua caduta, furono baltanti, perche fi scomponesse. quella gratia, con cui erano vniti ambi i voleri. Però quando non fia questo inclinatione, opra il medefine la gratitudine a' riceunti feruitif, ò all'eccellenza del Soggetto. Per sè stessa si laseia affettionare la virtu, e porta feco grate raccomandationi alla volontà . Inhumana legge Tarebbe nel Prencipe, mantenere come in bilancia fofpeh, ed indifferenti i suoi affetti, i quali per gli occhi, e per le mani fi stanno versando dal petto. Qual seuerità puote occultarfi al fauore ? Gelofo del fuo cuore fu Filippo Secondo, ed in quello non vno ma molti Prinati hebbero parte. Anco in Dio fi conobbero. e gli diede tanto potere che trattennere il Solo, e la I Luna; \* vbbedendo il medelimo Dio alla fua vo-2 ce. \* Perche deue effer lecite (come ponderò il Rè Don Pietro il Crudele) a' Particolari eleggere Amici . e non à i Prencipi ? Patifce debalezze la dominatione, nel che fa di mestieri con qualche Confidente ripofare. S'offeriscono difficoltà in quella . che non si possono vincer sole. Il peso di Regnare è grane, e pefante agli Homeri d'vit folo. I più robusti

DEL SAAWEDRA. PARTE IV. bufti fi rendono, e come diffe Giob , s'incuruano con quello . \* Per quelto Iddio , ancorche affiftef. Se à Moise, e gli dasse valore, e luce di quello che far doueua, comandogli che nel gouerno del Popolo fi valefle de più Vecchi acciò che lo aintaffero à portare la fatica de de du fuocero Tethro parue 4 che folle maggiore delle fue forze. \* Tenne Alef- \$ fandro Magno Parmenione, David Gioab, Salomone Zabud, e Dario Daniele, i quali caufarono le co loro prudenti risolutioni. Non v'è Prencipe così cauto, e così faggio, che con la fun fcienza poffa act quistare tutto, nè così follecito; ed affaticante; che per sè folo possa tutto operare. Questa humana fiacchezza obligò à formare Configli, e Tribuna-Li, ed à creare Presidenti, Gouernatori, e Vice Rès ne' quali fosse l'autorità , od il potere dei Prencipe à Conciofia che egli folo (parole fono del Re Don. Alonfo il Sauio ) non potrebbe vedere, ne librare tutse le cose, effendeche è di mestieri per forza ainte d'aleri , ne quali si fidi , che adempiscano , in fina wace. wlando il potere , che da lui riceuono , in quelle cofe , ch'egli non petrebhe per sè compire . Così dunque come fi ferue il Prencipe de' Ministri ne i negotis di fuori, qual meraniglia che gli tenga parimente per quelli del fuo gabinetto, e dell'animo fuo . E! conveniente che alcuno gli affifta à vedere, e rifoluere le consulte de' Consigli, che saleono à lui, con eui conferifea i fuoi dubbij, & i fuoi difegni, e da cui s'informi, e si vaglia per l'espeditione, ed esecutione di quelli . \* Non sarebbe peggio , che , inuilup. 6 pato con tanti difpacci, non gli apriffe? Oltre di che è necessario che si troni appresso il Prencipe enialche Ministro, che suiluppato d'altri negotija oda, e riferifca, effendo come tra lui, ed i Vafialli mezzano, perche non è possibile, che possa il Prencipe dare audienza, e sodisfare à tutti, nè lo permette il rispetto alla Maestà. Perciò il Popolo d'Israel chiedeua à Moise, che per loro parlalle à Dio timorofi della fua prefenza, \* ed Abfalone per ren-: 7 dere

338 I MERESE POLITACES

dere odiofo Danid, lo accufaua, che non hauesse

8 Ministro, che vdisse per lui gli affirti.

Il Zelo; e la prudenza del Fanorito possono con la iciniza che concede la gratal corregere i disetti 9 del gouerno, \* e le inclinationi del egoge. Agria-1 cola condessirezza ratteneua il precipitoso di Domi-1 tiano; e quantunque Seiano fossere interio para por Diberio, quando dal lato mancandogli, lascio 10 contre la sua natura; \* ed alle volte opera Dio col-

mezzo del Fauorito la falute del Regno, come per 11 Namman quello de Siria , \* e per Giofeffe quello d'Bgitto. Effendo necessario dunque ripartire que Ro pelo del gouerno, è cosa naturale, che tenga alcuna parte l'affettione; 'ò fimboleità del fangue nell'elettione del Soggetto; e quando questa è considerata, e mafce dalla notitia delle sue buone parti, e qualità , nè in quella v'è colpa , nè danno , anzi è convenienza, che fia grato al Prencipe quello che deue affistergli. Versa la difficoltà, se deue questa elettione effere d'vno , ò di molti . Se fono molti egualmente fauoriti, e poderofi, crescono in loro l'emulationi, s'oppongono ne' configli, e pericola il gouerno . E così più conforme fembra l'ordine naturale, che fi riducano i negotij ad vn folo Ministro. che vigili fopra gli altri , per cui passino al Prencipe digeste le materie, ed in cur sia softituita la cura. non l'autorità : le confulte , non le mercedi . Vn Sole da luce al Mondo, e quando tramonta lascia per Presidente della notte, non molti, ma solo la Luna, e con maggior grandezza di splendori, che il rimanente degli aftri, i quali come Ministri inferiori l'affistono : però nè in quella , nè in loro è propria. ma mutuata la luce , la quale riconosce la terra dal Sole . Questo fauore non discredita la Maestà, quando il Prencipe concede parte del peso de' negotij al Fauorito, riferuando à sè l'arbitrio, el'autorità, poiche tale prinanza non è folo gratia ma officio; non è fauore, ma fostitutione della fatica. Non l'ha-

ucrebbe conosciuta l'Inuidia, se auuertiti i Prencipi

DELESAAVEDRA PARTE IV. 339 eli haueflerò dato nome di Prefidenza fopra i Conlegli, e Tribunali, come non l'osferuaua ne'Prefetti di Roma, ancorche fosfero secondi Cefari.

Confifte la buona forte de' Vassalli che non sia il Prencipe, come la Calamita, che à sè trahe il ferro. e fprezza l'oro, ma che fappia far buona elettione d'vn Fauorito, che gli conceda le deliberationi, e le mercedi, e tolleri in sè gli aggrauij, e gli odij del Popolo. Che fenza divertimento affista : fenza ambitione tratti : fenza disprezzo ascolti : fenza paffione configli ; e fenza intereffe rifolua. Che alla publica , non alla fua vtilità , nè alla conferuatione della gratia, e fauore incamini i negotij. Questa è la milura, con cui fi conosce s'è gelofo , è tiranno il fauore "Nellt elettione d'vn tal Ministro devono molto affaticare i Prencipi, procurando che non fia per occhiale, è leggierezza della volontà , ma per le fue qualità , e meriti ; perche taluolta il fauore non è elettione, ma cafo: non è gratia ma diligenza . Vn concorfo del Palazzo fuole ergere, ed adorare vn'Idolo , à cui dà certa Deità, e splendori di Maestà il Culto di molti che gli piegano le ginocchia , gli accendono candele , e gli abbruciano incenti , accorrendo à lui con fuoi preghi, e voti ; \* e come può 12 Pindustria mutare il corfo ad yn fiume se dinertirlo per altra parte p così lasciando i Negotianti la madre ordinaria de' Negotij; ch'è il Prencipe, ed i filoi Configli, gli fanno correre per quella del Fiuorito folamente, le cui arti poscia tengono cattura la gratia, fenza che il Prencipe più cauto fludij à liberarfi da quelle. Niuno fu più accorto, e più fi- 31 gnore di sè , che Tiberio , \* e si soggettà à Seianoz 13 In quello cafo non sò fe il fauore ha electione humana, ò forza superiore per maggior bene, ò per maggior male della Republica . Dice lo Spirito fanto , ch'è particolare giudicio di Dio . \* Attribuisce 14 Tacito la gratia, e caduta di Sejano ad ira del Cielo per rouina del Romano Imperio, \* E' danno mol- 15 to difficile da arreftare, quando il fauore cade in...

gran

IMPRESE POLITICHE C

gran Perfonaggio, com'è ordinario ne' Palazzi, doue feruono i più principali , perche chi di lui vna... volta s'impossessa, lo fostenta col rispetto alla nascità . ed alla grandezza ; nè alcuno può facilmente farlo cadere, come fecero à Gionanni Alonfo di Robles in tempo del Rè Don Giouanni il Secondo. Ciò pare che volle dar ad intendere il Re Don Alonfo il Saujo, aliora che trattando della famiglia Reale, difse in vna legge delle partitioni. Ed altresi de' nobili huomini, e poderofi non fi può il Rè ben feruire negli officii d'ogni giorno. Conciò fia che per la nobiltà sdegneriano il seruitio quotidiano: e per il poterfi arrifchiare , farebbero cofe, che ridonderiano in danno Se in difprezzo di lui. Perin gliofo fail cuote del Prencipe in man d'vn Vaffallo, il quale gli altri ri forttano per il fuo fanerie . e per il potere de' fuoi Stati : Oni bene , quenda cade la gratia in personaggio grande, geloso, ed aci tento al fernitio, ed honore del fue Prencipe a ed al publico bene, è di minori inconuenienti, efsendo che non è tanta l'inuidia, ed abburrimento del Popolo, ed è maggiore l'obbidienza agli ordini, che paffano per fua mano . Però in njuno di quelti cafe fara inconneniente, fe il Prencipe fapra contrapefare la fun gratia con la fun autorità , e co' meriti del Prinato , feruendosi folo di lui in quella parte del gouerno, che non potrà per sè folo foltentare , poiche fe tutto glielo concede, gli concederà l'officio di Prencipe, e prouera gl'incouenienti, ch'esperimentò il Rè Assuero, per hauere lasciato i suoi Vasialli 16 in arbitrio del fuo Amano. \* Quello che può da-¿ se, ò ftabilire la fua mano, darlo ne ftabilirlo dene l'altrui . Non hà da vedere per altri occhi quello che può vedere con i proprij. Quello che s'a spetta: à i Tribunali y e configli corra per quelli prifoluendo poscia in voce co suoi Presidenti , e Secretari ; . con la cui relatione fi fara capace delle materie, e faranno più breui , e più ficure le fue rifolutioni conferite co' medefini , che hanno creato i negocii:

P.2.

DEL SAAVEDRA. PARTE IV. Così fanno i Pontefici, e gl'Imperatori : e così lo faceuano i Rè di Spagna, fino che Filippo Secondo, come stimato nella penna, introdusse le consulte in iscritto, stile che poscia si offeruò, e cautò la Priuanza, perche oppressi i Rè con la prodigalità di varie carte, è forza che le commettano ad vno . e che sia questo Fauorito. Faccia il Prencipe molti fauori, e mercedi al Priuato, poiche chi meritò la fua gratia, e và in parte delle fue fatiche, ben merita effere preferito. L'ombra di S. Pietro faceua miracoli . \* qual merauiglia , che operi con maggiore au- 17 torità di tutti il Fauorito ch'è ombra del Prencipe ? Denonfi anco riferuare alcuni fauori, e mercedi per eli altri. Non fiano così grandi le dimostrationi, ch'eccedano la conditione di Vassallo. Operi il Fauorito come ombra, non come corpo. In questo Mar. pericolarono i Rè di Castiglia e che negli andati histo tempi tennero Priuati, perche come non era allora santa la grandezza de i Rè; per poco che gli daffero, bastaua à porre in pericolo il Regno, come auuenne al Rè Don Sancio il Forte per il fauore di Don Lope di Haro: al Rè Don Alonso Vadecimo per quello del Conte Aluaro Offorio : al Re Don Giouanni il Secondo, & a Don Henrico il Quarto per quello di Don Aluaro de Luna, e Don Gio-Hanni Pachieco. Tutto il punto del fauore confifte, che il Prencipe fappia mifurare quanto deue fanorire il Priuato , ed il Priuato quanto deue lasciarsi fauorire dal Prencipe. Quello, che eccede questa mifura, partorifce (come diremo) gelosie, inuidie, e pericoli . \* 18

1 Sol contra Gabaon ne mouearis, & Luna contra Vallem Aialon. Steteruntque Sol, & Luna . 10f.10.12. 2 Obediente Domino voci hominis, & pugnante pro Ifrael.

1bidem .

<sup>3</sup> Sub quo curuantur qui portant orbem . 108 9.13.
4 Vt sustentent tecum enus populi, & non tu solus graueris.
Num. 11-17.

Vitra vires tuas est negotium, folus illud non poteris fustinere. Exod. 18.18.

<sup>6</sup> Solatium curarum frequenter fibi adhibent maturi Reges, P 4 & hinc

IMPRESE POLITICHE

& hinc meliores aftimantur & foli omnia non prafumtht. Caffiod.1.3. epist.9.

y Loquere tu nobis, & audiemus, non loquatur nobis Dominus, ne forte moriamur . Exed.22.19.

8 Videntur mihi fermones tui boni , & justi , fed non eft qui te audiat constitutus à Regé . 2. Reg. 15-3.

9 Qui in regiæ familiaritatis sacrarium admittuntur, multa fa-

cere postunt, & dicere, quibus pauperum necessitas subleuetur foucatur religio, fiat aquitas, Ecclefia dilatetur. Pet. Blef.epift.150. so Obiedis libidinibus dum Scianum dilexit, timuitve : poftremò in scelera fimul, ac dedecora prorupit, poffquam

remoto pudore, & metu , fuo tantim ingenio vtebatur . Tac.lib. 6. ann. 11 Naaman Princeps militiz Regis Syriz , erat vir magnus

apud dominum fuum, & honoratus ; per illum enim dedit Dominus falutem Syria . 4. Reg. 5.1. sa Multitudo augem hominum abducta per speciem operis,

eum qui ante tempus ramquam homo honoratus fuerat, nunc Deum'aftimaueruut . Sap.14.20. 12 Tiberium varijs artibus deuinxits adeo ut obscurum aduer-

fum alios , fibi vni incautum, intectumque efficeret . Tac.

lib. 4. ann. 14 Multi requirunt faciem Principis, & judicium à Domino

egreditur fingulorum - Pron. 9.25. 15 Non tam folertia (quippe ijfdem artibus vidus est ) quam Deum ira in Rem Romanam, cuius pari exitio viguit, ceciditque . Tac-lib.4.ann.

16 De Populo age quod tibi placet. Efth. 2.11.

17 Vt veniente Petro , faltem ymbra illius obumbraret quemquam illorum, & liberarentur ab infirmitatibus fuis .

Alt. 5.15. 28 Sed vterque menturam impleuimus, & tu quantum Princens tribuere amico postet, & ego quantum amicus à Principe accipere : extera inuidiani augent . Tac.lib. 14. anno 



2190 111121 1 Lond. slain

deall'e ; tame : ... & Sab to C thantur at the relief to the delter. al ausig melle an bar so eine ber berteiten bie a Parenty. Versylation of the light of the wife of the straight file. 4 - mil 31.3 Tele ou , etc attente de front

#### DSL SAAVEDRA. PARTE IV.



# Tenendoli così foggetti a fiioi difdegni come a fiioi fanori

COLL F M PIR E'S MEL OIL e committee prima ene non-repolada von

Prezzail monte Paltre opere della natura, e fra tutte si erge à communicarsi col Cielo: Non muidivla di lui grandezza la valle, poiche fe ben ftà più vicino à i fauori di Gioue, flà parimente all'ire de suoi fulmini. Trà le sue tempie si raccolgono le nubi: là s'armano le tempelle, effendo il primo à patire i fuoi sdegni. Il medefimo succede nelle cariche, e posti più vicini à i Rè . L'atteuo del sus potere offende quello che tiene vicino à sè. Non è mes no velenofa la fua comunicatione, che quella d'vna vipera. " Chi và frà loro, và frà i lacei, e l'arme. d'immier offefi . \* Sono cost immediati ne Prencis pi il fauore, e lo fdegno, che ninna cola fi frappone . Non tocca nel tepido il suo amore . Quando si conuerte in odio , falta dall'vn'estremo all'altro , dal fuoco al gelo. Va medefimo istante lo vide amare, ed abborrire con effetti di folgore, che quando s'ode il tuone , à fi vede la fua luce, di già lafcie in cenere i corpi. Fuoco del cuore è la gratia : con 31. ....

IMPRESE POLITICHE la stella facilità che s'accende s'estingue. Crederono alcuni , che fosse fatale il pericolo de i Fauoriti de' Prencipi . \* Ben lo atteltano gli efempi paffati accreditatico i prefenti, precipitati nella nostra età i Maggiori Prinati del Mondo : In Spagna il Duca di Lerma; in Francia il Mareferale d'Ancre: In Inghilterra il Duca di Buchingan : In Olanda Gioan Olden Bernavelt: in Alemagna il Cardinale Clisebio: in Roma il Cardinale di Nazaret. Sonoui però molte cause alle quali attribuir si può, ò perche il Prencipe diede tutto quello che puote, ò perche il Fauorito acquisto tutto quello che defidera-\* e giungendo al fommo delle cofe è forza cadere ; e quando nelle mercedi dell'vno , e nell'ambitione dell'altro vi sia temperanza, come può efferni costanza nella volontà de Prencipi , la quale come più vehemente, stà soggetta alla varietà, & ad oprare ditterfi effetti frà fe opposti. Chi stabilirà l'affetto, che si paga delle differenze delle specie, ed è come la materia prima, che non ripofa in vna. forma , e fi diletta della varietà? Chi potrà cibare . e mantenere la gratitudine, foggetta agli accidenti . ed affetti dell'animo ? Chi sarà così perfetto che conferui in vno stato la stima che fà di lui il Prencipe ? A tutti da negli occhi il fauore, Gli amici del Prencipe credono che il Fauorito gli diminuisca la gratia : gl'inimici che gli aummenti gli odij . Se questi fi riconciliano, si pone per conditione la difgratia del Fauorito; e se quelli si ritirano, cade la colpa fopra di lui. Sempre stà armata contra il Priuato l'emulatione, e l'inuidia, attente à gli accidenti per precipitarlo. Abborriscelo così ciecamente il Popolo, che anco il mal naturale, ed i vitij del Prencipe gli attribuice à lui. In danno di Bernardo. Mar. di Cabrera rifultarono le violenze del Rè Don Pietro il Quarto d'Aragona, da cui su fauorito. Col medefimo che procura il Priuato aggradire al Pren-

cipe , firende aglialtri odiofo ; e così diffe bene quel grand'Huomo Alonfo d'Alburquerque gouer-

natore

DEL SALVEBRA. PARTE IV. 345
natore dell'Indie Orientali, che seil Ministro sodis faccua al suk Re-si offendeuano glibinamini, e se
procurana le gratia degli huomini, perdeua quella
del Rè...

Se la prinanza si fonda nell'adoratione esterna fomentata dalle arti di Palazzo, è violentata a e surata a e sempre la libertà del Prencipe assatica perfoctrarsi da quella imposta, e non volontaria seruità.

Sc.è inelinatione, stà disposta alle seconde caufe, e si và mutando con l'età, è con l'ingratitudine del soggetto, che poco stima chi gli diede l'essere. \* s

S'è forza delle gratie del Fauorito, che prendano la volontà del Prencipe, è di breue s'impaffiscono, è annoiano, come succede negli ordinaria amori.

S'è per le qualità dell'animo maggiori che quelle del Prencipe, riconofcendole cade la gratia, perche niumo, foffre auuantaggi nell'intendimento, è nel valore, più pregiabili, che il potere.

S'è per la vigilanza, e cura ne i negotij, non meno pericola la vigilanza, che la negligenza, perche non sempre corrispondono i successi à i mezzi per, la diuerfità degli accidenti; e vogliono i Prencipi, che tutto riesca à misura de' loro desiderij, ed appetiti. I bueni euenti fono attribuiti al cafo, ò alla Fortuna del Prencipe , \* non alla prudenza del Fa- 6: porito: egli errori à lui folo, ancorche sia d'altri la colpa , effendo che arrogano tutti à sè le felicita, el'auuersità ad altri, \* e questi è sempre il Fauo- 7 rito. Anco de' casi fortuiti gli fanno aggravio, come a Seiano l'effer eaduto l'Anfiteatro, ed abbruciato il monte Celio: "Non folamente lo incolpano ne" \$ negotij che passano per le sue mani, ma negli altrui . o negli accidenti che dipendono dall'arbitrio del Prencipe, e della Natura . A Seneca attribuiuano l'hauer voluto Nerone affogare fun Madre . \* 9. Non. cadena nell'immaginatione degli Huomini maluagità così aliena dal vero, che neo fi credefie

346 IMPRESE POLITICHE

to di Seiano. \*\* Non v'è morte naturale di minifro grande, ben'affetto al Prencipe; acè di Parenti fue, che non s'afcriu la teaufa ingiultamente al Privato; some al Duca di Lerma la morte del Prencipe Filippo Emmanuelo figliuolo del Duca Carlo di Sauoia, effendo fatta naturale.

Se il fauore nasce dall'obligatione à grandi seruitij, stancasi col peso di quelli il Prencipe ; e si volge
in odio la gratia , perche mira come creditore il Fauorito ; ne potendo sodissarlo , cerca pretessi per
interio è seci di seruiti ; conciosa che fassi all'a
mento è specie di seruiti ; conciosa che fassi all'a
reo superiore ; chi obliga ; cosa con la Maestà incompatibile, il cui potere si diminuisce non essendo
anaggiore ; che l'obligatione; e costretti i Prencipi
con la forza della gratitudine, e col peso del debito,
danno in riotabili ingratitudini per sottrarsi da.

danno in notabili ingratitudini per fortrarfi da...

12 quella .\* L'Imperatore Adriano fece vocidere il

810 Aio Tiriano ; à cui doueua l'Imperio . Oltre di

810 Aio Tiriano ; à cui doueua l'Imperio . Oltre di

811 che molti anni di auuertenze con vua negligenza if

912 perdono; effendo i Prencipi più facili ; à caftigare ...

913 vna offica lieue , che à prensiare grandi feruiti; Se

914 quelli dono gloriosi recamo gelolie , ed innidia al

medefimo Prencipe, che gli riceue , poiche aleuni fi

614 fdegnano più contra quelli ; che felice , e valorofa
mente terminatono gran cofe in fuo feruigio , che

contra quelli, che in effe procederono fiaccamente ,

come fueteffe à Filippo Rè di Matedonia , parendo
123 ghi che quellogiti leuaua la fua gloria ; \* yirio che

33 ghí chéonello ghí deinaua la fia gloria ja virio che cadde nel the d'Aragona D. Gizcomo il Prima quado haæda D. Bizcomo il Prima quado haæda D.Bizco d'Alagone occupato Motella; señ; de ausanjazto é gli haæde nell'imprefacegicie keto d'andola à Saftago. Le vittorie d'Agricola diedero. Molefilia à Dominiano, yededo che la fama d'yn partist olar fe eleunau fopra quella del Précipe. "Di manie-

ra che ne prudeti effetti contific il maggior periglio. Se nafce la gratia dalla pronta vibidicuta del Faporito, refo alla volonta del Prencipo, canfa vi

gouer-

DEL SKAVEDRA. PARTE IV. 347 gouerno sfrenato, che facilmente precipita l'vno, e l'altro, dando negl'inconuenienti detti dell'adulatione. Non fuole effere meno perigliofa l'vbbidienza, che l'inobbedienza, effendoche quello che si vbbidifce, fe prudentemente fi fa, viene attribuito agli ordini del Prencipe ; fe fi erra, al Fauorito. Quello che si lasciò d'ybbidire , pare che sia maneato alla prudenza, ò che habbia caufato l'errore. Se furono ingiusti gli ordini , e scolparsi con quelli non può , per non offendere il Prencipe. Cade sopra il fauorito tutta la colpa agli occhi del Mondo; e per non parere il Prencipe autore della maluagità lo lascia patire , o nell'opinione del Volgo , o nelle mani del Giudice , come fece Tiberio con Pisone . hauendo questi auuelenato per ordine suo Germanico, la cui caufa rimeffe al Senato, \* e ponendo- 16 feli dinanzi, non fi lasciò intendere del caso, abbenche fosse complice, lasciandolo confuso dive-

derlo cotanto riftretto fenza pietà , nè sdegno. \*
"Se il fauore cade in Soggetto di poche parti , e meriti , il medesimo peso de' negotij cade con lui à terra , perche senza gran valore, ed ingegno non si

nigntiene molto la gratia de' Prencipi .

Se la Prinanza nafce dalla conformità delle virtù. fi perde da fouelle declinando il Prencipe; essendoche abborrifce il Priuato, come quello, che accufa la fua mutatione; e di cui non può valerfi per i vitij . \* 18 L. S'amail Prencipe il Fauorito, perche sia stromento con cui efeguifce le fue male inclinationi? eaclono fopra lui tutti i cattiui effetti ; themafcono da quelle alla fua persona, ouero al gouerno, e si difcolpa il Prencipe con farlo cadere dalla fua gratial o le abbornice tofto come testimonio delle fue maluagità, la cui presenza con quelle lo rimprouera. Per questa causa cadde Aniceto , esecutore della. morte d'Agrippina, nella disgratia di Nerone: \* e 19 fi stancaua Tiberio de' ministri , i quali eleggena. per le fue crudeltà, e destramente gli opprimeua, e fi valeua d'altri. \* Con l'esecutione fi termina. 20 l'odio

l'odio contra il defunto, e la gratia di chi l'vecife, e pare il Prencipe purgarfi, con l'essere quegli casti;

21 gato, come auuenne à Plancina.

Se il fauorito si fonda nella considenza già fatta di grandi secreti; perifici in quelli; esfendo vipere nel petto del Priudto, che gli rodono le visere; ed escono suori; perche ò la leggierezza, ò l'ambitione di parere fauorito gli riuela, ò si stoprono per altra parte, e si cauano per discorso, e causano l'indignatione del Prencipe contra il Fauorito; e quando ciò non succeda; vuole il Prencipe disoligarsi dalla cura d'hauergli considati; rompendo si Sacco, done a stanno. Vn secreto è vn pericolo. \*

Non è minor periglio quello che corre la gratia fondata nell'effere il Privato confcio delle debolezze, & indignità del Prencipe, effendo che tal. Gratia più tosto è timore, che inclinatione, nè fosfire il Prencipe, che penda il fuo honore dall'altrui silentio, e che vi sia chi internamente lo disapprezzi.

Se è poco il fauore, non basta à resistere alla suria dell'inuidia, e qualunque vento lo atterra, come

arbore di deboli radici.

Se è grande, al medessimo Prencipe di quello autore, apporta gelose, e timore, e procura liberarsi
da lui, come quando penendo vna pietra sopra l'altra, temiamo che cada sopra noi il medessimo cumulo, che habbiamo cleuato, e lo gettiamo alla parte
contraria. Conosce il Prencipe, che la statua; la
quale hà formato, si ombra alla sua grandezza, e la
precipita. Non sò s'io dita, che godono i Prencipi
di mostrare il suo potere così in dissare le sue fatture, come in hauerle satte, perche essendo limitato
non può vguagliarsi all'immenso, na ritorna al punto d'onde vsei, ò camina nel circolo.

Sono questi gli scogli ne' quali si rompe la Nauedel Fauore, riceuendo maggior danno, quella che, più gonse porta le vele; e se alcuna si slauò, si à perche si ritirò per tempo al porto, ò perche diede prima nelle spiaggie della morte. Chi dunque sarà DEL SAAVEDRA. PARTE IV. 349 così destro Noschiero, che sappia reggere il timone

éosi detito Notchiero, che tappia reggere il timone della gratia, è manigare così perigiolog Belio ? Qual prudenza, quali arti lo libereranno da lui ? Qual feienza chimica fermerà il mercurio della volontà del Presenje ? Pofcia che quantunque fiondi la fua gratia ne meriti del Prinato con certa notiria di quelli, non potrà refiftera all'inuidia, & all'opposicione de fuoi fimili, y anti alla fina rouna, come non puotero il Rè Dario, nè il Rè Achis foftentare il fauore di Daniele, e di Dauid contra l'ifanze dei Satrapi, \* e per compiacerli fu di meftiera 23 mandare quelti in efilio, e gettar quello à i Leoni, abbenche conofcofero la boutà, è sedektà d'ambi. \* 2.4

Però fe ben non v'è quaertenza, nè attentione ; che battino à rattenere i safi ; che non dipendono. dal Fauorito ; molto potrano operare in quelliche dipendono da lui ; ò non farà incolpate almemo nella fua caduta : M'obliga quefta confideratione ad affegnarli qu'il e caufe principali, che l'affettano ; nate dalla fua imprudenza, e malitia, perche auuer-

tito fappia fuggire da quelle ...

Confiderando adunque con attentione le maffime, e l'attioni de Fauoriti pafiati, e principalmente di Seiano, troueremo che fi perderono pierche non feppeio continuare que' buoni mezzi, co quali, aoquittarono la gratia del Prencipe. Tutti per meritarla, e per tenere dal fito canto l'applauto del Popolo, entrano nel Fauore gelofi, haumili, cortefi, i de officiofi, dando configli che mirano alla maggiop gioria del Prencipe, e conferuatione della, luagiandezza, arte con uni fi procurò accre ditare Seiano, e l'am nel vederfa della gratia fignori, perdedo, a s' no questo timone sec, gli fembra non bauerne più bifogno per nanigare, e che fiano fufficienti l'aure del fauore.

Studiano che le prime loro operationi paiano trafturate nella propria contenienza, ed attente à quella del fuo Prencipe, anteponendo il fuo feruitio alle facoltà, & alla wita 2 con che ingannato il Prepa-

cipe

eipe stima hauere trouaro nel Fauorito vn. fedel compagno de fuoi trauagli, e per tale lo celebra, e dà à conoscere ad ogn'vno. Così efaltaua Tiberio 26 Seiano alla presenza del Senato, e del Popolo.

Procura accreditarsi col Prencipe in alcuna generosa, ed heroica attione, che gli acquisti l'animo, come siaccreditò Sciano con l'accortezza, di sostenere con le sue braccia, e col volto la rouinad'vn monte, che cadeua sopra Tiberio, obligandolo che più si sidasse della sua amistà, e costan-

Impresa vota questa buona opinione della fagacità del Fauorito nel Prencipe persuades che già non può dapoi mancare e si lascias guidare da fuoi consigli, ancorche siano perniciosi, come di chi

più cura la fua perfona, che sè medefimo. Così fe-18 ce Tiberio dopò questo successo. \* Di quà traggono origine tutti i danni, perche il Prencipe chiude l'orecchio al difinganno con la fede concetta, ed egli medefimo accende l'adoratione del Prinato, permettendo che gli siano fatti honori Araordinarij , conforme permise Tiberio , che fossero posti i ritratti di Seiano ne' teatri , nelle piazze , e frà le insegne delle Legioni. \* Passa tosto il sussurro de fauori da vn'orecchia all'altra, e di quello fiforma il nuovo Idolo, come de i pendenti l'altro, che fufe Aaron, \* perche ò non vi farebbe fauore, ò non durerebbe, fe non vi folle acclamatione, e feguito. Questo culto lo sà arrogante, ed auaro, per fostentare la grandezza , ordinarij vitij de Potenti . \* Scordafi il Prinato di sè medefimo ; e fi cadono quelle buone qualità; con le quali incominciò ad acquiflare il fauore, come posticcie, trahendo la prosperità alla luce i vitij , che dall'arte erano flati celati . Così auuenne ad Antonio Primo, in cui la felicità feopri la fua auaritia, la fua fuperbia , e tutti gli altri praui costumi , che prima stauano occulti , e sconosciuti . \* Turbasi la ragione con la grandezza, ed afpira il Fanorito a gradi impari alla fua persona .

come

DEL'SAAVEDR'A. PARTE IV. 351
some Sciano à maritarfi con Liura. \* Non tratta i 33
negotij come Ministro, ma come Compagno, (nel
che grauemente peccò Muciano, \*) e vuole che al
Prencipe resti solamente il nome, e che in lui si
trasserisca: tutta l'autorità, \* senza che vi sia chi
s'arrischi à dirgli quello che Bersabea à Danid
squando gli vsurpò Adonia il Regno.) O signore
guardate che altri regna senza vostra saputa. \* Procura il Prinato eccedere il Prencipe in quelle vittà
proprie dell'ossico Regio, per essere più stimato che
lui; arte di cui si valse Absalone, per discreditare il
Re Danid, affettando la benignità, e gratia nell'au-

Non pare al Fauorito d'efferui, se non partecipa la fua grandez za à i Domeltici, Parenti, se Amici, e che per fiare síquiro conuiení abbracciare con loro ipolti maggiori, e troncare le forze all'inuidia. Con questa intentione auanzò Seiano i fuoi: « e perche questo parete è disautorità de Parenti del Prencipe, i quali sempre si oppongono al Fauore, non potendo fosferire; che sia più poderosa la gratia, che il fangue, e che si renda il Prencipe all'Inferiore, da cui habbiano à dipendere (pericolo il quale conobbe Seiano in quelli della Famiglia di Tiberio, «) semi 39 na il Fauorito discordie sirà loro, e dil Prencipe.

Daua Sciano ad intendere à Tiberio, che Agrippina alla sciano ad intendere à Tiberio, che Agrippina machinaua contro di liui, « ad Agrippina che Ti-

dienze, con che furò il cuore di tutti .

berio voleua darle il veleno. "

Se vn cafo di questi ben riesce al Fauorito, acquifla confidenza per altri maggiori. Morto Druso
tratto Sciano d'estinguere turta la famiglia di Germanico. Cieco dunque il Privato per la passione, e
per il potere; sprezza le arti occulte; e si vale d'aperti odij contra i Parenti; conte successe à Sciano
contro Agrippina; e Nerone. Niuno s'arrischia ad
autestire al privato all'periglio delle sue attioni, perthe in sua presenza; illustrata con la Maestà s tremano turti; come tremanamo in quella di Moisè;
quando discendeua da familiari colloquij con Dio; " 41

IMPRESE POLITICHE

e vedendosi rispettato come Prencipe, machina con-42 tro di lui, \* ed opprime con disamore i Vassalli, non afficurandofi, che gli potrà mantener grati,con che disperati giungono à dubitare, se sosse minore l'auaritia, e la crudeltà, se lo hauesiero per Signore, poiche non effendo, gli tratta come proprij feliaui, e li tiene per vili , come stranieri , il che ponderò 43 Ottone in vn fauorito di Galba. \*

Tutti questi impegni rendono maggiori i pericoli, perche eresce l'inuidia, e si arma la malitia contra il Fauorito; e giudicando, che non la può vincere, se non con altra maggiore, si serue di tutte quelle arti che gli dettano le gelofie della gratia, più rabbiose, che quelle d'amore; e perche la sua fermezza confifte nella costanza della volontà del Prencipe, la ciba con delitie, e vitij, iltromenti principali del fauore, de quali fi feruiuano i Corti-

44 giani di Vitellio per conservare i suoi fauori . \* Perche non dia credito il Prencipe à cofa alcuna, lo fa il Priuato diffidente di tutti, e particolarmente de' buoni, de' quali più si teme. Con questo artificio giunse ad essere molto fauorito Vatinio ", e pari-

mente Seiano. \*

Confiderando il Fauorito, che nitma cofa è più opposta alla gratia , che la capacità del Prencipe; procura che non fappia, ne intenda, nè veda, nè oda, nè tenga appresso di sè persone, che lo destino. Che abborrisca i negotij, tenendolo addormentato co i diuertimenti della caccia, de giuochi, e delle feste, con che deviati i fentimenti, ne gli occhi attendono a i dispacci , nè le orecchie alle mormorationi , e querele del Popolo, come faceuano ne facrifici dell' Idolo Moloch, fuonando cembali, perche non s'va differo i gemiti de figliuoli facrificati. Tal volta con maggiore artificio lo mette ne i negotij , e nelle lettere, e lo stanca, come i polledri ne' folchi, perche maggior horrore lo prenda, e fi renda al freno ed alla sella. Col medesimo fine gli persuade l'assistenza alle audienze, dalle quali esca così satio, che

DEL SAAVEDRA. PARTE IV. lasci al Fauorito i negotii, parendogli hauere sodis-

farto al suo vificio con voire i negotianti. Di maniera che (come diffe Geremia degl'Idoli di Babilonia \* ) non è più il Prencipe, di quello che vuole 47

il Fauorito .

Non desidera che corrano bene le cose a perche nel la bonaccia ciascuno sa nauigare; ma che fia. fempre così alto il mare, e così turbati i flutti dello Stato, che tema il Prencipe porre la mano al timone del gouerno ; ed habbia necessità del Priusto : e ver chiudere tutti i pertugi alla verità , e restare arbitro de i negotij lungi dall'inuidia, lo trahe fuori della Corte, e frà pochi; ch'è quello, che diede impulso à Sciano di persuadere à Tiberio, che firititaffe da Roma i de mente de la la company ho ni 48

Tutte quelle arti nifultano in grave danno della

Republica, e della riputatione del Prencipe, nel che viene à peccare pui chi con quelle procura la fua. gratia , che thi l'offende. \* Poiche per l'offese fi 49 commette va delitto , per il fauore molti , e questi fempre toccano l'honore del Prencipe, e fono contra il publico beneficio. Molto s'offende la Republica con la morte violenta del suo Prencipe, però al fine fi rimedia tofto col Successore a ilche non può effere quando lasciando vivo il Prencipe, lo fanno con fimili arti incapace, ed inutile per il gouerno ; male che dura tutto il corfo di fua vita, con graniffim i danni del publico bene, e come ogni giorno fi fentono, più gli piangono, e mormorano tutti, perfuafi che tal Fauore non fia volontà , ma violenza . non elettione, ma forza : e molti fondano la fua... fortuna nell'abbatterlo , come impedimento della. fua gratia ; ed essendo armati sempre contro di lui a è impossibile ; che non se gle offerisca l'occasione con cui precipitarlo, ò che il Prencipe non giunga à penetrare alcuno di tanti amificii a c che cade fopra. lui l'inuidia, e gli odij concepiti contra il Prinaso a come gunte à conoscerlo Tiberio ; \* ed incomin- 50 ciando à difingannarfi il Prencipe, dà principio. à

ch'è quello che fece dubitare Tacito, fe amaua Ti-11 berio, è temeua Seiano; \* e come prima procurana fostentarlo la gratia, tenta disfarlo poscia l'odio. Questo è il punto critico del fauore, nel quale tutti naufragano , perche ne il Prencipe sà diffimulare la fua mala fodisfattione, ne il Fanorito mantenerfi costante nello sdegno, ed annoiandos l'vno, e Palero, vengono in discordia. Mira il Prencipe come indeeno della fna gratia il Priutto , e questi il Prencipe come ingrato a'fuoi feruigi , e credendo, che ne tenga bisogno, e che lo chiamerà, si ritira, e dà luogo che altri s'introduca ne i negotii, e cibi i difgufti , con che vassi con gran fretta convertendo in odij reciprochi la gratia, essendo l'impatienza del Facorito , quetto che più l'aiuta à romperla ? Corre tofto la voce della diffratia, e del disfanore, e tutti s'animune contro di lui , e fe gli arrifehiano fenza che bafti il medefimo Prencipe à rimediarui . I fuoi Parenti, ed Amici , preuedendo la fua caduta , ed il periglio che gli minaccia, temono che dietro à sè 12 non gli tiri la rouina, \* come suole l'arbore eleuato forra il monte, feco portare , quando cade , gli Atri che stauano fotto l'ombra sua . Sono esti 1 primi à cooperare in quella ; per metterfr in fictiro ; e finalmente tengono titti parte eli val per amici, gli altri per inimici & procurando che finisca di cadere 33 quella muraglia di già piegata . \* Ombrofo il Prencipe di sè medefimo, procura liberarfi da quella foggettione, e restituire il sub credito, facendo causa principale il Prinato de' passati mali, con che viene a rimanere questi nell'arti proprie illaqueato, fenza 54 valergli la lua attentione, come fucceffe à Seiano ; " e quanto più procura liberathi da quelle, più accelera la fua retina, poiche fevna volta inferma la gratia , muore , fenza che vi fia timedio , con cui pofferifanath viconti concenti ele e e entitaliselloq O? Da quanto s'è detto chiaramente s'inferisce ; che il maggior pericolo della Gratia confifte ne'difegni, olimic.

334 VI MPRESE POLITICHE

DEL SAAVEDRA. PARTE IV. 365 che applica l'ambitione, per conferuarlo, fuccedendo à i Fauoriti de' Prencipi quello che à i molto folleciti di fua falute, i quali penfando mantenerla convarietà di medicine. la ghaftano e ed abbreniano la vita : e come niun rimedio è migliore , che l'aftinenza, e buon gouerno: lafciando operare alla Natura, così negli accidenti del Fauore il più fano configlio è non curarli , ma feruire al Prencipe con. buona, e retta intentione, libera da interesti, e pasfioni, lasciando, che operi il merito, e la verita, più figura, e più durabile, che l'artificio, ed yfando folamente alcuni preservatiui , i quali , o mirano la persona del fau orito , ò quella del Prencipe, è quella de' fuoi Ministri , ò il Palazzo , ò il po olo , ò gla Stranieria

Quanto al Prinato , deue conferuath in quello stato di modestia, affabiltà, e gratitudine, in cui le trouò la Fortuna. Stacchi dalla fronte gli splendori della Priuanza, come faceua Moise, per parlare al popolo, quando discendena dalla fauorita conuerfatione con Dio . fenza che in lui si conofcano \$5 motius di Maestà , nè ostentatione del fauore . Daniele ancorche sia stato fauorito di molti Re, si tratteneua con gli altri nelle anticamere . \* Schiui 56 quegli honori, i quali ò s'appartengono al Prencipe, o eccedono la sfera di Ministro ; e se alcuno glieli vorrà fare, anuertifca, che come lui, è Serua del Prencipe . à cui folo fi denono quelle dimostrationi, come lo auuerti l'Angelo à S. Giouanni, volendo egli adorarlo. " Non eseguisca i suoi affetti , 37 ò passioni col mezzo della gratia. Ascolti con patienza , e risponda con aggradimento . Non affetti 58 i fauori', nè tema gli fdegni, nè celi la gratia, nè anbitioni il maneggio e ed autorità , nè s'armi contra l'inuidia, nè fi preuenga contra l'emulatione, perche nell'offernationi di quelle cofe confilte il periglio.

Nella Famiglia, e Parentela molto pericola il Fauorito, perche quando le fue attioni aggradificono

Tema Dio, e l'infamia.

to trivial

356 IMPRESE POLITICHE 30

al Prencipe, ed al Popolo, non fogliono gradire quelle de' fuoi domeffici, e Parenti, i cui difordini. indiferetione, superbia, auaritia; ed ambitione , lo randono odiofo, e lo precipitano. Non s'inganni che le proprie fatture fiano fostentamento del Fanore, perche chi dipende da molti, in molti perifer: e così conuiene tenerli molto humili, e composti, lungi dal maneggio de i negotij, difingannando gli altri, che non tengono alcuna parte nel gouerno, nè nella fua gratia, nè che per effere domettici deuano essere preferiti ne i posti. Però se saranno stati benemeriti, non hanno da perdere per Serui, ò Parenti del Fauorito . Christo c'insegnò questo punto . poiche diede a suoi Cugini, la dignità di Precursore e dell'Apostolato, ma non quella di Dottore delle Genti, ne del Pontificato, douute alla Fede di San Pietro, ed alla scienza di San Paolo.

Col Prencipe offerui queste massime; Habbia ad ogn'hora presupposto, che il suo sembiante, ed i fuoi fauori, possono facilmente mutarsi : e se trouerà alcuna mutatione , non inquerifca la caufa , nè mostri d'hauere inteso, perche nè il Prencipe entri in diffidenza , nè gli emuli in speranza della sua caduta, la quale pericola, quando si penfa; che possa auuenire. Non appoggi il fauore all'inclinatione e volontà del Prencipe, ageuoli à mutaris, ma al merito, perche se con quello non stà legato l'oro della gratia, non potrà refiftere al martello dell'emulatione. Ami nel Prencipe più la Dignità che la Perfona . Temperi il Zelo con la Prudenza , ed il fuo intendimento con quello del Prencipe, poiche niuno foffre chi gareggia con lui nelle qualità dell'animo. Considerisi Vasiallo, non Compagno suo, e che come fattura non deue vguagliarfi al Facitore. \*

59 che come fattura non deue vguagitarh al factiore. T Tenga per gloria i l'perderfi (ne'cafi vrgenti ) per auanzare la fua grandezza. Lo configli con libertà 60 gratiofa, hunile, e fincera, \* fenza timore al per riglio, e fenza ambittone di parere gelofo ) pertina-

riglio, e senza ambitione di parere geloso, pertinace nella sua opinione. Niun negotio faccia suo, nè

ponga

DEL SAAVEDRA. PARTE IV. ponga la sua riputatione, che riescano di questa, ò di quella maniera, nè che fiano feguiti i fuoi dettami . ò che feguiti non fi mutino , perche tali impegni fono molte pericolofi, e così conuiene che ne i dispacci e risolutioni, non sa così ardente, che si abbruci , nè così freddo che si geli . Attenda più alle fue caute rifolutioni, che alla fua gratia, ma fen-22 affettatione, ne giattanza, \* perche quello che ferue folo con fine di farfi famofo fura la riputatione al Prencipe . Sia il filentio fuo opportuno, quando conuenga, e le sue parole pronte quando fora necessario, come lo celebro il Rè Theodorico inva suo Prinato. \* Anteponga il feruitio del Prencipe a' fuoi interessi, facendo la sua conuenienza vna medefima con quella del Prencipe . Riuerifca molto i Parenti del Prencipe, ponendo la fua ficurezza in. tenergli grati, fenza fomentare odij fra loro, ed il Prencipe, conciolia che il l'angue, facilmente à danno del Fauorito fi riconcilia. Sia vigilante in procurargli i Migliori Ministri , e Serui , e nell'infegnargli fedelmente à Regnare. Non gli chiuda gli occhi , ne l'orecchie , anzi affatichi perche veda ; tecchi, e conofca le cofe. Rapprefentigli con di-Cerettione i fuoi errori, e difetti , fenza guardare (quando fora occasione) di disgustarlo, perche quantunque infermi la gratia , fi rifana poscia co'l difinganno, e resta più forte, \* come auuenne à 63 Daniele co' i Rè di Labilonia. Nelle violente rifolucioni già prese, procuri declinarle, non romperle, afpettando che il tempo, e gl'inconuenienti difingannino. Lasci che giungano à lui le querimonie, e fatire, perche quelle quando cadono fopra l'innocenza fone grani di fale che preseruano la gratia, ed auuifi per non errate, ò per emendarfi. Attribuifca al Prencipe le prudenti risolutioni , e le mercedi , e Sprezzi nella sua persona gli aggrauij degli errori, e finistri euenti. Tenga sempre per certa la caduta, aspettandola costantemente, e con animo franco, e difinterellato, fenza penfare à i mezzi di prolungare

158 IMPRESE POLITICES

il Fauore, poiche quello che più presto cade dasse alte loggie, è quello che più le teme. Il rissessio del perigsio turba il capo, ed il pensare all'altezza fa suenire, e per issenti si perdetono tutti i Fauoriti; 64 quegli che di lei nog sece caso, passò sieuro. \*

Sia co' Ministri più compagno che Maestro, più

65 difenfore, che accusatore. \* Dia lena à i buoni, se procuri sar buoni i cattiui. Fugga di tener mano nelle loro elettioni, e prinationi. Lasci correre per loro i negotij, che se gli aspettano. Non alteri il corso de' Consegli nelle consulte; passino tutte al Prencipe; e se le conserirà con lui, allora potrà dirgli il suo parcre, senza maggiore assetto, che il desiderio di ben consigliare.

Il Palazzo è il più perigliofo fcoglio del Fauore,e con tutto ciò fi vagliono tutti di quello, per confermarlo, e che duri. Non v'è in quello pietra, che non affatichi per difgiungersi, e cadere ad abbattere del Fauorito la Statua, non meno foggetta à disfarli, che quella di Nabuchdonosor, per la diuersità de' fuoi metalli. Niuno nel Palazzo è ficuro Amico del Fauorito; se elegge alcuni, crea odij, ed inuidia. negli altri. Se gli pone in gratia del Prencipe, mette à rifchio la fua prinanza; e fe non, diuengono inimici ; e così pare più ficuro caminare indifferentemente con tutti, fenza mescolarfi ne' suoi officii. procurando tenerli fodisfatti ( s'è possibile ) e non inuiluppargli, anzi affiftergli nelle fue pretentioni. ed interessi. Se alcuno sì sarà auanzato nella gratia del Prencipe, più prudente configlio, è tenerlo grato per sè, se à caso succedesse in quella, che trattar di ritirarlo, ò metterlo in difgratia, poiche alle volte chi s'abbracciò con l'altro per abbatterio, cadde con lui ; e suole la contradittione actendere i fauori . Più Prinati fi fono perduti per disfare gli vni , che per fare gli altri. Sprezzi le sue accuse, ò approbationi col Prencipe, e lascile al caso.

Stà la Priuanza molto foggetta al popolo, perche s'è abborrito da lui, non può il Prencipe foftentarlo

DEL SAAVEDRA PARTE IV. contra la voce comune ; Suole effere il popolo Giudice , e Carnefice del Fauorito , estendosi veduti molti lacerati dalle fue mani. Se lo ama il popolo con eccesso non è minore il periglio, perche gli caufa inuidiofi , ed emuli , e da gelofie al medefimo Prencipe, d'onde nasce che breui, ed infanti sono gli amori del popolo; \* e così per caminare ficuro 66 frà questi estremi il Fauorito, fugga le publiche dimostrationi, che gli suscitano applausi, e clamori vulgari, e procuri folo acquistare buon credito, ed opinione di sè con la pietà, liberalità, cortesia, e gratitudine; follecito che fia amministrata giustitia, che vi sia abbondanza, e che nel suo tempo nou si turbi la pace, e publica quiete, nè si deroghino i priuilegi, nè s'introducano nel gouerno nouitadi,e fopra tutto, che si schiuino controuersie nelle materie di Religione, e competenze con gli Ecclesiastici, perche folleuerà contro di sè l'ire del Popolo, se lo terranno per empio.

Gli Stranieri , ne' quali manca l'amore naturale al Prencipe, pendono più del Priuato , che da lui , e fono quelli che più fi applicano alla fua adoratione , ed à confeguire col fio mezzo i fini, che pretendono con poca flima dal Prencipe , e danno de' fuoi Stati ; ed alle volte danno canfa alla caduta del Fauorito , quando non corrifponde a' fuoi defiderij , ed a' fuoi fini. Deue perciò effere molto attento , à non lafciarfi adorare, ricufando gl'incenfi, ed il culto franiero, ed affaticando, perche fi difinganning, ch'è egli folo quello che tira le cortine all'altare , e

folo il Prencipe quello che fà i miracoli.

Gli Ambasciatori de' Prencipi affectano l'amistàt del Fauorito, come efficace mezzo de' loro negotija e giudicando loro conuenienza i danni, e disordini, che rifultano dal Fauore, procurano sostentarlo con buoni vificij, indotti taluolta dal medesimo Fauorito e quando tengono occasone di lodarlo nele la audienze, e paiono à prima vista alieni da interese (es e da emulatione, operano buoni effetti, ma

fonc

360 IMPRESE POLITICHE

fono perigliofi Amici, perche il Priuato non gli può foftentare, fe non à spesa del suo Prencipe, e del publico bene; e se cauto nelle sue obligationi, non gli corrisponde, si conuertono in Inimici, e tengono industria, e libertà per precipitarlo. E così il più si curo è non inuilupparsi con loto 3 in più di quello che conuenirà al seruitio del suo Prencipe, protizando solo accreditars d'avi trattamento sincero, pacifico con le Nationi, e d'essere più amico di confernare le buone corrispondenze, ed amistà del suo Prencipe, che di comperle.

Tutti questi preservativi della Privanza possono ritardare la caduta, quando si esercitino dal privatipo, possicache dapoi, contratto già l'odio, e l'inuidia, si attribusicono à malitia, & ad inganno, e fanno più perigliosa la gratia come successe à Senea: il quale non iscusò dalla morte l'hauer voluto moderare il fino Fanore, quando si vide perse.

67 guitato. \*

Se con questi auuertimenti eseguiti dal Priuato, caderà dalla gratia del suo Prencipe, sarà gloriosa caduta, hauendo vissitoro sin la senza i visti timori di perderla, e senza la vigilanza in cercare mezzi inadegni d' vn cuore generoso a il che è di maggiot tormento, che il medesimo disfauore, e dispatia del Prencipe. Se alcuna cosà tiene di buono la Pribanza, è la gloria d'hauere meritato la stima del Prencipe. La continuatione è ripiena di cure, e pericoli. Quegli che più presto, e con maggior honore vsci da quella, si più selice.

Hò feritto 3 Ser. Signore, l'arti de' Fauoriti 3 ma no come deuefi gouernare con quelli il Prencipe 3 per non prefupporte che gli habbia à teneres per che fe ben fe gli consede, che inchini la fua volontà 3 ed i fuoi fauori 3 più ad vno che ad vn'altro: non che fastituifea la fua potettà in vno 3 da cui riconofca il Populo il comando, il premio, e la pena, perche tal gratia, è vn alienatione della Corona, in cui fempre pericola il gouerno, anco quando la gratia non e vra

DEL SAAVEDRA. PARTE IV. 364 nell'electione del Soggetto, perche ne l'ybbidienas ne la riuggenza fi trendono al Fauorito, come al Prencipente la fua attentione è al beneficio vniugro fale sine Dio tiene in fur mano il cuore del Fauoria to, come quello del Prencine . E così ancorche molsi degli Antecellori di V. A. habbiano hautto Primati, che con grand'attentione, e zelo, defiderarono di non errare, ò non lo confeguirono , ò non profitto, Ne inganni V. A. l'esempio di Francia, done il Fauorito hà dilatati i fuoi confini, poiche è à spesd del Regno, e del credito di quel Rè . Echi con sttentione confidererà la perfecutione della Regins Madre , e del Duca d'Orliens : il langue versato di Memoransi, del Prior di Vatidomo, de Piloranse di Monfieur di S. Marco; la prigionia di Buglione : à tributi de vestationi de Vasfalli: l'vsurpatione del Ducato di Lorena; le Leghe con Olandeli, Protes stanti, e Suezzesi : l'intento di prendere il Duca di Saucia Carlo Emmanuele; la pace di Monzone fenza notitia de'Collegati; il freno imposto a'Valtelmi. e Grifoni : l'affiftenza alla Scotia , & al Parlamento di Londra : Te rotte di Fonterabia , Sant'-Omer, Triumuilla , Tornauento , e Castelletto : le perdite di gente in Lorvins , Tarragona , Perpignano , Salfas , Valenza del Po , Imurea , e Rocca-di Araffo: la ricupera d'Aer , e la Baffee , trouera che i fuoi Configli furono retti dall'impeto e che nella violenza riposò il fuo Fauore : nella fue tiragnia fe trattenne l'acciaio ardito alla Maefta ; e che la fua temerità fu dalla Fortuna fauorità così dichiaratamente, che co' i fucceffi awnerfi fi ha vinto , e co' i prosperi noi habbiaino perduto; segui che Dio con-Teruz quella Prinanza per efercitio della Christianità, e caffigo noffro, peruertendo la noffra pruden-22, ed inviluppando il nostro valore. Le Monarchie destinate alla rouina inciampano in quello che douetia eleuarle. E così l'ingresso per l'Adriatico causo diffidenze : la protettione di Mantona, gelofie. l'oppositione à Niuers , guerre : la dinersione

IMPRESE POLITICHE per Isladeras, spese : l'esercito d'Alfatia, emuli : la guerra per Spagna , ribellioni . L'armi mavitime i o non vicirono à tempo ; ò le disfece il tempo de le terreftri non operarono per mancanza di mullimoni Negliaffedij di Cafale perdemmo l'occusione di fil nire la guerra. Vn configlió del Secretarió Paffiers impresto nel Prencipe Tomaso, impedi il soccorrere Turino, e trionfare di Francia; per van vana comweretiza non fi fece il medefimo in Aer : per vn'au uifo della circonnaliatione d'Aras, non fil foccorfà per vn'ignorante accortezza non fu ammello il focu corfo in Ambillesse per codardia, ò intelligenza fi refe la Capella : O dinina prouidenza , à qual i fini s'incamina tal varietà d'accidentifalle fue caufe incl gualit Non à cafo ftà inmano del Fauoriti il mà neggio dell'Europa. Voglia Dio che corresponda il faccesso à i publici desidern

Longe abefto ab homine potestatem habente occidendi, & non suspicaberis timorem mortis, communicationem mortis (cito. Eccl. 9:22.

Ouoniam in medio laqueorum ingredieris , & fuper delentium arma ambulabis . Eccl. 9.20.

3 Fato potentiæ raro fempiterna . Tac.lib.3. ann.

4 An fatius cupit, aue illos cum ominial tribuerunt; aue hos cum iam nihil reliquum est quod cepiant - Tacclib 2, ann. 5 Quomiam ignorauit, qua se sinxit, & qui inspirauit illi animam, qua operatur, & qui insussituit illi spiritam.

Sap. 15. 11.

6 Hzc eft conditio Regum vt cafus tantum aduerfos homini-

pus tribuant, fecundos Fortunz fuz . Emil. Pro.
Profeera omnes fibi. vendicant .. iduerfa vni imputantur .

Feralemque anium Terebant, & ominibus aduersis suicepum Principi confilum absentia, qui mos vulgo, fortui ta ad culpam trahenis. Taselib 4.4mm.

 Ergo non jam Nero, cuius immanitas omnium quaftus antetbat, fed aduerio rumore Beneca erat, qui oratione taliconfesionem (wishiffetts) Tractib. Lassami. 1. 21.

to Sed quia Seianus facinorum onniquim repertor habebatur ex nimia caritate in eum Cafáris, & carerorum in vtrumque odio, quamvis fabilida; & inania credebantur Tastilia.

Nam beneficia eo víque lata funt i dum videntur exfolui poste : vbi multum anteuenère, pro gratia odium redditur . Tacs lib 4. ann.

Quidam quo plus debent, magis oderunt. Leue zs alienum debitorem facit, graue inimicum. Senep.19.

#### DEL SAAVEDRA. PARTEAMI.

. 12 Eum ita glariz eupidum effe dicunt familiates , vt omnid - to praclara facinora ; fua effe videri cupir, & magis indignatur ducibus & Prafectis , qui profpere , & laudabiliter aliquid gefferint qua ijs qui infeliciter, & ignauius. Demoit. 14 Suz demptum gloriz existimaffe quicquid ceffiffet alienz .

2001

15 Id fioi maxime formidolofum , priuati hominis nomen fupra Principis attolli . Tac. in vita Agric.

16 Integram caufam ad Senatum remifit . Tacalib.6.aun.

17 Nullo magis exterritus eft, quam quod Tiberium fine miferatione , fine ira obstinatum clausumque vidit , ne quo affectu perrumperetur. Taclib.3.ann.

18 Gravis eft nobis etiam ad videndum quoniam diffinilis eft at je alijs vita illius, & immutatæ funt viz cius . Sap.2.17.

29 Feri post admiffum scelus gratia de in graujore odio: qu'a malorum facinorum ministri quast exprobrantes aspiciuntur. Tacilib.14. ann.

30 Qui fcelerum ministros, ve peruerti ab alijs notebat; ita plerumque fatiatus, & oblatis in camdem operam recentibus veceres. de prægraves adflixit . Tacilibus. ann.

31. Ve odium, & gratia defiere ius valuit. Tardib.6. anne

22 Secretum meum mihi ? Vat mihi . If #. 24.16.0; 21.0 m. ? p. 23 Porro Rex cogitabat conftituere eum fuper omne regnum . Vnde Principes, & Satrapæ quærebant occasionem vt inuenirent Danieli ex latere Regis; nullamque caufam, & fufpicionem repetire potuerunt . Dan.6.420 ::

34 Non inueni in te quicquam mali ex die qua venifti ad me . vique in diem banc, fed Satrapis non places, 1. Ret. 20.6. Tune Rex precepit : & adduxerunt Danielem, & miferunt eum in lacum Leonum. Dixitque Rex Danieli: Deus tuus quem

. · colis semper, ipse te liberabit . Dan-6.16. 25 Quia Scianus incipiente adhue potentia bonis confilis noteicere volebat. Tac. lib.4. ann.

25 Vt focium laborum, non modo in fermonibus, fed apud

ar Prabuitque ipfi materiam cur amieitia conftantiaque Se-. iani magir fideret . Tac-lib-e. ann. iag #

28 Maior ex eo. & quamquam exitiofa fuaderet, vt non fui 2: Lanxius, cum fide audiebatur . Tacdibia.ann.

29 Colique per theatra, & fora effigies eius interque principia Legionum fineret . Tac.lib.4. ann.

30. Quas cum ille accepiffet formauit opere fuforio, & fecit ex . is vitulum conflatilem . Exed. 32.4.

31 Augritiam , & arrogantiam pracipue Validiorum vifites . enfuam f. Rigd is dibas Tetur 32 Fælicitas intulit ingenio, auaritiam, fuperbiam , cateraque

occuira mala parefeets Tao.lib.z.bift. 34 As Scianus nimia fortuna fecors, & muliebri infuper cupi-. dinc incensus, promifium matrimonium flagitante Linia, componit ad Cefarem Codicillos . Tac.l. 4. ann. ...

34 Mucianus cum expedita manu focium magis Imperi) quam ministrum agens . Tar .lib. 2. bitt. 35 Vim Principis ampleti nomen remittere . Tac dib.4. hift.

36 Ecce nunc Adonias regnat, te, Domine mi Rex, ignorante. 6 3.Regum 1:18. 9 71.

IMPRESE POLITICHE 37 Furabatur corda virorum Ifrael . 2.Reg. 15.6. 38 Neque Senatorio ambitu abstinebat clientes suos honostibus, aut Prouincijs ornando . Tat lib.q. ann. 29 Caterum plena Cafarum domus , iuuenis filius , nepotes adulti, moram capitis adferebant. Tac.lib.4.ann. 40 Immiffis , qui per speciem amicitia monerent, paratum ei venenum, vitandas foceri epulas . Tat.lib.4. ann. 41 Videntes autem Aaron & filij Ifrael cornutain Moyfi faciem, timuerunt prope accedere . . . 43 Multi bonitate Principum, & honore, qui in eos collatus eit, abuft funt in superbiam, & non jolum subjectos Regibus nituntur opprimere, fed datam fibi gloriain nun fetentes, in ipios, qui dederunt, moliuntur intidias. Efth. 26.2. 4; Minore auaritia, aut licencia graffarus effet Vinius fi iple imperaffet, nune & fubiectos nos habuit tamquam feruos & viles, & alienos . Tac.lib.1. bift. 44 Vnum ad potentiam iter, prodigis epulis, & fumptu, ganeaque fatiare inexplebiles Vitellij libidines . Tacitus 1 116.2. bift. 45 Optimi cuiulque criminatione eo vique valuit, ve gratia, pecunia, vi nocendi, etiam malos premineret . Tac. 1.19.000 46 Sui obtegens, in alios criminator. Tac. libiq. ann. 47 Nihil aliud erunt , nift id quod volunt effe Sacerdotes, Barnch. 6. 45. Ac ne affiduos in domum cetus arcendo, infringeret poten-

tiam autreceptando facultamiente presente presente facilità autreceptando facultamen criminantibus prabbret; huc flexi, su l'ibertuni ad vitam procul Romas, améma locia degendam impelleret. Muta quippe prosidebat; fian in mano aditus literarunaque màgna ex parte fe abit trum es cum per milites comincarent, mox Cefarem ver gent am l'encla, fecretoque loci mollitum muna cimperii accius traninalturam : de minui fist insidiam; adempta falturatum turba, fubilatique inamibus vera potenta augree. Tat. tibe, 4 mm.

49 Plura (2pe peccantur dum demeremur, quam cum offendimus. Tac. lib. 15. ann. 50 Perque inui. am (ui, me quoque inquiant. Tac. lib.4. ann.

51 Dum Seianum dilexit, timuitve. Tacdib.6. ann.
52 Quidam male alacres, quibus infaufts amicitiz grauis

Quousque irruitis in hominein? interficits vniuerfi vos: amquam parieti inclinato, & maceira depulle. Pfal.61 4-54 Non tam folertia (quippe ijsdem artibus vitus eft v) Tac-

15.4. ann.

55 Sed operiebat ille rurfus faciem fuam fi quando loquebatur
ad cos. Frank

ad eos . Expd. 34.35.

Janiel autem erat in foribus Regis . Dan 2.49 . 11

37 Vide ne feceris: conferuus tuus fum; & fratrum tuotumt habentium teftimonium Iefu: Deum-adorn: Apocal. 6.19.10.

58 Audi racens, & pro reucrentia accedet tibi bona gratia

Ouid eit nquam homo i vr fequi posset Regem factorem fuom. Ecol. 2-12. 1971 in proper gratiam fabiorum

fuo\_

#### DEL SAAVEDRA. PARTE IV.

fuorum, habebit amicum Regem. Pron. 22.11.

L Cum feceritis omnia, qua pracepta funt vobis, dicite ferui inutiles fumus . Luc.17.10.

62 Sub genij nostri luge intrepidus quidem , sed reuerenter affabat, opportune tacitus, necestarie copiofus . Cuffied.

83 Qui corripit hominem, gratiam postea inueniet apud eum, magis quam ille qui per lingua blandimenta decipit . Pron.28.23-

64 Qui ambulat fimpliciter, ambulat confidenter . Prou. 10.00. or Rectorem te posuerunt? noli extolli: efto in illis quafi vnus ex ipfis . Eccl-31.1.

66 Breugs , & infauftos Populi Romani amores . Tacitus

lib.2.anm.

67 Instituta prioris potentia contumacia, prohibet catus sa-lutantium: vitat comitantes: rarus per Vrhem, quasi valetudine infenfa , aut fapientia ftudijs , domi attineretur. Tat.lib.14. aun.





# Sempre con occhi alla confidenza.

IMPRESALI.

N Iuna cofa è migliore, nè più à mortali proficua, e della prudente Diffidenza. E custodia, e

guardia delle facoltà, e della vita. La propria confer-

uatione ci obliga al timore. Doue non v'è, non s'attroua preuentione, e senza questa ogni cosa esposta giace al periglio. Il Prencipe, che si fidera di pochi, gouernerà meglio il suo Stato: V'è vna sola Considenza ficura, non stare in arbitrio, e volontà altrui. Conciòsia che, chi potrà assicurarsi del cuore humano, ritirato nel più occulto del petto, i cui difegni c opre, e diffimula la lingua, e mentifcono gli 1 occhi, e glialtri moti del corpo, \* E golfo d'onde incontrate d'affetti , ed vn mare pieno di feni,ed occulte firti, fenza che vi fia stato, carta da nauigare, che fegnar gli potesse. Qual aguglia dunque toccata dalla Prudenza, potrà darfi al Prencipe, affinche sicuramente nauighi per tanti , e così diuersi 2 mari? \* Quali regole, ed auuertimenti de i fegni de' venti, perche conosciuto il tempo, tenda, ò rac. colga le vele della confidenza? În ciò confiste la

Je 1

mag\_

DEL SAAVEDRA. PARTE IV. 367 maggior arte di Regnare. Qui fono, i maggiori pericoli del Prencipe per mancanza di comunicatione, esperienza, e notiria de' successi, e de' Soggetti, esfendo così, che niuno di quelli, che trattano con lui pare cattino. Tutti in fua prefenza compongono il volto i ed aggiustano le sue attioni. Le parole fludiate suonano amore, zelo, e fedeltà. I suoi sembianti, rendimento, rispetto, ed vbbidienza, ritirati al cuore il discontento, l'odio, e l'ambitione, Sopra che fondoffi, chi diffe: Che non fi fidaffe il Prencipe d'alcuno . Ma questo non sarebbe minor vitio . che non fidarfi di tutti. \* Non fidarfi d'alcuno è timore di Tiranno : fidarfi di tutti, facilità di Prencipe imprudente. E' così importante in lui la Confidenza come la Diffidenza. Quella è degna d'vn petto fincero,e Reale,e questa conveniente all'arte di gouernare, con la quale opera la prudenza politica, ed afficura le sue attioni. Consiste la difficoltà nel saper valerfi dell'vna,e dell'altra à fuo tempo, fenza che la Confidenza dia occasione all'infedeltà, ed a' perigli per souerchiamente credula; ne la Diffidenza per molto preuenuta, e sospettosa prouochi l'odio, e la disperatione, e sia intrattabile il Prencipe, non assieurandos d'alcuno. Non tutte le cose deuono mifurarfi, e giudicare con la Confidenza, nè tutte con la Disfidenza . Se giammai si afficurasse il Prencipe. chi potrebbe affiffergli fenza evidente periglio ? Chi durerebbe in suo seruitio? Non è meno pericolosa infelicità privarsi per vani sospetti de'Miniftri fedeli , che darfi in preda per lieue credulità à quelli che non fono. Confidi, e creda il Prencipe, ma non fenza qualche dubbio, che può effere ingannato. Non deue questo dubbio ritardarlo nell'opera, ma auuertirlo : Se non dubitafle sarebbe trascurato. Il dubitare è propria cautione, che l'assicura; è vn contrapesare le cose. Chi non dubita..., non può conoscere la verità. Confidi, come se credelle le cose, e diffidi, come fe non le credelle. Miste così la Confidenza, e la Disfidenza, e rette con la ragio-- 1:23

De La Gorge

368 IMPRESE POLITICHE : ? ragione, e con la prudenza opereranno meraniglie. fi effetti.

Stia il Prencipe molto auuertito ne i negotijche tratta, nelle confederationi, che stabilisce, nelle paci, ch'agginsta, e negli altri trattati aspettanti al gouerno; e quando per la fua confermatione darà la mano, sia mano con occhi (come rappresenta quest'impresa) che miri ben' prima quello, che fà . Non si moueua in Plauto , per le promesse dell' amante , la Ruffiana , dicendo : Che tenena fempre con occhi le sue mani, che credeuano quello che vedenano. Ed in altra parte chiamò giorno conocchi, quello in cui si vendena, e comperana à contanti. Cieche fono le risolutioni prese in Considenza. Fù simbolo di Pitagora, che non si douesse dare la mano ad oen'uno. La facilità nel fidarfi di tutti sarebbe molto pericolosa. Consideri bene il Prencipe, come si obliga, e si persuada, che quasi tutti, Amici, o Nemici, trattano d'ingannarlo, altri graue, altri leggiermente. Alcuni per dispogliarlo de'suoi Stati, ed vsurpargli le sue facoltà ; ed altri per acquistare la giustitia, i fanori, e le mercedi. Ma non per questo deue riderre à maliria, ed inganno questo presupposto, dandosi per libero di condernare dal suo canto la parola, e le promesse, perche si turberebbe la publica fede, e si macchierebbe la fua riputatione. Non deue effere in lui questo timore più , ch'vna prudente circospettione , ed vna. saggiezza politica. Danniamo la Disfidenza figliuola del fospetto nel Prencipe, quando è vana, e vitiofa, the tofto fcopre il fun effetto, e s'eleguifce ; non quella circospetta, ed vniuerfale, ch'egualmente mira tutti, fenza dichiararfi con alcuno; mentre non obligano à quello le circostanze esaminate della ragione . Ben si può non fidarsi d'vno, e hauere di lui buona opinione. Perche questa. Diffidenza, non è particolare delle sue attioni, ma vna cantela generale della prudenza. Stanno le fortezze nel mezzo de' proprij Regni, e fi man-

DEL SAAVEDRA PARTE IV. 169 teneono i presidir, e si fanno le guardie, come se fossero alle frontiere dell'Inimico. Questa prudenza è conveniente, é con quella non s'accufa la fedeltà de' Sudditi. Confidi il Prencipe de' suoi Parenti, de' fuoi Amici, de' fuoi Vasialli, e Miniftri . ma non fia così fonnacchiofa quelta confidenza, che dorma trascurato de' casi, ne' quali sogliono l'ambitione, l'interesse, ò l'odio perturbare la fedeltà, violati i maggiori vincoli del diritto della Natura, e delle Genti. Quando è così debole il Piencipe, che tiene per peso quelta diligenza / che stima meno il danno, che viuere co' i forra falti del timore : che lascia correre le cose , Cenra offeruare gl'inconuenienti, che possono succedere, rende cattini, ed infedeli tal volta i Ministri : perche attribuendolo ad incapacità lo diforezzano, e cadauno procura tiranneggiare la. parte del gouerno, che tiene al fuo carico. Ma quando il Prencipe è vigilante, che se ben confida, Mar. non perde di vista i timori : che sta ad ogn'hora Hife. preparato, perche l'infedeltà non lo troui difarmato di configlio, e di mezzi : che non condanna, ma prepiene: non arguisce ma preserva la lealtà, fenza dar luogo che pericoli; questo manterrà ficura nelle sue tempie la Corona. Non vi su occafione perche entrasse nel petro del Rè Don Fernando il Cattolico fospetto alcuno della fedeltà del Gran Capitano, e con tutto ciò gli tenena persone, che secretamente notaliero, ed auuertissero le sue attioni, perche penetrando quella diligenza viuesse più auuertito in quelle. Non su que-Ra dirittamente diffidenza, ma officio della prudenza preparata in tutti i cafi , e gelofie della dominatione, i quali non fempre si misurano con la ragione, ed alle volte contiene tenerli con. poche cause, perche la maluagità opera alla cieca, e fuori della prudenza, ed anto della immaginatione:

Con tutto ciò fà di mellieri che non sa leggiero

que-

370 IMPRESE POLITICHE

quello timore, come auuenne poscia al medesimo Mar. Re Don Fernando col medefimo Gran Capitano, Hift. che quatunque perduta la battaglia di Rauenna hauesse bisogno della sua persona, per le cose d'Italia, non si valse di quella, quando vide l'applauso, con cui tutti nella Spagna voleuano vscire à seruirlo,ed à militare fotto la fua mano, e preoccupò per qualunque auuenimento il Duca Valentino, procurando mezzi per afficurarsi di lui . Di maniera che dubitando d'vna fedeltà di già sperimentata , s'esponeua ad'altra sospettosa. Così gli animi souerchiamente timorofi per fuggire da yn periglio, danno in altri maggiori ; abbenche alle volte, ne' Prencipi il non valersi di così gran foggetti, più tosto è inuidia, ò ingratitudine che fospetto . Puote essere ancora, che giudicasse quell'astuto Rè, che non gli conueniua feruirsi di chi haueua egli mal sodisfatto. Al Prencipe che vna volta disfidò, poco dene la lealtà. Quanto vno è più ingenuo, e generofo d'animo, più sente che si dubiti della sua fedeltà ; e più facilmente fi dà sdegnato à mancare à quella . Perciò arrischiossi Getulio à scriuere à Tiberio, che sarebbe ferma la fua fede, fe non gli ponesse assedij. \* Il lungo vio,e l'esperienza de proprij, ed alieni cafi, deuono infeguare al Prencipe, come deue fidarfi de' Sudditi . Frà i raccordi che lasciò il Rè Don Henrico il Mar. Secondo à suo figliuolo il Prencipe Don Giouanni, hist. vno fu, che mantenesse le mercedi fatte, à quelli che Hifp. feguito haucuano la sua partialità contra il RèDon Pietro fuo natural Signore ; però che di tal forte fi fidaffe di loro, che fospetta le fosse la loro lealtà . Che si seruisse nelle cariche, ed vsficij, di quelli che haueuano feguito il Rè Don Pietro, come d'huomini costanti, e fedeli, che procurerebbero ricompensare con scruitij l'offese passate ; e che non si fidasse de' Neutrali, perche s'erano mostrati più at-

tenti ai fuoi particolari interessi, che al publico bene del Regno. Il Traditore, anco à quello che ser-

ue col tradimento è odiofo . Il Leale è grato al

be my Good

DEL SAAVEDRA PARTE IV. 371 medesimo, contra chi operò . In questo fondossi Ottone, per sidarsi di Celso, che seruito haueua co-

Stantemente Galba.

Non è conueniente innalzare di vn tratto vn. Ministro à gran posti , perche è nutrire contro di lui l'inuidia; e l'odio degli altri contra il Prencipe , cadendo in opinione di leggiero. Non v'è Ministro così modesto, che non s'offenda, nè così gelofo che s'afficuri à feruire; quando si vede vn'altro ingiustamente preferito. Resta vno sodisfatto, e molti si lagnano; e con Ministri mal contenti niun gouerno è sicuro; Tali elettioni sono sempre difformi aborti , e più si radica la lealtà con l'attentione in andare meritando i premij al passo de i seruitij. Tiene fra tanto il Prencipe tempo di fare sperienza del Ministro, prima ne' carichi Minori, perche non riesca molto dispendiosa, e poscia ne maggiori. \* 5 Procuri vedere d'impiegar prima vno nelle cariche della pace, e della guerra, doue può pericolare la fua fedeltà : quali caparre lascia di nascimento, d'honore acquistato, e di haueri . E molto necessaria quell' attentione in que' posti, che sono la chiaue, e sicurezza degli Stati. Non permetteua Augusto, che senza ordine suo entrasse alcun Senatore ò Caualiero di Roma in Egitto, perche era il granaio dell'Imperio; e chi si eleuasse con quella Prouincia, farebbe arbitro di quello; e così era. questo vno de' secreti della dominatione. Perciò Tiberio fentì cotanto, che fenza sua licenza, fosse paffato Germanico in Aleffandria. \* Per maggior & sicurezza, e per tenere più in freno il Ministro, deuefi dare molta autorità al Senato, ed à i Configli della Prouincia, perche niuni gesti son migliori. che questi, e che più s'appongano agli eccessi di quello, che gouerna.

Per niun posto sono buoni gli animi bassi, che non aspirano alla gloria, & ad essere più che gli altri. La maggior qualità, che trouò Dio in Giosue, per introdurlo ne i negotij, su l'essere di molto spiIMPRESE POLITICHE

7 rito. \* Però non deue effere così grande il cuore che forezzi l'effere nato Vaffallo, e non fappia contenerfi nella sua Fortuna, perche in questi pericola la fedeltà , afpirando al maggior grado ; e quello che lasciò di pretenderlo, o non puote, o non seppe. Oltre di che manca in loro il zelo, e la puntualità all'obbid enza.

Gl'ingeom grandi se non sono modesti, e docili, sono altresi perigliosi; perche superbi, e disè paghi, sprezzano gli ordini, e pat loro che tutto deua reggersi conforme à i loro dettami. Non meno intiluppato fuole effere vno per l'eccellenti fue parti , che per non hauerle ; perche non v'è luogo , doue capifea chi presume molto de suoi meriti. Non cercattà Tiberio per le cariche gran virtà , ed abborrina i vitij, per il periglio di quelle, e per l'in. & fantia di quelli .

Nen fono buoni per Ministri gli huomini d gran feguito; è ricchezze, perche non tenendo! neceffita del Prencipe, ed ellendo affuefatti alle delitie, non fi offeriscono à i perigli, & alle. fatiche, ne vogliono, ne fanno obbidire, ne la-9 feiarli gonernare : \* Perciò dille Solibio Britannico, che erano odiose i i Prencipi le ricchezze de.

10 particolari . \*.

Quando farà dunque con l'efame che conuiene eletto vn Ministro, faccia di quello intiera confidenza il Prencipe nell'efferiore, ma fempre con. attentione alle attioni fue, & alle fue intelligenre ; e fe potra pericolare in quelle , paffilo ad altra catica; done non habbia acquistate le volonta, ne tanta dispositione a cattius intenti, perche più prudenza, e maggiore benignità è perferuare vno dal delitto; che perdonarglielo dopò commesso. Le vittorie di Germanico in Alemagna, l'applau so de' Suoi Soldati, fe ben per vna parte recauano allegrezza à Tiberio, gli apportauano per l'altra ti-11 mori; \* e yedendo turbate le cose d'Oriente , fi. rallegro per il pretefto che gli danano d'esporto à i

cali .

DEL SAAVEDRA. PARTE IV. 373 cafi , mandandolo al gouerno di quelle Prouincie. \* Però fe farà necestario leuare il Ministro dalla 12 carica ; fia con qualche specie d'honore , e prima , che fi tocchino gl' inconuenienti , con tal prudenza, che non possa conoscere, che di lui dubito il Prencipe , perche si come il timore d'efferé ingannato, infegna ad ingannare, così il dubitare della fedeltà, rende infedeli. Perciò volendo Tiberio dopò chiamare Germanico à Roma, fu con pretelto che riceuelle il trionfo, offerendogli altre mercedi, \* nel che fono i Prencipi 12 molto liberali, quando vogliono liberarfi da' fuoi timori .

Se il Suddito perde vna volta il rifpetto, non .... l'afficura poi la confidenza. Perdonò il Rè Don Sancio di Lione il Primo, al Conte Gonzale, che contro di lui haueua folleuate l'armi. Procurò ridurlo co' fuoi fauori, e quelli che doueuano più obligarlo, gli diedero occasione d'auuelenare il

Ren bo. citta

Ouando frà i Rè v'è intereffe, niun vincolo d'amicitia, ò parentela, è bastante seurezza perche gli voi si fidino degli altri . Stauano incontrati gli Maranimi del Rè di Castiglia Don Fernando il Gran- Hif. de, e Don Garzia Re di Nauarra, e trouandofi questi infermo in Nagara, trattò di prendere suo fratello, ch'era andato à vifitarlo, ma non effendogli riuscito il suo intento, volle poscia dissimulare , visitando Don Fernando , ch'era infermo in Burgos; il quale comando che fosse preso . Più forte le la vendetta, ò la ragione di Stato ne' Prencipi , che l'amicitia , ò il fangue . Il medefimo auuenne al Rè di Galitia Don Garzia ileffendosi fidato del Rè Don Alonso suo fratello . I più irreconciliabili odij fono quelli che s'accendo- Mar. no frà i più amici, e Parenti. Da vn grand'amo- Hife. re suole risultare vu grand'odio . \* D'onde si potrà inferire, quanto più fallace fia la Confidenza de Prencipi, che si pongono fra le mani de fuei

IMPRESE POLITICAE: : C fuoi nemini . Costò la vita al Rè di Granata. l'essere andato con saluo condotto à chieder soccorfo al Rè Don Pietro il Crudele, Più auuertito era Lodouico Sforza Duca di Milano, che non voleua abboccarfi col Rè di Francia , fe non era in mezzo d'yn fiume , e fopra vn ponte tagliato; conditione de' Prencipi Italiani, i quali non s'afficurano giammai delle diffidenze : e così molto fi meranigharono in Italia, che il Gran Capitano si vedesse col Rè Don Fernando il Cattolico, e questo col Re di Francia suo nemico. Vi sono de Casi s ne quali è più sicura la Considenza, che la Diffidenza, e ne quali è meglio obligare con Mar. quella . Spogliato il Rè Don Alonfo il Selto del hift. Regno di Lione, si trouaua ritirato nella Conte del Rè Moro di Toledo, quando per la morte del Rè Don Sancio lo chiamarono con gran fecretezza alla Corona, temendofi, che intendendo i Mori ciò che passaua, trattenessero la sua persona. Però come prudente, e grato all'hospitalità ed amicitla gli diede notitia di tutto: Obligo tanto questa confidenza quel Barbaro Rè (il quale già fapendo il cafo, gli teneua posti aguati , per prenderlo ) che lo lasciò partire libero, e lo assistè con denari

difarma il cuore più inhumano.

Le diffidenze trà due Prencipi non fi deuono cuzare con feufe, e fodisfattioni, ma con atti in contratico. Se il tempo non le fanta, non le fanta i a diligenza. Soglinon elfere ferite, che s'inhammano, più con la talta, e con la mano, ed vna fpecie du gelofie dichiarate, cht. inducono all'infedeltà:

per il suo viaggio. Forza della gratitudine, che

1 Cor hominis immutat faciem illius fibe in bona fipe in ma-

Districted Land State

<sup>2</sup> Pranuni eft cor hominum, & inferunabile; quis cognofest illud? Lerem 17-9. 3 Verumque in visio eft, & omnibus credere, & nulli. Sen.

Sibi fidem integram, & fi multis infidijs peteretur manturam. Tac. ilos. ann.

DEL SAAVEDRA. PARTE IV. 375

Qui fidelis est in minimo, & in maiori fidelis est. Luce 16.10.

Accertime inerepuit, qued contra instituta Augusti non
sponte Principis, Alexandriam introiser. Nam Augustus

inter alia dominationis areana, vetuit, nifi permifu, ingredi Senatoribus, aut Equitibus Romanis illuftribus,

Ægyptum . Tacdib.2. ann. Tolle lofue virum in quo est spiritus . Num.27.18.

8 Neque enim eminentes virtuse lectabatur, & rurlus vitia oderat, ex optimis periculum fibi, à pessimis, dedecus publicum metuebat. Tat.lib.l. ann.

Qui inaffluentia fortunz , virium, opum, & amicorum, aliorumque talium, constituti sunt, regi , zque obedire, neque volunt, neque norunt . Ariff. lib. 4. Pol. 4.11.

to Auri vim atque opes Principibus infentas . Tacitus lib.

11 Nunc lata ea Tiberium latitia, curaque adfecere. Tata lib.1. ann. 13 Vt ea specie Germanicum suesis legionibus abstraheret,

nouisque Prodincis impositum, dolo simul, & casibus obiectaret. Tac.lib.2. ann.

13 Acrius modeftiam eius adgreditur, alterum confulatum offerendo · Tacdib.2. ann.

14 Difficiles fratrum difsentiones, & qui valde amant, valde odio habent. Arifilib-7: politic.



376 IMPRESE POLITICHE



### Perchei cattini Ministri sono più dannosi ne posti maggiori.

IMPRESA LIL

TE anco trasportato nel Cielo lo Scorpione, e frà le sue costellationi collocato perde la sua malitia, anzi è tanto maggiore, che nella terra, quanto è più esteso il potere delle sue influenze velenose sopra tutte le cose create. Considerino bene i Prencipi le qualità, e le parti de' Soggetti, che folleuano à i Magistrati, & alle Dignità, perche in quelle crescono sempre le inclinationi , e vitij naturali, ed anco molte volte periscono le virtà, poiche vedendosi fomentata, e brillante la volontà col potere, s'oppone alla ragione, e la vince, se non è così composta, e robutta la virtu, che posta farle resisten-22, senza che l'abbacinino, e suaniscano gli splendori della prosperità. Se i buoni sogliono farsi cattini nella grandezza de' posti , i cattiui si faranno inquello peggiori. E s'anco castigato, e diffamato il vitio tiene imitatori , più nè terrà, fe farà fauorito, ed esaltato. Potendo la Malitia giungere à meritare gli honori, chi seguirà il mezzo della Virtù? Quel'a

Quera

DELISAAVEDRA PARTE IV. 1377 Quella in noi è naturale, questa acquistata, ò impofta. Quella rapifce, questa spera i premij : e l'appetito più fi foddisfa della fua propria violenza, che del merito ; e come impatiente anzi elegge dipendere dalle sue diligenze, che dall'arbitrio altrui. Premiare il Cattino impiegandolo net posti della Republica ; è incodardie il Buono, e dar forze , e potere alla Malitia. Vn ingiusto Cittadino poco danno può fare nella vita prinata : contra pochi eferciterà i fuoi pratir costumi, ma nel Magistrato contro tutti effetido arbitro della giustitia, e dell'administratione; e gouerno di tutto il corpo della Republica . \* Non deuono porfi i Cattini in posti, done I poffano efercitare la loro malitia. Auuertita di queito inconueniente la Natura, non diede ali, nè piedi agli animali molto velenofi, perche non faceffero molto danno Chi alla Malitia da piedi, ò ali, vuole che corra, o che voli Sogliono i Prencipi valersi più de' cattini ; che de' buoni , vedendo che quelli fono ordinariamente più fagaci,\* che quelli; 3 però s'ingannano, perche non è fapienza la Malitia, nè può effere giudicio purgato done non è virtù . Per questo il Re Don Alonso d'Aragona , e di Napoli lodaua la prudenza de' Romani d'hauere edificato il tempio dell'honore dentro quello della Virtù in tal forma, che per entrare à quello; dodeu a passarsi per questo, giudicando, che non era degno d'honori quello che non era virtuofo, nè conueniua che paffaffero agli officii, ed alle dignità quelli, che non erano entrati per le porte della Virtù. Senza quella come può vn Ministro essere vtile alla Republica? Come potraffi frà i vitij ritrouar la Prudenza, la Giustitia, la Clemenza, la Fortezza, e l'altre virtù necessarie in quello che comanda? Come quello ch'ybbidifce,conferuera quelle,che fe gli aspettano, se gli mancal esempio de'Ministri, l'attioni,e costumi de'quali nota con attentione,ed imita con adulatione? Venera il popolo il Ministro virituofo, che in nina cofa può errare; ed all'incontro. niuna

niuna attione ben riceue, ne approua d'vis cattino Ministro : Diede nel Senato di Sparta vin prudente configlio Demostenese perche era dal Popolo tenus to per huomo vitiofo, non lo accetto, e fu di messieri che d'ordine degli Efori dasse vn'altro Configliero flimato per la fua virtà y il medefimo configlio perche l'ammettessero, ed eseguissero .; E' così contieniente che sia buona questa opinione del popolosche anco quando il Ministroje buono, pericola nelle fue mani il gouerno, fe il popolo mal informato, lo tiene per cattino, e lo abborrisce, Perciò il Rè d'Inghilterra Henrico il Quinto (quando entrò à regnare ) feacciò dal fuo lato quelli che accompagnato lo haneuano nelle diffolutezze della fua giouentu, e leuo i cattini Ministri,ponendo in sua vece Soggetti virtuofi, e ben'accetti al Regno. I felici fuccessi, e le vittorie del Re Teodorico si attribuiro no alla buona elettione, che faceua de' Minifiri, tenendo per Configlieri i Prelati di maggior virtio Sono i Ministri alcuni ritratti della Maetta la quale non potendofi trouare in tutte le parti, fi rapprefenta con quelli, e così è d'huopo che pareggino il Précipe ne'costumi, e nelle virtà. Già che non può il Prencipe per se folo efercitare in tutte le parti la poteflà, che gli diede il confenfo comune, miri bene, come la comparte frà i Ministri, perche quando fi vede con quella quegli che nacque Prencipe, vuole fuperbo vgnagliarfeli nell'operare violentemente, ed esegnire le sue passioni. \* Dal che si può decidere la questione, quale stato della Republica sia migliore, è quello in cui è buono il Prencipe, e cat-

tiul i Ministri, ouero quello in cui e cattino il Prencipe ; e sono bono i Ministri ; pictando quello fuccedere; come disse Tacito i Proiche essendo necessario che il Prencipe sossituite il suo poteve in molei Ministri, se questi finanno cattinis saranno più nociui alla Republica ; elie profittetuli al Prencipe buono; puiche abuseranno della sua bonda, e con specie di bene lo gondurrano a suoi sini, so

...e con fp.

\$ 1. 11

DEL SAAVEDRAI PARTEIN. 379
conuenienze proprie je noch al beneficiolomune a
Vn-Prencipo factiuo può effere corretto da moltà
Ministri buoni ji mainom molti Ministri cattiui da
vn-Prencipo buona unitraja oni da cattiui da
vn-Prencipo buona unitraja oni da cattiui da
vn-Prencipo buona unitraja oni da cattiui da

-1 Reputano alcuni, che co buoni Ministri tenga il Pieneire molto legate le mani , e molto refa la fua libertà e che quanto più vitiofi faranno i Sudditi più ficuro viuera di loro. Empio configlio, oppofoatla ragione, perche la virtu mantiene quieta ed vibidiente la Republica, il cui fiaro allora è più fermo quando liviue in quello fenza offefa, ed ageraujo e fiorifcono la Giufinia, e la Clemenza Più facile è it governo de buont. Se manca la virthe fi perde il rispetto alle leggi ; fi ama la libertà ; e fi abborrifee il dominio, dal che nafcono le mura tioni degli Stati, e le cadute de Prencipi, e così è di meltieri, che tengano Ministri virtuoli che gli configlino con bonta; e zelo re che col fuo efempio, ed integrità introducano, e mantengano la virtà nella Republica Teneva Tiberio per perigliofinel Miniftro gli eftremi di virtii ," e di vitio ; ed eleggeus vn niezzo (como detto habbiamo in altra parte. ) Timori di Titanno: S'è buone il Ministro virtuo-

Non baffa però che fiano i Ministri d'eccellentivittà i ma splendano antora in loro quelle qualità , e parti di capacità, e de sperienza conuententi al gouerno. I Ancor piange Eriopia i, e mostra ne volti j'e corpi adulti i e rinti del suoi habita nor volti j'e corpi adulti i e rinti del suoi habita nori di catino configlio d'Apollo ( se valerecipofiamo della Filosofia i e Moralità degli Antichi nelle loi fauole ) per fauore concessi il carso della luce à stro figliuolo Fetonte, gioranetto inesperto, e non meritetole di così alto, e preclaro gouerno. Corrono questo pericolo l'elettioni fatte per fasto; e non per gradi i, nel che presenta seopre il e gradua il Soggetti Ancorche fosse con Tiranno Tiberio, non promosfo e il suoi Cugini senza questa confideratione.

+17-te

come

IMPREST BOLLFICHE INC come l'hebbe per non dare à Drufo la potesta Tribunitia , fin'ad hauer fasta di dui cfperienza per il corfo di otto anni. M. Dare le dignità ad va 'me fuerto è donatino, ad vno esperimentato ticompenta. Giuftitia, Ma non sutte l'efferienze come non tutte le virtu convengono à i publici carichi some folo quelle, che mirano il governo politico, nella parte che à cadauno s'aspetta, perche quelli che sono buoni per vn'esercitio publico , non fono sempre buoni per gli altei : ne l'esperienze del mare fertione per le opere della terra : ne quelli , che fono babili per domare, e reggero con le redini va cauallo, potranno vn' efercito. In nel che s'inganno Lodouico Sforza Duca di Milano, colegnando l'armi (ue contro il Rè di Francia à Galeazno Sanseverino de defiro nel maneggio de caualli , ed inesperto in quel, lo della guerra . Più prudente fu l'electione di Matatia nell'hora della fua morte a che fere Generale Giuda Macabeo robufta sed efercitato hall'armis a configliero fuo fratello Simone buomo di gran guidicio, ad afperienza., In ciò veduto liabbianna commentarii prandierrosi i cangiati i frenis ed i maneggi - Somo questi differentinei Regnis it Republiche. Alcuni apparsengono alla Giuditia : alci ail'abbondamen: alcuni alla guerra, ed aleri alla pace ; e quantunque hano trà se differentia yna facoltà o virtu civile gli conforma, ed incanvita tutti al fine della confernatione della Republica. assendendo ogn'yno di quelli che governano i quello fine con mezzi proportionati al carito, ch'elercita. Quella virtu civile è diverfa fecondo la diverfica delle forme di Republiche, lequali fono differenti ne' mazzi del fuo gouerno, d'onde nafce che può vno sfiere buon Citradino, ma non buon Gouernatore, perche quantunque tenga naolte virtà morali, , non balteranno, fe gli mancheranno le ciuili , e quella astitudine naturale conpeniente per faper disponere, e comandare -

E' perciò importante, ch'il Prencipe tenga gran

DEL SAAVEDRA. PARTE IV. 381 notitia delle nature,ed inclinationi de Sudditi, per Sapergli impiegare, essedo che in questa buona elettione consistono le prudenti operationi del suo governo. L'ingegno di Hernando Cortese su molto à proposito per scoprire, ed acquistare le Indie: quello di Gonzalo Fernandez di Cordona, per guerreggiare nel Regno di Napoli; e se si hauessero cangiati,mandando il primo contra i Francesi,ed il secondo à discoprire l'Indie, non sarebbero stati così felici gli efiti. Non diede la Natura ad vno eguali qualita per tutte le cofe, ma vna eccellente per vu folo víficio, ò fù scarsczza, ò auuertenza del creare vn'istromento ad ogni cosa . \* Per questa ragione accusa Aristotile i Cartaginesi, i quali si serumano d'v no per molti officij, poiche niuno è à proposito per tutti, ne è possibile (come pondero l'Imperatore Giustiniano: \* ) che possa attendere à due senza mancare all'vno, ò all'altro. Meglio gouernata è vna Republica, quando in quella, come nella Naue, attende ogn'vno al suo víncio. Quando fosse alcuno capace a tutti i maneggi, non però dene riempirli tutti. Quel gran vaso di bronzo per i sacrificij chiamato il mare, ch'era dinanzi l'altare sopra dodici boui nel tempio di Salomone, capina trè mila misure, chiamate metrete, \* però ne poneuano folo due mila . \* Non conuiene che in vn folo ripoliso le cariche, e le dignità con inuidia, e mala foddisfattione di tutti, e che manchino impieghi altri. Però ò per difetto di conoscimento, e putitia, ò per non stancarsi in cercare i Soggetti a proposito, sogliono i Prencipi valerfi di quelli che tengono appresio, e fornirsi d'vno ò di pochi in tutti i negotij, con che sono minori gl'impieghi, ed i premij . Si gela l'emulatione, e patiscono i dispacci. Per la medefima caufa non ho ftabilito, che affi-

Per la medefima caufa non hò ftabilito, che affifano due in vn negotio, perche riufcireobe difforme, come l'imagine finita da due penelli, effendo fempre differenti nell'operare: l'vno pefato ne colpi, e l'altro leggiero; l'vno ama le luci, l'altro affetta

l'on-

382 IMPRESE POLITICHE

l'ombre: oltrediche è quasi impossibile che si confermino nelle conditioni, ne'consigli, e mezzi ; èche non entrino tosso in disensione, con danno del negotiato, e del seruitio del Prencipe. In queste canse seconde tiene cadauna il suo vssicio, e le suo operationi diffiinte, e separate dall'altre. Per meglio tengo, che in vn carico sia vn solo Ministro, ancorche non sia molto capace, che due molto capaci.

Effendo adunque così conseniente la buona electione de' Ministri, e molto difficile non errare in quella, deuno i Prencipi non fidarsi di sè fosi. Il Pontesce Paolo Terzo, ed'il Rè Don Fernando il Cattolico, le consigliauano prima con la voce del Popolo, Jasciando negligentemente, che si publicasi prima con con la voce del Popolo de la consenie del la consenie de la consenie del la consenie de la consenie de

12 s'erano, è no a proposito : \* se ben non sempre è sicure l'applauso comune : vna volta ben opra,

13 ed vn'altra erra; \* e s'inganna nel conofcimento delle nature, e e vitij, occulti à molti e fogliono la diligenza, e l'intereffe, ouero la malitia, e l'emulatione far nafeere queste publiche voci in fauore, ò contra i nè basta hauere ben esperimentato vn Ministro negli officij minori, perche sia buono ne 'maggiori, sonciòsiache la grandezza de i posti alcuni della, ed altri addormenta. \* Meno perigliosa era

4 defla, ed atri addormenta. \*\* Meno perigliofa eta la diligenza del Rè Filippo Secondo, che anco dalle piante conoficua le verghe quali hauerebbero potuto pofcia effere arbori di frutto, traslatate al gouerno temporale, ò fipriudale; e prima che l'ambitione celaffe i fuoi difetti, auuertiua con fecrete informationi nella giouentà, fe fi andaiano eleuando diritta, ò tortamente, e teneua note de Soggetti importanti del fuo Regno, delle loro virtà, ò vitij, e così tutte le fue elettioni furono molto ficure, e forirono nel fuo tempo Huomini infighi, particolamente nella Prelatura, perche teneua per meglio

GUOLL

DEL SAAVEDRA PARTE IV. 38;

cercare per i posti quelli che non hauestero da mancare: alla sua obligatione; che caltigatti dapoi, \* 15 Felice il Regno, in cui ne l'aubitione; ne la preghiera, ne la sollecitudine tengono parti nell'electioni, e doue la virti sui ritirata non ha bisogno di memoriali, ne relationi per giungere all'orecchie del Prencipe, il quale per se stello procura conoscere i Soggetti. Quelta lode su data all'Imperatore Tiberio. \* L'esame delle orecchie pende d'altrui; 16quello degli occhi da sè medesimo. Quelle possiono essere ingannate, e questi no; quelle informano solamente l'animo, e questi lo informano, lo muouono, e lo rapiscono, o alla pietade, o al premio.

Si valfero alcune Republiche della forte fiell'elettione de' Ministri . Vi sono casi , ne' quali conuiene, per schinare gli esfetti dell'Innidia, ed il furore della competenza, ed emulatione, d'onde facilmente nascono i bandi, e le seditioni. Però quando per l'amministratione della giustitia, e maneggio dell'armi, è necessario eleggere Soggetto à propolito, da cui hà da dipendere il governo, e la falate publica., non è conueniente commetterlo alla incertezza della forte, ma che paffi per l'efame dell'elettione, perche la forte non pondera le qualità, i meriti, e la fama, come i Confegli, doue si conferiscono, e secretamente si votano: \* e se ben 17 la confulta de' Confegli suole gouernarsi con le conuenienze, ed interessi particolari, potrà il Prena cipe non errare nell'elettione, se s'informerà secretamente delle parti de Soggetti propo fti, e de fini, che possono hauer mosso quelli che gli consigliarono, poiche quando ciecamente approua il Prencipe tutte le consulte, stafino soggette à questo inconueniente; ma quando vedono i Configli, ch'egli le efamina, e che non fempre si vale de' Soggetti proposti, ma che elegge altri migliori, procurano farle prudenti.

IMPRESE POLITICHE Nam qui magnam potestatem habent, etiam fi ipfi nullius

pretij fint multum nocent . Aritf.lib.1.pol.c.g. 2 Filijhuius (zculi prudentiores filijs lucis in Generatione

fua funt . Regiz potentiz Ministri, quos delectat superbiz suz longum

fpectaculum, minufque fe iudicant polle, nift diu . multumque fingulis, quid poffint, oftendant . Seneca . Poffe etiam fub malis Principibus magnos viros else . Tac.

in vita Agric.

Neque nune propere, fed per octo annos capto experimento. Tac.lsb.3.ann. 6 Nam vnum opus ab vno optime perficitur, quod ut fiat mu-

nus est Legumlatoris providere, nec inbere, vi tibia canat quisquam, & idem calceos conficiat . Arift.l.a.pol.s.o. 7 Et ecce Simon frater vefter, scio quod vir concilii eft: infum

audite femper, & ipfe erit vobis pater. Et Judas Machabæus fortis viribus a iuuentute fua, fit vobis Princene militiz & iple aget bellum Populi. 1. Mach. 2.65.

8 Sicenim optime instrumenta proficient , fi corum fingula non multis fed vni deferuient. Arift.l. I. Pol.c. 1.

Nee fic concessum cuiquam duobus affiltere Magistratibus & vtriusque indicij curam peragere. Nec facile credendum est duobus necessarijs rebus v num sufficere, nam cum vni iudicium adhibuerit alteri abstrahi necesse est, sieque nulli eorum idoneum inueniri. L.ff. C.de Afes.

10 Capiebatque tria millia metretas . 2. Paral.4.5.

11 Duo millia batos capiebat . 3. Reg. 7.26. 12 Vbi aliquos voluifset, vel Rectores Prouincijs dare, vel prapolitos facere, vel procuratores, id est rationales ordinare, nomina corum proponebat, hortans Populum, vt fi quis quid haberet criminis probaret manifeltis rebus.

Lamp.in vita Alex. Seu. 12 Haud semper errat fama, aliquando & elegit. Tacin vità

14 Iam non ex rumore fratuendum, multos in prouinciis contra quam fpes , aut metus de illis fuerit , egifse , excitari quoldam ad meliora magnitudine rerum; hebescere alios. Tacdib.z. ann.

15 Officijs, ac administrationibus potius non peccaturos, quam

damnare qui peccassent . Tac. in vita Agric. oua fine ambitione, aut proximiorum precibus ignotes etiam ac vitro accitos munificentia inuerat. Tac.lib.4.an.

17 Sorte, & vana, mores non difcerni : fuffragia, & existinatio Senatus reperta, vt in cuiufque vitam famamque penetrarent . Tacilib. 4. hift.



## Esercitando in quelli la spa Auaritia.

#### IMPRESA LIII.

C Ignificauano i Thebani l'integrità de' Ministri . e principalmente di quelli di Giustitia , con vna statua senza mani, perche queste sono simbolo dell'a auaritia, quando itanno chiufe, ed iftromenti di quella, quando fempre franno aperte, per ricenere . Quest'iftesto rappresentati qui nel giardino , poste à fronte de' viali statue senza braccia, com'hoggi fi vedono ne' giardini di Roma . In quelli niuna guardia è migliore, che quelle : con oechi per cu-Rodire i fuoi fiori , e frutti , e fenza braccia per non toccarli. Se follero i Ministri come queste statue . farebbero più ripieni gli erarij publici, e più ben. gouernati gli Stati , principalmente le Republiche . nelle quali tenendosi per communi i suoi beni, e le fue rendite, pare ad ogn'vno del Magistrato di poter fabricarfi con quelle le fue fortune, e gli vni con gli altri fi fcufano, e diffirmilano, e quefto vitio creice , come il fuoco , col medesimo di che douerebbe fodisfarfi, \* e quanto più s'vfurpa, tanto più fi de- 1 fia . \* Pasciuta vna volta l'auaritia ne'publici beni, 2

2 pa!la

DEL SAAVEDRA PARTE IV. 187

L'avidità ne'Prencipi distrugge gli Statt, \* e non 5 potendo il Popolo sopportare, che non fiano ficuri i fuoi beni da quello ch'egli pose per guardia, e dife fa loro, e c'habbia egli medelimo armato contra le fire facoltà lo scettro, procura porlo in altra mano .: Ché potra sperare il Vatfallo da vn Prencipe auaro ? Anco i figliuoli abborriscono i Padri che hanno questo vitio. Doue manca la speranza d'alcun'intereffe, manca l'amore, e l'ybbidienza. E' tiranno il gouerno, che attende alle proprie, e non alle pu- La. bliche vtilità; perciò disse il Rè Don Alonso il Sa- 111-3. uio; che Ricchezze grandi fuor di misura non deue il Re desiderare, per tenerle custodite, e non oprar bene con quelle. Conciosiache naturalmente, quegli che per queito le brama non può effere, che non commetta grandi mancamenti per hauerle, il che in niuna maniera contiene al Rè : Le facte Carte paragonano il Prencipe auaro; che ingiustamente viurpa i beni altrui, al Leone, ed all'Orfo affamato, \* e l'opre sue alle cose, che lauora ne gli arbori il tarlo, che tosto cade con lui, ouero alle baracche, che fanno i custodi delle vigne , che poco durano . \* 6 Quello', che malamente s'acquisto, presto fi disfa. Quanto à spese delle sue viscere, come l'aragne; or s'affaticano alcumi Prencipi con mordaci cure in telfere la fua Fortuna con lo ftame de' fudditi e te fsono reti, che poscia si rompono, e la sciano derisa la fua confidenza? \* intia minist el a . o minell li ?

Sononi alcuni rimedij, per questo vitio. I più efficaci sono di preferuatione, perche teva volta la natura si salcia vincere da lui, difficiemente risana. L'aditima conica è quella che si spoglia. Quando sono i Prencipi naturalmente amici del denaro, conuiene che non lo vedano, nè lo maneggino, potche entra per gli occhi l'auaritia, e più siagi mente si libra; che id di. E parimente d'huopo, che i shinistri delle sacoltà siano generosi, che non gli consigliuo risparamij vili, ed arbitrij indegni, co quali arricchis, come dicemmo in altra parte.

IMPRESE POLITICHE

Per la preservatione dall'avaritia de' Ministri, fa di mestieri, che gli vsficij, e gouerni, non siano vendibili, come l'introdusse l'Imperatore Comodo. perche quello che gli compra gli vende . Così parue all'Imperator Seuero, ed al Rè Lodouico Duodecimo di Francia, il quale si valse di questo rimedio. malamente offeruato poi . Pare dritto delle Genti . che si spogli la Prouincia, il cui gouerno su venduto, e che fi ponga all'incanto, e fi deliberi il tribu-9 nale comperato , à chi più offerifce. \* Esperimenta Castiglia alcuno di questi danni ne'Reggimenti delle Città , per essere vendibili contra quello, che con buon raccordo fu ordinato in tempo del Rè D. Giouanni il Secondo, che fossero perpetui, e si dassero

per nominatione de i Rè.

E' altresì necessario dare agli officii dote competente, con cui fi fostenti quello che lo haperà . Con Hifp. fece il Rè Don Alonfo il Nono, aflegnando à i Giudici Salarii, e caftigando feueramente quello che riceueua dalle parti. Il medefimo disposero i Rè Cattolici D. Fernando, e Donna Isabella, hauendo pofo taffa à i diritti .

Deuesi à i Magistrati vietare il traffico, e la Mer-10 cantia, \* perche non haurà cura dell'abbondan. za, chi tiene il suo interesse, e ciuanza nella careflia; nè darà configli generofi, se s'incontrano co' fiioi guadagni ; oltre di che il Popolo diffimula. il Dominio, e lo stare in altri gli honori, quando gli lasciano il traffico, ed i guadagni; ma se fi vede priuato di quelli , e di questi s'irrita , e fi 11 ribella. \* A questa causa postono attribuirsi le differenze, e tumulti frà la Nobiltà, ed il Popolo di Genoua . . .

I posti non deuono darsi di molto poueri, esiendoche la necessità gli obliga al subornamento, & alle cose mal fatte. Discorreuan net Senato di Roma sopra l'elettione d'en Gouernatore per Spagna, e configliati Sulpicio Galba, ed Aurelio Cotta, disse Scipione: Che non gli gradiuano: l'yno DEL SAAVEDRA. PARTE IV. 389 perche non teneua altuna cofa, e l'altro perche niente lo fatiana. Per questo i Cartaginefi eleggeurano per il Magistrato i più opulenti; e dà per ragione Aristotile, chè quasi impossibile, che il pouero amministri bene, ed ami la quete. \* Vero è 12 che nella Spagna si vedono Huomini insigni, che senza capitale entaraono negli vsficij, ed vscirono fenza quello.

I Ministri di numerosa famiglia sono pesante carica alle Prouincie, perche quantunque fano essi
ntegri, non lo sono i stoli ; e così il Senato di Roma riputò inconueniente, che si conducessero le mogli à i gouerni. \* I Rè di Persa si seruinano d'Eunuchi nelle maggiori cariche del gouerno, \* perche
fenza l'impaccio di moglie, nè l'affetto ad arri cchire i Figliuoli, erano più disinteressati, e di minor pesono di Vassatili.

I più attenti ad aggrandirfi, e fabricare la fua... Fortuna, fono pericolofi nelle cariche, perche fe ben alcuni la procurano per il merito, e per la gloria, e fono questi fempre Ministri prudenti, molti tengono per più ficuro fondarla foprale ricchezze, e non mirare al premio, ed alla fodisfattione de' fuoi feruigi dalla mano del Prencipe, quasi fempre ingrata con quello, che più merita. Il Confole Lucullo, il quale rese auara la pouertà, e crudele l'auaritia, intentò ingiusse guerre nella Spagna per arricchiff.

Le residenze, siniti gli víficij, sono efficace rimedio, temendos in quelle la perdita del male acquistato, ed il castigo, nel cui rigore non vi deue
estere gratia, senza permettere, che col denaro vsurpato si redima la pena de i delitti, come sece il Pretore Sergio Galba, essendo accustato in Roma della
poca sede seruata à i Lustrani. Se in tutti i Tribunali sosseno fatte le fedie delle pelli di quelli, che si
lasciarono subornare, come sece Cambise Rè di Persia, ed à suo esempio Ruggiero Rè di Scillia, sarebbe più osferuante, e religiosa la integnità.

4 I Aua-

Discould Golden

#### IMPRESE POLITICHE

Augrus non implebitur pecunia . Eccl. c.9

a Infatiabilis oculus cupidi in parte iniquitatis . Eccl. 14.9. 3 Prouide autem de omni plebe viros potentes, & timentes

Deum , in quibus fit veritas , & qui oderint auaritiam. 1.xod.13.21. 4 Plerague corum, que homines iniufté faciunt, per ambitio-

nem. & avaritiam commituntur . Arist.lib.2.pol.c. 7.

Rex initus erigit terram , vir auarus deftruet eam . Pron. c. 19.4. 6 Leo rugiens & vrius efuriens Princeps impius , fuper Popu-

lum pauperem . Preu.28.15.

Edificauit ficut tinea domum fuam , & ficut cuftos fecit vmbraculum . 1cb 27.18.

8 Sicut tela aranearum fiducia eius inniterur super domum fuam , & non ftabit , fulciet eam , & non confurger . Tob 8.14.

Prouincias spoliari, & nummarium Tribunal, audita ytrinque licitatione , alteri addici non mirum , quando qua emeris , yendere , gentium jus eft . Sen. lib. 1. c. g. de

10 Sed caput eft in omni Republica, vt legibus & omni alia ratione prouifum fir , neque facultas quaftus faciendi Magiftratibus relinquarur . Arift.lib. 5. pol.c.8.

II Tunc enim vtrumque ei moleftum eft , quod nec honorum particeps fit, & quod'a quattibus submoueatur . Ariff. ibidem .

22 Quafi impossibile fir, oui egenus existat, eum bene magistratum gerere, aut quietem optare . Arift. Pol. lib. 24.9. 1 3 Haud enim fruftra placitum olim , ne feminæ in focios, aut

gentes externas traherentur. Tac.lib.3. ann. 14 Septem Euruchis , qui in conspectu eius ministrabant . \* Eccl. 1.11. 

The state of the s والألبال من المرسوطة المالية ا



and the fill of the state of the state of

E vo-

to a fully Gonole

### DEL SAAVEDRA PARTE IV.



### E vogliono più dipendere da sè stessi, che dal Prencipe.

STOP IMPRESA LIV. iomi in recellità I'l mentore l'er-

A Libertà negli Huomini è naturale, l'ybbidienza sforzata. Quella fegue l'arbitrio: quella fi lascia ridurre dalla ragione. Ambi sono opposte ; e fempre contrastano insieme, dal che nascono le ribellioni, e tradimenti al Signore naturale; e come non è possibile che si fostentino le Republiche, senza che vi sia chi comandi, e chi vbbidisca, \* vor- 1 rebbe ogn'vno per sè la fuprema potestà, e dipendere da se medelimo; e non potendo, gli pare, che confista la fira libertà nel mutare le forme del gouerno. Questo è il pericolo de'Regni je delle Republiche, e la principal causa delle sue cadute, conuersioni, e mitanze . Perilche molto conuiene valersi di tali arti, che l'appetito di libertà, e l'ambisione humana fliano lungi dallo Scettro; e vinano foggette alla forza della ragione', ed all'obligatione del Dominio, senza concedere ad alcuno nel gonerno, quella fuprema potettà, ch'è propria della Maestà del Prencipe, perche espone ad eudente 1.3.3678

peri-

I MPRESE POLITICHES C pericolo la lealtà, chi confegna fenza alcun freno il potere. Anco posto da scherzo nella fronte del Vassallo il Regio diadema, lo insuperbifce , e genera alti penfieri . Non deue prouare il cuore del Suddito la grandezza, e gloria di comandare affolutamente, perche quella poscia abusando, la ssurpa, ed accioche non torni, à chi la diede, le pone aguati, e machina contro di lui. In vn folo capitolo assegnano le Sacre Lettere quattro esempi de'Rè morti per mano de' loro Serui, per hauergli eleuati più di quello ch'era decente. Abbenche fu così Sauio Salomone, cadde in questo pericolo, hauendo 2 fatto Presidente sopra tutti i tributi Geroboam, \* 3 il quale ardi perdergli il rispetto. T Stiano dunque molto auuertiti i Prencipi nella massima di Stato di non aggrandire alcuno fopra gli altri; e fe farà necessario, siano molti, affinche frà di loro si contrapesino, e gli vni con gli altri si disfacciano le viua-4 cità, ed i difegni. \* Non confiderò bene quella. politica (se già non su necessità) l'Imperatore Ferdinando il Secondo, quando concesse l'assoluto gonerno delle fue armi, e delle fue Provincie, fenza ricorfo à fua Maestà Cefarea, al Duca di Fridlant, da che nacquero tanti pericoli, ed inconuenienti, ed il maggiore fu dar occasione con la gratia, e col potere, che si perdesse così grand' Huomo. Non muoua i Prencipi l'esempio di Faraone, il quale diede tutta s la sua potestà Reale à Giosesso, \* d'onde risultò la salute del suo Regno, perche su Giosesso simbolo di Christo , e non fi trouano molti Giofesti in questi sempi . Cadauno vuole dipendere da sè medefimose non dal tronco, nel modo che fignifica quest'Imprefa nel ramo posto in vaso con terra: ( come vsano i giardinieri) doue creando radici, reita poscia arbore independente dal nativo, fenza riconofcere da quello la sua grandezza. Questo esempio c'insegna il pericolo di dare perpetui i gouerni degli Stati , per-

che radicata l'ambitione se gli procura sar proprij. Chi vna volta s'aunezzò à comandare, non s'acco-

moda

DEL SAAVEDRA. PARTE IV. moda poscia ad vbbidire. Molte esperienze scritte col proprio fangue nè può dare la Francia. Nè anco i Ministri di Dio in quella Celeste Monarchia sono Rabili . \* La perpetuità nelle cariche maggiori è 6 vn'alienatione dalla Corona. Resta vano, e senza forze lo fcettro, gelofo del medefimo che dà : fenza dote la liberalità, e la virtù senza premio. E' il Vasfalle Tiranno del gouerno , il quale non hà da perdere . Il Suddito rispetta per Signore naturale quello che deue gouernar fempre, e sprezza quello che non seppe, o non puote gouernarlo per se stesso, ne potendolo foffrire, fi ribella. Perciò riduffe Giulio Cefare le Preture ad vn'anno, ed i Confulati à due. L'Imperatore Carlo V.configliò Filippo II. che non fi feruisse lungo tempo d'vn Ministro nelle cariche . e principalmente in quelle della guerra : che dasse le maggiori à persone di mezzana fortuna, e le ambascerie à i maggiori, nelle quali consumassero il suo potere . Al Re D. Fernando il Cattolico fu fospetto il valore, e la grandezza in Italia del Gran Capitano ; e chiamandolo in Spagna, se non diffidò di lui, non volle che stasse in rischio la sua fedeltà con la perpetuità d'essere Vice Rè di Napoli . E se ben Tiberio continuaua le cariche, e molte volte sostentaua alcuni ministri in quelle sino alla morte . \* era 7 per considerationi tiranniche, le quali non deuono cadere in vn Prencipe prudente, e giusto. E così deue configliarfi con la Natura, maestra della vera Politica, che non diede à que' Ministri Celesti della luce, perpetue le Presidenze, e Viceregni del Cielo, ma à tempi limitati, come vediamo nelle Cronocratia, e Dominij de' Pianeti, per non priuarsi della provisione di quelli, e perche non gli vsurpassero il fuo Imperio.

Confiderando ancora, che si trouerebbe oppressa la Terra se predominasse ad ognibora la melanconia di Saturno, ouero il furore di Marte, è la Seuerità di Gioue, è la falsità di Mercurio, è l'inconstaza.

della Luna ..

IMPRESE POLITICHE .

In questa mutatione di cariche molto conviene introdurre, che non si tenga per offesa di riputatione, passare da i maggiori à i minori , perche non fono infiniti,e giungendo all'vitimo fi perde quel foggetto, non potendo impiegarfi in quello , che hà lasciato à dietro . E quantunque ricerchi la ragione . che col merito crescano i premij, deue la contienienza del Prencipe vincere la ragione del Vasfallo, quando per cause graui del suo seruitio, e del publico bene, e non per disprezzo, conuiene, che passi à posto inferiore, poiche allora lo qualifica l'importanza delle negotiationi.

.º S'alcun carico fi può lungo tempo foftenere , è quello nelle Ambafciate, poiche in quelle s'interce de, non si comanda: si negotia, non si ordina. Con la partita dell'Ambasciatore si perdono le notitie del Paese, e le introduttioni particolari col Prencipe, à cui affiftono, e con fuoi Ministri. Le fortezze, & i posti che sono chiani de i Regni siano arbitrarii, e fempre immediati al Prencipe . Per questo fu cattiuo configlio quello del Rè Don Sancio nel la-Hilp. sciare per la minorità di suo figliuolo il Rè Don-Alonfo il Terzo, che teneffero i Grandi le Città sed

i Castelli in suo potere, sino che fosse di quindici

anni, d'onde graui danni risultarono al Regno. Gli altri carichi fiano à tempi, e non tanto lunghi, che pericolino, superbi i Ministri nel lungo comando. Così lo gindica Tiberio, abbenche non l'esercitasse 8 così. \* La virtù si stanca di meritare, e sperare... Ma non fiano così breui, che non posta operare in quelli il conoscimento, e la pratica, ò che la rapina desti le sue ali, come à gli Astori di Noruegia per la breuità del giorno. Nelle grandi perturbationi, e pericoli de' Regni si deuono prolungare i gouerni, e posti , accioche non cadano in Soggetti nuoui , ed

inesperti: così fece Augusto, hauendo saputo la totta di Quinto Varo. Questa dottuina, che siano gli officij à tempi, non doue intendersi di quelli supremi idituiti per il

con-

Del Saavedra. Parte IV. 795 configlio del Prencipe, e per l'amminifratione della giufitia, poiche contiene che fiano fifi, per il che è in loro vtile la lunga esperienza, edil conoscimento delle cause pendenti. Sono questi vinigi della Republica come i poli nel Cielo, sopra i quali girano l'altre sfere; e se si mutassero, pericolerebbe il Mondo, scomposti i suoi naturali monimenti. Considerò Solone questo inconueniente ne i quattrocento Senatori sch'ogn'anno à sorte s'elegge uano in Athene, ed ordinò vn Senato perpetuo di sessanta Huomini insigni, ch' erano gli Arcooagiti, e mentre duro si conservo quella.

Republica.

E' parimente perigliolo configlio, e causa di grandi riuolutioni, ed inquietudini confegnare il gouerno de' Regni durante la minorità del Succesfore à chi può tenere qualche pretensione inquelli, ancorche sia inginsta, come successe in-Aragona per l'imprudenza di quelli che lasciarono regnare Don Sancio Conte di Rosseglion, sino che Mar. hauesse età bastante il Rè Don Giacomo il Primo . Hisp. L'ambitione di Regnare opera in quelli, che nè per il fangue, nè per altra caufa tengono attione alla Corona, che farà dunque in quelli, che nelle statue, e ritratti, veggono con quella cinte le fronti de loro progenitori? Tiranni esempij ci da quest'età, e ci diedero le passate di molti parenti, che fecero proprij i Regni, i quali riceuerono in confidenza. I discendenti de' Regi sono più facili alla Tirannia, perche fi trouano con più mezzi per confeguire il suo intento. Pochi possono ridursi che sia giusta la legge, che antepose l'anteriorità nel nascere alla virtù ; e cadauno presume di sè di meritare più che l'altro la Corona. E quando fia in alcuno poderofa la ragione, resta il pericolo ne suoi Fauoriti, i quali per la parte che deuono tenere nella fua grandezza la procurano con mezzi violenti, e causano diffidenza frà i Congiunti. Se n'hebbe alcuna il Rè Filippo Secondo del Signor D. Giouanni d'Austria

Mar. della politica detta fil l'Infante D. Fernando, rienmini, ando la Corona, che toccasa al Re Don Gionanni il Secondo fuo Cugino, con che ne merito altre

il Secondo suo Cugino, con che ne meritò altre molte dal Cielo. Antica è la generofa fedeltà, e l'inuiscerato amore degl'Infanti di questo, nome à i Rè del suo sangue . Non minore risplende nel presente. il cui rispetto, ed vbbidienza al Rè nostro Signore . più è di Vaffallo, che di Fratello. Non stanno le sfere celefti così foggette al Primo Mobile, come alla volontà di fua Maestà , perche in quelle v'è ascun momimento opposto, ma niuno in S.A. Più opera per la gloria di sua Maestà, che per la propria. Ogran Prencipe in cui la grandezza del nascimento. ( con estere il maggiore del Mondo ) non è il più che s'attroua in se ! Fù diuina Prouidenza, che in tempi così trauolti con lunghe guerre, che tranagliano i cardini, ed i poli della Monarchia , nascelle vn'Atlante il quale con valore, e prudenza fostentasse la principale parte di quella.

1 Naturam duas necessarias res, eas denique salutares humano generi comparaste, ve alij cum Imperio essen, alij ei subjectentur: nihilque quod citra hac nee, minimo quidemqueat spatio perdurare. Dien li bast.

3 Videns Salomon adolecentem bonz indolis, & industriums. constituera eum Przefectum super cributa vniuersa domus. Toseph - 3. 4cg. 11.28.

2 Leuauit manum contra Regem . 3. Reg. 11-26 ..

Eft autem omni Monarchia cautio communis neminem facere inimis magnum, aut certe plusquam vnum facere tiph enim intente, quid quisque agas observant. Arista policibs.cc.11.

Tu eris super domum meam , & ad tui oris Imperium cundus populus obediet : vno tantum Regni solio pezcedam.

te . Grma 1.40.

6 Rece qui feruiunt ei , non funt ftabiles .. Iob.4, 18:

7 ld proprium Tiberij fuit, continuare imperia, ac plerofque 2 d finem vitz in ijidem exercitibus aut iurifdictionibus habere. Tac.lib.1. ann.

\$ Superbire homines etiam annua defignatione; quid fi honofem per quinquennium agitent ? Tac. hb.2. ann.



# I Configlieri fono occhi dello Scettro.

IMPRESA LV.

Er mostrare Aristotile ad Alessandro Magno le qualità de'Configlieri, gli paragona agli occhi. Questa comparatione traslato nelle sue Partitioni il Sauio Rè D. Alonfo, facendo vn parallelo, frà loro . Non fu nuovo questo pensiero , poiche i Rè di Persia, e di Babilonia gli chiamatiano suoi occhi, come ad altri Ministri sue orecchie , e sue mani , conforme il Ministerio, che esercitauano. Quegli Spiriti, Ministri di Dio mandati alla terra, erano occhi dell'Agnello Immaculato . " Vn Prencipe , che ha 1 da vedere . & vdire tante cofe , deue effere tutt'oechi, e tutt'orecchie ; \* e già che non può effere,de- & ue valerfi degli altrui. Nafce da questa necessità non esserui Prencipe, quantunque prudente, ed intelligente, che sia, che non si foggetti a'suoi Ministri, e hano fuoi occhi, fuoi piedi, e fue mani, \* con che ? verrà à vedere, & vdire cogli occhi , ed orecchie di molti, e delibererà co'Configli di tutti. " Quefto fi- 4 gnificauano ancora gli Egitif con vn'occhio posto lupra lo Scettro, posche i Configli, fono occhi che

398 : IMPRESE POLITICHETE (1

mirano il fitturo. \* Alche parue alludefie Geremia, quando diffe che vedeua vna verga vigilante. \* Per quando diffe che vedeua vna verga vigilante. \* Per quando diffe che repieno d'occhi, fignificando, che col mezzo de fuoi Configlieri deue il Prencipe vedere, è preuenire le cofe del fuo gotterno. E non è molto, che poniamo nello Scettro i Configlieri ; poiche inelle Corone degl'Imperatori ; e dei Rè di Spagna, folcumo folipifi i fito nomi, e con ragione, esfendo che pu rifiplendona ; che i, Diademi de' Prencipi.

Questa comparatione degli occhi deffinisce le buone qualità, che deue tenere il Configliero, perche come s'estende la vista in lunga distanza per tutte le parti, così nell'ingegno pratico del Configliero, li deue rappresentare il passato, il presente ed il futuro, perche faccia buon giudicio del futuro, e dia lictiri parerigil che non potra ellere fenza molta lettione; e molta esperienza de' negotii, e comunicatione di varie Nationi, conoscendo la Natura del Prencipe od i tothuni; ed ingeeni della Pronins cm . Senza quella notitia la perderanno, e fi perdeganno i Contiglieri, & e per teneria è di meltieri la pratica, poiche non conoscono gli occhi le cose, che prima non videro. A chi ha molto conversato s'apre l'intelletto e gli se offeriscono facilmente i mezzi.\* Così buona corrispondenza v'e trà gli occhi, ed

il cuore, che gli affetti, e passioni di questo, si traslatano tosto, à quelli; quando è melle; si mostrano piangensi, e quando allegro, ridenti. Se il Consigliero non amerà molto il suo Prencipe, e non sentiti a come propri i suoi infortuni; so prosperitadi; porta poca vigilanta, e cuta nelle consiste, e poco si pottà si dare di quelle; e con diste il Rè D. Alonfo, il Sauso. Ob; i Consiglieri denono espera amici da i Rè; Zon cio sinche se tata in on sossero, venir gli potrebbe di la gran periglio, poiche giammai quelli; che non amano alatro, la possion ben cansigliare; si de lealmente.

Non acconsentono gli occhi, che giunga il dito à

DEL SAAVEDRA PARTE, IV. 199 trouare il fecreto del fuo artificio, e dispositione: con tempo s'occultano, e si chiudono nelle palpebre . Abbenche sia il Consigliero auuertito, e prudente ne' fuoi Configli, se sarà facile, e leggiero nel secreto, se si lascierà porre le dita dentro del petto, farà più nociuo al suo Prencipe, che vn Consigliero ignorante, perche niun Configlio è buono fe fi riuela, e sono di maggior danno le risolutioni prudenti, se innanzi il tempo si scoprono, che le fallaci, fe con fecretezza s'eseguiscono. Fugga il Configliero la conferenza con quelli che non fono del medefimo Configlio : chiudafi alle dita , che gli anderanno innanzi, per toccare l'intimo del suo cuore, perche ammettendo discorsi sopra le materie, facilmente si penetrerà la sua intentione, e con quella le massime, con le quali camina il Prencipe .. Sono le labbra finestre del cuore, ed aprendole fe scopre quello che dentro si rinchiude .

Così puri fono gli ocehi, e cotanto difintereflati, che nè anco vna paglia, quantunque picciola, amettono; e fe alcuna entra in quelli; rimangono tofio inuiluppati, nè poffono vedere le cofe, ouero fe gli offerifcono differenti, e duplicate. Il Confgliero che riccuerà, s'acciccherà tofto con la polue del dono, e non concepirà le cofe, come fono, ma come

pliele da ad intendere l'interesse .

Abbenche gli occhi siano diuersi, non rappresentano diuersi, ma vnitamente, le cose concordi ambi nella verità delle specie, che riceunon, e nel rimetterle al senso comune col mezzo de' nerui ottici, i quali si vniscono », perche non entrino diuerse se gli singannino. Se frà i Configlieri non y'è vna medesima volontà, ed vn medesimo si de diuda si no pirale se se superiori, resterà il Prencipe consuso, e dubbioso, senza specie deliberarsi nell' elettione del miglior Consiglio. Questo pericolo succede quando vno de' Consiglio. Questo pericolo succede quando vno de' Consiglieri pensa vedere, ed acquistare, più

y Google

più che'l compagno, ò non tiene giudicio per cono-9 feere il meglio, \* ò quando vuole vendicare col configlio le sue offese, ed eseguire le sue passioni . Libero da quelle deue effere il Ministro, senza tenere altro fine fuori del feruitio del fuo Prencipe. Tale Configliero (parole sono del Rè D. Alonso il Sauio ) chiamano in latino Patritio , ch'è come Padre del Prencipe: e questo nome presero à simiglianza del Padre naturale; e come il Padre si muone, per Natura, à configliare lealmente il suo figliuolo, mirando al fuo beneficio, ed al suo honore, più ch'ad altra cosa: cost quello, dal cui configlio è guidato il Prencipe, lo deue amare, e configliare lealmente,e guardare il prò, ad il Decore del suo Signore sopra tutte le cose del Mondo, non mirando amore, ne odio, ne pro, ne danno, she d'indi seguire gli possa ; e questo deuono fare senza alcuna adulatione, non mirando se gli pesera, è aggradirà, non altrimenti che come il Padre non lo mira, quando configlia suo Figliuolo.

Divise la natura la giurisdittione à cadauno de gli occhi, affegnandogli i suoi termini con vna linea interposta, ma non perciò lasciano d'essere molto conformi nell'operationi, affittendofi con zelo, così reciproco, che se l'vno si volge alla parte che gli tocca, l'altro parimente, perche sia più certo il conoscimento delle cofe, fenza offernare fe fono, ò nò della fua circonferenza. Questa buona conformità è molto conueniente ne'Ministri, il cui zelo, ed attentione effer deue vniuerfale, che non folamente miri à quello che s'appartiene al fuo carico, ma altresi all'altrui . Non v'è parte nel corpo che non mandi tofto il suo sangue, ed i suoi spiriti à quella che patifce, per mantenere l'individuo. Starfi vn Ministro alla vista de'trauagli, e de'pericoli dell'altro Mini-Aro, è malitia, è emulatione, ò poco affetto al suo Prencipe. Nasce molte volte questo dall'amore alla conuenienza, e propria gloria, o per non auuenturarla, ò perche fia maggiore col discredito del Compagno. Tali Ministri sono buoni per sè, ma DEL SANVEDRA. PARTE IV. 401
non per il Prencipe, d'onde rifultano dannofe differenze trà i finoi medefimi Stati, trà le fue medefime armi, e trà le fue medefime teforerie, con che fi
perdono le occasioni, e dalle volte le Piazze, e le
Prouincie. I disegni, e le operationi de' Ministri
si deutono comunicare frà sè, come le ali de' Cherubini nel Tempio di Salomone. \*

Se ben fono importanti al corpo gli occhi i non vene pose molti la Natura, ma soto due, perche la moltiplicità impedirebbe il conoscimento delle cofe. Non in altra maniera, quando è grande il numeso de'Configlieri, fi ritardano le confulte, il fecreto patifce, e la verità fi confonde : perche fi nouerano i voti, non fi pefano; e l'eccesso risolue danni, quali s'esperimentano nelle Republiche. La moltitudine è sempre cieca, ed imprudente, ed il più Saujo Senato essendo grande, tiene la conditione, e l'ignoranze del Volgo. Più allumano pochi Pianeti, che molte stelle. Per effere tante quelle che sono nella via lattea s'inuiluppano con la refrattione, ed è là minore la luce, che in altra parte del Cielo. Frà molti è audace la libertà, e con difficoltà fi riduce al volere, ed à i fini del Prencipe, \* come s'esperi- 11 menta nelle affemblee degli Stati, e nelle Corti generali . Per tanto conviene, che fiano pochi i Configlieri: quelli che baftino per il gouerno dello Stato , mostrandos il Prencipe indifferente con loro , fenza lasciarsi guidare dal solo parere d'vno, perche non vedera tanto come per tutti. Così disse Xenofonte víando la medefima comparatione di chiamare occhi, ed orecchie i Configlieri dei Rè di Persia. \* In tale Ministro si traslaterebbe la. 12 Maestà, non potendo il Prencipe vedere, se non per i fuoi ecchi. \*

Sogliono i Prencipi appagarfi tanto d'un Configliero, che configliano con lui tutti i aegotii, abbenche non fiano di fua profeffione; d'onde rifulta il riufcire fallaci le fue rifolationi; perche i letterati non possono ben configliare nelle cose della guer-

401 VIMPRESE POLITICHE ITC ra, nè i Soldati in quelle della pace. Conofcendo questo l'Imperatore Alesfandro Seuero; configliaua 14 con cadauno in quello che haueua trattato . \* Con le qualità dette degli occhi fi gouerna il corpo ne'fuoi mouimenti, e fe gli mancaffero non potrobbe fare ficuro pallo, Così accaderà al Regno, che non hauerà buoni Confighieri . Cieco resterà lo Scettro fenza questi occhi , e fenza vista la Maestà. Perche non v'e Prencipe così faggio, che poffa da sè medefimo rifoluere le materie. Il Dominio diffe il Re Don Alonfo) non vuole compagno, ne di quello ha bisogno, ancorche in tutte le maniere conuenga; che habbis huomini buoni, e Sapienti, che lo consiglino, e lo aiutino. E se alcun Prencipe si glorierà d'occhi così lincei, che poffa da sè stesso vedere, e giudicare le cofe, fenza valersi degli altri, fara più superbo, che prudente, ed inciamperà ad ogni pasto 15 nel gouernor. \* Se bene comunicaua Giofue con Dio le sue attioni, e teneua da lui ordini, ed istruttioni diffinte per l'acquiffo di Haij, vdiuà i fuoi vec-16 chi Capitani, conducendogli al fue canto . \* Non fi allontanauano dalla prefenza del Rè Affuero i fuoi Configlieri, co' quali configliana tutto, com'.

17 era cossume de i Rè. Nota per Sauio lo Spirito

Santo quello s che niuna cofa intenta fenza confi-18 glio: \* Non v'è capacità grande nella Natura, che

baki fola all'Imperio, abbenche fia picciolo; perche non fi può trouare in vno quello che fanno tut-19 til \* E fe ben molti ingegni non vedono piu che

vno perspicace, perche non sono come le quantità, che si moltiplicano per sè medesime, e fanno vna fomma grande, questo s'intende nella distanza, non notta circonferenza, la quale più presto ri-

conoscono molti occhi, che vn felo; quando non fiano tanti, che fi confondano fra di se . Vn folo ingegno fegue vn difcorfo, perche non può molti in vi medefimo tempo, ed innamorato di quello non paffa ad altri . Nella confulta ode il Prencipe molti, e feguendo il miglior parere,

DEL SAAVEDRA. PARTE IV. 403 depone il suo, e riconosce gl'inconuenienti di quelli, che nascono da passioni, ed affetti particolari . Perciò il Rè Don Giouanni d'Aragona feriuendo ai Rè Cattolici suoi Figlinoli vna lettera nell' hora della fua morte gli ammoni che muna cofa facellero fenza configlio d'imomini vintuofi, e prudenti. In qualunque pallo del gonera no è conueniente, che questi occhi de' Configlieri precedano, e scoprano il camino. L'Impera- 21 tore Antonino, chiamato il Filosofo, de' più Sauir di quel tempo , teneua per Configlieri . Scevola, Muciano, Vipiano, e Marcello, Huomini infigni ; e quando gli pareuano più prudenti i loro pareri, fi conformaua con quelli, epli diceual-Più ciufto è ch'io segua il cansiglio di tami . e tali amici, non ch'effi il mio . Il più Sauio più ode i configli, \* e più ficuramente opera vn Prencipe 24 ignorante che si consiglia, che vn'intelligente offinato nelle fue opinion. Non precipiti il Prencipe l'arroganza, che diniderà la gloria del buon : configlio, tenendo in quello parte i configlieri perche non è minor lode , rendersi ad ascottare il configlio altrui , che bem rifoluere da sè mededana tutto quel gran Polita o ne' 1 . linifici ofin -51 . Ipfe d Rex bone confutito of parere wiceffine Questa vbbidienza al consiglio è somma potestà nel Prencipe . Il dare configlio è dell'inferiore ; ed il prenderlo del Superiore: Niuna cosa è più propria del Principato, ne più necessaria, che la consulta e l'efecutione . E' degra attione ; Diffe il Re Don Alonfo XI. nelle corti di Madrid ) della regia Malenificenza; tenere conforme ut Juo lodenole coftume; Huomini di configlio appreffe di se, e ordinare tutte le cose co i loro consigli ; perche se oeni Huomo deue affaticare d' hauere Consiglieri , molto più fare lo deue il Rè . Chiunque , ancorche ignorante , può configliare, ma ben rifoluere folo il prudente. \* Non resta defraudata la gloria del Prencipe, 23 che seppe configliare, ed eleggere Quello, che s'ordiIMPRESE POLITICHE

nerà con vostro consiglio ( disse l'Imperatore Theodolio in vna legge ) refultura in felicità del noftre 24 Imperio, ed in gloria nostra. \* Le vittorie di Scipione Affricano nacquero dai configli di Caio Lelio, e così diceua, che questi componeua, è Scipione rapprefentaua la comedia ; ma non percio s'ofcurarono punto gli splendori della sua fama, ne s'attribuì à Lelio la gloria delle fue imprese . Consiste l'importanza, che fappia il Prencipe ben rappresentare per sè medefinio la comedia, e che non fia il Ministro, che la componga,e che la rappresenti. Perche se beme i Configlieri sono gli occhi del Prencipe, non deue effere così cieco, che non possa mirare se non per loro; poiche sarebbe gouernare à tentone, e caderebbe il Prencipe in gran disprezzo de'suoi . Essendo Lucio Torquato la terza volta eletto Confule . si sousò ch'era infermo della vitta, e che sarebbe cosa indegna della Republica, e perigliosa alla salute de'Cittadini, raccomandare il gouerno, à chi haue-

2 e na bilogno valerli d'altri occhi. \* Il Rè Don Fernaudo il Cattolico diceua, che gli Ambasciatori erano gli sachi del Prencipe , mache farebbe meleo sforsunato, quello che foloper lore vedeffe. Non confidaua tutto quel gran l'olitico ne' suoi Ministri ; per quelli vedeua ma come fi vede per gli occhiali , tenendoli dinanzi, ed applicando ad effi i fuoi proprij occhi. Conoscendo i Conbelieri d'essere arbieri delle rifolutioni , l'incaminano a'fuoi fini particolari , e cibata l'ambitione , si dividono in partialità , procurando ogn' vno nella fua persona, quella potestà suprema, che per debole, ò per inhabile gli permette il Prencipe. Ogni cosa si confonde, se i Consiglieri sono più che alcune Sentinelle, le quali scoprono al Prencipe l'orizonte delle macerie, perche posta risoluersi in quelle, ed eleggere il configlio, che meglio gli pare. Gli diede occhi la Natura, e se à cadauno de' suoi Stati assisse vn'Angelo, e Dio gouerna il suo cuore, \* parimente gouernaranno la fua vista, e la renderanno più chi ara,

e più

DEL SAAVEDRA PARTE IV. 405 e più perspicace che quella de'suoi Ministri, Alcune volte il Rè Filippo Secondo fi ritiraua à pensare dentro di sè i negotij, e raccomandandofi à Dio prendeua la risolutione, che se gli offeriua, ancorche fosse contra l'opinione de' fuoi Ministri , e gli riusciuz sicura. Non sempre postono stare i Consiglieri al lato del Prencipe, poiche ò lo stato delle cose, ò la velocità delle occasioni non lo permettono, \* ed è di mestieri ch'egli rifolus . Non sono ri- 27 ueriti,come si conviene,gli ordini,quando s'intende che gli riceue, e non gli prende il Prencipe . Rifoluere il tutto fenza configlio è prefunta temerità : Eseguire il tutto co'l parere altrui, ignorante seruitu. Qualche arbitrio deue tenere quellosch' emenda nel mutare, aggiungere, ò leuare à quello che configliano i fuoi Ministri ; e tal volta conviene coprirgli alcuni misterij, ed ingannargli, come faceua il medelimo Re Filippo Secondo, dando distifrati dinersamente al Consiglio di Stato i dispacci de' fuoi Anibasciatori, quando volcua tirargli ad vna risolutione, ouero non convenius che sossero informati d'alcuna circostanza. Va Colosso deue elfere il Configlio di Stato, che posto il Prencipe fopra i suoi homeri, scopra più terrasche lui. Non vollero con tanta vista il suo Prencipe i Thebani s dandolo ad intendere nella maniera di dipingerlo con le orecchie aperte, e gli occhi bendati, fignificando, che doueua eseguire alla cieca, quello, che configliaffe, e risoluesse il Senato. Però quel simbolo non era di Prencipe affoluto, ma di Prencipe di Republica, la cui potestà è così limitata, che baila, ch'oda, poiche il vedere quello che far si deua è riferuato al Senato. Vn'ombra cieca è la Maestà, ed vn'apparenza vana del potere. Danno in lui i riflessi dell'autorità, che stà nel Senato, e così non hà di bisogno d'occhi, chi non hà da far passo da sè medesimo.

Se ben conuiene, ch'il Prencipe tenga in delibetare alcun arbitrio, non deue tanto di lui pregiarii, 406 IMPRESE POLITICHE

che per non mostrare d'hauer d'huopo di consiglio, s'allontani da quello che gli danno i suoi Ministri, perche caderebbe in graussimi inconvenienti, col a me, dice Tacito che succedeu a Peto J. \*

Se ciò foste praticabile ; esser douerebbero Rè l' Consiglieri d'vu Rè ; perche i loro consigli inon decadellero dal decoro, estimatione , ed'autorità Reale . Oprà molte volte vilmente il Prencipe , perse e vile chi lo consiglia . Però già che non può esser quantunque non siano Prencipi ; siano mati con spirati, e penseri di Prencipi , e di singue genero la

Nella Spagna con gran prudenza fono costituiti diuersi Consigli per il gouerno de' Regni, e Provincie, e per le cofe più importanti della Monarchia. Però non fi deue trascurare nella fede della sua buona istitutione, poiche non v'è Republica, così ben itabilità, che non disfaccia il tempo i fuoi fondamenti, ò gli disciolga la malitia, e l'abuso . Non baita che fia ben'ordinata cadauna delle fue parti, s'alcuna volta non s'vniscono tutte, per trattate di sè medesime, e del corpo vniuersale. E così con queste considerationi fanno le Religioni Capitoli Prouincialize Generalize la Monarchia della Chiefa Concilij; e per le medesime sembra conueniente che di dieci in dieci anni fi formi in Madrid vn Cofiglio Generale, ò Corte di due Configlieri di cadauno de' Configli, e di due Deputati di cadauna delle Prouincie della Monarchia per trattaré della fua confernatione, e di quella delle fue parti, perche fe non si rinouano, s'inuecchiano, e muoiono i Regni: Questa radunanza farà più vnito il corpo della Monarchia, per corrispondersi, ed affistersi nelle necessità. Con quetti fini si connocauano i Concilii di Toledo, ne' quali non folo si trattanano le materie di Religione, ma ancora quelle del gouerno di Castiglia.

Queste qualità degli occlii deuono altresì concorrere ne' Confessori de' Prencipi , che sono suoi

DEL SAAVEDRA. PARTE IV. 407 Configlieri, Giudici, e Medici spirituali, officii che ricercano Soggetti di molto Zelo al feruitio di Dio, ed amore al Prencipe. Che tengano scienza per giudicare, prudenza per ammonire, libertà per riprendere, e valore per difingannare, rappresentando. (abbenche auuenturino la fua gratia) gli aggraui) de' Vassalli, ed i perigli de i Regni, senza smaltare (come diffe Ezechiele ) la muraglia aperta, che stà per cadersi . \* In alcune parti si seruono i Prencipi 29 de i Confessori per il folo ministerio di confessare : in altre per le consulte di Stato; non esamino le ragioni politiche nell'vno, e nell'altro, folo dico, che in Spagna s'è conosciuta per importante la sua affistenza nel Configlio di Stato, per qualificare, e gittstificare le risolutioni, e perche facendosi capace del gouerno, corregga il Prencipe, se mancherà alla sua obligatione, poiche alcuni conoscono i peccati, che commettono come Huomini, ma no quelli che commettono come Prencipi, quantunque fiano più grani quelli che riguardano l'officio, che quelli, che toccano la persona. Non solo sembra conueniente, che s'attroui il Confessore nel Configlio di Stato, ma ancora alcuni Frelati, ò Ecclesiattici costituiti in Dignità, e che questi assistano nelle Corti del Regno. perche pollano operare con la fua autorità, e lettere, e perche così più s'vnirebbero nella conferuatione e difesa del corpo le due braccia spirituale, e temporale : I Rè Gotti configliauano le cose grandi co i Prelati, congregati ne'Concilii Toletani .

Il medefino che de' Confessori intender si deue de'Predicatori, che sono trombe della verità, \* è Ingredicatori, che sono trombe della verità, \* è Ingredicatori, che sono la pose le sue parole. \* Con quelli si di mestieri, che sità molto cauto il Prencipe, come con acquedotti, per i quali entrano al Popolo l'acque forgenti della dottrina salubre, ò velenosa. Dipende da sono la moltitudine, essendo stromenti disposti à follenarla, ò à comporta, come si esperimenta nella ribellioni di Catalogna, e di Portogallo. Il suo feruore,

408 IMPRESE POLITICHE

e Zelo nella riprenfione de' vitij suole dichiararsi contra quelli che gouernano, ed à pochi fegni l'intende il Popolo, perche naturalmente è contra i Miniffri malitiofo : D'onde può rifultare il discredito del gouerno, e la mala fodisfattione de Sudditi: e da questa il pericolo de i tumulti, e seditioni, principalmente quando s'accufano, e si scoprono i mancamenti del Prencipe nelle obligationi del fuo vfficio. E cosi è conueniente, procurare che tali riprensioni siano generali, fenza affignare le persone, quando non è publico lo scandalo, e non hanno preceduto l'ammonitione Euangelica, ed altre circostanze contrapesate col publico bene. Con tal modellia riprende Dio nell'Apocalissi i Prelati, che fembra che prima 33 gli alletti , ed anco gli aduli . \* Niuno offese Chriilo dal pulpito : furono generali le fue riprenfioni ; e quando giunse alle particolari, non pare che parlato habbia, come Predicatore, ma come Rè. Non deuesi dire nel pulpito, quello che si vieta negli angoli, e si castiga : nel che suole ingannarsi il Zelo , ò per molto ardente, ò perche l'abbacina l'applaufo popolare, che corre ad vdire i difetti del Prencipe,ò del Magistrato.

Agnum stantem tamquam occisum, habentem cornua septem, & oculos septem, qui sunt septem spiritus Dei, missi in omnem terram. Apoc. 5.6.

2 Superior debet effe totus mens, & totus oculus. S. Antioc.

Hem.3.
3 Nam Principes, & Reges, nunc quoque multos fibi oculos.

multas aures , multas item manus atque pedes faciunt .

Arifilia, policia.

Hac enim ratione, & omnium oculis cernet, & onmium au-

ribus audier, & ommum denique confilijs in vnum tendentibus confultabit. Sinef. ad Arcad. 5 Confilium oculus futurorum. Arifel.6. de regim.

6 Virgam vigilantem ego video . lerem-1-11.

7 Motum, animorumque Prouincix, nifi fint gnari, qui de ea confultant, perdunt fe, & Rempublicam . Cieer.

8 Virin multis expertus, cogitabit multa: & qui multa didicit, enarrabit intellectum. Eccl. 34.9.
9 Cum fatuis conflium non habeas non enim poterunt dili-

gere, noti que eis placent. Eccl. 8.20.

10 Alam Cherubim alterius contingebat. 2. Paral. 3.12.

11 Populi Imperium iuxta libertatem : paucorum domina-

tio

DEL SAAVEDRA. PARTE IV. 49:

12 Hine factum eft ve valgo i adatum, Perfatum Regem multos habere coulos, auero multos y quod do quis puece vonun occidum efter en dum fees cum egregie falli cerum. eft, y mus en interpreta dum fees cum egregie falli cerum, alis regis mini fersa quad in egit como de dendam de frenc indicium fotum, file val (indim alicue) dendam de frenc officiam. Pratesea quem (tabali, como interne indim efter oculum, qua autem regiam, feiren hune cauemd um efte, neque qui dipiam illi committendum, quod omnino prater rem Princips foret; Xenefila, Cyr.

13 Et maiestas quidem Imperij harere apud ministrum solet, Regt, aux Principi orbum potentia nomen relinquitur.

14 Vnde si de iuve tra caretur in consilium solos doctos adhibebat, si veto de re militari, milites veteres, & senes, ac benemeritos, & locorum peritos. Lamin vita Alex.

15 Si de sua vnius sententia omnia geret, superbum hunc iudicabo, magis quam prudentem . Liuius.

16 Et ascendit cum senioribus in fronte exercitus. Iof. 8. 10.
17 Interrogauit sapiemes qui ex more Regio semper, el ade-

rant, & illorum faciebat cuncta consilio. Effin. 1-13 - 18 Qui agunt omnia cum consilio, reguntur fapientia. Pros. 3-10.

19 Nemo folus fapit . Plant.

20 Salus autem voi multa confilia . Pron. 11.14.

21 Oculi tui re a videant, & palpebra tua pracedant greffus

22 Qui autem fapiens eft : audit confilia . Prom.12.15. 23 Aftutus omnia agit cum confilio . Prom.13.16.

Bene enim quod cum vettro confilio fueri: ordinatum, ad beatitudinem noftri Imperij, & ad noftram gloriam redundare. I. humanum C. de leg.
 Indignum este Rempublicam, & fortunas Cluium ei com-

mitti, qui alienis oculis vii crederetur. Tit.Liu. lib.a6.
26 Cor Regis in manu Domini: quocumque voluerit inclina-

birillud . Prou . 21.1 .

77 Non omnia confilia cunctis, præfentibus tractari, ratio rerum, aut occasionum velocitas patitur. Tac. lib. 1. his. 28 Ne alienæ sementiæ indigens videretur, in diuersa ac dete-

fiora transibat . Tac.lib.17.ann.

39 Illi autem liniebant eum luto abique paleis. Ezech 13.300. 30 Clama, ne cesses quast tuba exalta vocem tuam, 1/2.5 8.1. 31 Pro hominibus constituitur in ijs quæ sunt ad Deum. Ad

Heb. 5. 1.
32 Ecce dedi verba mea in ore tue . Ierem. 1.9.

33 Noui opera tua, & fidem, & caritatem tuam, & ministerium, & patientiam tuam, & opera tua nouissima plura prioribus, sed habeo aduersus te pauca. Apoc. 2.10.



## I Secretari il compaffo del Prencipe.

IMPRESA LVI.

Ell'intelletto, non della penna è l'vificio di Se-

cretario. Se fosse di dipingere le lettere, farebbero buoni Secretari gli Stampatori . A lui s'aspetta il configliare, disporre, e persettionare le materie. El vna mano della volontà del Prencipe, e vno stromento del suo gouerno, vn'indice, con cui lib.4. mostra le sue risolutioni ; e come disse il Re Don Alonfo : Il Cancelliere (à cui hoggi corrisponde il Secretario ) è il secondo Officiale di casa del Re ; di quelli che tengono officij di Secretezza; Concio fia che, Nel modo che il Capellano (parola del Maggiore, ch'era allora Confesiore de i Rè) è mezzano fra Dio, ed il Re Spiritualmente nel fatto dell'anima sua, cost è il Cancelliero frà tui, e gli Huomini ! Poco importa, che ne i Configli si facciano prudenti Confulte, se chi le deue disponere le falla. Dicono i Configlieri le sue opinioni, il Prencipe col mezzo del suo Secretario gli dà l'anima; ed vna parola posta qua , ò là muta le forme de' negotij, non altrimenti che ne' ritratti vna picciola ombra, ouero vn licuc

DEL SARVEDRA PARTE IV. lieue rocco di pennello, simili, ò nò gli rende. Dispone il Configlio l'Idea della fabbrica d'vn negotio, caua il Secretario la pianta; e se questa và fallace; fal fo parimente riuscirà l'edificio, sopra di lei eleuato . Per agnificare questo nella presente Impresa, la fua penna è altresi compasso, perche non solo deue feriuere, ma misurare, e aggiustare le risolutioni, copassare l'occasioni, ed i tempi, assinche non giungano prima, ne dopo l'esecutioni: officio così vnito con quello del Prencipe , che se lo permettesse la fatica , non douerebbesi ad altri concedere, poiche se non è parte della Maestà, è rissesso di quella. Ciò sembra, che diede ad intendere Cicerone, quando auuertì al Proconfole, che gouernaua l'Afia, che il suo sigillo (per cui fi deue intendere il Secretario)non foffe come qualunque altro stromento, ma come egli medel finio, non come Ministro dell'altrui volontà, ma come testimonio della propria. \* Rappresentano gli 1 altri Ministri in vna fola parte il Prencipe, il Secretario in tutte. Negli altri basta la scienza di quello che maneggiano, in quelto è necessario vn conoscimento, e pratica comune, e particolare dell'arti della pace, e della guerra. Gli errori di quelli fono in yna materia, quelli di questo in tutte, ma occulti, ed attribuiti à i Configli, come alle infermità le false cure del Medico. Può gouernarsi va Prencipe con cattiui Ministri, ma non con vn Secretario inesperto . E' Stomaco, doue fi digeriscono i negotij , e se vscissero da lui malamente concotti, sarebbe perigliosa, e breue la vita del gouerno. Mirinsi bene i tempi passati, e niuno stato si trouera ben retto, se non quello, in cui vi furono grandi Secretarij. Che importa che risolua bene il Prencipe, se male dispone il Secretario, e non efamina con giudicio, nè auuertisce con prudenza alcune circostanze, dalle quali fogliono dipendere i negorij? Se gli manca la elettione, non basta che tenga pratica de formulari, di carte, perche appena v'è negotio, à cui si posta applicare la minuta dell'altro. Tutti col tempo, e con gli

"I MPRESE POLITICHE accidenti cangiano la forma, e lo fostanza. Tengo. no gli Spetiali ricette di varij Medici per diuerfe cure, ma le fallerebbero tutte, fe ignari dalla mes dicina le applicassero all'infermità senza il conoscimento delle sue cause, della complessione dell'infermo, del tempo, e di altre circoftanze, che trond l'esperienza, e considerò il discorso, e la speculatione . Vn medesimo negotio deuesi differentemeni te scriuere ad vn Ministro slemmatico, che ad vn colerico : ad vn timido, che ad vn'ardito . Agli vni, & agli altri deuono infeguar ad oprarei dispacci. Che sono le Secretarie, se non scuole, che producono gran Ministri . Nelle sue auuertenze deuono imparar tutti à gouernare, Da quelle deuono riufeire anuertite le buone risolutioni, & accusati gli errori. Da quanto s'è detto s'inferifce la conuemenza d'es leggere Secretarij di segnalate parti. Que'gran Miniffri di penna, ò Secretarij de Dio gli Enangelifti, fo-

no figurati nell'Apocaliffi per quattro Animali con
2 l'ali, pieni d'occhi esterni, ed interni, e signisti,
cando per le sue ali la velocità, ed escentione de
fuoi ingegni: per i suoi occhi esterni, che tutto conosceuano: per estimateri la sua contemplatione;
così applicati alla fatica; che ne giorno, i ne notto
3 riposauano: e Così assistenti alla sua obligatione;

che (come dà ad intendere Ezechiele) fempre sta-4 uano fopra la penna; e la carta; \* conformi; & vaiti alla mente, ed allo spirito di Dio senza allon-5 tanars da lui. \*

Per non errare nell'elettione d'vn buon Secretario farebbe conneniente, efercitare prima i Soggetti, dando il Prencipe Secretarijà i fuoi Ambaficatori, e Ministri grandi; i quali fosfero di buon
ingegno; e capacità con notitia della lingua latina,
conducendogli per diuerti politi; e portandogli pofeia alle Secretarie della Corre, done feruissero per
officiali, e si persettionassero per Secretarij di Stato, ed'altri Consigli, e per Teforieri; e Commistfarij, le cui esperienze, e motitie molto imporre-

DEL SAAVEDRA. PARTE IV. 412 rebbero al buon gouerno, ed all'espeditione de' ne gotij. Con questo fi schiuerebbe la mala elettione. che fogliono i Ministri fare de Secretarii , valendos di quelli, che teneuano prima, i quali ordinariamente non sono à proposito, d'ende risulta che suole effere più dannoso al Prencipe eleggere vn Miniftro buono, che tiene cattiuo Secretario, che eleggerne vn cattino, che lo tiene buono: oltre di che eletto il Secretario per mano del Prencipe, da cui spera il suo aggrandimento, veglierebbero più i Ministri in suo seruigio, e stariano più attenti alle obligationi delle sue cariche, ed alla buona amministratione delle facoltà Reali . Conoscendo il Rè 114. Don Alonfo il Sauio l'importanza d'vn buon Secre- p.2. tario , diffe , che deue il Rè eleggere tal buome per questo, che sia di buon lignaggio, ed habbia buon senno, e sia ragioneuole, e di buona maniera, e di

senso, e sia ragionuole, e di buona manica, e di buoni costumi, e sappia leggere, e scripere, così in latino come in volgare. Non pare, che volle il Rè Don Alonso, che sapesse sololamente il Secretario scriuere la lingua latina, ma etiamdio parlarla, essendo così importante à chi deue trattare con tutte

le Nationi.

La parte più essentiale nel Secretario è la secretezza, da cui perciò gli è stato dato il nome, perche nelle sue operchie risuomasse ad ogni hora la siu obligatione. La lingua, e la penna sono perigliosi stromenti del cuore, e suo le manisse sati sono non operatione leggierezza del giudicio, incapace di misterij, ò per vanagloria, volendo i Secretarij parere depositi di coste importanti, e mostrarsi intelligenti, discorrendo, e se si cuendo sopra quelle à corrispondenti, che non sono sinisse, così mon sarà buono per Secretario, chi non sarà così modesto, che ascolti più che riferisca: conserunado sempre un medesimo sembiante, perche si legge da quello ciò che contenagono i dispacci.

S 4 I Sit

#### IMPRESE POLITICHE

Sir annulus tuus , non vt vas aliquod, fed tamquam ipfe , tu non Minifter alienz voluntatis, fed teftis tuz . Cic. epift. 1. ad Quinet.Erat. a Singula corum habebant alas fenas : & in circuitu , & intus

plena funt oculis . Apoc. 4.8.

a Et requiem non habebant, die, ac noce . Apec. Ibidem. Facies corum , & pennæ corum extentæ defuper. Exec.1.11. Vbi erat impetus (piritus, illuc gradiebantur. Ezech.1.13.



## Gli vni, e gli altri fiano ruote dell'Horologio del gouerno, e non la mano,

#### IMPRESA LVII.

Perano le ruote nell'horologio con si muto, & occulto filentio, che nè fi vedono, nè s'odono; e quantunque da quelle dipenda tutto l'artificio, non lo attribuiscono à sè, anzi consigliano alla mano il suo moto, e quella sola distingue, e segna Phore, mostrandosi al Popolo autrice de' suoi punei . Questo concerto, e corrispondenza deuesi trouare trà il Prencipe, ed i suoi Consiglieri. E' conueniente che gli tenga, poiche ( come disse il Rè Don Alonfo il Sauio ) l'Imperatore , ed il Re quantunque siano grandi Signori , non può cadaune di lere far più che un'huomo, ed il gouerno d'uno Stato ha bisogno

DEL SAAVEDRA. PARTE IV. 435 di molti , però così soggetti, e modesti , che non vi sia risolutione, che l'attribuiscano al suo consiglio, ma à quello del Prencipe. Affiliano alla fatica , non all'autorità. Tenga Ministri, non Compagni dell'-Imperio. Sappiano che può comandare fenza di loro, ma non eifi senza di lui. Quando potra esercitare la sua grandezza, e sare oitentatione del suo potere senza dipendenza altrui, operi per sè solo. In Egitto , doue stà ben disposto il calore , genera il Cielo animali perfetti fenza l'affistenza d'altri . S'il tutto conferisce il Prencipe, farà più tosto Confultore, che Prencipe . Distoluesi il dominio , quando la fomma delle cofe non fi riduce ad vno . \* La ... Monarchia si distingue dagli altri gouerni, in cui vn folo comanda, e tutti ghi altri vbbidiscone, e s'il . Prencipe acconsentirà, che comandino molti, non farà Monarchia, ma Aristocratia. Doue molti gouernano, non gouerna alcuno. Per castigo d'vno Stato lo tiene Spirito santo, \* e per vendetta, che 2 lo gouerni vn folo. \* Conofcendo i Ministri debolezza nel Prencipe, e che li lascia comandare, procurano per sè la maggiore autorità. Cresce frà loro l'emulatione, e la superbia. Cadauno tira dal manto reale, e lo riduce agli orli. Il Popolo confuso non conosce fra tanti Signori il vero e sprezza il gouerno, perche tutto gli pare fallace, quando non crede , che nasca dalla mente del suo Prencipe ; e procura il rimedio con la violenza. Esempij funesti ci hanno dato le Historie nella prinatione del Regno ; e morte del Rè di Galitia Don Garcia, il quale nè anco volle effere mano , che mostrasse i moti del generno: ogni cosa rimetteua al suo Fauorito, à cui parimente costò la vita. Il Rè Don Sancio di Portogallo fù privato del Regno, perche in quello comandauano la Regina, e Serui d'humile nascimento. Il medefimo successe al Rè Don Henrico il Quarto, perche viueua così alieno da' negotij, che figillana i dispacci senza leggerli, ne sapere, ciò che contenellero . A sutti i mali giace esposto vn Pren-

cipe

416 VIMPRESE POLITICHE

cipe , che fenza esame , senza consideratione , eseguisce solo ciò che ordinano gli altri , perche in quello imprime cadauno, come in cera, quello che 4 vuole. Così auuenne all' Imperatore Claudio. \* Sopra gli homeri proprij del Prencipe, non fopraquelli de' Ministri fondo Dio il suo Principato , \*

come diede ad intendere Samuele à Saul , quando vnto Rè gli fece vn conuito, in cui per industria, fo-6 lamente gli ferbò la spalla d'vn montone. \* Ma non deue effere il Prencipe, come il Camelo, che ciecamente s'inchina alla carica; è d'huopo che le fue

spalle siano con occhi, come quelle di quella visio-7 ne d'Ezechiele, \* perche vedano, e fappiano quello che portano fopra di sè. Carro, e Carrettiero d'If-

rael chiamò Elifeo Elia, \* perciò che fostentana, e reggeua il peso del gouerno. Lascia d'esser Prencipe quegli che per sè stesso non sà comandare, nè contradire, come si vide in Vitellio, il quale non tenendo capacità per ordinare, nè castigare, era più causa della guerra che Imperatore . \* E così non solamente deue essere il Prencipe mano nell'horolo-

gio del gouerno, ma etiamdio volante, che dia il tempo al moto delle ruote, dipendendo da lui tutto l'artificio de i negotij.

Non perciò reputo, che habbia da fare il Prencipe l'officio di Giudice, di Configliero, ò Presidente. 9 Più supremo, ed eleuato è il suo . \* Se ad ogni cosa attendesse, gli mancherebbe tempo per le cose principali . E coss deue hauere ( parole fono del Rè Don Alonfo ) Huomini Sapienti se dotti, e leali e verip.2. dici ; che l'aintino , e gli fernano di fatto in quelle cofe, che fono necessarie per il suo consiglio ; e per fare giustitia, e ragione alla gente, conciosia che egli solo non potrebbe vadere , nè deliberare tutte le cofe, poiche hà di bisogno per necessità d'aiuto d'altri in cui si fidi. E' il fuo vificio valerfi de' Ministri , come d'istromenti di Regnare, e lasciarli oprare, però attendendo à quello ch'oprano con vna direttione superiore, più o meno immediata, ò affistente secondo l'im-

DEL SAAVEDRA. PARTE IV. 417 portanza de' negotij: Quelli che sono proprij de' Ministri, gli trattino i Ministri . Quelliche s'asnettano all'officio di Prencipe, folo il Prencipe gli rifolua . Perciò s'annoio Tiberio del Senato , che : tutto rimetteua à lui. \* Non deuono inuilupparfi 10 le graui cure del Prencipe, con lieui confulte, quando fenza offesa della Maestà, le può risoluere il Ministro . Perciò auuertì Sanquinio il Senato Roma+ no che non accrescesse le cure nell'Imperatore in. quello che senza datgli difgusto, si potena rimediare . Hauendo fatto il Prencipe confidenza d'en 11 Ministro per qualche maneggio, lasci che per lui corra intieramente. Confignato ad Adamo il Domis nio della terra, gli pose Dio dinanzi gli animali, e gli vocelli, perche gli poneste i suoi nomi, fenza volere riseruario per sè . \* Deue parimente lasciare il 12 Prencipe ad altri le diligenze, e fatiche ordinarie; perche il capo non fi stanchi negli officij delle mani, e de piedi , nè il Nocchiero trauaglia nelle cofe che s'hanno à fare, anzi fedente nella p. ppa, gouerna la naue, con va ripofato moto della mano, con cui opeira più di tutti.

Quando il Prencipe per la fua poca età, ò per effere decrepita, ò per naturale infufficienza, non potrà attendere alla direttione de i negotij; per maggior cautela tenga chi gli affiita, e diendo meno inconueniente reggeri con altri, che errare tutto da per sè. I primi anni dell'Imperio di Nerone furono felici, effendo che fi gouerno con buoni Configlieri, e quando volle per se folo fiperdè. Il Rè Filippo II. vedendo; che l'età, e l'occafioni lo facetuano inhabile per il gouerno fi valfe de' Miniftri fedeli,

Se efperti ..

Però anco, quando la neceffit à obligherà à questo il Prencipe, non deue viuere trascurato, & alieno da negotij, abbenche tenga Ministri molto capaci, e fedell, poiche il corpo degli Stati è come i naturali, che mancandogli il calore interiore dell'anima, niuai rimedij, nè diligenze bastano à mantenerli, & à fosten.

AIS IMPRESE POLITICAL

softentare che non si corrompano. Alma è il Prencipe della fua Republica; e perche viua fà di mestieri, che in qualche maniera affifta a'fuoi membri, ed organi . Se non potrà totalmente, dia ad intendere , che tutto ode, e vede, con tal destrezza, che s'attribuisca alla sua dispositione, e giudicio. La presenza del Prencipe, ancorche non operi, e stia diuertita, fà prudenti i Ministri. Il sapere, che vanno alle sue mani le consulte, gli dà riputatione, quantunque nè le muti, nè le veda. Che farà dunque fe tal volta pafferà gli occhi per quelle, ò informato fecretamente le correggerà, e punirà le negligenze de fuoi Ministri,e si farà temere ? Vna sola di queste dimostrationi gli terrà diligenti, credendo, ò che tutto mira: ò che suole mirarlo. Facciano i Configli le consulte de i negotij, e de'Soggetti benemeriti per le cariche, e per le dignità, ma vengano à lui, e fia la fua mano quella che additi le risolutioni, e le mercedi , senza permettere, che come horologio da Sole le mostrino le sue ombre (per ombre intendo i Ministri, ed i Fauoriti) e che prima le publichino, attribuendole à loro, perche fe in questo mancherà il rispetto , perderanno i negotij la fua autorità, e le mercedi la fua gratia, e resterà poco stimato il Prencipe, da cui doueuano riconofcersi . Per questa ragione Tiberio, quando vide inclinato il Senato à far mercedi à M.

13 Hortalo, s'oppofe à quelle, \* e s'adirò contra Giunio Gallione, perche propofe i premij, che fi doueuano dare à i Soldati Pretoriani, parendogli che non conueniua gli afiegnafle altri, fe non folament

ronueniua gli afiegnafie altri, fe non folamente
14 l'Imperatore \* Non fi riuerifee vn Prencipe perche fia Prencipe, ma perche come Prencipe, coman-

15 da, castiga, e premia. \* Le aspre risolutioni, ò le sentenze penali passino per la mano de' Ministri e copra la sua il Prencipe. Cada sopra quelli l'auuertione, & odio naturale al rigore, ed alla pena, noa sopra di lui. Di Gioue diceua l'Antica età ; che vibraua solo i raggi benigni ; che senza offesa erano minaccianti, ed ostentatione del suo potere, e gli alDEL SAAVEDRA. PARTE IV. 419

tri per configlio degli Dei . Stia ne' Ministri l'opinione di rigorofi, e nel Prencipe quella di Clemente. Di loro è l'accufare, ed il condannare, del Prencipe l'affoluere, ed il perdonare. Rendeua gratie il Re Don Emmanuele di Portogallo, à chi trouaua ragioni per liberare da morte qualche Reo. Affiftendo il Rè di Portogallo Don Giacomo il Terzo alla vista d'vn processo criminale, furono pari i voti , affolueuano alcuni il Reo, altri lo condannauano, e douendo egli dare il fuo, diffe . Quelli che condannato lo hauete , per mio intendere, hauete fatto giustitia, e verrer che con quelli si fossero conformati gli altri; Ma io voto, che sia assolto, perche non si dica, che per il voto del Re fu condannato à morte un Vasfallo. Per la confernatione di quelli fu creato il Prencipe, e se non è perche si consegua, non deue leuare la vita ad alcuno .

Non affiste all'artificio delle ruote la mano dell' horologio, ma le lascia operare, e và segnando i loro moti; così parue all'Imperatore Carlo V. che deuano i Prencipi gouernarfi co' fuoi Configlieri di Stato, lasciandogli fare le confulte, senza interuenire in quelle; e lo diede per istruttione à suo Figlinolo Filippo II. perche la presenza confonde la liberta. e suole obligare all'adulatione. Se ben pare che ne i negotij graui molto conuenga la prefenza del Prencipe, poiche non lasciano così informato l'animo le consulte lette, come le conferite ; nel che apprenderà molto, e prenderà amore à i negotij, conofcendo le nature, ed i fini de' fuoi Configlieri. Deue però stare il Prencipe molto auuertito in non dichiarare la fua mente, perche non lo fegua l'adulatione, ò il rispetto, ò il timore, ch'è quello, che obligo Pifone à dire à Tiberio (quando volfe votare la caufa di Marcello, accufato d'hauer leuato il capo alla Statua d'Augusto, e postoui il suo) in qual luogo votare volette, perche fe il primo , hauerebbe chi feguire, e fe l'vltimo, temeua inconfideratamente contradirgli. \* Perciò fil lodato il fecreto 16 410 IMPRESE POLITICHE . CT

del medefinio Imperatore, quando ordinò che Drufo fuo figliuolo non votalle primiero nel Senato, affinche non neceffitalle gli altri à feguire il fuo parere. \* El grande questo periglio, ed ancora la comenienza di non dichiarare il Prencipe, ne duanti in è dopo. Panimo fuo nelle consulte e posiche potrà con maggior secretezza eseguire à suo tempo di configlio, che meglio gli parerà. Fu in ciò così cauto il Rè Don Heurico di Portogallo, che proponena i negoti al sino Consiglio, senza che nelle parole, e nel sombiante si potelle conoscere la sua inclinatione. Di quà nacque lo sile, che i Presidenti, e Vice Rè non contendano nei Consegli, il quale è molto antico, y stato fra gli Btoli.

"Però in cafo, che il Prencipe defideri approbatione, e non configlio, potrà lafeiarfi intendere prima, fignificando la fua opinione, poiche feripre tronerà moltivoti, che lo feguano, o per aggradurgli, o perche facilmente c'inchiniamo al parere di quello che

comanda.

Ne i negotij di guerra, e principalmente quando fi troua il Prencipe in quella, e più importante la fua affillenza alle confulte per le ragioni dette, e perche animi con quella, e possa tosto efeguire le risolationi, fenza che passi l'occasione, mentre gli faranno riferte. Auuertisca però, che molti Configlieri dinanzi al suo Prencipe vogliono accreditassi, divalorosi, e parere più animoi, che prudenti, e danno arrischiati configli, abbenche ordinariamente non fogliono estre gli efecutori di quelli, anzi quelli che più suggono dal periglio, come fuccesse a della che più suggono dal periglio, come fuccesse se l'ami. e che prendesse se l'ami. e che prendesse se l'ami. e che prendesse se l'ami.

E' questione ordinaria trà Politici se il Prencipe deua assistere à sare gustitia ne' tribunali. Pesante impiego pare, ed in cui perderebbe il tempo per i negoti politici, e del gouerno, se ben Tiberio dopò es-19 sersi trouato nel Senato, assisteua à i Tribunali.

Il Re Don Fernando il Santo fi ritrouaua presente

DEL SAAVEDRA. PARTE IV. 411 à i placiti, vdiua, e difendena i poueri, e fanoriuai deboli contra i poderofi . Ordinò il Rè Don Alonfo 1. 20. il Sauio, che il Règindicasse le cause delle Vedore e degli Orfani, perche quantunque fia tennto il Rè cuttodire tutti quelli della fua terra , deue fpecial mente farlo à questi, perche sono come abbandonati, e più priui di configlio che gli altri. Accreditò il fuo gran giudicio Salomone decidendo le caufe : # 20 e gli Ifraeliti chiedenano Rè, il quale come quelli che teneuano le altre Nationi gli giudicalle. \* La 21 fola presenza del Prencipe sa buoni i giudici, \* e 22 la fola forza del Rè può difendere gl'imbelli. \* 23 Quello che più obligo Dio à fare David Rè, fu il vedere che chi liberana da i denti, e zanne de Leoni le fue pecore, \* faprebbe difendere i poueri da i po- 2.4 tenti . Così grata è à Dio questa cura , che per questa fola si obliga abolire gli altri peccati del Prencipe, e ridurli alla candidezza della neue. \* E così 25 non nego effere questa parte principale dell'officio del Rè, però fi fodisfa à quella con eleggere buoni Ministri di giustitia, e con mirare, come oprano; e bafterà', che tal volta nelle caufe molto grani /chiamo graui quelle che possono esfere opprese dall'autorità ) fi troui al deciderle, e che sempre temano i giudici , che può effere prefente à quelle da alemia parte occulta del tribunale. Per quello fine ftanno tutti dentro del Palazzo Reale di Madrid; e nelle fale, doue fi fanno, vi sono delle finestre, alle quali fenza effere veduto fi fuole affacciare S. Maefta; inuencione , che fu imparata nel Dinano del Gran Turco doue s'vniscono i Bassa à conferire i negotif; e quando vuole gli ode per vna fineitra coperta con vn tafetà cremelino.

di Questo concerto, & armonia dell'hornlogio, e la corrispondenza delle sue ruote con la mano, ch'ad. a dita inore, si vede oficruato nel gouerno della Monarchia di Spagna, fondato con tanto giudicio, che segui, e Provincie; che difuni la Natura i vinte la Prudenza i Tengono tutte in Madrid vn Configlio

IMPRESE POLITICAL 422 particolare . Quello di Castiglia, d'Aragona, di Portogallo, d'Italia, dell'Indie, e di Fiandra, ai quali presiede vno . La si consigliano tutti i negotij di gin-Ritia, e di gratia, attinenti à cadauno de' Regni, ò Prouincie. Salgono al Rè queste consulte e delibera quello che stima più conueniente; di maniera che fono questi Configli le ruote, sua Maestà la mano: ò fono i nerui ottici, per doue passano le specie visualiged il Rè il fenfo comune, che le discerne, e conosce facendo giudicio di quelle. Essendo così dunque disposte le cose della Monarchia, e tutte presentià fua Maestà, fi gouernano con tanta prudenza, e quiete, che in più di cent' anni, che si eleuò, appena s'è veduto vno sconcerto grande, con essere vn corpo foggetto à quello per la difunione delle sue parti. Più vnita su la Monarchia de'Romani, ed ognigiorno vi erano in quella commotioni, ed inquietudini: euidente argomento che questa eccede quella ne' fuoi fondamenti, e che la gouernano huomini più fedeli, e di maggior giudicio, e pru-

Douendosi adunque ridurre tutta la somma delle cose al Prencipe, è necessario, che non solamente sia Padre della Republica in amare, ma etiamdio nell'economia; e che non si contenti di tenere Consiglieri, e Ministri, i quali habbiano cura delle cose, ma che si procuri tenere delle secrete notitie, con le quali fi gouerni, come i Mercanti con vn libro, che tengono particolare, e fecreto de'fuoi traffichi, e negotiationi. Tale lo tenne l'Imperatore Augusto, nel quale scriuena di sua mano le publiche rendite : la gente propria, ed aufiliaria, che prendere poteua l'armi : l'armate nauali, i Regni , e le prouincie dell'-Imperio: i tributi, ed esattioni: le spese, le mercedi, 26 e i doni . \* La memoria è deposito dell' esperienze, ma deposito fragile, se non si serue della penna per eternarle nella carta. Molto giungerà à sapere, chi

scriuerà quello, che è insegnato dalle cose ben'oprate, e dagli errori, noterà per conueniente . Se V. A.

fprez-

denza.

DEL SAAVEDRA. PARTE IV. 423 Sprezzerà questa diligenza, quando cingerà le fue tépie la Corona e le parerà che non consiene humiliare à quella la grandezza Reale, e che basta assistere con la prefenza, non con l'attentione al gouerno, lasciandolo nelle mani de' suoi Ministri, ben credo dalla buona costitutione, & ordine della Monarchia ne'fuoi Configli, e Tribunali, che passera V. A. fenza periglio notabile la carriera del suo Regno, ma farà stato mano d'Horologio, gouernata d'altre ruote, nè si vedranno gli effetti d' vn gouerno eleuato, e gloriofo, come farebbe quello di V.A. fe (come spero) procurasse in altro libro, come in quello d'Augusto, notare ogn'anno, in ogni Regno à parte quelle medefime cose, aggiungendo le fortezze principali di quello, quali presidij tengono, quali Huomini fegnalati vi fiano per il gouerno della pace, e della guerra, le fue qualità, parti, e feruitij, ed altre fimili cofe, facendo parimente memoria de'negotij grandi, che vanno fuccedendo, in che confifterono le sue buone deliberationi, ò i fuoi errori, ed altri punti, ed aquertimenti proprij al buon gouerno. Per questa cura, & attentione , è così ammirabile l' armonia del gouerno della Compagnia di Giesù, al cui Generale vengono mandate particolari notitie di tutto ciò che passa in quella, con fecreti fogli de'Soggetti; e perche quelti mutano col tempo le sue qualità, ed i suoi costumi si vanno rinouando di trè in trè anni, abbenche ogn'anno si mandino alcune informationi, non così generali,ma di accidenti, i quali è necessario intenda, con che sempre sono saggie l'elettioni, aggiustando la capacità de' Soggetti ai posti, non all' incontro. Se tenessero i Prencipi queste note delle cose, e delle persone, non fariano ingannati nelle relationi; e nelle consulte : si fariano capaci dell' arte di Regnare senza dipendere in tutto da suoi Ministri: sarebbero feruiti con maggiore follecitudine da loro, sapendo che tutto douerebbe giungere à sua notitiaje che notavano tutto con che non fi commetterebbe424 IMPRESE POLITICHE

febbero trascuragini così notabili, come vediamo in non preparare à tempo le cofe necessarie per la guerra, è per la pace : crescerebbe la virtù, e minuirebbe il vitio col timore à tali registri . Non saranno d'inniluppo queste summarie relationi, alcune per mano del medefimo Prencipe, ed altre per i Ministri, chi occupano i posti principali, ò per le persone intelligeti, delle quali possa fidarsi, che le farano puntuali, poiche come disse Cicerone, sono necessarie le noti-27 tie vniuerfali, e particolari ad vn Senatore, \* che folamente tiene vna picciola parte nel gouerno; quanto più faranno al Prencipe il quale attende all' vniuerfale: e fe Filippo Rè di Macedonia faceua che gli leggessero ogni giorno due volte le capitulationi della confederationi co i Romani, perche deue sdeanarfi il Prencipe, di vedere in vn libro abbreuiato il corpo del suo Imperio, riconoscendo in quello; come in vna picciola Carta, tutte le parti delle quali cgli consta?

Neve Tiberius vim Principatus resolueret, cuncia ad Senatum vocando, cam conditionem este imperandi, vt non aliter ratio constet, quam si vni reddatur • Tac-lib-1. ann.

a Propter peccata terra multi Principes eius. Pron. 28. 2.
3. Et tufcitabo fuper eos pattorem vnum, qui pafcat eas.

Ezech. 34.23.

4 Nihil arduum videbatur in animo Principis , cui non iudicium, non odium erat, nifi indita, & iusa. Tac. libra. ann. 5 Factus est Principatus super humerum cius. 1 fa.9.6. 6 Leuauit autem cocus armun, & posuit ante Saul. Dinitque

Samuel: ecce, quod remansit, pone ante te, & comede: quia de industria servatum est tibi, quando populum vocaui. 1.482,9024.

Et dorsa earum plena erant oculis. Except. 1.88. fm [xx.]

Eliseus autem videbat, & clamabat, Pater mi, Pater mi, cutrus Israel, & auriga eius . 4. Reg. 2.12.

8 Ipfe neque inbendi, neque vitandi pôtens, non iam Imperator, sed tantum belli causa erat. Tae. lib.3, hift.
9 Non zdilis, aut pratoris, aut consulis partis sustineo, maius

aliquid, & excelfius à Principe postulatur. Tac.lib.3. ann.
10 Et proximi Senatus die, Tiberius per litteras castigatis oblique patribus quod cuncta curarum ad Principem reijcetent. Tac.lib.3. ann.

11 Sanquinius maximus è Consularibus orauit Senatum, ne curas Imperatoris conquistis insuper acerbitatibus augerent: sufficere ipsum tuendis remedijs. Tac. lib. 6. an.

12 Formatis humo cundis animantibus terra, & vniueris volatilibus

ugmı

DER SAAVEDRA. PARTE, IV. 425 latilibus Coli, addunit en ad Adam, ve videret quid yocaretea, Gen. 2.19.

13 Inclinatio Senatus incitamentum Tiberio fuit, quo prom-

prius aduerfareture Tac.lib.2. ann.

14 Violenter increpuit velue corain rogitans, quid illi eura militibus, quos, neque dicta Imperatoris, neque pramia, nid ab Imperatore accipere par elset. L'acclib.6.ann.

15 Ethonores iple per le tribuere, pœnas autem per alios Manifratus, & Iudices irrogare . Aristale, polecui.

16 Quo loco censebis Cesar? fi primus habeo quod sequare fi post omnes, vereor ne imprudens dissentiam. Tacdit a on.

17 Exemit etiam Drufum Confulem defignatum dicenda gemo loco fententia quod alij ciuile rebantur, ne exterigadlentiendi neceffitas fieret . Tac.lib.3. ann.

18 Sed quod in eiufmodi rebus accidit, confilium datum eft, periculum pauci fumpfere . Tacdib.3-hiit.

19 Nec parum cognitionibus fatiatus, judicijs affidebat in comu tribunalis Tacifib. Lam.

20 Audiuit itaque omnis Ifrael iudicium quod iudicaiset llen, & timuerunt Regem, videntes fanientiam Descrie in co

ad faciendum iudicium. 3.Reg. 3.28. 21 Conflitue nobis Regemyt iudicet nos,ficut & vniueriz ha-

bent Nationes . 1. Reg. 8.5.
22 Rex qui sedet in folio iudicij dissipat omne malum intuitu

iuo. Pros. 20.8.

13 Tibi derelictus est pauper: orphano tu eris adiutor. Pf. 9.14.
24 Persequebar eos se percutiebam , cruebamque de ore co-

rum . 1. Reg-17.34.

25 Querite iudicium, iubuenite oppreiso, iudicate pupillo, defendite Viduam. Et venite, & arguite me, dicit Dominus: fl fuerint peccata vestra, vt coccinum, quasi nix dealbabuntur. 1/4-1-17.

26 Opes publicz continebantur, quantum Ciuiqm fociorumque in armis, quot claues, Regna, Proninciz, tributa, de necessitates, ac largitiones, que cuncha sua manu preserviciose.

rat Augustus . Tacdib. 1. ann.

7) ER Senatori necessarium nosse rempublicam vidque late patet, quid habeat militum, quid valeta tarario, quos socios Refpublica habeat, quos Amicos, quos lipendiarios, qua qui sque fa cum eo lege, conditione, fædere, &c. Cier.

لاقات بصيدة عور والوافريسات بدي



## All'hora facciagli molti Honori, fenza diminuire i proprij

### IMPRESA-LVIII.

'L'honore vno de' principali stromenti di Regnare: se non fosse figliuolo dell'honesto, e del glorioso, sarebbe tenuto per inventione politica . E! fermezza degl'Imperii. Niuno si può sostentare senza di lui. Se mancasse nel Prencipe, mancherebbe la custodia delle sue virtù, lo stimolo della sama, ed il vincolo con cui si sà amare, e riuerire. Voler eccedere nelle ricchezze, è da Tiranni, negli honori da Rè. 1 "Non è meno conveniente l' honore ne' Vassalli , che nel Prencipe, perche non bastarebbero le leggi à reprimere i popoli fenza di quello, essendo così, che non obliga meno il timore dell' infamia, che quello della pena. Tosto si discioglierebbe l'ordine della Republica, se non si fosse fatto riputatione l'vbbidienza, la fedeltà, la integrità, e la publica fede. L' ambitione di gloria conserna il rispetto alle leggi , e per acquistarla si vale della fatica , e delle virtù. Non è meno pericolosa la Republica, in cui tutti vogliono vbbidire, che quella in cui tutti vogliono comanDEL SAAVEDRA PARTE IV. 427

comadare. Vn Regno humile, ed abbattuto ferue alla forza, ne conofce le sue obligationi al natural Signore. Però l'altiero, pregiato dell'honore speraza le fatiche, ed i perigli, & anco la sua medesima rouina per conseruarsi vibidiente, e fedele. Quali
gnerre, quali icalamità, quali incendi non hà tollerato costante la Contea di Borgogna per conseruare
la sua vibidienza, e lealtà al suo Rè?Nè la tirannia,
e la barbara crudeltà degl' inimici, nè l'infettione
degli elementi, congiurati tutti contro di lei, hanno
potuto abbattere la sua costanza. Puotero leuare à
que i Vassali fedeli le facoltà, le Patrie, e le vite, ma
onn la sua generosa fede, & amore inusicerato al suo
onno la sua generosa fede, & amore inusicerato al suo.

natural Signore.

Per i mali interni esser suole rimedio il tenere basso il popolo senza honore, e riputatione; politica di cui si seruono i Chinesi, che solamente pericolano in sè stessi. Ma negli altri Regni esposti all' inna (ione, è necessaria la riputatione, e la gloria de'-Vaffalli, affinche postano ripulsare gl'inimici, poiche doue non v'è honore, non v'è valore . Non è gran. Prencipe quello, che non domina cuori grandi, e geperofi, nè potrà fenza quelli farsi temere, nè dilatare i fuoi dominij. La riputatione nei Vasfalli obliga à procurarla nel Prencipe, effendo che dipende dalla fua la loro grandezza. Vn'ombra vana d' honore gla fà costanti nei trauagli, & animosi ne'perigli . Quali tefori balleriano à comperare gli haueri che spargo-: no, il fangue che versano, per volontà, e capricci de'-Prencipi, se non fi fosse introdotto questa publica moneta dell' honore, con cui fi paga cadauno nella fua presuntione. E pretio dell' Imprese, & attioni heroiche; & il minore che habbiano pocuto, ritrouare i Prencipi; e così quando non folle per grandezza propria, deuono per conuenienza mantener viuo trà i fudditi il punto dell'honore, diffimulando, ò lienemente cattigando i delitti, cheper conferuarlo si commettono; ed animando conpremij, e dimostrationi publiche le attioni grandi,

DEL SAAVEDRA PARTE IV. 429 compartire gli honori, che riceuono, come la terra rifresca co' suoi vapori l'aria, la quale si riuolge in rugiada, che la mantiene. Questa muta corrispondenza frà il Prencipe, ed i fuoi Vaffalli ? offeruò il Rè D. Alonfo il Sauio, dicendo, che honorando il Re, 1. 17. honorano sè medesimi , e la terra done sono, e fanno la 12. 2. lealta conosciuta, perche deuono hauer bene, ed hono- 2. re da lui . Quando si corrispondono cusi fiorisce . La pace,e la guerra, e si stabilisce il dominio . In niuna cofa mostra più il Prencipe la sua grandezza, che in honorare. Quanto più nobili sono i corpi della. Natura, tanto più fono prodighi in ripartire le fue qualità, e doni . Dare le facoltà è capitale humano . dar honore potenza di Dio, ò di quelli che stanno più vicini à lui . In queste massime generose bramo vedere V. A. molto istrutta, e che con particolare studio honori V. A. la Nobiltà, principal colonna della Monarchia.

Os Cavalleiros tende en mucha estima Pues con su sampre intrepido, y seruente Estendiendo sumente à ley de cima, Mas ind a voss o imperio preeminante.

Cam. Iuf. can.

Oda V. A. sopra ciò il suo glorioso Antecessore il ... Rè D. Alonso il Sauio, il quale ammaestrando i Re suoi Successori, dice: Astress denono amare, cal honore p. 1. rare i ricchi Huomini, perche son nobistà; ed honore p. 1. delle suc Cort; de suoi Regni; ed amare, ed honorare deuono i Canalisri, perche sono guardia, e disesa della sucra. Concissa che no deuono temere di ricener morte per custodifia che non deuono temere di ricener morte per custodirla, ed accrescerta.

I feruitii muoiono fenza il premioscon quello vinono, e lafisiano gloriofo il Regno, perche in tempo d' vn Prencipe difearo non d'intraprendomo cofegrandi, nè rettano gloriofi efempi alla potterità. Appena fecero altra imprefa, quei trè valorofi Soldati, che rompendo per le fquadre prefero l'acqua della cifterna, perche non gli premio Danid. Il Prencipe che honora i meriti d' vna Famiglia, fonda in quella rn vincolo perpetuo d'obligationi, ed vna primo!

genitu

IMPRESE POLITICHE genitura di seruitij. Non meno muoue ad operare gloriofamente i Nobili quello che feruirono i fuoi Progenitori, e gli honori che riceuerono dai Rè, che quelli che sperano. Obbligarono queste considerationigli Anteceffori di V. A. à segnare con eterne memorie d'honore i seruitij delle Case grandi della Spagna . Il Rè Don Giouanni il Secondo premiò, ed honorò quelli che fecero i Conti di Ribadco, concedendogli che mangiassero alla mensa dei Rè il giorno dell' Epifania, e folle lor o data la veste che portasse il Rè quel giorno. Il Rè Cattolico fece la medefima mercede à i Conti di Cadice di quella che vestifiero i Rènella festiuità dell' immaculata Vergine nostra Signora di Settembre. A i Marchesi di Moya la coppa in cui beuessero il giorno di S. Lucia Puete A quelli della Cafa di Vera Conti della Rocca, che trat. de li- potessero ogn'anno fare esenti da tributi trenta,tutgnag, ti i Successori in quella : e quando il medesimo Rè queldi fece federe alla fua menfa il Gran Capitano, alla Vera cui casa andò à discendere quando entrò in Napoli . Mar. Qual merauiglia fe gli doueua vn Regno, e Spagna Hife. la felicità, e la gloria delle fue armi, per cui puote dire, ciò che Tacito dell'altro valorofo Capitano: Che nel fuo corpo era tutto lo splendore de' Cherusci, e ne'suoi Consigli quanto s' era fatto, e prosperamente successo. \* Il valore,e la prudenza d'vn folo Ministro suole estere il fondamento, e l'esaltatione d'yna Monarchia. Quella che fo eretta in America fi deue ad Hernando Cortese, ed ai Pizarri. Il valore, e la dettrezza del Marchese d'Aitona mantenne quieti gli stati di Fiandra, morta la Signora Infanta Donna Ifabella. Istromenti principali fono stati della continuatione dell' Imperio nell'-Augustissima casa d' Austria, e della sicurezza, e

conferuatione d'Italia alcuni Ministri presenti , ne'quali i maggiori premij saranno debito, e scintilla di gloriosa emulatione agl'altri. Con la mercede d'alcuni seruitij si comprano altri molti. E generosa

....

DEL SAAVEDRA PARTE IV. 431

vfura , con cui s'arricchiscono i Prencipi , ed auan--zano, ed afficurano i fuoi Stati. Mantienfi l'Imperio Ottomano, premiando, & esaltando il valore, doue si troua. La fabbrica della Monarchia di Spagna crebbe tanto, perche il Rè D. Fernando il Cattolico, poscia Carlo Quinto, ed il Rè Filippo Secodo feppero tagliare, e lauorare le pietre più a proposito per la sua gradezza Querelansi i Prencipi, che à il suo Secolo sterile di Soggetti, e non s'aunedono , ch'essi lo fanno sterile, perche non gli cercano , ¿ perche se gli trouano, non gli fanno sar risplendere con l'honore, e con l'impiego, e folo innalzano quelli che nascono, e viuono appresso di loro, nel che tiene più parte il cafo che l'elettione. Sempre la Natura produce grandi Huomini, ma non fempre si seruono di loro i Prencipi. Quanti eccellenti ingegni, quanti animi generofi nascono, e muoiono isconosciuti, che se fossero stati impiegati, ed esercitati Carebbero Hupore del Mondo. Nella Capellania della Chiefa di S. Luigi in Roma farebbe Morto Offat fenza gloria, e fenza hauer fatto fegnalati feruitii alla Francia, se il Rè Henrico Quarto, tenendo notieia del suo gran talento non lo hauesse proposto per Cardinale. Se lascia il Prencipe vt Soggetto grande frà il volgo, viue, e muore occulto, come vno del volgo, senza giungere ad operare. Ritirasi Christo nel Monte Tabor con trè Discepoli, lasciando gli altri con la turba;e come à poco fauoriti se gli addormentò la fede . \* nè puotero curare vn' indemoniato . \* Non crescono ò non danno fiori gl'Ingegni, se non \* gli coltiua, ò non gl'irriga il fauore. E così il Prencipe che seminerà honori, raccoglierà grandi Ministri: però è d'huopo feminargli in tempo, e tenergli fatti per l'occasione, poiche in quella difficilmente si trouano. Sogliono in questo poco curarsi i Prencipi Grandi quando viuono in pace, e quiete, credendo non douer hauere di loro necessità .

Non folo deuono i Prencipi honorare i Nobili e i grandi Ministri , mà parimente gli altri Vassalli,co432 IMPRESE POLITICHE

lib.3. me lo incaricò il Rè Don Alonfo il Sauio in vna H.30. legge delle partitioni , dicendo: Ed anco deuono benorare i Maestri delle gran scienze. Concidsache per quelli si fanno molti Huomini buoni , e per cui configlio si mantengono, e s'addiusano molte volte i Re ni, ed i gran Signori . Effendo che come differo vli Antichi Sauj,la Sapienza de i diritti è un'altra maniera di Canalleria , con cui si spezzano le audacie . e si drizzano i torti . E deuono anco amare, ed honorare i Cittadini, perche quelli fono come temieri, e radice de i Rezni . E questo medesimo deuono fare à i Mercanti, che conducono da altre parti à i suoi Dominii le cose delle quali v'è bisogno. Ed amare,e difendere deuono altres:, gli Artisti, e gli Agricoltori, poiche co' fuoi mestieri, e con le sue culture si aintano, e si gonernano i Re, e tutti gli altri de' suoi Domini, ne alcuno può viuere senza quelli . Ed ancora tutti questi sopradetti, e cadauno nel suo stato deue amare, ed honorare il Rè, ed il Rezno, e custodire, ed accrescere i suoi diritti , e seruirlo ogn' uno nella maniera , che deue , come suo natural Signore, ch'è capo, e vita, e mantenimento loro . E quando il Rè questo farà col suo Popolo , haurà abbondanza nel suo Regno , e sarà ricco per quello; e deue aintarfi co' beni che vi faranno, quando sarà di mestieri ; e sarà tenuto per di buon fenno ; e lo hanno ad amare tutti comuna mente,e farà temuto parimente dagli esteri come da' suoi .

Nella ditributione degli honori deue flare molto attento il Prencipe, confiderando il tempo, la qualità, ele parti del Soggetto, perche ni eccedano dal fuò merito, ne manchino, perche difinguono i gradi, non altrimenti che le profondità il valore de'diamanti. Se tutti foldero eguali, degraderebbe intutti la flima. E specie di tirannia non premiare i benemeriti, e quella che più irrita il popolo contra il Prencipe. Molto fi turba la Republica, quando mal fi compartono gli honori. I difuguali al nerito sono di nota à chi gli riccue, e di segno à quelli che gli meritano. Resta vno premiato, ed offesi

molti.

DEL SAVEDARA. PARTE IV. 433 molti. Vguagliarli à tutti, è non premiare alcuno. La virtù non crefce con l'egualità, nè s'arrifchia il valore, che non deue effere offernato. Vna fiatua cretta ad vno fa gloriofi molti, che affaticarono per meritarla. La dimoftratione d'vn'honore in vn. Ministro benemerito, per lui è sprone, per gli altri spirito, e per il popolo vibidienza.

Se ben niuna cosa più conferma, ed illustra il Prencipe, che il far honori, deue star molto attento di non dare ad altri quelli che sono proprii della Dignità, e lo fanno differente dagli altri, perche questi non fono come la luce, che passando all'altra materia, resta intiera nella sua; anzi tutti quelli che darà, resteranno di risplendere in lui, e rimarrà oscura la Maestà, accorrendo tutti à riceuerla da quello che l'hauerà. Nè anco nella fua stessa Madre Liuia acconfentì Tiberio le dimostrationi particolari d'honore, che gli voleua fare il Senato, perche apparteneuano all'Imperio, e giudicana, che diminuissero la fua autorità. \* Nè anco le cerimonie, che introdusse il caso, ò l'adulatione, e sono già proprie del Prencipe, deuono esfere comuni ad altri, perche se ben sono vane additano al rispetto i confini della Maestà. Senti molto Tiberio, che si facessero per Nerone, e Drufo, le medefime orationi publiche, e preci, che per lui, ancorche fossero suoi Figliuoli, e Successori nell'Imperio . \* Restano vilipesi gli honori de' Prencipi, se gli sa vulgari l'adulatione . \* 7 Se ben quando i Ministri rappresentano in assenza la persona Reale, se gli possono participare quegli honori, e cerimonie, che s'aspettarebbero al Prencipe, se si trouasse presente, come si pratica co i Vice Rè, e Tribunali supremi, ad imitatione delle Stelle, quali nell'assenza del Sole risplendono, ma non in fua presenza: perche allora quelle dimostrationi mirano alla Dignita Reale, rappresentata ne' Ministri, che sono ritratti della Maestà, e rissessi del suo potere.

#### Att VIMPRESE POLITICHE

Welle pecuniis excellere , tyrannicum eft , honoribus verò magis regium . Arift.l.s. pol.s.10.

2 Itaque Monarchas non yt fibi vendicent Monarchiam inuadunt, sed ut famam, & gloriam adipiscantur? Arift. I.s., pol.c.10.

Vt quidquid fine detrimento accommodari poffit, id tribua-

4 Illo incorpore decus omne Cherufcorum: illius confilisis gefta, que prospere acciderint testabatur. Tac.lib.2. ann.
\* Nam Domino in monte demorante, & ipsis cum turbis res-

dentibus, quidam tepor corum fidem retardauerat . Hil.

\* Obtuli eum Discipulis, & non potuerunt curare eum.
Matth.17.15.

5 Caterum anxius innidia, & muliebre fastigium in diminutionem sui accipiens, ne lictorem quidem ei decerni pasfus est. Tac.lib.1.ann.

6 Tum verò æquari adoletcentes senectæ suz impatienter indoluit • Tac dib.4• ann.

7 Vanescet Augusti honor, si promiscuis adulationibus vulgetur. Tacitus lib.4. ann.



The management of the control of the

# DELL P

# IMPRESE POLITICHE

DEL SAAVEDRA.

PARTE QVINTA.

Come deue portarsi il Prencipe nel gouerno de' suoi Stati.



Per acquistare, e conservare fà di mestieri il Consiglio, ed il braccio.

IMPRESALIX



Prouincie : le circondo ; ò con muragie e de le circondo ; ò con muragie de monti, ò con fosfi de riui ò co l'onde fuperbedel mare, per rédere difficil gl'intenti fuoi all'ambitione humana. Có que fo fine coftitui la diuerfità di Climi,

di Nature, di Lingue, e di Stili, con che refa differete

T 3 questa

436 IMPRESE POLITICHE

questa Natione da quella, s'vnisce cadauna per la fua conservatione senza facilmente rendersi al potere, ed alla Tirannia degli Esteri . Ma non bastarono i ripari di questi limiti, e termini naturali, perche non gli violasse l'infatiabile appetito di dominare. Poiche è l'ambitione così poderofa nel cuore humano, che reputa anguste le cinque zone della terra. Piangena Alestandro Magno, perche non potena fare acquisto di molti Mondi. Anco i beni della vita, e la vita medesima, si sprezzano contra il desiderio Naturale di prolungarla, per vn breue spatio di Regnare . Pretendeua Humaya il Regno di Cordoua : rappresentauangli i fuoi amici il periglio, e rispose: Chiamatemi hoogi Re & vecidetemi dimani . Niuna passione è più cieca, e perigliosa nell'huonio che questa. Molti per quella perderono la vita, e lo Stato volendo ampliarlo. Teneua vn Prencipe di Tartaria vn vafo ; con cui beueua , lauorato nel teschio d'vn'altro Prencipe di Moscouia, il quale volendogli leuare lo Stato, haueua perduto il fuo, e la vita, e correua per l'orlo del valo questa infcrittione .

Hic aliena appetendo, propria amisit, Quali il medelimo auuenne al Re Don Sancio per hauer voluto spogliare suo fratello de i Regni, che trà loro dinise il Rè Don Fernando suo Padre . Pericola l'ambitione, se allunga fuori del suo Regno il braccio, come la testudine, la quale cauando il capo dallo scudo della sua conca, rimane esposta al 1 periglio. \* Et ancorche, come disse il Rè Tiridate, sia de' particolari mantenere il proprio; e de Regi 2 contraftare per l'altrui : \* deue intendersi questo, quando la ragione, e la prudenza lo configliano, poiche non hà il potere altro tribunale che quello dell' armi . Conciòsia che chi ingiustamente toglie ad altri il suo Stato, dà attione, e ragione perche gli sia tolto il suo. Deue prima considerare il Prencipe il pericolo de' proprij, che i mezzi per acquistare gli 3 altrui. \* Perciò dir soleua l'Imperatore Rodolfo il Primo .

Daniel and Ly Grico

DEL SAAVEDRA PARTE V. Primo. Ch'era meglio gouernar bene che amplificare l'Imperio. Se hauesse il Rè Don Alonso il Sauio feguito questo configlio, non si farebbe lasciato portare dalla pretensione dell'Imperio con pericolo del fuo Regno, facendo certa la sentenza del Rè Don Alonfo di Napoli, che comparaua questi tali à i giuocatori, i quali con vana speranza d'accrescere le fue facoltà, le perdeuano. Il conservare il proprio Stato è obligatione: l'acquistare l'altrui è volontario. L'ambitione induce molti inganneuolmente alla nouità, ed al periglio . \* Quanto vno acquista' 4 più, più desia. Cresce con l'Imperio l'ambitione d'accrescerlo. \* Le occasioni, e la facilità dell'Im- \$ prese rapiscono gli occhi, ed i cuori de'Prencipi, fenza amertire che non tutto ciò che fi può acquistare si deue pretendere. La bizzarria dell' animo dene agginstarfi alla ragione, ed alla ginttitia : La So uerchia potenza cagionando gelofie, ed invidia, radoppia i perigli, vnendofi tutti ed armandofi contra il più poderoso, come fecero i Rè di Spagna contra il Rè Don Alonfo il Terzo, la cui prosperità, e Mar. grandezza era loro fospetta. Per il che più conuiene Hisp. tenere in dispositione che in esercitio il potere, percioche non v'è minor periglio in acquistare che nell' hauere acquistato. Quando manchino inimici esterni la medefima opulenza precipita i corpi, come s'esperimentò nella grandezza Romana, \* il che pre- 6 ueduto da Augusto, tratto di rimediarui, ponendo luniti all'Imperio Romano, \* come poscia esegui 7 l'Imperatore Adriano. Ponga il Prencipe freno alla fua felicità, se la vuole reggere bene . \* L'eleuare ò 8 ampliare le Monarchie non è molto difficile all'ingiuftitia, ed alla tirannia armata con la forza. Confifte la difficoltà nella cofernatione, effendo più difficile l'arte di gouernare , che quella di vincere , \* 9 esiendo che nell'armi opera il più delle volte il caso: e nel gouerno sempre il configlio. Suole entrare la felicità per le porte, fenza che la chiami il merito ò la diligenza:ma il trattenerla non fuccede fenza gra

Io prudenza. \* Affegna la ragione il Rè D. Alonfo il Sauio , perche no fia minor virtù quella che mantie. ne ,che quella che acquifta. Poiche la cuffodia proniene dal [cunose l'acquifto dalla Forenza Facilimente ci fugge la Fortuna dalle mani , se con ambedue non fi

It trattene. \* Il trout vn porco (pinofo (ch'è il corpo di questa Impresa)non è difficile; il trattenerlo ha
d'huopo di consiglio, per applicare la mano con tal'
arte, che tolga il tempo alle sue fpine, con le quali
sembra vn chiuso squadrone di picche.

Fert omnia secum, Claud. Se Pharetra, sese inculo, sese vittur arcu.

Appena si ritirarono da'Paesi Bassi l'armi Spagnuole (nel tempo del Signore D. Giouanni d'Austria) che si coprirono di quelle de Ribelli. Fu facile al Rè di Francia impadronirsi dello Stato di Lorena, ma il trattenerlo gli costa molte spese, pericoli, e sempre haurà da tenere sopra quello armata la mano. Le eause che concorrono per acquissare, no assistanto se pre per mantenere. E così vn solo gouerua gli Stati, a quali con gran difficoltà fabricarono molti Prencipi.

Effendo adunque il Principale officio del Prencipe,conseruare i suoi Stati,porrò quì i mezzi,co'quali si mantengono o siano acquistati con la Successione, ò con l'Elettione, è con la Spada - Supponendo tre caufe vniuerfalische concorrono in acquiftare , e conservare quali fono. Dio, quando si tiene propitio con la Religione, e con la Giustitia: l' Occasione quando vn concorfo di caufe apre il camino alla grandezza: la Prudenza in far nascere le Occasioni ò già nate per sè stesse, sapersi valere di quelle. Sonoui altri stromenti comuni alla scienza di conseruare. Questi sono il valore, e l'applicatione del Prencipe, il fuo configlio, la stima, il rispetto, l'amore alla sua persona : la riputatione della Corona : il potere dell'armi: l'vnità della Religione: l'osseruanza della Giustitia: l'autorità delle Leggi: la distributione de'premij: la seuerità del castigo: l'integrità del Magistrato: sa buona elettione de' Ministri: la

DEL SAAVEBRA. PARTE V. 439.
Confernatione de' printilegi, e confuetudine: l'educatione della giouentà: la modefià della Nobiltà:
la purità della moneta: l'aummento: del commercio, e delle buon' arti, l'ybbidienza del Popolo: la
concordia: l'abbondanza, e la ricchezza degli erariin.

Con quest'arti si mantengene gli Statised abbenche in tutti fi ricerchi molta attentione, non di tanta hanno di bisogno gli hereditarij per successione de' padri à figliuoli, perche di già conuertito in Natura il dominio, e l'obbidienza, viuono i Vassalli. obbliati, che fu la Corona istitutione, e non proprietà. Niuno s'arrifchia perdere il rispetto à quello, che nascendo conobbe per Signore. Ogn' vno. teme nel Successore la vendetta, ed il castigo di ciò che commettellero contra quello che gouerna. Compatiscono i Sudditi i suoi difetti. Il medesimo cor-To de'fuoi negotij( che col lungo vio , ed esperienza tiene già fatto sua Madre, per doue s' incaminano ) lo conduce ficuro, ancorche sia inhabile al gouerno, mentre tenga vna natura docile defiderofa di non: errare, e faccia buona elettione de' Ministri, ouero glieli dia il cafo.

Negli Stati hereditati per linea trasuersale, ò per matrimonio, fi ricerca maggior cura, e deitrezza , principalmente ne' primi anni del gouerno, ne' quali fogliono pericolare i Successori, che con smisurato zelo, ò con indiscreto desio di gloria. s' oppongono alle attioni, e a' costumi de suoi Antecessori , ed entrano innouando lo stato trascorso 3. fenza la prudenza, e moderatione, che firichieni de , anco quando si tratta di ridurlo dal maleal. bene , poiche la fentenza di Platone , che tutte le mutationi fono perigliose . se non è quella de i meli , non pare che si posta intendere nel gouerno , doue corrono gran rischi . fe non si fanno à poco à poco ad imitatione della Natura, che ne' paffaggi da vn' estremo all' altro interpone la: temperanza della Primauera, e dell' Autunno . frà i rigori del Verno , e dell' Eftate .

Di gran rischio, e trauaglio è vna repentina mutatione, e molto facile quella che dolcemente si va de12 clinando. \* Nella nauigatione è periglioso cangiare
le vele facendo il Coro, essendo che passano repentinamente dall'vna all'altra parte del vascello. • Per
ciò molto conuiene, che quando entrano à gouernare i Prencipi, si lascino condurre dal moto del gouerno passato, procurando ridurlo à suo modo con
tal dolcezza, che il Popolo si troui prima dall'altra
parte, che conosca i passi per doue l'hanno condotto. Non s'arrischiò Tiberio nel principio del suo
Impero, leuare i publici giuochi da Augusto intro13 dotti. \* Pochi mesi duro à Galba l'Imperio, per-

dotti. \* Pochi mesi durò à Galba l'Imperio, perche entrò in quello cassignado gli eccessi, e risormando i doni, nè permettendo le licenze, re disfolutezze introdotte nel tempo di Nerone, così già ad esse assure per popolo, che non meno ama ua allora i vitij, che veneraua innanzi le virtù de

14 fuoi Principi. \* L'istesso auuenne all'Imperatore Pertinace, perche diede subito ad intendere di volere riformare la disciplina militare, rialacita nell'Imperio di Commodo. Cadde parimente inquesto errore il Rè di Francia Luigi Vndecimo, il quale entrò à regnare facendo grandi giustitie nelle persone principali. Come è vitio del Principato antico il rigore, deue essere del nuono la benignità.

Nil tudet assuetos Sceptris, mitissima sors est Regnorum sub Rege novo. Lucan.

Tempo vi vuole per aggiuftare il gouerno, perche non è di minor trauaglio riformare van Republica 15 che formarla di nuouo. \* Per quefto Dauid fi feusò di caftigare Gioab per la morte proditoria, che diede ad Abner, dicendo, chi rer nuouamente vnto, e delicato aneora il fuo regnare, per renderlo abborri-16 bile col rigore. \* Non fi farebbe perduto Roboam,

fe hauesse hauuto quessa consideratione, quando nal consigliato rispose al Popolo (il quale gli chiedeua, che lo trattasse con minor rigor che fuo Padre) che aggrauerebbe il giogo che gli haueua poDEL SAAVEDRA. PARTE V. 442 fto, e che fe gli haueua cassigati con sserze, gli cassigherebbe con scorpioni.

Niuna cosa è più importante ne' principij del gouerno, che accreditarsi con attioni gloriose, percheacquistato vna volta il credito, non si perde facilmente. Per ciò Domitio Corbulone quando sù mandato in Armenia, pose tanto studio in acquissare buona opinione. \* Il medessimo procurò Agrie 18 cola nel gouerno di Bretagna, conoscendo, che conforme al concetto, e buon successo delle prime attioni sarebbe il rimanente. \*

Sempre è perigliofa la comparatione che fà il Popolo del gouerno paffato col presente, quando non trouz in quetto la felicità, che in quello, ò non vede nel fuccessore la gratia, e le buone parti, e qualità ; che applaudeua nell'Antecessore. Quindi conviene molto procurar, che non discordi vn tempo dall'altro, e che paia che fiano vna stessa mano quella che regge le redini ; e se ò non sapra , ò non potrà il Prencipe disponere in maniera le sue attioni, che aggradifcano come le passate , fugga le occasioni , nelle quali postano compararsi, ch'è quello che mosfe Tiberio à non trouarfi ne'giuochi publici, temendo, che il feuero, e melancolico del fuo ingegno paragonato col festoso, e grato di quello d'Augusto, non dasse soddisfattione al Popolo. \* E così deue 20 conoscere il Prencipe, ch'entra à regnare quali cose fi riprendeuano, ed erano odiofe nel paffato gouerno per non incorrere in quelle. Con questa massima entrò Nerone à gouernare l'Imperio, istrutto da " que' due grandi Huomini , che teneua per Configlieri . \*

Procuri il Prencipe accommodare le sue attioni allo Stile del Paese, ed à quello che osservarono i fuoi Antecessori, perche anco le virtù nuoue del successor non conosciute nel Precessor, ò nella Prouincia, sono tenute dal Popolo per vitti, ed abborrite. Chiamano i Parti per suo Rèvenone afsuesatto à i costumi cortigiani di Roma) doue era

stato in ostaggio) e con quelli perdè l'affetto del fuo 22 Regno, tenendogli per nuoui vitij: \* Il non vscire alla caccia, nè tener cura de' Caualli, come faceuano i fuoi Antepaffati , sdegnaua il Popolo : Zeno all' incontro fu amato dalla Nobiltà, e dal Popolo, 23 perche si accommodana a' fuoi costumi, "e se anco le nouità nella propria persona causano questi effetti, quanto maggiori gli cauferà la mutatione de'ftili, e costumi del Popolo? Però se sarà necessario correggerli, sia con tale temperanza, che nè paia il Prencipe souerchiamente giusto, nè rimesso. Se ben quando l' ommissione dell' Antecessore fu gran-

mentò ne' primi anni del gouerno glorioso del Entrar à regnare perdonando le proprie offese, e castigando le altrui, è così generosa giustitia, che accredita molto i Prencipi, e gli concilia le volontà

Padre di V. A.

de , ed il popolo desidera il rimedio , è molto applaudita l'attiuità del Successore, come s'esperi-

44 ditutti, \* come successe à gl'Imperatori Vespasiano, e Tito, e al Rè Carlo VII, di Francia. Ciò conofeendo il Re Vecitizza leuò il bando à quelli che suo Padre haueua condannati , e comando che fossero abbruciati i lor processi, procurando con questo mezzo afficurare la Corona nelle sue tempie. Se ben tutte queste arti sono molto conuenienti .

la principale è, acquistare l'amore, e la beneuolenza de' Vasfalli, nel che furono grandi Maestri due. Rè d'Aragona; fù l'vno Don Alonfo il Primo, quan-Hip. do paísò à gouernare Castiglia per sua moglie Donna Vrraca, mostrandos affabile, e benigno con tutti . Vdina egli medesimo le liti . Faceua giustitia .. Proteggena gli Orfani. Soccorrena i poueri. Honoraua, e premiaua la Nobiltà. Esaltaua la virtà. Illustraua il Regno. Procuraua l' abbondanza, e popolatione, con che rubbò i cuori di tutti . Fù l'altro il Rè Don Alonfo il V. che afficurò l'affetto de' Vasfalli del Regno di Napoli con l'attentione, e prudenza ne i negotij: e col premio, ed il castigo:

DEL SAAVEDRA. PARTE V. 448 con la liberalità, e gratitudine, e con la facilità delle audienze. Così geloso del ben publico, e priuato, e così aunezzo al trattamento, e agli stili del Regno, che non pareua Prencipe Straniero, ma naturale. Questi Rè, perche si trouarono presenti, puotero più facilmente acquistare le volontà de' Sudditi, e farsi amare, il che è più difficile ne' Prencipi assenti, che tengono la sua Corte in altri Stati, perche la fedeltà, se non si gela, s'intepidifce con la fua lunga affenza, e folo potrà mantenerla ardente l'eccellenza del gouerno: procurando fare prudenti elettioni de' Ministri, e castigando seueramente i suoi disordini, principalmente quelli che si commetteranno contra la Giustitia . gli Honori, e le Facoltà : Perche folo quella con-Tolatione tengono i Vassalli affenti, che se fara buono il Prencipe, gli tratterà ancora come i prefenti; e se sarà cattino, vrterà prima con questi la Jua tirannia. \* Ma perche quali sempre simili Regniamano le nouità, e mutationi, e desiderano vn Prencipe presente, che gli gouerni egli medefimo, e non per altri : conuiene che fia armata la confidenza, che di loro fi farà, e preparata per i casi, vsando i mezzi, che diremo per la confernatione de' Regni acquistati con la spada.

Gl' Imperii elettiui, i quali diede la gratia, conferua la medelima gratia, i fe ben fuole questa durar poco , perche quantunque tutti gl' Imperii nuoui fi riccuano con applauso, in questo fi cade tos fio. Nella medelima acclamatione, quando si Saulle eletto Rè, incominciò il popolo à dissidare di fui, ed à sprezzarlo, \* abbenche fosse da Dio la sua elettione. Sonoui però delle arti, colle quali può l'eletto matenere l'opinione di sè cocepita, procurando coservare le buone parti, e qualità, che lo fecero degno della Corona, perche si mutano gli Huomini nella prospera Fortuna. Hebbe Tiberio buoni costumi, e nome, quado si su printato, e visse sotto l' Imperio d'Augusto. \* 27 Di Galba siriferisce il medessimo. \* Sia grato, 28

e con tutti pacifico . Mostrifi grato , e liberale con quelli che lo elessero, e benigno con quelli che contradissero: geloso del publico bene,e della confernatione de'prinilegi, e costumi del Regno . Configlifi co'Natiui, impiegandogli nelle cariche, ed officii, fenza ammettere Forestieri , nè dar molta mano a' fuoi Parenti, & Amici. Mantenga modesta la sua Famiglia. Mescoli la Maesta con la Gratia, e la giustitia con la Clemenza. Gouerni il Regno, come hereditato, il quale deue passare a'suoi , e non come elettiuo , spogliandolo de'frutti nel suo tempo ; nel che

20 fuole non perdonare a i popoli vn Regno breue, \*effendo molto difficile il temperarci nella grandezza,

to che deue morire con noi . \*

E di mestieri parimente, che il Prencipe ami la pace , perche i Regni elettiui temono per Signore . quello che tiene valore per domar altri, ed amano quello che tratta della fua conferuatione (come fuccede in Polonia ) conoscendo che tutti i Regni furono elettiui ne'fuoi principiise che con l'ambitione di estendersi, perderono la libertà, che volsero leuare agli altri, acquistando nuone Pronincie, perche la grandezza di molti Stati non può mantenera flabile ne gli accidenti, e pericoli della elettione, e le medefime armi, che gli conquistano, gli riducono à Monarchia hereditaria, ch'è quello che diede per scusa Galba, per non ritornare l'Imperio all' ordine 31 di Republica . \*

I Regni elettiti amano la libertà, e così conviene gouernarli con quella, e che fempre fi mofiri il Prencipe dalla parte della elettione , perche in quella tengono librata la fua libertà;e fcoprendofi, che tratta di ridurre à Successione la Corona, la perderà.

Negli Stati acquistati con la spada, con maggiore difficoltà acquifta, che mantiene la violenza, perche fogliono effere polledri indomiti, che tutta la fatica confiste in porgli sopra la fella, rendendosi poscia al refored al ferro. Il timore, e l'adulatione aprono le

DEL SAAVEDRA. PARTE V. 445 Arade al dominio. \* Con tutto ciò esfendo finte 22 quelle volontà, fi fcoprono contrarie potendo, edè mecessario confermarle con buone arti , principalmente ne'principij , quando dalle prime attioni fi fa Ziudicio del gouerno futuro, come fu fatto di quello di Vitellio, odiofo per la morte di Dolabella . \* ed ;; abbenche diffe Pisone, che niuno haueua mantenuto con buone arti l' Imperio acquistato con maluagità, \* fappiamo che con quelle il Rè D. Sancio le- 24 gittimò la dubbiofa ragione del Regno, il quale guadagnò con la spada. I Prencipi, che vollero mantenere con la violenza quello che con essa acquistarono, presto perirono. Questa cattiua ragione di Stato distrusse tutti i Tiranni,e se alcuno si conseruo, fu cangiando la Tirannia in Beneuolenza, e la Crudeltà in Clemenza. Non può mantenersi il vitio, se non si sostituisce la virtà. L'ambitione che per acquistare sù ingiusta, cangisi per conservarsi in Zelo del publico bene . I Vassalli amano il Prencipe per il ben comune, e particolare, che riceuono da lui ; e quando lo confeguano, convertono facilmente il Timore in riverenza, e l'Odio in amore. Nel che bifogna àuuertire che la mutatione de' vitii già conosciuti non sia così repentina, ed affettata, che nafca dall' Inganno, e non dalla Natura, la quale opera con tempo. Ciò conobbe Ottone, giudicando, che con vna fubita modestia, e grauità antica non poteua ritenere l'Imperio, acquiftato con maluagità. \* Più teme il popolo tali trasformationi . 3\$ che i medelimi vitii, perche da quelli arguisce maggior malitia. La Virtà artificiosa è peggiore, che la Maluagità, perche questa si eseguisce col mezzo di quella. Augusto Cesare su valoroso, e prudente nell' in-

Augusto Cesare si valoroso, e prudente nell' innalzarsi con l'Imperio, ed in mantenerlo, può essere esemplare agli altri Prencipi. Di discinoue anni si mostrò degno di lui, sostentando le guerre ciuili. \* D'allora incominciò à fabricare la sua fortuna. ' Non s'acquistano gl'Imperis con meritarli, ma con

hauerli

446 I MPRESE POLITICHE 37 hauerli meritati, Vna vittoria lo fece Imperatore. \* Valendosi dell'occasione, e della prudenza. Dell'occasione perche le armi di Lepido , ed Antonio ca-38 derono nelle sue mani. \* A tutti erano di già pe-39 fanti le guerre ciuili . \* Non v'erano armi della 40 Republica ; nè chi gli facesse oppositione, per estère giunti à fine gli huomini valorosi, ò nella guerra, ò perseguitati dalla proscrittio-41 ne. \* Abborriuano le Prouincie il gouerno di Republica, e mostrauano desiderare mutatione 42 fa quello . \* Le discordie , ed i mali interni haueano bisegno del rimedio ordinario di convertirsi 43 in Monarchia, l'Aristocratia. \* Tutte queste cause gli facilitarono l'Imperio aiutate dalla fua prudenza, e poscia lo sostentò con queste arti. Cattiuò la 44 plebe, difendendola con l'autorità di Tribuno .\* Perschiuare l'odio non elesse il nome di Rè, ma quello 45 di Dittatore, ma quello di Prencipe. \* Lasciò in pie-46 di il Magistrato . \* Guadagnò la volontà de' Soldati 47 con doni : \* quella del Popolo con l'abbondanza ; \* 48 e gli vni, e gli altri con la dolcezza delle pace, \* con 49 la Gratitudine, con la Benignità, e con la Clemento za . Fece mercedi à i fuoi emuli: \* Fauori con ricchezze, ed honori quelli che s'ananzanano in suo 11 feruigio . \* Poche volte si valse del rigore, ed allora 12 non per passione, ma per quiete publica : \* Cattiuò gli animi di tutti con l'eloquenza, di lei feruendofi \*? conforme al decoro di Prencipe . \* Era giusto co' 14 Sudditi , e Modefto co' Confederati . \* Mostro la sua rettitudine in non perdonare le dissolutezze di 15 fua Figlinola, e di fua Nipote. \* Procurò che fi conservassero le Famiglie Nobili, come si vede nelle 16 mercedi che fece à M. Hortalo . \* Castigo seuera. 17 mente le fatire contra le persone illustri, \* e sprez-

77 mente le fatire contra le persone illustri, \* e sprezzò i libelli infamatori i contra la sua persona, ed il 98 suo gouerno. \* Tratto della Politia, ed ornato di Re-

99 ma. \* Pose terminifisi all'Imperio, tenendo (come 60 s'è detto) vn libro delle sue entrate, e spese. \* Fon-

dò un erario militare, e distribuì di tal sorte le forze,

DEL SAAVEDRA. PARTE V. 447

che fi daffero le mani . \* Con queste buone qualità, 61 ed aummenti publici stimò più il Popolo Romano il presente, e ficuro, che il passato, e perigliofo, \* con 62 che si fece amare la tirannia. Non riferisco queste arti, per in segnare ad esfere tiranno, ma perche sia buono quello che gia è tiranno accompagnandole col timore, nato dalla forza, poiche quello che fi vinfe con l'armi, con l'armi fi conferua; e così conuiene mantenere tali Stati, con fortezze erette con tal arte, che non paiano freno della libertà del Regno,ma sicurezza contra le inuasioni esterne ; e che il presidio sia custodia non diffidenza, essendo che pone questa nell'vltima disperatione i Vassalli.S'offesero tanto gli Spagnuoli, che Costante cognominato Cesare dasse a'Stranieri la custodia de'Pirenei. dubitando della sua lealtà, che chiamarono in Spagna (ancorche in grave danno di quella ) i Vandali, gli Alani, gli Sueci, ed altre Nationi . La confidenza rende fedeli i Vasfalli. Per ciò gli Scipioni concessero à i Celtiberi, che non tenessero alloggiamenti distinti, e che militassero fotto le Bandiere Romane : ed Augusto hebbe guardia di Spagnuoli canati dalla Legione Galaguritana.

Procuri il Prencipe trasformare à poco à peco le Provincie acquistate, ne' costumi, negli habiti, negli stili, e nella lingua della Natione dommante col mezzo delle Colonie, come si fece in Spagna. con quelle che fi fondarono in tempo d'Augusto, à che facilmente fi lasciano indurre le Nationi, perthe sempre imitano i vincitori, adulandogli nel rassomigliarsi à loro ne' vestimenti, e costumi, e nello Rimare i suoi priuilegi, ed honori, più che i proprij. Di qui è, che i Romani dauano à i fuoramici,e Confederati il titolo di Cittadino, con cui gli manteneuano fedeli. L'Imperatore Vespasiano per acquistarfi gli Spagnuoli, comunicò loro i privilegi d'Italia. Le Prouincie acquistate, se si mantengono come estere, sono sempre inimiche. Mosse questa ragione l'Imperator Claudio à dare gli honori della città da

Roma alla Gallia Comata, dicendo che i Lacedemoni , e gli Ateniesi s'erano perduti per tenere per Stranieri i vinti ; e che Romulo in vn giorno hebbe 62 molti Popoli per inimici, e per Cittadini. \* Con questi, ed altri Mezzi si vanno facendo Natura i dominij (tranieri, hauendogli prescritto il tempo perduta già la memoria della paffata libertà. Que-Ra politica fu sprezzata in Spagna nella fua re-Rauratione, e stimando più conseruare pura la sua Nobiltà, che mescolarsi con l'Africano sangue, non participò i fuoi priuilegi, ed honori à i refi di quella Natione, con che vniti conservarono insieme con Podio i suoi stili, il suo linguaggio e la sua persidia, e fu d'huopo totalmente espellerli, e prinarfi di tanti Sudditi profitteuoli alla cultura de' campi , non fenza stupore della ragione di Stato d'altri Prencipi, vedendo anteposto lo splendore della Nobilta

Nelle mutationi d'vna forma di Republica in altra différente, è conueniente tal'arte, che non fi troui totalmente nuono in quelle il Popolo, nè bifogno habbia della forma del gouerno paflato, come fi fece nell'espulsione dei Rèda Roma, colticuendo con anta deltrezza il facro, e di il profano; che non fi conoscelle la mancanza dei Rè, che haucuano cura dell'vno, e dell'altro, e quando poi fi conuerti la Republica in Imperio, si mantennero i nomi de'Ma-

alla convenienza, e la Religione alla prudenza hu-

mana.

64 giftrati, \* e l'ordine di Senato con vna imagine di § libertà, che confermò il Principato. \* Il medefimo fecero in Fiorcusa i Duchi di Tofcana. Di quefla ragione di Stato fii gran Maeftro l'Imperatore Auguito, difponendo rofto alcune cofe, e lafciando altre per dapoi, temendo che non gli fuccedefie bene, fe voleffe vnitamente trasferire, e cangline gli Huo-66 mini. \* Però più degno d'ammiratione fii Samue-66 mini. \* Però più degno d'ammiratione fii Samue-

le, che mutò il gouerno, e Politia del Popolo di 67 Dio, senza che ad alcuno paresse male. \* Contal

prudenza deuono andaríi à poco à poco disfacendo

DEL SAAVEDRA. PARTE V. 449 queste ombise di libertà, che si vada leuando dagli occhi al medesimo patlo, che si và radicando il dominio. Così giudicaua Agricola, douersi fare in Bertagna. \*

Niuna forza è più foaue, e più efficace che il beneficio, per mantenere le Prouincie acquistate . Anco le cofe inanimate adorauano gli Huomini, e le attribuiuano Deita, fe da quelle riceueuano alcun bene . Facilmente fi lasciano i popoli ingannare dall'intereffe, nè offernano che tenga lo Scettro la Mano, che dà, ancorche sia straniera. Quelli che si lasciano obligare con beneficij, e mancano alla sua naturale obligatione, non possono poi machinare contra il Prencipe perche non tengono feguito non v'essendo chi si prometta buona fortuna da vn'ingrato. Per il che Scipione vinta Cartagine, comandò fossero restituiti i suoi beni à i Naturali, e Sertorio acquistò le volontà di Spagna, abbassando i tributi, e facendo yn Schato di Spagnuoli, come quello di Roma. Per confermare la sua Corona moderò il Rè Eruigio le impositioni, e condonò quello ch'era douuto alla Camera. Diminuinano i Romani i tributi nelle Prouincie debeliate, per rendere foaue il fuo dominio . \* Più fentono i popoli l'a- 69 uaritia di quello che domina, che la seruitù, come lo esperimentarono i Romani nella ribellione di Frifa. E così deue molto fuggire il Prencipe d'aggrauare con tributi le Provincie acquistate, e principalmente d'introdurre quelli, che si vsano in altre. parti,poiche tale introduttione è abborrita.\* Quelli 70 di Cappadocia si ribellarono, perche Archelao gli addoslaua impositioni al modo di Roma. \*

E' conueniente la modestia per mantenere i Regiulio Cesare, non si leuasse à i Senatori quando entrauano nel Senato, che la perdita della sua libertà. Auuertito di ciò Tiberio, gli parlata breue, e modestamente. \* Più attende il popelo à gli ac. 7ª cidenti, che alla sostanza delle cose, e per vane pre-

tensioni d'autorità si suole perdere l'applauso comune, e cader in abborrimento. Parue à Seiano, ch'era meglio sprezzare inutili apparenze di grandezza, ed 3 aummentare il vero potere. \* Attendeuano i Ro-

mani all'aggrandimento, e conferuatione del fuo
74 Imperio, e non faceuano cafo di vanità. \* Perciò

Tiberio come prudente Statista, sii gran sprezzato-75 se d'honori, \* e non acconsenti che la Spagna VIteriore gli ergeste tempij, nè che lo chiamassero Pa-76 dre della Patria, \* conoscendo il pericolo d'vna...

77 difordinata ambitione, che dà negli occhi à tutti . \* Osferuando questa razione di Stato i Duchi di Fiorenza fi mostrano molto humanico' suoi Vasfalli, fenzaammettere il duro stile di fermarsi quando passano, come s'vsa in Roma. Hauendo Castiglia negato l'vbbidienza à i Rè, non diede nomi vani di grandezza à quelli che doueuano gouernare, ma folamente di Gindici, perche fossero meglio ammessi dal popolo. Con questa prudenza, e moderatione d'animo, il Rè Don Fernando il Cattolico non volfe ( morta la Regina Donna Isabella ) prender titolo di Rè, ma di Gonernatore di Castiglia. Alcune potenze in Italia che aspirano alla Maestà Reale, conosceranno col tempo (voglia Dio che m'inganni il discorso) che l'allontanarsi dalla modestia sua antica, è dare nel periglio, turbandofi la publica quiete, perche non potrà Italia. foffrire sè medefima, se si vedrà con molre telle coronate. Con minori inconuenienti fogliono dilatarsi i termini d'vno Stato, che mutare dentro di sè la forma della sua grandezza, ò in competenza de' Maggiori, ouero in sprezzo degli eguali, con che gli vni, e gli altri vanamente s'incita. Dalla disuguaglianza nelle Comunità risultò la comune dominatione . Lo stare in quelle, e non vedera il Principato, è quello che mantiene liberi. Se si seminano spiriti Regij, nasceranno desiderij di Monarchia, che insidijno la Liberta.

DEL SAAVEDRA. PARTE V. 451

La Pace (come dicemmo in altra parte ) è quella che mantiene i Regni acquistati; quando sia pace accurata ed armata, perche da tempo, che il possesse prescriua il dominio, e gli dia giusto titolo, senza che lo perturbi la Guerra, la quale confonde i diritti : offerisce occasioni agl'ingegni incostanti , e matcontenti, e leua l'arbitrio à quello che domina; e così non folo si deue procurare la Pace ne' Regni acquittati, ma etiamdio ne' fuoi confinanti, perche faltano facilmente fauille dal vicino fuoco, e passano l'armi dall' vna parte all'altra, acceso il suo surore in chi da vicino le mira, ch'è la ragione che obligò il Rè Filippo Terzo à prendere l'armi contra il Duca Carlo Emmanuele di Sauoia, quando volfe spogliare del Monferrato il Duca di Mantoua , procurando fua Maestà, che la Giustitia, e non la spada, decidesse quelle pretensioni, perche non patisse la publica quiere d'Italia per gli occhiali d'vno. Il medefimo pericolo corre hoggi fe non si compongono le differenze, le quali hanno obligato à leuare le armi tutti i Potentati, perche nuda vna volta la Spada: ò la Vendetta pensa sodisfarsi de' torti riceutti . ò la Giustitia ricuperare l'ingiustamente vsurpato , ò l'Ambitione ampliare i dominijo il medefimo Mara te armato vuole pronare l'acciaio.

Chiudo il difcorfo di quefta Imprefa con quattre versi del Tasso, ne' quali pone con gran giudicio i fondamenti, con che si deue stabilire, e conseruare

vn nuouo Regno.

E fondar Bosmondo al nuovo Regno Suo d'Antiochia alti principii mira: E leggi imporre, & introdur costume, Et arti, e culto di verace Rume.

Acm else. Tat-dib-15. ann.
3 Suam quisque fortunam in confilio habeat, cum de aliena deliberat. Lurs.

Teftudinem, voi collecta in fuum tegmen eff, tutam ad omnes ictus effe, voi exerit partes aliquas, quodeumque nudauit obnoxium, atque infirmum babet e. Linina. 2 Et fua retinere private domus, de alienis certare regiam lau-

Quibus noua, & ancipitia pracolere auida, & plerumque fallax ambitio cft . Tac.l.14. ann.

Vetus, ac iampridem infita mortalibus potentia cupide, eum imperij magnitudine adoleuit , erupitque . Tac. lib. 2. hift. & Et que ab exiguis profecta initifs, eò creuerit ve iam ma-

gnitudine laboraret fua . Lin.lib.1.

Addideratque confilium coercendi intra terminos Imp. Tac-lib. 1. ann.

Imponefalicitati tuz franum, facilius reges. Cartius .

9 Facilius eft quadam vincere, quam tenere. Carries .

so Fortunam magnam citius inuenies, quam retineas. Polib. 11 Fortunam tuam preffis manibus tene, lubrica eft. Curtius.

42 Ancept, & operofa nimis est mutatio, que subito . & cum quadam violentia fufcipitur, facilior autem, que fenfim , & paulatim declinando fit. Arift.l.6. pol.

12 Sed populum per tot annos molliter habitum, nondum audebat ad duriora vertere . Tac. lib.I. ann.

14 Angebat coaspernantes veterem disciplinam, atque ita quatuordecim annis à Nerone affuefactos, vt haud minus vitia Principum amarent; quam olim virtutes venerabantur . Tacitus lib.1. bift.

17 Non minus negotij est Rempublicam emendare , quam ab initio constituere . Arift.1.4.p. c.1.

16 Fgo autem adhuc delicatus. & vnctus Rex. 2. Reg. 3. 29. 17 Pater meus aggrauauit iugum vestrum : ego autem addam

iugo veftro, pater meus cacidit vos flagellis, ego cadam vos (corpionibus. 3. Reg. 12.24.

18 Vt famæ interniret , quæ in nouis ceptis validiffima eft. Tac.lib.13.aun.

Non ignarus inftandum famæ , & prout prima ceffffent fore vniuerta. Tac.in vita Agric.

20 Cur abitinuerit fpectaculo ipie, varie trahebant: alijtzdio catus, quidam triftitia ingenii, & metu comparationis, quia Augustus comiter inter fuifiet. Tac. lib.i. ann.

Tum formam futuri Principatus prateriplit, & maxime declinans, quorum recens flagrabat inuidia. Tac.nb.12.ann. 32 Sed prompti aditus, obuia comitas, ignota Parthis virtutes, noua vitia, & quia ipforum maioribus aliena, perin-

de odium prauis, & honestis. Tac.lib.2.ann. 23 Quod is prima ab infantia instituta, & cultum Armeniorum amulatus, venatu, epulis, & qua alia barbari celebrant,

proceres plebemque iuxta devinxerat. Tac. lib.2. ann. 24 Nouum Imperium inchoantibus vtilis clementiz fama. Tac.lib.a.bift.

25 Laudatorum Principum vius ex goo , quamvis procul agentibus : faui proximis ingruant. Tac.lib. 4. hift. 36 Num faluare nos poterit ifte ? & deipexerunt eum , & non

attulerunt ei munera. I.Reg. 10.27. 27 Egregium vita, tamaque quoad privatos, vel in Imperijs lub Augusto fuit. Tac.lib.6. ann.

28 Major priuato vifus, dum priuatus fuit. Tat.lib.1. hift. 29 Non parcit populis Regnum breue. Statius .

30 Difficilius eft temperare felicitati , qua te non putes die viurum. Tacelib.2. hif.

DEL SAAVEDRA PARTE V. 21 Si immensum Imperij corpus stare, ac librari fine rectore poffet, dignus eram, a quo Respublica inciperet . Tacitus lib.s. hift. 32 Prima dominandi fpes in arduo ; vbi fis ingreffus adeffe Rudia, & ministres. Tac.L.4. ann. 33 Magna cum inuidia noui principatus, cuius hoc primum (pecimen noicebatur. Tac dib.a. biff. 34 Nemo enim vnquam Imperium flagitio quesitum, bonis attibus exercuit . Tac.lib.z. hitt.

35 Simul reputans non poffe Principatum fcelere quæfitum fu-

bita modeftia, & prifca grauitate retineri. Tacd. t. hift. 36 Anno decimo Cefar Octavianus civilia bella fuftinuit .

Tac. lib. 1 3. ann. Manfiffe Cziare Augusto victore Imperium. Tac.l. s. hiif. 18 Lepidi , atque Antonij arma in Augustum cestere . Tacitus

lib-1. ann.

39 Cuncta discordijs civilibus felsa. Ibidem.

40 Nulla iam publica arma. Ibidem.

41 Nullo aduerlante, cum ferociffimi per acies, aut proferi-

ptiones cecidiffent. Tac. Ibidem. 43 Neque Prouinciæ illum rerum statum abnuebant, suspecto Senatus, populique Imperio ob certamina potentium, & auaritiam Magistratuum. Ibidem.

43 Non aliud discordantis patriz remedium fuife quam vt ab vno regeretur. Ibidem.

44 Ad tuendam plebem Tribunitio jure contentum, Ibid.

45 Non regno tamen neque dicatura , fed Principis nomine conftitutam Remp. Ibibem.

46 Eadem magistratuum vocabula. Ibidem.

47 Militem donis. Ibidem. 48 Pop. annona . Ibidem .

ģ

49 Cunctos dulcedine otij pellexit . Ibidem .

50 Multa Anton. vt interfectores Patris vleifceretur multa . Lep. conceffitse. Ibidem .

51 Quanto quis seruitio promptior, opibus,& honoribus extolleictur . Ibidem . 12 Pauca admodum vi tra Stata, quo ceteris quies efset. Ibid.

53 Augusto prompta, ac profluens, que deceret Principem, eloquentia fuit. Tac.lib.13.ann.

14 Ius apud Ciues, modeftiam apud focios. Tac.lib.1. ann. 55 On impudicitiam filiz, & neptis, quas vroe depulit . Tac. lib. 3. ann.

56 Inlectus à Diuo Augusto liberalitate decies sestertium ducere vxorem , ne clariffima familia extingueretur . Tacaliba. hift. 57 Primus Augustus cognitionem de famosis libellis, specie legis cius tractauir, commotus Caffij Seueri libidine, qua

viros, fæminaíque illuftres procacibus (criptis diffamauerat. Tac.lib.1. ann. 58 Sed iple D. Iulius iple D. Augustus, & tulere ifta, & relique-

re; haud facile dixerim moderatione magis, an fapientia. Tac.lib.4. ann. 59 Vrbem ipfam magnifico ornatu. Tac.lib. I. ann.

60 Mari Oceano, aut omnibus longinquis septum Imperium . 1bidem .

61 Reg.

St Reg. Pro-&c . Ibidem .

62 Nouis ex rebus aucti, tuta, &c. Ibidem .

63 Quid aliud exitio Lacedemonijs , & Athenienfibus fuit, quamquam armis pollerent; nifi quod victos pro alienigenis arcebant? At conditor nofter Romulus tantum fapientia valuit, vt plerosque populos eodem die hostes. deinde Ciues habuerit . Tac.lib. 11.ann.

64 Eadem Magistratuum vocabula . Tac.l. b.s. ann.

65 Sed Tiberius vim Principatus fibi firmans imaginem anti-

quitatis Senatui prabebat. Tac.lib. z.ann. 66 Non omnia statim, vti decretum erat, executus est, veritus, ne parum succederet, fi fimul homines transferre, & inuertere vellet, fed quedam ex rempore difpofuit, quedam rejecit in tempus. Dion.

& Renousuit Imperium, & vnxit Principes in gente fua, & non

acculauit illum homo. Escl.46.16.

68 Idque aduerfus Britanniam profuturum, fi Romana vbique arma, ac velut è conspectu libertas tolleretur . Tacitus in vita Agric. 69 Quadam ex Regijs tributis diminuta, quo mitius Romanum

Imperium fperaretur . Tac.lib.2. ann. 70 Pacem exuere nostra magis avaritia, quam obsequij impa-

tientes . Tac-lib-4. ann. 71 Quia noftrum in modum deferre cenfus , pati tributum

adigebatur. Tac.lib.6. ann. 72 Verba fuere pauca, & fenfu permodefto . Tac.lib.t. ann.

73 Et minui fibi inuidiam, adempta falutantum turba, fublatifque inanibus vera potentia augere . Tac.lib.4.ann .

74 Apud quos vis Imperij valet, inania transmittuntur . Tat. lib.15. Ann. 75 Validus alioqui spernendis honoribus . Tac.l. A. ann.

76 Nomen Patris Patriz Tiberius a populo (zpius ingestum: repudiauit . Tac.lib.t.ann. Cuncta mortalium incerta , quantoque plus adeptus foret. tanto le magis in lubrico dictitans . Tacelib. I. ann.

#### DEL SAAVEDRA. PARTE V. 455



## Auuertendo il Prencipe, che se non cresce lo Stato, diminuisce.

#### IMPRESA LX.

Pinta dall'arco la faetta, ò ascende, ò discende J fenza fospendersi nell'aria, simile al tempo prefente , cotanto impercettibile , che fi può dubitare , se prima lasciò di essere, che giungesse, ò come gli angoli nel circolo, che passa l'acuto ad esfere ottuso fenza toccare nel retto. Il primo punto della confiftenza della faetta, è quello della fua declinatione . Quello che più sale, più stà vicino alla sua caduta. Giungendo le cose all' vltimo suo stato deuono ritornar a discendere, senza fermarsi . Ne'corpi humani lo noto Hippocrate, i quali non potendo migliorarfi, non possono sussistere, ed è forza che peggiorino. \* Niuna cofa è permanente nella Na- 1 tura. Este cause seconde de'cieli giammai si fermano, nè così tampoco gli effetti, che imprimono nelle cose, à che Socrate attribui la mutatione delle Republiche . \* Non sono le Monarchie dissimili 2 da i viuenti, ò vegetabili. Nascono, viuono, e muoiono come loro, fenza età ferma di confiftenza, e così

3 e cost fano naturali le fue cadute. \* Non cre feendo, declinano. Nulla interniene nella de clinatione della maggior fortuna. Il trattenerla iucominetando a cadere, 'è quali impossibile. Più difficile è alla Maella de i Rè disendere dal fommo grado al medio, che cadere dal medio all'insimo. \* Però non falgono, e cadone con equali passi le Monarchie, perche le medesimi parti con le quali crebbero; le sono possia di peso, il quale con maggiore inclinatione, e velocità di feende, appetendo la quiete del centro. \* In dodici annielevo Alesiandro la sua Monarchia, e cadi in pochi, divisa im quattro domini, e possia in desersi.

Molte fono le cause degli aummenti, e decrementi delle Monarchie, e Republiche. Quello che le attribuisce al caso, ò al moto, ed alla forza degli Aftri, ò à i numeri di Platone, & anni climaterici, nega la cura delle cose inferiori alla Prouidenza di uina. Non sprezza il gouerno di questi circoli, chi non disprezzo la sua fabrica. Poiche farla, e non hauere cura di lei , fora accufare la fua medefima attione. Se per illuminare il collo d'vn Pauone. ò per dipingere l'ali d'vna farfalla, non fida Dio ad altri i suoi pennelli, come crederemo che lasci al caso el'Imperii, e le Monarchie , dalle quali pende la felicità, ò infelicità : la morte, ò la vita dell'huomo, per cui creò tutte le cose. Sarebbe nostra impietà il crederlo, o superbia per attribuire al nostro consiglio i successi. Per lui regnano i Rè. Per la sua mano fono distribuiti gli scettri; e se bene nella sua confernatione, ò rouina lascia correre le inclinationi naturali, che ò nacquero con noi, ò fono influtte, e che con quelle s'habbia il libero arbitrio, fenza obligare la fua liberta; col medefimo opera, disponendo con noi le fabriche, ò rouine delle Monarchie, e così niuna si perdè, in cui non sia interuenuta l'imprudenza humana, ò le sue cieche pas-6 fioni . \* Non fi ardifea dire, che farebbero perpetui

DEE SANVEDEA. PARTEIV. 457 gl'Imperij, fe ne'Prencipi fempre s'aggiustasse la

volontà al potere, e la ragione à d cafi .

Tenendo adunque alcuna parte la prudenza, e Phumano configlio nella declimatione degl'Imperij, ben potiamo affignarli le fue caufe. Le vnmerfali, the comprendono tutti i Regni, ò acquiftati per fuccessione, ò per la electione; ò con la ipada, fono molte, tutte però si potrebbero ridurre à quattro fonti, dalle quali nascono le altre, come nell'-Orizonte del Mondo escono da quattro venti principali, molti collaterali. Sono queste le cause, la Religione, l'Honore, la Vita, e le Facolta. Per a conferuacione di quelle fii istituita la compagnia amile, e fi foggetto il Popolo al gouerno d'vno, di sochi, ò di molti; e così quando vede che alcuna li quette quattro cause patrice, li folleua, e muta la orma del gouerno. Di quelle toccheremo alcuna ofa con la breuità, che ricerca quell'opera .

La Religione, se ben è vincolo della Republica come detro habbiamo ) è quella che più la difunice, e riduce à varie forme di gouerno, quando non vna fola, perche non può efferui concordia, nè pae trà quelli che diuerfamente fentono di Dio, poihe fe la diversità ne' collumi, e ne' vestimenti sà pposti gli animi, che farà la inclinatione, e fedeltà aturale all'Autore delle cose create, e la rabbia elle gelosie dell'intelletto nel modo d'intendere uello che tanto importa. La rouina d'vno Stato è i libertà di conscienza. Vn chiodo negli occhi (coe diffe lo Spirito fanto) ed vn dardo nel cuore foo trà sè quelli che non conuengono nella Religio-. \* Le obligationi di Vallallaggio, ed i maggiori 7 ncoli d'amicitia, e di fangue si scompongono, e fi mpono per coferuare il culto. Il Rè Veciterico da fuoi Vaffalli vecifo, perche hauena voluto inoduere la Setta d'Arrio; e parimenti Vecitiza refie alterò gli stili, ed i riti della Relizione. Marilitia si folleuò contra il Rè D. Fucela per l'abufo Hilp.

Matrimonij ne' Chierici . Subito ch'entro ne'

3 e esta fono naturali le fue cadute. \* Non crefeendo , declinano . Nulla interniene nella declinatione della maggior fortuna. Il trattenerla iucominetando à cadere , è quali impossibile. Più difficile è alla Maella de i Rè difendre dal fongino gtado al medio, che cadere dal medio all'insimo. \* Però non falgono, e cadono con eguali passi le Monarchie, perche le medesime parti con le quali crebbero, le sono poscia di pesto, il quale con maggiore inclinatione, e velocità di fecude, appetendo la quiete del centro. \* In dodici anniele de Nella anniele de Nella monarchia, e cade in pechi, diulsa in quattro domini, e possia in di-

nerfi -

Molte sono le cause degli aummenti, e decrementi delle Monarchie, e Republiche. Onello che le attribuisce al caso, ò al moto, ed alla forza degli Aftri , ò à i numeri di Platone , & anni climaterici , nega la cura delle cose inferiori alla Providenza di uina. Non sprezza il gouerno di questi circoli, chi non disprezzo la sua fabrica. Poiche farla, e non hauere cura di lei, fora accusare la sua medesima attione. Se per illuminare il collo d'vn Pauone, ò per dipingere l'ali d'vna farfalla, non fida Dio ad altri i suoi pennelli, come crederemo che lasci al caso gl'Imperij, e le Monarchie, dalle quali pende la felicita, ò infelicità : la morte, ò la vita dell'huomo, per cui creò tutte le cose. Sarebbe nostra impietà il crederlo, ò superbia per attriburre al nostro consiglio i successi. Per lui regnano i Rè. Per la sua mano fono distribuiti gli scettri; e se bene nella sua conferuatione, ò rouina lascia correre le inclinationi naturali, che ò nacquero con noi, ò fono influtte, e che con quelle s'habbia il libero arbitrio, fenza obligare la sua liberta; col medesimo opera, disponendo con noi le fabriche, ò rouine delle Monarchie, e così niuna si perdè, in cui non sia interuenuta l'imprudenza humana, ò le sue cieche pas-6 fioni . \* Non fi ardifea dire, che farebbero perpetui gl'

DET SARWEDRA. PARTE V. 457

volontà al potere, e la ragione à cafi .

. Tenendo adunque alcuna parte la prudenza, e Phuniano configlio nella declinatione degl'Imperij, ben potiamo affignarli le fue caufe. Le vamerfali, che comprendono tutti i Regni, o acquifati per successione, ò per la elettione, ò con la ipada, fono molte, tutte però si potrebbero ridurre à quattro fonti , dalle quali nascono le altre , come nell'-Orizonte del Mondo escuno: da quattro venti principali, molti collaterali. Sono queste le caufe, la Religione, l'Honore, la Vita, e le Facolta. Per la conferulatione di quelle fu iffituita la compagnia cante, e fi forgetto il Popolo al gouerno d'vno, di pachi, ò di molti; e così quando vede che alcuna di quefte quattro caufe patifce, li folleua, e muta la forma del gouerno. Di quelle toccheremo alcuna cofa con la breuità, che ricerca quell'opera .

La Religione, se ben è vincolo della Republica (come detto habbiamo) è quella che più la difunifoe, e riduce à varie forme di gonerno, quando non è vna fola, perche non può efferui concordia, nè pace trà quelli che diuerfamente fentono di Dio, poiche se la diversità ne' costumi, e ne' vestimenti sa opposti gli animi, che farà la inclinatione, e fedeltà naturale all'Autore delle cose create, e la rabbia delle gelofie dell'intelletto nel modo d'intendere quello che tanto importa. La rouina d'vno Stato è la libertà di conscienza. Vn chiodo negli occhi (come diffe lo Spirito fanto) ed vn dardo nel cuore fono trà sè quelli che non conuengono nella Religione: \* Le obligationi di Valiallaggio, ed i maggiori 7 vincoli d'amicitia, e di sangue si scompongono, e fi rompono per coferuare il culto. Il Rè Veciterico fù da suoi Vasfalli veciso, perche hauena voluto introducre la Setta d'Arrio; e parimenti Vecitiza perche alterò gli ftili, ed i riti della Relizione. Mar. Galitia fi folleuò contra il Rè D. Fucela per l'abufo Hills. de i Matrimonij ne' Chierici. Subito ch'entro ne'

Lescolly Google

Paefi

458 / IMPRESE POLITICEE
Paefi Baffi la diuerfità di Religioni, mancasono all'
vibidienza del fuo Prencipe naturale.

L'Honore altresì come disende, e conserva le Republiche, ed obliga alla sedeltà: così le suole pettude, per preservarsi dall'infamia nell'osse sa per preservarsi dall'infamia nell'osse sa per preservarsi dall'infamia nell'osse suole suole

fi folleuarono côtro di lui Gli affronti riceuuti fempre flanno incitando à vendetta contra il Prencipe.

\* La poca flima obliga à feditioni, \* è fiafi che il

Prencipe la tenga de'Vasfalli, ò essi di lui, quando no possede le parti, e le qualità degne di Prencipe, giudicando che sia viltà vbbidire à chi non sà comadare,nè farsi rispettare, e viue neghittoso del gouerno, come fecero i Vaffalli del Rè D. Giouani il I.d'Aragona , perche non attendeua à i negotij : quelli del Rè di Castiglia D. Giouanni il II. perche era inca-H.3. pace dello Scettro : quelli del Rè D. Henrico il IV. 116.3. per i fuoi vitij, e poco decoro, ed autorità : e quelli del Rè D. Alonfo il V. di Portogallo, perche si lasciaua gouernare da altri. Non meno fentono i Sudditi per aggrauio, ed ingiuria l'essere comandati da Stranieri, ouero che trà loro fi compartifcano le dignità, e le mercedi;perche (come disse il Rè Don Henrico) è mostrare che ne' nostri Regni vi sia mancanza di persone degne, ed habili. Il che diede motiuo à i moti di Castiglia , nel tempo dell'Imperator Carlo V. Il medefimo fuccede quando gli honori fono mal ripartiti, perche non lo possono tollerare gli

11 Huomini di gran cuore, \* tenendo per disprezzo, 12 che altri di minor merito siano à loro preferiti. \*

La maggiore infermità della Republica è la in-

DEL SAAVEDRA. PARTE V. 400 continenza, e la lasciuia; Da quelle nascono le seditioni, le mutationi de Regni, e le rouine de Preneipi, perche toccano nell' Honore di molti, egli castiga Dio seueramente . Per molti secoli copri di ceneri la Spagna vna dishonestà. Per quella caderono tante piaghe in Egitto , \* e pati Dauid gran traua- 18 gli nella fua persona , ed in quelle de suoi Difcendenti \* perseguitati, e morti quafi tutti à coltello : o Non è minor pericolo nella Republica l'esserui molti esclusi dalle cariche, perche sono altrettanti inimici di quella , \* non essendoui huomo così mal- 10 uagio che non appetifca l'honore, e fi dolga vederfi priuato di lui . \* Questo pericolo corrono le Repu- 16 bliche, doue vn numero certo di Nobili gode il Magistrato, esclufi gli altri. La Terza causa delle mutationi, e sollenationi de Regni è per la conseruatione della Vita, quando i Sudditi tengono per così debole, e codardo il suo Prencipe, che non gli potrà difendere, o lo abborriscono per la sua seuerità, come il Rè Don Alonso il X. ò per la sua crudeltà come il Rè Don Pietro : ò quando lo tengono per ingiusto, e tiranno nelle sue attioni, e pericola nelle fue mani la vita di tutti, col me il Re Don Ordonno per la morte, che con mal Mar. trattamento diede à i Conti di Castiglia, d'onde hist. risultò la mutatione del gouerno. L'vitima caufa è le Facoltà, quando il Prencipe confuma quelle de' fuoi Vaffalli , il che fii cagione Marche Don Garzia Rè di Galitia perdeffe il Regno, e hift. la vita: è quando prodigamente dissipa l'entrate Regie, pretesto di cui si valse Don Ramone, per dare la morte à suo fratello il Rè di Nauarra D. Sancio : ò quando è auaro, come il Rè Don Alonfo il Saujo : è quando per il mal gouerno a patisce necessità, come nel tempo del Re Don Pietro d'Aragona il II. e d'altri molti Rè:ò mal compartiti i carichi vtili ; ò gli haueri , perche la inuidia, e la necessità prendono l'armi contra i ricchi, e causano seditioni, \* le quali parimente nascono dalla mala amministra- 17 . ....

tione

tione della giustitia, degli alloggi, e di altri pesi che, aggranano sopra l'entrate, e beni de' Sudditi.

Oltre di queste cause vniuerfali, e comuni, vi sono altre molto particolari à cadauno delle tre differenze dette de'Regni, le quali fi possono inferire da quelle che habbiamo proposto per la sua conseruatione , perche conofciuto quello che da falute à gli Stati', fi conosce quello che gli da Morte , ò all'inis contro i \* Con tutto questo m'estenderò alquanto in quelle, ancorche con rischio di toccare nelle già riferite. Sogliono perderfi gli Stati hereditarij quando in quelli ripofa la cura del Successore, principalmente se sono molto poderosi , perche la sua medefima grandezza lo rende trascurato prezzando i pericoli, ed essendo irrefoluto ne' configli, e timido in eleguire cole grandi , per non turbare il quieto possessio in cui si trona. Non accorre al danno con le prepentioni , maco rimedi quando è già successo , 19 effendo allora più dispendiofi, e meno efficaci. Giudica l'arrischiarsi pericolo , e procurando con. mezzi debili, ed indeterminati la pace, chiama con quelli la guerra, e per done pensa conservarsi perisce. Quelto è il pericolo delle Monacchie , le quali cercando il ripofo adanno nelle inquietudini . Vogliono fermarfi, e cadono. Lasciando di operare, infermano . L'en fignifico autto quello quella vifione. di Ezechiele de' quattro animali alati, fimbolo de' Prencipi, e delle Monarchie, i quali quando caminauano, pareua di molti il rumore delle sue ali, simile alla marcia de'fquadroni, e nel fermarfi, gli ca-20 deuano le penne. \* Ma non è di mestieri per mantenerfi, che facciano fempre nuoui acquifti, perche hauerebbero ad effere infiniti , e toccherebbero nell'. ingiultitia, e tirannia. Ben fi può mantenere vno Stato nella circouferenza del fuo circolo con questo che dentro di sè conferui la fua attitità , ed eferciti il fuo valore, e le medefime arti, con le quali giunfe alla fua grandezza .. Le acque si conferuano dentro al fuo moto : fe manca fi corrompono; ma non è necel-

DEL SAAVEDRA. PARTE V. 461. necessario che corrano, basta che si muouano in sè fesse, come succede à i laghi agitati da venti. Così le Monarchie ben disciplinate, e preparate per l'occafione, dorano per lungo spatio di tempo, senza. impiegarfi nell'vsurpatione. Ancorche non habbia la guerra, fi può efercitare la guerra. Nella pace. manteneua C. Cassio le arti della guerra, e la disciplina militare antica. \* Se manchera al Prencipe 21 l'esercitio dell'armi, non s'aunilisca nell'otio della pace: ed in quella intraprenda gloriofe attionische mantengano l'opinione. Non lasciò Cesare nel riposo della pace del suo Imperio, coprire di ceneri il fuo ardente spirito; anzi quando non haueua in... che operare come huomo , intento operare come Dio, componendo i moti de' Cieli, aggiuttando i meline dando ordini al tempo. Con quelto fine il Rè

Filippo II. ereffe quella infigne opera dell'Escuriale, in cui procurò vincere con l'arte le merauiglie della Natura, e mottrare al Mondo la grandezza...

dell'animo fuo, e della fua pietà. Pericolano ancora i Regni hereditaria, quando il fuccellore, posti in oblio gl'istituti de suoi Maggiori . tiene per naturale la feruitù de' Sudditi . e non conoscendo da loro la sua grandezza , gli disama, e gouerna come schiani, attendendo più a suoi proprij fini , & all'adempimento de fuoi appetiti, che al publico beneficio, conuertito in tirannide il dominio, \* d'onde concepifce il popolo vn difprezzo del 22, Prencipe, ed vn odio, ed abborrimento alla fua perfona, ed alle fue attioni , con che si disfa quella reciproca vnione, che v'è trà il Rè, ed il Regno, \* do- 23. ue quello vbbidifce, e quello comanda per il beneficio che riceuono, l'vno nello fplendore, e fuperiotà di gouernare, e l'altro nella felicità d'effere ben. gouernato. Senza questo reciproco vincolo si perdono gli Stati hereditarii ò fi mutano, le sue forme, di gouerno, perche il Prencipe, che fi vede sprezzato,ed abborrito, teme; dal timore nasce la crudeltà, e.: da questa la tirannia, nè potendola sofferire i Pode-

rofi, fi congiurano contro di lui, e con l'affiftenza del Popolo lo scacciano; ed allora conoscendo il Popolo da loro la libertà , gli rende il gouerno, e s'introduce l'Ariffocratia nella quale comadano i Migliori. Però si ritorna a i medesimi inconuenienti della Monarchia, perche come succedono poscia i fuoi figliuoli, facendofi hereditario il Magistrato, : ed il dominio abufano quello gouernando à propria vtilità : c'onde rifulta, che vedendofi il Popolo da quelli tiranneggiato, gli leua il potere, e vuole, che comandino tutti, eleggendo per maggior libertà la Democratia, nella quale non potendosi mantenere l'egualità, cresce l'infolenza, e l'ingitifitia, e da quella rifultano le seditioni, ed i tumulti, la cui confusione, e danni obligano à cercare vno, che comandi à tutti, con che si riuolge vn'altra vece alla Monarchia. Questo circolo fogliono fare le Republiche, ed in quello molte volte accade perdere la sua liberta, quando alcuna potenza vicina si vale dell'occasione delle sue inquietudini , per soggettarle , e dominarie . · Perdonsi gl'Imperijelettini , òl'affetto de'Vaf-

falli , quando non corrispondono l'opere dell'Eletto all'opinione concetta prima, attrouandofi ingannata ne' presupposti falsi del merito l'elettione perche molti paiono buoni per gouernare, prima d'hauere gouernato, come pareua Galba. \* Quelli ta che concorfero nell'elettione, non s'afficurano giammai dell'eletto; e questo timore gli obliga à desiderare, ed à procurare la mutatione. Quelli E che affitterono co' fuoi voti, fi promifero tanto dal fuo fauore , che non vedendo adempite le fue speranze, viuono dolenti, effendo impossibile che possa il Prencipe soddisfare à tutti : oltre di che si stanca la gratitudine humana, di tenere dinanzi à sè gl'istromenti della sua grandeaza, e gli abborrisce come creditori di quella. I Vassali auuezzi alle mutationi dell' elettione le amano, e sempre fa perfuadono che altro nuovo Prencipe farà miglioDEL SAAVEDRA. PARTE V. 465

E. Quelli che tengono voto nell'elettione, fentono male, che sia per lungo tempo sospesa, elmorta la sus potestà d'eleggere, dalla quale dipende la sua stima. L' Eletto superbo col potese, siole cesenderlo, e rompe i giuramenti, ele conditioni, con le quali sit eletto; e sprezzando le Nationi ( quando è Forasière ) metre nel
gouerno quelli di sua Natione, ed agerandiscequelli della sua Famiglia, con che cade nell'odio
de suoi vassali, est do cocasione alla sua rouina,
perche tutti hanno a male l'esser comandati da.
Stranieri. Per tristo annuncio di Gierusalesame lo
pos se Gierenia. \*

Gl'Imperit con la fpada acquistati, si perdono perche con le delitie s'estingue lo spirito ed il valore. La felicità perturba i configli, e trahe così diuertiti i Prencipi, che sprezzano i mezzi, che gli pose in quella grandezza. Giungono à quella col valore, con la benignità, e col credito a e la perdono con la debolezza, col rigore, e con la poca stima; con che mutandosi il dominio, con quella si cangia l'affetto, e l'vbbidienza de' Sudditi . \* Questa fu la 26 causa dell'espulsione de' Cartaginess in Spagna, non auuertendo, che con le medefime arti, con le quali s'acquistano gli Stati si mantengono: nel che forliono effere più attenti gli Acquillatori , che ? fuoi Successori, perche quelli per acquistarli, e mantenerli applicatono tutto il fuo valore ed ingegno e quefti rende trascurati la successione. D'onde nafee che quafi tutti quelli che occuparono Regni, gli mantennero, e quali tutti quelli , che da altrigli riceuerono, gli perfero: \* Lo Spirito Santo dice che i Regni passano da vna Gente nell'altra per l'ingistitia, torti, ed inganni. \*

29 e vigilante . \* La seconda che nè nella persona del Prencipe, nè nel corpo della Republica fi deuono sprezzare gl'inconvenienti , à danni ancorche siano piccioli, perche lecretamente, ed à poco, à poco cre-

30 Scono, scoprendosi poscia irremediabili. \* Vn picciolo verme rode il cuore ad vn cedro, je lo atterra. La naue da' venti fauorita rattiene vn picciolo pesce. Quanto è più poderosa, e maggiore la sua velocità puù facilmente si disfà in qualunque cosa che inciampa. Lieui perdite causarono la roujua della Monarchia Romana . Tal volta è più perigliofo vn' accidente, che yn'infermità, per la trascuraggine in quello,ella diligenza in questa. Subito trattiamo di curare vna febre, e sprezziamo vna distillatione al petto , da cui fogliono tifultare maggiori infermitadi .

Mec enim in melius verti, nec diu fiftere valent reliquum eff vt in deterius dilabantur . Hippocrates .

Qui caufam effe tradit, quod nihil perpetub mancat, fed omnia motu quodam orbiculari mutentur . Arifi.l.s. pol-Naturales effe conuerfiones Rerum publicarum . Cic.l.z. de nat- Deo.

Regummalestatem difficilius à summo fastigio ad medium detrahi, quam à medijs ad ima pracipitari. Liuius ..

Fati maligna, perpetuaque in öfinibus rebus lex eft, ve ad fummum perducta , rurfus ad infimum velocius quidem . quam afcenderunt relabantur . Seneca

Ego ita comperi omnia regna, ciuitates, nationesque vique co prosperum imperium habuisle; dum apud cos vera -ni confilia valuerunt, vbicumque gratia timor voluptas cos corrupere, post paulo imminuta opes, deinde adeptum imperium, postremo servitus imposta est. Sal...

Erunt vobis quaffelaui in oculis, & lancez in lateribus, & aduerlabuntur vobis in terra habitationis veftra . Num.

Honor quoque quantum valear . & quomodo fit caula fedi-301 tionis manifettimeft. Arift.lib. 5. pol. 4.3.

Et multa conspirationes, & inuasiones in Monarchas, pro-prer pudendas contumetias in corpus illatas, faca iunt.

Arift.lib. 5. polac. 10. to. Propter contemptum etiam feditiones conspirationesque fiant. Arifilib. 5. pol. c. 3.

It Nam multitudo quidem grauiter fert inzqualitatem patrimoniorum , præftantes autem viri honorum inzqualita-tem . Arift A.2 pol.

Nam homines , tum quod ipfi inhonorati ffunt, mouentlediciones, tum quod alios videant in honore. At.1.5.pol. 1. 13 FlaDEL SAAVEDRA. PARTE V. 465

18 Flagellauit autem Dominus Pharaonem plagis maximis, & domum eius propter Saraigxorem Abraham. Gen 13.17.
14 Non recedet gladius. de domio tua vigue: in fempiternum, cò quò d'espexeris ma & tuleris vixore Vriz 2.1 Reg. 12.10.

eò quòd deipexeris mes culeris vacre viries 12.20.

15 Cum enim-multitudo inopum est in Ciuitate, eademue ab
honoribus exclusa, necesse est eam ciuitatem esse plenam.

hoftum Reip. Arifid. spoles, s. 16 Honori incumbit tam ignarus, quam bonus. Ar . l. soles, s. 17 Insuper seditiones oriuntur non solum ob patrimoniorum, yerum etiam ob honorum inaqualitates. Arifid. 2. poles, s.

18 Sed illud primum omnium dubitari non poteft, quia cognitis ijs, qua Reipublica, interitum important, ea quoque qua falutem afferunt, intelligantur, cum contaria contrariorum fint efficientia. Arift. 18, pol. e. 8.

19 Tardiora funt remedia, quam mala. Tac.in vita Agrico. 20 Cum ambularent quafrionus erat multitudinis vi (onus cafrorum; cumque starent, demittebantur cenna corum. Ext.bs.1.24.

21 Attamen quantum fine bello dabatur , renocere prifcum morem , exercitare legiones cura, proudu agere perinde ac fi hostis ingrueret . Tac.lib.12. ann.

 Aliæ tyrannides ex Regibus qui moribus , inflitutifque maiorum violaris imperia magis concupierum. A. I. 5, 201.16,
 Nam fi. non volentibus imperet , profinus definit efse Regouts. Arifil. 5, 201.2, 10.

24 Omnium confentu capax Imperij, nili imperalset. Tac.lib., 1. hift.

25 Ecce auditum est in Ierusalem Custodes, venire de terra longinqua. & dare super Ciuitates Iuda vocem suam. Ierem 4:16:

25 Illud clarum, teftatumque exempls estaquod homines selicitatem afequantur benignitate in alicos, & bona de Leopinione. Ifiden cum adepti, que volueran administação imporentam in Imperija dilabunur, sit mentifilmo, yt vna cum imperantium mutatione, ipsh subdini se, & assecus mutent. Polybins.

2) Qui occuparunt imperia, corum plerique cadem retinue.
1: runt,qui verò tradita ab alijs accepere, hi flatim fere omnes ami crunt. Arift,pol.l. 5, 6.9.

28 Regnum à gente in gentem transfertur, propten iniuffitias. & iniufias. & comumelias, & diuerios dolos. Eccl. 10.3.

conferuantur etiam. Respublica, non-solum quia procul sunt ab i p. que interium afferunt sied etiam quia propesultit. Nam timor intendori, cara. Respubl. confuserece. git. Ariil. 1, pois. 8.

30 Maxime omnium quod exiguum est caueti debet . Detrimentum enim larenter obrepit, quin non torum arnel contrahisur . Atil . Ibidem .

60 5



# Riconosca le sue corde, e procurí, che le maggiori s'accordino con le minori.

#### IMPRES'A LXI.

Porma l'Arpa vna perfetta Ariftocratia, composta del gonerno Monarchico, e Democratico. Presiede vn' intelletto, gouernano molte dita; ed vibidise vn popolo di corde: tutte temperate; e tutte conformi nella consonanza, non particolare, ma comune, e publica; senza che le maggiori sano dalle minori discrepanti. Simile, all'Arpa è vna Republica, in cui il lungo vso, ed esperienza dispose quelli che doueuano gouernare, ed ybbidire: stabili le leggi: costituì i Magistrati disinse gli officij: assegnò gli stili, e perfettionò in cadauna delle Nationi l'ordine di Republica, più consorme, econueniente alla natura di quelle. D'onde risulta, che con periglio s'alteran queste antiche dispositioni. Già stà formata in tutte le parti l'Arpa de'Regnie delle Republiche, e collocate nel suo luogo le corde, ed abbenche paia, che neglio

DEL SAAVEDRA. PARTE V. 467

flarebbe alcuna mutata, deuesi nauere più fede alla prudenza , e consideratione de' Precessori , ammae. strati dal lungo vso,e dall'esperienza, perche gli stili del gouerno, ancorche tengano inconuenienti, con minor danno si tollerano, che si rinouino. Temperi il Prencipe prudente le corde come stanno, e non le muti, se già il tempo, e gli accidenti non le scomponessero tanto, che disdicano dal fine, con che furono costituite, come dicemmo in altra parte. Per il che è conueniente che il Prencipe habbia molta notitia di quest' Arpa del Regno, della Maestà, che rifulta da quello, e della natura, della conditione, e dell'ingegno del Popolo, e del Palazzo, che fono le sue principali corde, perche come dice il Rè Don Alonfo il Sauio in vna legge delle partitioni . Sapar conescere gli Huomini è vna delle cose, di cui più deue il Re affaticarfi , conciesia che douendo con lero fare tutti i suoi fatti , è d'buopo che gli conosca bene . In ciò confistono le principali arti di regnare.

Principis est virtus maxima nosce sus. Quelli che più studiarono in questo, con maggior facilità gouernarono i suoi Stati. Molti pongono la mano in quest' Arpa de' Regni, poiche sanno

la mano in quest' Arpa de' Regni, poiche sanno condurre le dita per le sue corde, e rari sono quelli che conoscano la sua natura, e la toccano bene.

Sia dunque auuertito il Prencipe, che il Regno è vna vnione di molte Città, e Popoli: vn confentimento comune all' Imperio d' vno, e all'vbbidienza degli altri, à che obligò l'ambitione, e la forza. La concordia lo formò, e la concordia lo formò, e la concordia lo formò ne la funditia. La Giufitia, e la Clemenza cofituifcono la fua vira. E' vna cura dell'altrui falute. Confifte il fuo fpirito nell' vnità della Religione. Dalle medefime parti, delle quali confta, pende la fua conferuatione, il fuo augumento, o la fua rouina: Non può foffrire la compagnia. Viue esfoofto a pericoli. In lui più che in altra cofa efercita le fue incoftanze la Fortuna. Stà foggetto all'emulatione, e all'inuidia. Più pericola nella prosperità, che nell'auuersità, peri

the con quella frafficura, con la ficurezza s'infuper. pifce, con la fuperbia fi perde . O per nuotio fi discomponero per antico si disfà. Non è minore il suo periglio pella continua pace , elle nella guerra . Per sè ftello tade , quando l'armi altrui non lo efercitano, ed incominciando à cadere non fi trattiene. Tra la fua maggiore altezza, ed il fuo precipitio non S'interpone tempo . Le gelofie lo difendono, e le gelofie la foglione offendere. S'è molto picciolo non fi può difendere, fe molto grande non fi sa gouernai e. Più vbbidifce all'arte, che alla forza. Ama le noultà, è confiste in quelle la sua perditione . La virtà è fira falute, il vitio fua infermità. La fatica lo innalza, l'otio lo precipita . Con le fortezze, e confederationi s'afficura, e con le leggi si mantiene . Il Magistrato è suo cuore, i Consigli suoi occhi, le armi sue braccia, e le ricchezze suoi piedi .

- Da quest'Arpa del Regno risulta la Maestà , la quale è vn armonia nata dalle corde del Popolo . ed , approuata dal Cielo, Vna rappresentatione del potere, ed vno fplendore della fuprema Giurisdirtio ne . Vna forza , che fi fa rifpettare , ed vbbidire . E. guardia, e falute del Principato. L'opinione, e la fama gli danno effere: l'amore ficurezza il timore autorità, l'ostentatione grandezza : la cerimonia tinerenza: la fenerità rispetto: l'adornamento estimatione. La ritiratezza lo fà venerabile . Pericola. nel disprezzo; e nell'odio : Non si può vguagliare, ne dividere , perche confifte nell'ammiratione, & nell'vnità . In ambe le Portune è costante : il culto le conferma : le armi, ele leggi le mantengono . Nè dura nella fuperbia, ne cade nell'humilta. Viue con la prudenza, e con la beneficenza, e muore per mano dell'impeto, e del vitio ..

Il volzó di corde di qued'Arpa del Regno è il Popolo. La fua Natura è moftanofa in torto, ed ineguale à sè medefinia, incoftante, e varia, Si gouerna, per le apparenze fenza penetrare il fondo. Col. rumore fi confejia. E pouero di mezzi, e di configlio.

DEL SAAVEDRA. PARTE V. 469 fenza saper discernere il falso dal vero . Inclinato fempre al peggio . Vaa fiesta hora lo vede vestiro di due contrarij affetti . Più fi lafeia guidare da quelli. che dalla ragione : più dall'impeto, che dalla prudenza : più dall'ombre, che dalla verità. Col caftigo fi lascia frenare. Nelle adulationi è diforme confondendo vere lodi, e false. Non sa contenersi ne'mezzi: ò ama,ò abborifce con estremo, ò è fommamente grato, ò sommamente ingrato, ò teme, ò si fa temere, e temendo fenza rischio disprezza. I pericoli minori lo perturbano, se gli vede presenti, nè lo spauentano i grandi, fe gli vede lungi. O ferue con humiltà, ò comanda con superbia. Non sà ester libero, nè lascia di esserui. Nelle minaccie è valoroso, nelle opere codardo. Con lieui cause si altera, e con lieui mezzi si compone. Segue, non guida. Le medesime dimostrationi fa per vno, che per l'altro . Più facilmente si lascia violentare, che persuadere. Nella. prospera Fortuna è arrogante, ed empio; nell'anuersa mite, e religioso. Così facile alla crudeltà, come alla milericordia . Col medefimo furore che fauorisce vno lo perseguita poi. Abusa la smisurata clemenza, e si precipita col souerchio rigore. Se vna volta s'arrifchia à i buoni non lo trattengono la ragione, nè la vergogna. Fomenta i rumori, gli finge, e credulo accresce la fama. Sprezza la voce di pochi. e fegue quella di molti. I cattiui fuccessi ascriue alla malitia del Magistrato, e le calamità a' peccati del Prencipe. Niuna cofa lo tiene più vbbidiente che l'abondanza, in cui folo pone la fua cura. L'intereffe o il dishonore lo commuouono facilmete. Aggranato cade, ed alleuiato calcitra. Ama gl'ingegni ardenti, e precipitofi, ed il gouerno ambitiofo, e turbulento. Giammai si soddissa del presente, e sempre desia mutationi in quello. Imita le virtu, ò i vitij di quelli che comandano. Inuidia i ricchi, ed i potenti, e machina contro di loro . Ama i giuochi, ed i trattenimenti, e con niuna cofa più che con quelli s'ac-

quista la sua gratia. E superstitioso nella Religio-

ne, ed anzi vbbidific a' Sacerdoti, che a' fuoi Prencipi. Quefle fono le principali conditioni, e qualità della moltitudini. Anuerta però il Prencipe, che non v'è Comunità ; d'Configlio grande, per graue che fa, e d'Huomini feielti, in cui non vi fia volgo, e fia

in molte cofe fimile al popolare.

E parte altresi di quest'Arpa, e non la meno principale il Palazzo, le cui corde, fe con molta prudenza, e destrezza non le toccherà il Prencipe, faranno diffonante tutto il gouerno ; e così per temerle ben temperate, conviene conoscere queste qualità della fua Natura . E' prefuntuofo, e vario. Per istanti muta colori come il Camaleonte, conforme se gli offerisce dinanzi la fortuna prospera ò auuerfa. Ancorche sia il suo linguaggio comune à tutti , non tutti lo intendono . Adora il Prencipe che nasce, nè si cura di quello che tramonta. Spia, e mormora le fue attioni . S'accomoda a' fuoi costumi, ed imita i fuoi mancamenti. Sempre va à caccia della fua gratia , con le reti dell'adulationi , e della lufinga. Attento all'ambition, ed all'intereffe. Si nutrifce con la menzogna, ed abborrifce la verità. Con facilità crede il male, con difficoltà il bene. Defidera le mutationi, e le nouità. Teme ogni cofa, fi diffida di tutto. Superbo in comandare, ed humile in vobidire. Inuido in sè stello, e di quelli di fuori . Grand'artefice in diffinularese celare i fuoi difegni. Copre l'odio col rifo,e con le cerimonie. In publico loda, ed in fecreto mormora. E inimico di se fteffo. Vano nell'apparenze, e leggiero nell'offerte.

Conofciuto dunque del gouerno quefto firomento, e le qualità, e confonanze delle fue corde, e è necefiario, che il Prancipe porti per quelle con tal prudenza la mano, che tutte facciano vna eguale, confonanza, nel che è di meffieri guardare il moto, ed il tempo fenza tratteneri in fauorire più va corda che l'altra, di quello che contiene all'armonia, che deue fare, obliandofi delle altre, perche tatte tengono le fue veci pell'iftromento della Re-

publi-

DEL SANDERA. PARTE V. 471

publica, abbenche ineguali frà sè; e facilmente, fi
fconcerterebbono, e farebbono pericolofe diffonanze, fe il Prencipe daffe larga mano a' Magifrati, fauorifaemolto la Plebe, ò fipezzaffe la Nobiltà. Se
con alcuni s'offeruaffe la Giuftitia, e non con gli altri. Se confondeffe gli offici dell'armi, e delle Lettres. Se non conofecfie bene, che fi mantieme la
Maesta con l'Integrità : la Nobiltà con l'Estimation

ne: il Popolo con l'Abbondanza: la Giuffitita con
l'Egualità: le Leggi col Timore: l'Armi col Premio: il Potere con la Parsimonia: la Guerra con le
Ricchezzè, e la Pace con l'Opinione.

Cadauno de'Regni è stromento distinto dall'altro nella natura, e dispositione delle sue corde, che fono i Vasfalli ; e così con dinersa mano, e destrezza detionfi toccare, e reggere. Vn Regno fuole effere come l'Arpa, la quale non folo hà di bifogno del delicato delle punte delle dita, ma parimenti del duro dell'ynghie. L'altro è come il Clauicembalo, in cui caricano ambe le mani, perche dall'oppressione rifulti la confonanza. Vn'altro è così delicato come la cithara, che ne anco foffre le dita,e con vna lieue piuma dolcemente rifuona. E così stia il Prencipe : molto cauto nella conoscenza di quelti itromenti de'fuoi Regni,e delle corde de fuoi Vasfalli, per tenerle ben temperate, senza torcere (come in Dio lo considerò San Giouanni Chrisostomo \*) con molta 2 feuerità, ò auaritia le fue cauicchie, perche la più fina corda, fe non si rompe, resta rifentita, e la dislonanza d'vna scompone le altre, e saltano tutte.

A Neque neruum intendit, vt non abrumpat, neque remittit vitra medum, ne harmenia concentum ladat. Chryf.

Winit Dominus, qui firmauit me, & collocauit me super solium Dauid Patris mei: 3, Reg. 2, 24.

Negue peruum intendit: " a consequence remitris".



Senza che si penetri l'artisicio della sua armonia.

#### IMPRESA ZXIZ

Rtificiofa l'Ape enpre cautamente l'arte con cui lanora i firoi fant. Ferue l'opera, e niuno sà lo stato,, che tiene; e fe tal volta la curiosità volle spiarla, formando vn Sughero di vetro,mentifce il trasparente con vi bagno di cera, perche non vi possano estere testimon j delle sne attioni domeftiche. O prudente Republica, maestra di quelle del Mondo, già ti faresti elenata col Jominio vniuerfale degli animali, fe come la Natura ti detto. mezzi per la tua conseruatione, dato ti hauesse forze per il tuo aunimento. Imparino tutte da te l'importanza d'vn'occulto filentio, e d'vn'impenetrabile fecreto nell'attioni , e rifolutioni , ed il danno , che si discopra l'artificio, e le massime del gonerno, le negotiationi,ed i trattati : le intentioni, ed i fini; gli accidenti, e le infermità interne. Se hauesse inteso questa prudenza dell'api il Tribuno Druso, quando vn'Architetto gli offeri, che gli disporrebbe in tal maniera le finestre della sua casa, che niuno lo poteffe.

DEL SAVEDARA. PARTS V. potesse soggiogate, non hauerebbe risposto, che anzi le aprisse tanto, che da tutte le parti si vedesse ciò che faceua in quella . \* Fù arroganza d' ingenui- 1 ta , ò confidenza di Particolare , non di Ministro , ne di Prencipe, nel cui petto, e palazzo è di mestieri, che vi siano gabinetti, doue senza essere veduto, fi configlino, e rifoluano i negotij. Come misterio deuesi con pochi comunicare il consiglio. \* 2 Alla Deità, che à lui assiste, ereste altari Roma, ma erano fotterranei, fignificando quanto occulti effer deuono i configli. Per questa prudenza del secreto puote crescere, e consequarsi tanto quella grandez-72, conoscendo, che il silentio è vn sicuro vincolo del gouerno . \* Teneua quel Senato cotanto fedele ,: ? e profondo petto, che giammai fi versarono le sue consulte, e risolutioni. In molti secoli non vi fut Senatore che le manifestalle . In tutti vi etano orecchie per vdire, in niuno lingua per rapportare. Non sò fe si potesse narrare il medesimo delle Monarchie. e Republiche presenti. Quello che hieri si trattò ne fuoi configli, hoggi fi publica negli stati delle Dame, alle cuiblanditie ( contra il configlio del Profeta Michea \*) si scoprono facilmente i Mariti, e 4 quelle fubito ad altre, come fuccesse nel fecreto che confidò Massimo à sua moglie Martia. \* Per questi . acquedotti pallano tolto i fecreti à gli Ambasciadori de Prencipi alla cui attentione niuno fi riferua. Sono publici esploratori, e indagatori di profondità. Discreta quella Republica, che no gli ammette di sito. Più dannofi che vtili fono alla publica quiete. Più guerre hanno destato, che composto paci. Sempre fabricano sugheri di vetro, per spiare quello che si rifolue ne' Configli . Viua dunque il Prencipe accurato alle fissure de' suoi Consigli, perche non si faccia vedere per quelli la curiofica; che fe gli penetra l'Inimico, facilmente gli contamina, e s' arma contra loro come faceua Germanico fapendo i difegni dell' Inimico. \* In questo fi fondò il configlio che diede Salluttio Crifpo à Liuia, che non si diunigasfero -- 30

474 IMPRESE POLITICAL J. fero i fecreti della cafa: i configli degli amici: ne i 7 misterij della militia . \* Scoprendo Sanfone à Dali-8 la doue teneua le fue forze, \* diede occasione alla 9 malitia, e le perdè. \* I difegni occulti riempiono tutti di timore, e portano feco il credito; e quantunque siano mal fondati, gli troua poscia cause ragioneuoli il discorso in sè della buona opinione. · Perderessimo il concetto, che teniamo de' Prencipi, e delle Republiche, fe sapessimo internamente quelto che passa dentro de suoi Consegli . Sono Giganti di rilieno, i quali si offeriscono alti, e potenti alla vista, e più intimoriscono che offendono : però se gli riconosce il timore, trouerà che sono fantastici, retti, e fostentati da huemini di non maggior statura che gli altri: Gl'Imperij occulti ne' fuoi Configli, e difegnicaufano riuerenza, gli altri difprez-10 20 . Che bello fi mostra vn profondo riuo, \* che bruito quello che scopre le pietre ; le le opere di sua madre: quello niuno s' arrifchia guadare, questo tutti. Le grandezze che li concepiscono con l' opinione, si perdono con la vista. Da lungi, è mag-11 giore la riuerenza · \* Per questo Dio in quelle conferenze con Moise nel monte Sinai fopra la legge, egouerno del Popolo, non folamente pose guardie 12 di suoco alla sommità, ma la copri di spesse nubi, \* perche niuno gli spiasse, comandando, che niuno 13 s' appoggiaffe alla falda in pena di morte. \* Ancoper le confulte, e ordini di Dio connenne farle misteriose con la ritiratezza : che sarà dunque nelle humane, non essendoui configlio de' Sauij senza ignoranze. Quando esceno in publico le sue risolutioni, paiono composte, ed ordinate con gran gindicio. Rappresentano la Maestà, e la prudenza del-Prencipe, ed in quelle supponiamo considerationi,

14. conferenza, i fondamenti, e i difegni, noi ride-15. remo di quelle. Così fuccede ne' teatri, doue esco-Reg. no composti i personaggi, e causano rispetto, e là

e caufe, alle quali non arriuiamo, e tal volta molte gliene diamo, che non hebbero. Se fi vederà la DEL SAAVEBRA PARTE V. 475 dentro nel vestiario si conosce la sua viltà: tutto stà sconnolto, e consuso. Per il che è di maggiore inconueniente che i misteri del gouerno si comunichino à Forastieri quali teneua per sospetti il Rè Don Henrico il Secondo; e benche molti saranno sedeli, il più sicuro è, non ammetterli al maneggio di Stato, ò di facoltà, -\*\* quando non sono Vassalli, e d'r-

guale conditione. Se il Prencipe vorrà, che s' osserui secretezza ne' fuoi configli, diagli esempio col suo silentio, e prudenza nel celare i fuoi difegni . Imiti Meteleo , il quale diceua ( come parimente il Rè Don Pietro d' Aragona) che abbrucierebbe la fua camifcia, fe fapesse i suoi secreti. Faccia studio particolare in ascodere l'animo fuo, perche chi farà Signore della fua intentione, sarà del principale istromento di regnare. Ciò conoscendo Tiberio, ancorche per sua natura fosse secreto, pose maggior cura in esserui, quando trattò di succedere ad Augusto nell' Imperio. \* I fecreti non deuono à tutti i Ministri , abbenche siano molto fedeli, comunicarsi, ma solo à quelli che in essi deuono tener parte, ò che senza maggiore inconueniente non si può schiuare di farli partecipi. Quando volle Christo, che vn miracolo fuo non si publicasse , di trè foli Apostoli si fidò , perche in tutti non starebbe sicuro il secreto. \* Molta cura si ricerca per custodirlo, perche se ben stà in nostro arbitrio il tacere, \* non stà quel moto interno degli affetti, e passioni, ò quel sangue leggiero di vendetta, che nel volto, e negli occhi rapprefenta quello che stà occulto nel petto . \* Suole paf- 18 farsi l'animo come la carta, e si legge per di sopra - a ciò che stà scritto dentro di quella, come in quello d' Agrippina traspariua la morte di Britannico fenza che potesse coprirla lo studio . \* Auuertiti di 19 ciò Tiberio, ed Augusta, non parue loro di poter diffimulare il guito che teneuano della morte di Germanico, ne si lasciarono vedere in publico. \* 20 Non è fola la lingua che manifetta quello che occul-

ta il

IMPRESE POLITICHE

ta il cuore ; ve ne fono altre molte non meno di lei loquaci, fono quelle l'amore, che essendo fuoco risplende, e lascia patenti i gabinetti del petto : l'ira che ferue, e formonta: il timore alla pena: la forza del dolore : l' intereffe ; l'honore ; o la infamia : la vanagloria di quello che si concepisce; desidenosa che si sappia prima, che si eseguista, e l'alienatione de' fentimenti, ò per il vino, ò per altro accidente . Non v'è tiudio che posta mentire quelle spie naturali,anzi col medefimo più fi fcoprono, come auuenne à Sceuino nella congiura che machinava, il cui fembiante carico d'imaginationi , manifestana il suo intento, e lo accufaua quantunque con vaghi discorfi 21 fi mostraffe allegro . \* E fe ben col lungo vío fi può correggere la Natura, ed ammaestrarla alla secretezza , ed alla prudenza , come imparò Ottania (quantunque fosse di poca età ) à tener ascoso il suo dolo-

22 re, ouero il suo affetto: \* e Nerone perfettionò la fua natura afluta in celare i fuoi odij, e mafcherarli 23 con inganneuoli blanditie: \* Non può fempre l' arte stare così in sè, che non si trascuri, e lasci correre il moto naturale, principalmente quando la malitia la delta, e la incita. Anuiene questo in differenti maniere, le quali qui assegnero, perche il Prencipe stia auuertito, e non si lasci aprire il pet-

to, e conoscere ciò che in lui sta occulto. Suole dunque la malitia toccare astutamento nell' humor peccante, perche falga fuori, e manifelli i 24 penfieri . \* Così fece Seiano, inducendo i Parenti d' Agrippina, che accenduffero i suoi spiriti altieri, e l'obligatiero à scoprire il suo desiderio di regna-

25 re , con che fu fospetta a Tiberio . \*

Il medefimo fi confeguisce con le ingiurie, le quali fono chiani del cnore. Molto riftretto era Tiberio, ne puote contenerfi quando lo ingiurio

26 Agrippina. \*

· Chi coprendo i suoi intenti dà ad intendere altri contrarij, scuopre quello che si sente di loro ; artificio di cui fi valfe il medefimo Imperatore Tiberio, DEL SAAVÉDRA PARTE V. 477 quando per penetrare l'animo de' Senatori moltrò di non voler accettare l'Imperio. \*

E altresì strattagema accorto, entrare alla larga nelle materie , lodando , ò vituperando quel che fi vuole scoprire, e facendosi complice nel delitto, acquistare la confidenza, ed obligar à scoprire il sentimento, el'opinione. Con quella inuentione Latiare Iodando Germanico, compatendo Agrippina, ed accusando Seiano, si fece confidente di Sabino, e scoprì in lui il suo abborrimento, ed edio contra Serano. \* Molte dimande vnite Tono come molti 28 colpi lanciati in vn' istello tempo, che non gli può riparare la diligenza . Fatte parimente all'improviso turbano l'animo, come quelle d'Afin o Gallo à Tiberio, \* il quale ancorche pigliale tempo a rifpondere, non puote occultare il suo affanno, che non lo conofcesse Afinio . \* L'autorita del Prencipe , ed il rispetto alla Maestà obliga alla verità, e con la menzogna, per far buona la sua dimanda; così succedeua quando il medefimo Imperatore T berio elaminaua 1 Rei.\*Per le parole cadute in diuerfi ragio-namenti , e conversationi , con destrezza si legge l'animo , come da i pezzi vniti d'vna carta rotta si legge quello che contiene : con quella offeruatione conobbero i congiurari contra Nerone, i quali teneuano dalla sua parte Fenio Russo . \* Da questo 3. potrà il Prencipe inferire il pericolo de' fecrett, e che se in noi non sono scuri, meno staranno negli altri Per il che non gli dene sidare ad alcuno, se sarà possibile, perche sono come le mine, con molte bocche : si esala per quelle il fuoco , e non fanno effetto. Però se è necessità confidarli a' suoi Minifiri, vedendo che fi riuelano, finga dinerfi mifteriofi fecreti , e dica à cadauno di loro vu fecreto differente, e per quello che si diuulgherà conoscetà chi lo discopre, poiche da cause molto picciole nascono i maggiori monimenti delle cose. \* Gli argini più poderofi degli Imperij stanno soggetti ad essere disfatti dal mare per vna picciola apertura

27

478 I MPRESE POLITICHE della curiofità. Se questa rode le radici della secretezza, darà in terra con l'arbore più elevato.

Tu verò inquit, fl quid in te artis est, ita compone domum meant, vt quicquid agam, ab omnibus perspici possit. Vell. Pater. lib.a.

2 Habuit cum eis mysterium confilireui . Indith.2.2.

3 Taciturnitas optimum, atque tutifimum rerum administrandarum vinculum · Val. Max. le. 22.

4 Ab ea, quz dormit in sino tuo, custodi claustra oris tui.

5 Quod Maximum vxori Martiz aperuiffe, illa Liuiz, gnarum

id Czsari . Tac.lib.1. ann.

6 Nihil ex ijs Czsari incognium: confilia, locos, prompta occulta, nouerat, aculque hostium in perniciem, ipsis vertebat. Tac.lib.2.ann.

7 Ne arcana domus, ne confilia amicorum, ministeria mili-

tum vulgarentur . Tac.lib.1. ann.

8 Si rafum fuerit caput meum, recedet à mefortitudo mea, & deficiam, eroque ficut cateri honnines. Indic. 16.17.

9 Quia nunc mihi aperuit cor fuum , Ibidem .

10 Sicut aqua profunda, fic confilium in corde viri . Pros. c.20. 5.

11 Maiorem longinquo reuerentia . Tac.lib.1. ann. 12 Ecce caperunt audiri tonittua, ac micare fulgura, & nu-

bes denflor operire montem . Exod. 19.16.

13 Cauete ne ascendatis in montem , ne tangatis fines illius, omais qui tetigerit montem , morte morietur .

Exod.19.12. 14 Ne alieni Regni, quod non conuenit serutentur armaria.

L.Mercatores C. de com.

200

15 Tiberioque etiam in rebus quas non occuleret, feu natura, fiue adiuetudine fulpenfa femper, & obscura verba: tunc verò nitenti vt fensus suos penitus abderet. Tacitae libi... ann.

16 Non permifit intrare fecum quemquam, nift Petrum , & Ia-

cotum, & Ioannem . Luc.8.51.

17 Si iam in noftra potestate esset obliuisci, quam tacere.

Tacitus in vita Agric.

18 Quoniam nequitiz in habitaculis corum: in medio corum.

Pfalm. 54, 16.

19 At Agrippinz is pauor, & consternatio mentis, quamvis

vultu premeretur, emicuit. Tac. lib.13. am.
20 An ne omnium oculis vultum eorum ferutantibus falfi in-

telligerentur, Tac.l.3, ann.
21 Atque iple mæftus & mågnæ cogitationis manifeltus erat,
quamus lætitiam vagis (ermonibus fimularet. Tacitus

lib.13.aun.

23 Octaula quoque quamuis rudibus annis, dolorem, caritatem, omnes affectus abfeondere didicerat. Tacitus lib.

13. ann.
23 Factus natura,& confuetudine exercitus velare odium fal-

lacibus blanditijs. Tac.lib.14. ann. 24 Qui pungit cor, profert fenfum . Eccl. 32.24.

25 Agrip-

DEL SAAVEDRA. PARTE V. 470

25 Agrippina quoque proximi inficiabantur prauis fermoni-bus, tumidos spiritus perstimulare. Tac. tib.4. ann.

26 Audita hac raram occulti pectoris vocem elicuere, correpramque Graco versu admonuit: ideo ladi, quia non regnaret . Tac.lib.4. ann.

27 Postea cognitum est, ad introspiciendas etiam procerum voluntates inductam dubitationem . Tat libet, ann.

28 Simul honora de Germanico, Agrippinam miserant, differebat. Et postquam Sabinus vt funt molles in cala-mitate mortalium animi effudit lacrymas, iunxit quaftus; audentius iam onerat Seianum, fauitiam, fuperbiam, spes eius, ne in Tiberium quidem conuicio abstinct . Lique sermones tamque vetita miscuissent speciem arsta amicitiæ facere . Ac iam vitro Sabinus quærere Latiarem ventitare domum, dolores suos quast ad fidiffimum deferre . Tac.lib.4. ann.

29 Perculfus improuifa interrogatione paululum reticuit . Tac.lib. I.ann.

30 Etenim vultu confessionem coniectauerat . Tacitus lib.

31 Non temperante Tiberio , quin premeret voce , vultu , co quod ipfe creberrime interrogabat , neque refellere , aut eludere dabatur, ac izpe etiam confitendum erat, ne fru-ftra quæfiniffet. Tacdib-13. ann.

22 Crebro ipfius fermone facta fides . Tac-lib. 14. ann.

Non tamen fine viu fuerit, introspicere illa primo aspectu leuia, ex quibus magnarum (ape rerum motus oriuntur. Tacoliboso anno



ESE POLITICHE



# Attenda nelle risolutioni i principii, ed i fini.

### IMPRESALXIII.

Sè medesime deuono corrispondere l'opre ne' fuoi principij, e fini . Perfettionisi la forma, che deuono prendere, fenza variare in quella . Non lascia il Pentolaio così libera correr la rota, nè porta così inconsiderata la mano ch'incominci vn vaso, e ne caui vn'altro differente. Sia vna l'opra, pari, t conforme à sè medefima ..

Horat. Amphora capit ,

Institui currente vota , cur wreeus exit? Denique sit quodvis, simplex dumtaxat, & vnum. Niuna cosa è più dannosa, nè più pericolosa ne Prencipi, che l'inegualità delle sue attioni, e del suo gouerno, quando non corrispondono i principijai fini. Resta vilipeso quegli che accurato incomincio i reggere, e poscia trascurò. Meglio gli sarebbe stato hauer sempre seguito vn medesimo passo, abbenche fosse debole. La lode che meritarono i suoi principij, accusa i suoi fini . Perdè Galba il credito , perch'entrò, offerendo la riforma della Militia, e leuò poscia

DEL SAAVEDRA PARTE V. 481

poscia in quella persone indegne . \* Molti Prencipi z paiono buoni, e fono cattini. Molti discorrono con prudenza, ed operano fenza quella . Alcuni offeriscono molto, ed adempiscono poco. Altri sono valorofi nella pace, e codardi nella guerra, ed altri intentano tutto, e nulla perfettionano. Questa disfonanza è indegna della Maestà , in cui si deue sempre vedere vna costanza sicira nell'opere, e nelle parole . Nè l'amore , nè l'vobidienza stanno fermi in vn Prencipe dispari à sè medesimo. Deue per tanto confiderare, prima di rifotuerfi, fe nell'efecutione de' suoi consigli, corrisponderanno i mezzia! principij, ed a' fini, come auuerti Goffredo .

A quei che fono alti principy orditi Taff.can. 1. Di tueta l'opra il filo, e'l fin risponda.

Non farà buona la tela del gouerno, per molti rilieui ch'ella habbia, fe non farà eguale. Non bafta. mirar come s'habbia à principiare, ma come fi deue finire vn negotio. Per la poppa, e per la prora d'vna naue intendeuano gli Antichi vn perfetto configlio, ben considerato nel principio, e nel fine . "Il corpo 2 di quest'Impresa, fignifica vi prudente configlio, attento a' fuoi principij, ed a' fuoi fini per la naue che con due ancore per prora, e per poppa s'afficura dalla procella. Poco importerebbe vna fola alla. prora, segiuocasse il vento con la poppa, e dasse con quella negli fcogli.

Tre cofe fi richiedono nelle rifolutioni , prudenza per deliberarle, destrezza per disporle, e costanza per terminarle. Vano fora, se lasciassimo (come fuole fuccedere; inanuertitii fini. \* Con tutte due 3 le ancore è necessario le afficuri la prudenza ; e perche questa folamente hà occhi per il passato, e per il presente, e non per il futuro , e da questo dipendono tutti i negotij, perciò è di mestieri che per illa-tioni, e per discorsi congetturi, e pronostichi quello che con questi, ò que mezzi si può conseguire, e the per quello fi vaglia della conferenza, e del configlio, il quale (come diffe il Rè Don Aloufo il Sa-X

uio 1

482 . IMPRESE POLITICRE

uio ) è buono preuedimento . che l'Huomo prende fopra le cose dubbiose. In quello deuono confiderarfi altre cofe . Il Facile , l'Honesto , el'Vtile , e in quello che configlia, quale Capacità, ed esperienza tiene . Se lo muouono Interesse , ò Fini particolari . Se si offerisce al periglio , ed alle difficoltà dell'esecutione, e per chi correrà l'Infamia, ò 4 la Gloria del successo. \* Fatto questo esame, e rifolto il configlio, si deuono applicare mezzi preportionati alle qualità dette, perche non farà Honesto, nè Vtile quello che s'acquisterà conmezzi ingiufti, ò dispendiosi : nel che parimente deuonsi considerare quattro tempi, che in tutti i negotij concorrono, ed in particolare nelle infermità delle Republiche, non fono d'altra maniera, che quelle de'corpi. Sono questi il Principio, l'Auma mento, lo Stato, e la Declinatione, col cui conoscimento applicati i mezzi à cadauno de' tempi, s'acquista più facilmente l'intento , ò si ritarda , fe si cangiano, come si ritarderebbe il corso d'vna naue, fe fi passasse alla prora il timone. La destrezza confiste in saper eleggere i mezzi proportionati al fine, che si pretende, vsando alle volte glivni, ed alle volte gli altri, nel che non meno aiutano quelli che si lasciano d'adoperare, che quelli che si adoperano, come succede ne concerti di varie voci, che leuate tutte, alcune cessano, ed altre intuonano, e quelle, e queste causano l'armonia. Non operano da sè soli i negotij, ancorche gli folleciti la fua medefima buona dispositione, e la giustificatione, ò la conuenienza commune : e fe non s'applica à quelli il giudicio, s terranno infelici fuccessi . \* Pochi si fallerebbero, se fi gouernassero con attentione, però ò si stancano i Prencipi, ò sprezzano le sottigliezze, e vogliono offinati conseguire i suoi intenti à forza del potere . Di lui si vale sempre la ignoranza,e de partiti la prudenza. Quello che non può facilitare la violenza, faciliti l'allutia configliata col tempo, e con l'occasione . Così fece il legato Cecinna, quando non poter-

DEL SAAVEDRA PARTE V. 483 do con l'autorità , e co'preghi trattenere le Legioni di Germania, le quali, concepite vn vano timore fuggiuano, fi rifolfe gettarfi fopra le porte per doue paffar doueuano, con che fi fermarono tutti per non ealpestarlo. \* Il medesimo haueua fatto prima Pom- 6 peo in altro cafo fimile. Vna parola à tempo dà vna vittoria. Staua il Conte di Castiglia Fernando Gonzalez, posto in ordine il suo efercito; per dare la battaglia à gli Affricani, ed hauendo vn Caualiero dato de'sproni al canallo, per ananzarsi, s'aprì la terra, e lo inghiottì. Solleuossi l'esercito, ed il Conte difie . Poiche la terra non ce può soffrire , meno ei soffriranno gl'inimici, ed affalendogli vinfe. Non fu meno auuertito quello che auuenne nella battaglia di Chirinola, doue credendo vn' Stalinno che gli Spagnuoli fossero vinti, pose fuoco à i caui di polue, e conturbato con tale accidente lo esercito, animolle il Gran Capitano , dicendo . Buen'annuncio ami- Mare ci,questi sono lumi di vittoria ; e così successe . Tanto importa la viuacità dell'ingegno d'vn Ministro ed il faper valersi delle occasioni, applicando i mezzi proportionati à i fini , e riducendo i cafi alla fua conuenienza .

Quando fatta buona elettione de'Ministri, per i negotij, ed applicati i mezzi che detterà la pruden-2a, non corrisponderà il Successo, che desideraua, non si penta il Prencipe: passi per quello con la co-lanza, perche non è il caso, che misura le attioni, ma la prudenza. Questo fuccede a' Prencipi di poco giudicio, e valore, i quali oppressi da' sinistri euenti, e fuori di sè, si rendono all'imaginatione, e spendono nel discorso di quello che già passò, il tempo, e l'attentione, che si doueua impiegare nel timedio, feco stessi battagliando per non hauere feguito altro configlio, ed incolpano chi lo diede, senza considerare, se su fondato nella ragione, ò nò. \* D'onde nasce che i Consiglieri s'auuilisco- 7 no nel dare i fuoi pareri , lasciando passare le occasioni senza auuertirle al Prencipe, per non efх

Por

IMPRESE POLITICAR

por la fua gratia, e la riputatione all'incertezza de successi. Da quest'inconuenienti dene suggire il Prencipe, ed effere costante ne' casi auuersi, scufando i fuoi Ministri, quando non fossero notoriamente colpeuoli in quelli , perche con più spirito gli af-Gftano à vincerli. Abbenche chiaramente habbia. errato nelle rifolutioni già eseguite, è d'huopo moftrarfi fereno . Quello che fu, non può lasciare d'esfere stato. A i casi passati si deuono riuolgiere gli occhi, per imparare, non per affligerci. Tanto auimo fi ricerca per passare per gli errori, quanto per i perigli. Niun gouerno è fenza di loro. Chi fouerchiamente gli temerà, non faprà rifoluerfi ; e molte volte è peggio l'irresolutezza, che l'errore. Considerato, e deliberato ingegno vogliono i negotij . Se douelle cadauno portarli tutta l'attentione, patirebbero gli altri con grave danno de' negotianti, e del gouerno.

Nec enim ad hanc formam catera crant. Tacitus lib. 1. hift. 2 Mihi prora, & puppi , vt Gracorum prouerbium eft , fuit ad me tui dimittendi, vt rationes meas explicares. Prora itaque & puppi tummam confilij nostri fignificamus, propterea quod a prora, & puppi , tamquam à capite, & calce pendeat tota nauis . Cic.

Acribus vt fernie talia initifs, incuriolo fine. Tacilib.6.ann.

Omnes qui magnarum rerum confilia (uscipiunt, astimare debent, an quod incheatur Reipublicz vrile, ipfis gloriofum, aut promptum effectu, aut certe non arduum fit . Sie mul ipfe qui fuadet, confiderandus eft , adijciat ne confilie periculum fuum , & fi fortuna ceptis affuerit , cui fum-

mum decus acquiratur . Tac. lib.2. hiff.

S Nam fæpe honestas terum causas, ad indicium adhibeas perniciosi exitus consequentur. Tac.dib.t. hist.

Projectus in limine porta, mileratione demum, quia per corpus legati eundum erat claufit viam. Tat.lib.a. ann. 7 Fili fine confilio nibil facias , & post factum non penitebis .

Ecch 32. 24.

## DEL SARVEDRA. PARTE V. 48%



Essendo tardo nel consultarle, e veloce

### IM. PRESALXIV.

TSò l'Antica età carri pieni di falci nella guerra, i quali ad vn tempo fi moueuano, ed efeguiumo; rette da va medelimo impulfo le ruote, e le falci. La risolutione in quelle era ferire in queste ; vguale ad ambi la celerità, e l'effetto, fimbolo in..... quest'imprefa delle conditioni dell'esecutione . come in Daniele furono le ruote di fuoco acceso dal trono di Dio , \* fignificando per quelle l'attinità I del fuo potere, e la prestezza con cui opera. Pigli la prudenza il tempo , (come detto habbiamo ) per la confulta, ma il rifoluere, e l'eseguire tengano frà sè tale corrifpondenza; che paia ellere vn'istesso momento quello che gli gouerna, fenza che s'interpongala tardanza dell'efecutione , perch'è di mestieri: che la confulta, e l'efecutione si diano le mani , affinche affistita l'una dall'altra, operino buoni effetti. \* Soleua dir l'Imperatore Carlo Quinto , che 2 la tardanza era anima del configlio, e la celerità dell' efecutiones, ed vnite insieme la quinta essenza d'un

10.470

486 IMPRESE POLITICES Prencipe prudente . Grandi cose traffe à fine il Re Don Fernando il Cattolico, perche con maturo configlio preueniua l'imprese, e con gran celerità le intraprendeua. Quando ambe le virtù s'attro-uano in vn Prencipe, non si scossa dal suo sianco la Fortuna , la quale nasce dall'occasione , e questa passa presto, e giammai ritorna. In vn'istante giun-ge quello che conuiene, ò passa quello che ci danna . Perciò riprendeua Demostene gli Atenie fi , dicendogli che spendeuano il tempo nell'apparato delle cofe, e che le occasioni non aspettauano le loro dimore. Se il configlio è conueniente, quello che si tarderà nell'esecutione, si perderà nella conuenienza. Non vi deue estere dilatione in que' configli che non fono laudabili, se non dopò eseguiti. \* L'embrione il configlio, e'mentre l'efecultione ch'è l'anima sua non lo anima, ed informa, giace morto . E' operatione dell'intelletto , ed atto della prudenza pratica; e se si arresta nella contemplatione, farà stata vna vana contemplatione. ed vn vaneggiamento . Presto disse Aristotile . deue eseguirsi il deliberate, e tardi si deue deliberare. Giacono Rè d'Inghilterra configlio suo figliuolo, che fosse auuertito, ed attento in consigliare: fermo, e costante in determinare: pronto, e risoluto in eseguire, poiche per questo vitimo dato haueua la Natura piedi , e mani con fabbrica di dita , ed arterie così disposte per l'esecutione delle risolutioni . Tiene il Popolo per feruitù la tardanza. La celeri-4 tà è de' Prencipi, perche tutto è facile al potere. \* Nelle sue attioni surono considerati i Romani, e tutto vinfero con la costanza, e con la patienza... Nelle Monarchie è ordinario il vitio della tardanza nelle esecutioni, nato dalla confidenza del po-5 tere, come succedeua all'Imperatore Ottone, \* e parimente per il pefante di quelle ruote, fopra le a quali giuoca la fua grandezza, e per non auuentu-rare l'acquistato, contento il Prencipe de' confini del suo Imperio. Quello ch'è debolezza si tiene per

DEL SAAVEDRA. PARTE V. prudenza, come fu tenuta quella dell'Imperatore Galba . \* Così crederono tutti conferuarfi, e perirol 6 no. La giouentù degl'Imperij fi fà robusta con la celerità , ardendo in quella il fangue , e gli spiriti di maggior gloria, e di maggior dominio, ed arbitrio fopra le altre Nationi . Operando, ed arrifchiandosi crebbe la Republica Romana, non con que' configli neghittofi, che chiamano cauti i timidi . \* Giun- 7 ge pofcia l'età di confiftenza , ed il rifpetto , e l'autorità mantengono per lungo spatio gl'Imperij, abbenche gli manchi l'ardore della fama, e l'appetito di più acquistare, come il mare conserua qualche tempo il suo moto, anco dopò calmati i venti. Mentre dunque durera questa età di consistenza, puossi permettere lo fpatiofo nelle rifolutioni , perche fi auanza tempo per godere in pace l'acquistato, e sono pericolosi i consigli precipitati. In questo caso deuesi intendere quella Sentenza di Tacito, che si mantengono più sicure le potenze con i cauti, che con gli orgogliosi consigli. \* Però declinando da 8 quella età quando mancano le forze, quando gli perdono il rispetto, e contra quelle ardiscono, conuiene mutar stile, ed affrettare i consigli, e le risolutioni, e tornar à ripigliare i brij, ed il calore perduto, e ringiouanirfi, prima che col decrepito dell'età non fi possano softentare, e cadano miseramente manca te le sue forze. Negli Stati minori, non si posiono confiderare queste etadi, ed è d'huopoi, che sempre stia vigilante l'attentione, per dispiegare tutte le vele, quando foffierà il zeffiro della fua Fortuna, perche hora gli vni , hora gli altri fauorisce à tempo , ben come per la circonferenza dell' Orizonte & leuano i venti, che alternatiuamente dominano fopra la terra. Fauorenoli tramontane hebbero i Gotti , ed altre Nationi vicine al Polo , delle quali seppero parimente godere, spiegando tosto i suoi stendardi, i quali penerarono fino le colonne d'Hercole, termini allora della terra . Paísò quel temporale, e ne corfe vn'altro in fanore d'altri Împerij . Х

488: IMPRESE POLITICHE

La costanza nell'esecutione de' consigli deliberati , ò siano proprij, ò d'altrui, è molto importante. Per mancarli à Peto, lasciò di trionfare o de' Parti. \* Quali tutti gl'ingegni ardenti , e frettolofi fi risoluono presto, e presto si pentono. Feruono ne' principij , e fi gelano ne' fini . Tutto vogliono intentare, e nulla terminano ; fimili à quell' animale, chiamato Calipede, che fi muoue con gran fretta, ma non auanza vn passo in molto tempo . In tutti i negotij si ricerca la prudenza . e la fortezza, l'vna che disponga, e l'altra che perfettioni .. Ad vna buona rifoliitione s'appiana... ogni cofa , e contra chi entra dubbiofo , s'armano le difficoltà, e. si sdegnano, e suggono da lui le occasioni. I grand'Huomini si trattengono nel deliberare, e temono quello che può fuccedere, peto rò rifoluendosi operano con fiducia. \*Se questa mança decade l'animo, e non applicando i mezzi conuenienti desiste dall'impresa.

Pochinegotij, vi fono che non gli posta vincete. l'ingegno, o che postia non gli faciliti l'occassone, o il tempo. Perciò non conuene ammettere in quelli l'esclusiua, ma lasciargli viui. Rotto va cristallo non si può vaire; così i negotij. Per maggiore che sia la procella delle difficoltà, è meglio che corrano con qualche seno di vela, perche respirino, che ammainarle tutte. La magsior parte de' negotij, muoiono, per mano della di-

foeratione ..

El molto necessatio; che quelli che deuono eseguire gli ordini, gli approuino, perche chi gli contradille, o non gli giudicò conuencuoli, ò trouò difficultà in quelli, non si applicherà come si deue, nè molto gli importerà, che si fallino. Il Minifire che gli consiglio, sarà miglior esecutore, perela tiene impegnata la sua riputatione nella deli-

beratione.

DEL SAVEDARA. PARTE V: m Thomus, eius, flamma, ignis ; rota eius, ignis accenfus ..

Dan. 7 .. 10. 2 Prius quam incipias, confulito, de vbi confulueris mature. - facto opuseft: ira verumque pende indignus alterum al-

terius auxilio viget . Salluit. Nullus cundationi locus eft in ea confilio, quod non poteff

laudani, nifi peractum . Tacitus lib.1. biff. & Barbaris cunctatio, feruilis : ttatim exequi, Regum videtur.

Tac.lib.6. ann. 5: Quò, plus virium, & caloris, e fiducia tarditas inerat .

Tac.lib.2. hift. 6 Et metus temporum obtinuit, vt quod fegnities erat, fapien-

tia vocaretur. Tac. ltb. 1 . hift. 7-Agendo, audendoque res Romana creuit, non his fegnibus

confilijs, que timidis cauta vocaptur . Tit. Line

8. Potentiam cautis, quam acrioribus confilis tutius haberi. Tacilib. 11, ann.

9-Eludi Parthus tractu belli poterat , ii Pato aut in (uis, aut in , alienis confilijs confrantia fuifiet . Tac lib. 15. ann.

to Vir. ea ratione fiet optimus fi in deliberando quidem cuncetur , Se pertimeat quicquid potoft contingere , in agen ... do autem confidat . Hered.



orregga gli errori prima che si moltiplichino in se stessi.

### I.M. P. R. E. S. A. L.X.V.

Anciata vna pietra in vnilago, fivanno incre-fpando, e moltiplicando tante onde, nate l'vna dall'altra, che quando giungono alla fponda: 490 IMPRESE POLITICAL TE

fono quali infinite, turbando il cristallo di quel liscio, e piaceuole specchio, doue le specie delle cofe, che prima perfettamente fi rappresentauano, fi mescolano, e confondono. Il medesimo fuccede nell'animo dopò commesso vn'errore: da quello molti altri nafcono, cieco, e confufo il giudicio, e sollenate l'onde della volontà, con che non può l'intelletto discernere la verità delle imagini delle cofe, e credendo rimediare ad vn'errore, dà in vn'altro, e così vannosi moltiplicando molti, i quali quanto più diftanti dal primo, sono maggiori, come l'onde più remote dal centro, che le produce. La ragione è perche il principio è la metà del tutto, ed vn picciolo errore in 1 quello corrisponde alle altre parti. \* Perciò deuesi molto guardare a' primi errori , perche è impossibi-

2 le che poi non rifulti da quelli qualche male. \* Questo s'esperimentò in Massinissa; ammogliasi con Sofonisha, riprendelo Scipione, vuole rimediare all'errore, e ne commette vn'altro più grande, vccidendola con velenose herbe. Dassi in. preda il Rè Vecitiza à i vitij; cancellando la gloria de' felici principij del suo gouerno, ed affinche in lui non si notasse il numero di Concubine, le permette a' fuoi Vassalli; e perche questa licenza più si dissimulatie, promulga vna legge, dando libertà à gli Ecclesiastici di potersimaritare ; e vedendo che questi errori s'opponenano alla Religione, ricufa l'obbidienza al Pontefice, onde cadde nell'odio del suo Regno, e per afficurarsi di lui, comandò che fossero. spianate le fortezze, le muraglie, con che Spagna rimafe esposta all'inuafione dezli Africani . Tutti questi errori nati gli vni dagli altri, e moltiplicati, gli accelerarono la morte. Nella perfona del Duca Valentino viden parimente questa produttione d'inconvenienti. Pensò fabbricare la fua Fortuna. con le rouine di molti, per questo non vi fu tigannia, che non intentaffe ; le prime lo animaDEL SAAVEDRA. PARTE V. 491
rone all'altre, \* e lo precipitarono perdendo lo 3
Stato, e la vita, ò cattiuo discepolo, ò cattiuo
Maestro di......

Gli errori de Principi con difficoltà fi rimediano, perche fono ordinariamente molto interefafati in quelli. L'os natione altresi, ò la ignoranza fogliono causare tali effetti. Gl' ingegni
grandi, che quasi fempre sono ingenui, e docili,
riconoscono i suoi errori, e restando con quelli
ammaestrati, gli correggono, tornando à disfare
à pietra à pietra; l'edistici mal sondato, per meglio stabilire i suoi sondamenti. Detto si dell'
Imperatore Filippo il III. Quos male capum est,
re piesat marasse. Quello che ritornò à dietro,
conoscendo che non teneua buon camino, più facilmente lo ricupera. Vano fora dapoi il pentimento.

Nil inuat erroret merfa iam puppe fatori. Claud. E' la ragione di Stato vna catena, di cui rotto vna anello refta inutile fe non fi falda. Il Prencipe, che conofeiuto il danno del fue rifolutioni, le lafcia... ottrere, più anna la fiua opinione, che il publico bene, più vna vana ombra di gloria, che la verità: vilole parere coffante, e dà nel pertinace. Suole cface vitio della Souranità, che fà riputatione di non

titirare il passo.

ŝ

Quamque regale hos putet

Sceperis Superbas quisquis admouit manus . Senec.

In quello fit così foggetto alla ragione l'Imperatore Carlo V. che hauendo fottoferitto con priuliezio, lo auertirono, ch'era contra la Giudilita, geonandando, che gli fosse portato, lo lacerò, dicendo: Veglio più tosso lacerare la mia fottoferitone, che l'anima mia. Tiranna ostinatione è consoscere, e non emendare gli errori. Il fostentarsi per riputatione, è voler peccare moltenatosi e compiacersi dell'ignoranza: il dorarii è dovare il ferro, che preson si scome.

prima. Vnetrore emendato fa più ficura la deliberatione, ed alle volte contenne haute errato, pernon errare poscia più grauemente. Così debole... è la nostra capacità, che teniamo per maestri i nofri medestimi errori. Da quelli impariamo à nouerrare.. Diamo prima negl'inconuenieni, che nelle buone, leggi, e cossitutioni del gouerno. \* La p più sagia. Republica. pati moste imprudenze nella.

le buone leggi, e. costitutioni, del gouerno. \* La
p più faggia Republica, patì molte imprudenze, nella,
fiua forma di gouerno, prima che giungesse à perfettionatsi. Solo Dio comprese ab eterno, senza errore la fabbrica di questo Mondo, e di anco, da poi,
in, certo, modo si, vide, pentito d'hauere creato
p. PHuomo. \* Prù, douemo, alcime, volte, à i nostri
errori, che alle mostre prudenții rifolutioni, perche
quelli c'insegnano, e queste si (Buariscono, Lacianeta questii non solo.) Patriarchi che în segnarono,

6 ma etiandio quelli che ertarono. \* L'ombra diede luce alla pittura, da quella nascendo vn'arte co-

semerauighofa.

Nonfempre l'imprudenza è colpa degli errori: il tempo, e gli accidenti li causano. Quello, che ai principio di conueniente; è dannoso da poi. La prudenza maggiore: non può prendere infolutioni; che in tutti; i tempi: siano buone. Donde nasce la necessità di mutare, i consigli, o rinocare le Leggi, e. Statuti, principalmente quando è cuidence livti. 7. lità, "è o quando s'incontra congl'inconuenienti, ò si troua il Prencipe ingannato nella relatione, che

, lità, \* ò quando s'incontra congl'inconuentent; ò fi trouail Prencipe ingannato nella relatione, che gli fecero. In questa ragione, fondò il Rè Affuero, la feufa d'hauer risocato gli ordini, che mal'informato, da Aman, dato, haueua contra il Popolo

g. di Dio. \*- In. questi, ed altri casi non è leggerezza, ma prudenza, initar consgito, e. risolutionia, né spuò chiamare incostanza, anzi costante valore in seguir la ragione, com è nella veletta, il volgiersi al vento, e nell'agnesia da nattigane, y non acquietarsi, sino ad chauersi sisso di vista del Morte. Cangia il Medico rimedij secondo, la vamera degli accidenti, perche il suo sine in quelli è la saDEL SAAVEDRA. PARTE V. 493
In falute. Le infermità che patissono le Republiche, sono varie, e così deunou estre varie le maniere di curarle. Tenga dunque il Prencipe per gloria di conoscere, e correggere i suoi decreti, e parimente i suoi errori fenza versgograrsi. Il commeterli puote essere tractaggine, l'emendarli, è discretto valore; e l'ostinatione sempre ignara, e colpeuole. Sia però visico della prudenza, sario contali pretesti, e din tale stagione, che non cada in... quello il Volgo, perche come ignorante, incolpa egua lmente per inconsideratione l'errore, e per legua lmente per inconsideratione l'errore, e per legua

gierezza l'emenda. Abbenche configliamo la ritrattatione degli errori, non deue effere di tutti, perche alcuni sono così piccioli, che pesa più l'inconueniente della leggierezza, e del discredito in emendarli, e così conuiene lasciarli passare , quando in sè stessi si diffanno, e non deuono fermarfi in maggiori. Altri vi fono di tal natura, che importa feguirli, ed anco sforzarli comanimo, e costanza, perche è più considerabile il periglio di ririrarsi da loro, il che fuccede molte volte negl'impegni della guerra. Vi fono negotif, ne' quali per ben stabilire, è necesfario eccedere, ancorche si tocchi negli errori, come chi torce più vna verga, perche si drizzi, edi allora non si deue badare molto à quelli , nè alle cause, nè a' mezzi, quando non siano inhonesti, nè ingiusti , e si sperino grandi esfetti , perche con quelli si qualificano, e più si possono chiamare dispositioni della prudenza, che errori. Altri vanno misti nelle grandi risolutioni, se ben sono più ficure, non altrimenti, che fono le rofe così circondate dalle spine, che senza offesa non può coglierle la mano. Questo auuiene, perche in poche cofe, le quali conuengono all'vniuerfale, lascia d'interuenire alcun errore dannoso al particolare, Costano i corpi delle Republiche di parti differenti, ed opposte nelle qualità , ed humori , ed il rimedio , che mira tutto il corpo , offende alcima parte, e

IMPRESE POLITICHE così è necessaria la prudenza di quello che gouerna per pefare i danni co' beneficij, ed vn gran cuore per l'esecutione, senza che per il timore di quelli, si perdano questi.

a In principio enim peccatum Principum partem dicimus effe dimidium totius, itaque paruum in principio erratum correspondens eft ad alias partes . Arift.lib. 1 . pole .4.

2 Cum fieri non poffit , vt fi in primo , atque in principio peccatum fuerit, non ad extremum malum aliquod cuadat. Aristales pol.c. 1.

3 Ferox (celerum, & quia prima provenerant, volutare fe-

cum, quonam modo Germanici liberos peruerteret . Tat. lib.4. ann. Víu probatum est P. C. leges egregias, exempla honesta apud bonos ex delictis aliorum gigni. Tacitas lib. 15. ann.

Ponituit eum quod hominem feciffet in terra . Gen. 6.6. Instruunt Patriarche non solum docentes, sed etiam erran-

tes . Ambrel.1. de Abr.c.6.

7 Non debet reprehensibile iudicari, ft fecundum varietatem temporum, flatuta quandoque varientur humana , præfertim cum vrgens necessitas , vel euidens vtilitas id expo-feit . Cap Non debet de Conf.co affin.

Nec putare deberis, fi diverfa iubeamus, ex animi noftri venire leuitate, fed pto qualitate, & neceffitate temporum , vt Reipublica poscit vtilitas , ferre fententiam. Eith.16.9.



#### DEL SAAVEDRA. PARTE V.



# Tratti di popolare il suo Stato, e di crear sudditi al Magistrato.

# IMPRESA LXVI.

A rinouatione dà perpetuità alle cose per natu-ra caduche. Vn'indiuiduo si và eternando nell' altro , conferuate così le specie . Perciò con gran. prudenza fà l'Agricoltore picciole piante, per fostituire nuoui arbori in vece di quelli che muoiono . Non lascia al caso questa cura, perche ò gli mancherebbero le piante, ò non farebbero le bifognofe, e ne' luoghi conuenienti , nè nascerebbero per sè stefse diritte, se l'arte non le incaminasse quando sono tenere, poiche dopò, niuna forza bastante sarebbe à correggerle. Non minor cura ricerca la Giouentù, perche riesca prudente , ed in particolare in quelle Prouincie, done la dispositione del Clima crea grandi ingegni, e cuori, i quali fono come i campi fertili , che molto presto si convertono in selue , se l'arte, e la cultura non corregge con tempo la fuafecondità. Quanto è maggiore lo spirito, tanto è? più dannoso alla Republica, quando non lo modera l'educatione. Non può tollerare sè medefimo 496 IMPRESE POLITICHE

va'animo altiero, e viuace. Sprezza il freno delle: leggi, ed ama la libertà, ed è di mestieri che operi in lui molto l'arte, e l'ammaestramento, e l'impiego ancora negli eferciti gloriosi. Quando è adulta la Giouentu, fuole effere gran contrapefo della fuz leggierezza, l'impiegarla in publici maneggi. Parte n'hebbe ( per quanto credo ) questa ragione, perche alcune Republiche ammettellero i Giouani ne' fuoi Senati. Ma il mezzo migliore è quello che fa l'Agricoltore, traspiantando gli arbori, quando sono teneri, con che le radici, le quali s'erano vitiofamente sparse, si raccolgono, e dirittamente s'ergono i tronchi. Niuna giouentù riesce prudente nella fua medefima Patria. I parenti, e gli amici la rendono licentiofa, ed ardita. Non così nelle terre firaniere, doue la necessità obliga la consideratione à compouere le attioni , & ad acquistarfi le volontà. Nella Patria crediamo tenere licenza per qualunque eccefio , e che facilmente ci farà perdonato. Doue non fiamo conosciuti, temiamo il rigore delle laggi. Ruori della Patris, fi perde quella rorrerza . q naturale ritirateaza : quell'altereaza ignara ed inhumana, che ordinariamente nasce, e dura in quelli che non hanno praticato diuerfe Nationi . Tra quelle s'apprendono le lingue : fi conofcono le nature : s'autertifcono i costumi , e gli fili , le cui notitie formano Huomini grandi per le: arti della pace, e della guerra. Platone, Licurgo, Solone , e Pitagora , peregrinando per diuerfe Prouincie, impararono ad effere prudenti Legislatori . e Filosofi. Nella Patria vna fortuna medefima nafce, e muore co gli huomini : fuori di quella fi trouano le maggiori. Niun Pianeta, si esalta nella sua: cafa , ma nelle altrui , fe ben fogliono patire detrimenti, e trauagli.

La peregrinatione è gran. Maestra della prudenza, quando stintaprende perinformaté, non per dilettare solamente l'animo. In questo sono degne di lode le Nationi Settentrionali, che non con miDEL SAAVEDRA PARTE V. 497

nore curiolità, che attentione escono à riconoscere il Mondo, & ad apprendere le lingue, le arti, e le scienze. I Spagnuoli che con più comodità che gli altri potrebbero praticare il Mondo, perche intutte le parti s'estende la sua Monarchia, sono quelli che più ritirati stanno nelle sue Patrie, se non è quando l'armi gli traggon fuori di quelle, importando tanto, che quelli che gouernano diuerse Nationi, e tengono guerra in differenti Prouincie, habbiano di quelle perfetto conoscimento. Due cose trattengono i Nobili nelle sue Patrie : Il bagnare la Spagna quafi per tutte le parti il mare, e non effere così pronte le nauigationi, come i viaggi per terra: e la prefuntione, giudicando che fenza grand'oftentatione, e spese vscire non possano dalle sue case, nel che sono più modesti gli stranieri , benche siano

figliuoli de' maggiori Prencipi.

Non folo deuesi traspiantare la Giouentu, ma formare ancora le picciole piante de Soggetti, che vadano succedendo nelle cariche, e negli vsficii, senza dar luogo, che sia di bisogno cercare per quelli huomini nuoti, fenza notitia de' negotij, e dell'arti , i quali con danno della Republica acquistino esperienza ne' suoi errori, che è quello che dà ad intendere questa Impresa ne' Fasci, significando per quelle il Magistrato, le cui verghe pullulano altre; e perche in cadauna delle trè forme di Republica, Monarchia, Aristocratia, e Democratia sono diuerfi i gouerni, diuerfi deuono effere gli efercitij della Giouenti conforme i fuoi istituti, e conforme alle cofe, nelle quali cadauna delle Republiche tiene bisogno di più eminenti huomini . Posero in questo la sua maggior cura i Persi, gli Egittij, i Caldei, ed i Romani, e principalmente in alleuare Soggetti per il Magistrato , perche nell'essere buono, ò cattino confiste la conservatione, ò la rouina delle Republiche, delle quali è anima, e secondo la sua organizatione, fono le operationi di tutto il corpo-Nella Spagna con gran prouidenza, furono fondati Colle-

IMPRESE POLITICHE 408

Collegij, i quali fostero Seminarij d'Huomini instigni per il gouerno, le cui costitutioni quantunque paiano leggiere, e vane, fono molto prudenti, perche infegnano ad essere modesti, & ad vbbidire à

quelli che poscia deuono comandare .

In altra parte posto habbiamo le scienze frà el'ifiromenti politici di regnare, in chi comanda: e dubitafi quì, se conuenienti faranno in quelli che vbbidiscono, e se istruire si deue in quelle la Giouentù popolare. La Natura collocò nel capo, come in quello ch'è il Prencipe del corpo, l'intelletto, che imparaffe le scienze, e la memoria che le conferuasfe: però alle mani, ed agli altri membri folamente diede vn'attitudine per vbbidire. S'vnirono gli huomini in communitadi con fine di operare, non di speculare : più per la comodità delle fatielle reciproche, che per l'acutezza delle teoriche. Non fono felici le Republiche per quello che penetra l'ingegno, ma per quello che perfettiona la mano. L'otio dello studio si ciba trà i vitij, e si conserua nella carta quanti ne inuentò la malitia de' Secoli. Machina contra il gouerno, e perfuade feditioni alla Plebe. Pareua à gli Spartani, che gli bastatle saper vbbidire, foffrire, e vincere. \* I Vastalli fcientifici, e che molto discorrono, amano sempre le nouità, calunniano il gouerno, disputano le risolutioni del Prencipe, destano il Popolo, e lo solleuano. Più pronta, che ingegnosa esfere deue l'obbidienza : più 2 femplice , che aftuta . \* L'ignoranza è il principale fondamento del Turco. Chi feminasse in quello le scienze, facilmente lo precipiterebbe. Molto quieti, e felici vinono gli Suizzeri, doue non fi efercitano molto le scienze, e suiluppato il giudicio da sofisticarie, non si gouernano con minor buona politica, che le altre Nationi . Con l'attentione alle scienze s'indeboliscono le forze, e s'auniliscono gli animi, penetrando con fmifurata viuacità i pericoli, La fua dolcezza, la fua gloria, ed i fuoi premij rendono cibati molti, per il che mancano genti per l'ar-

DEL SAAVEDRA. PARTE V. 499 mi , e per la difesa degli Stati , a' quali contiente più, che il Popolo ecceda nel valore, che nelle lettere . Il genio di quelle sà abborrire quegli eserciti; ne'quali opera il corpo, e non l'intelletto. Con lo studio s'alleuano melaneolici gl'ingegni, amano la solitudine, ed ilcelibato, tutto opposto à quello che richiede la Republica per moltiplicarsi, e riempire gli officij, e posti , e per difendersi, ed offender ... Non fà abbondanti , e popolate le Prouincie l'ingegno nelle feienze, ma l'industria nell'arti, ne' traffichi , e commercii , come vediamo ne' Paefi baffi . Ben ponderarono questi inconuenienti gli Alemani, ed altre Prouincie, che fondarono la fua Nobiltà folamente nell'armi ; tenendo per bassezza riceuere gradi, e posti di lettere; e così tutti i Nobilis'applicano all'armi, e fiorifce la Militia. Se bene con le scienze si purifica la notitia del vero culto, parimente con quelle si riduce ad opinioni, d'onde risulta la varietà delle Sette, e da quelle la mutatione degli Imperij, e digià conosciuta la vera Religione meglio sarebbe al Mondo vna sincera, e credula ignoranza, che la superbia , e presuntione del sapere esposta ad enormi errori. Queste, ed altre ragioni per suadono l'estirpatione delle seienze conforme le regole politiche, le quali folamente attendono alla dominatione, e non al beneficio de' Sudditi, però fono più massime da Tiranno, che digiusto Prencipe : il quale deue mirare al decoro, ed alla gloria. de suoi Stati, ne' quali sono conuenienti, ed anco necessarie le scienze, per distruggere gli errori de Settarij, introdotti doue regna l'ignoranza; per amministrare la giustitia, e per conservare, ed aummentare l'arti, e principalmente le militari, poiche non meno difendono le Città gli huomini dotti , che i Soldati, come esperimento Siracusa di Sicilia in Archimede,e Dola nel fuo dotto, e leale Senato, il cui configlio, ed ingegnose machine, e ripari, ed il cui heroico valore mantenne quella Città contra

tutto il potere di Francia, essendosi volti i Musei in

Arme-

#### 700 IMPRESE POLITICAE

Armerie, le Giubbe in petti, e schiene di ferro, e le penne in spade, le quali tinte nel sangue Francese scrissero i suoi nomi, e le sue imprese nella carta del tempo. Può folamente l'eccesso essere dannoso così nel numero delle Vniuersità, come di quelli che si applicano alle scienze (danno, che s'esperimenta in Spagna) essendo conueniente che pochi s'impieghino in quelle, che feruono alla negotiatione, ed alla giustitia, e molti nell'arti della nauigatione, e della guerra. Per questo converrebbe che fossero maggiori i premii di quette, che di quelle, perche più s'inchinino à quelle, poiche per non effere così costituiti nella Spagna, sono tanti quelli che si applicano à gli studij; tenendo la Monarchia più necesfità per la sua difesa, e conservatione di Soldati, che di Letterati; vitio che parimente suole nascere vnitamente con i trionfi, e militari trofei, volendo le Nationi vittoriose, vincere con l'ingegno, e con la penna quelli che vinsero col valore, e con la spada. Al Prencipe buon Gouernatore s'appartenirà la cura di questo rimedio procurando disporre l'educatione della Giouenta con tal giudicio, che il numero de' Letterati, Soldati, Artigiani, ed altri officij fiano proportionati al corpo del fuo Stato.

nano proportionat ai corpo en tuo stato.

Potrebbefinancora confiderare quelta proportione in quelli che si applicano alla vita Ecclesiastica, e Monastica, il cui eccesso è molto daunoso alla Republica, ed al Prencipe. Però non si deue missurare a pietà con la regola politica, e nella Chiesa Militante più sogliono operare l'armi spirituali, che le temporali. Chi sipira à quello Stato, affiste alla suaconsetuatione senza danno della Republica. Con auto ciò douendo la prudenza humana credere, ma non sperare miracoli, sascio considerare à chi tocca, se reccesso d'escelesiastici, ed il moltiplicarsi instelle la Religioni, è disguale al potere de' Secolari, che gli deuono sostenza e, ò dannoso al medesimo sine della Chiesa, selette già la prouidenza dei mo fine della Chiesa, selette già la prouidenza de' Sagri Canosti, ed Apostolici Decreto preuennero il

DEL SARVEDRA, PARTE V. TOT

rimedio, hauendo il Concilio Lateranense nel tempo d'Innocentio III. prohibito la introduttione di nuoue Religioni... Il Consiglio Regio di Cassiglia consiglio à Sua Maestà il rimedio, proponendogli: che si supplicaste al Pontesce, che in Cassiglia non riceuestero nelle Religioni; quelli che non fossero di fedicianni, e che sino a vinti non sa cessero le professioni, però la pieta considata, e la semplo opposto alla prudenza, lasciano correre simili inconuenienti.

Poco importerebbe questa proportione in quelli che deuono attendere alla fatica ouero alla speculatione, fe non hauesse il Prencipe cura della Pianta popolare, d'onde deue nascere il numero bastante de' Cittadini, che costituiscono la forma di Republica, i quali per istanti và diminuendo il tempo, e la morte. Posero gli antichi gran studio nella propagatione, perche li andassero sostituendo gl'individui, nel che furono così auuertiti i Romani, che allegnarono premijalla procreatione, e notarono con infamia il celibato. Per merito, e serutio al publico proponena Germanico, che teneffero fei figliuoli, perche si vendicasse la sua morte; \* e Ti- 4 berio riferi al Senato (come per presagio di selicità) hauere partorito la moglie di Druso due gemelli. 🤏 La forza de'Regni confiste nel numero de' Vassalli. Chi netiene più è maggior Prencipe, non quello che tiene più Stati, perche questi non si difendono, nè offendono per sè medelimi, ma co' fuoi habitatori, ne'quali rengono vn fermillimo ornamento'; e così delle l'Imperatore Adriano, che volena più tosto tenere abbondante di gente l'Imperio, che di ricchezze; e con ragione, poiche le ricchezze fenza gente chiamano la guerra, e non li possono difendere; e chi tiene molti Vatfalli, tiene molte forze, e ricchezze. \* Nella moltitudine di quelli confifte 6 (come diffe lo Spirito fanto) la dignità di Prencipe, e nella spopolatione la sua ignominia. \* Perciò al 7 Rè D. Alonfo il Sauio, parue, che douesse il Pren-

Sot ! IMPRESE POLITICHE cipe effere molto follecito nel custodire la fua terra, di maniera, che se non germogliano le Ville, ne gli altri lnoghi , non però fi abbattano i Muri , nè le torri, ne le Case, per mala custodia, ed il Rè che in quella maniera amerà, e terrà custodita, ed honora. ta la fua terra, farà lui, e quelli che viueranno, honorati, ricchi, abbondanti, e temuti per quella. lib. L. Però come tanto prudente, e cauto Legislatore an-H.it. uertì, che il Regno fi doueua popolare di buona Gente, e più tosto de' suoi, che degli alieni, se gli potrà hauere; come di Canaheri, d'Agricoltori, e di Maestri. Nel che con grangiudicio preuenne che la populatione non fosse solo di gente plebea, perche opera poco per sè steffa, ma accompagnata dalla Nobilta, la quale è suo spirito, che l'anima, e col fuo esempio la perfuade alle cose gloriose, ed à sprezzare i perigli. E il Popolo vn corpo morto senza la Nobiltà, e così deue, il Prencipe effere molto accurato della fua confernatione, e moltiplicatione, come faceua Augusto, Il quale non solo trattò di maritar Hortalo Nobile Romano, ma gli diede ancora con che fostentarsi , perche non s'estinguelle 1 la fua Nobile Famiglia . \* E grande in Alemagna questa attentione, e perciò anticamente non si daua o dote alle mogli, \* ed hoggi fono molto picciole, perche folamente sia sua dote la Virtu, e la Nobiltà,

e fi miri alla qualità, ed alle parti naturali, e non a' beni, con che più facilmente s'agglustino i Matrimonij, senza che l'auaritia perda tempo in cercare la più ricca ; motiui, che obligarono Licurgo à prohibire le doti , e l'Imperatore Carlo V. à ponerle taffa ; e così riprefe Aristotile i Lacedemoni , perche 10 dauano gran doti alle sue figlinole. \* Volle parimente il Rè D. Alonfo, che folamente in cafo di neceffità si popolasse lo Stato di Gente forestiera, e

con gran ragione, perche quelli di Costumi, e Religioni differenti più fono inimici Domestici , che vicini, ch'è quello ce e obligò à scacciare di Spagna gl'

200

DEL SAAVEDRA PARTE V. 503

e le sue empie opinioni a e facilmente machinano contra i natiui.\* Non è questo inconueniente molto II considerabile quando solo si tirano Forastieri per la cultura de' campi, e per le arti, anzi molto conueneuole . Selim Imperatore de'Turchi mandò in. Costantinopoli gran numero d'officiali del Cairo . I Polacchi hauendo eletto per Rè Henrico Ducad'Anfora, capitolarono con lui , che conducesse Famiglie d'artefici. Quando Nabuchdonofor diffrusse Gierusalemme, trasse da lei mille prigionieri officiali . \* Ma perche fuole con questo mezzo mancare l'industria, ò si lascia d'intentare per la spesa, e per sè folo non è ballante, porrò qui le caufe delle spopolationi, perche essendo conosciute, si troui più facilmente il rimedio. Queste dunque, ò sono interne, ò esterne. Le esterne sono la guerre, e le Colonie . La guerra è vn mostro che si alimenta con sangue humano; e perche per conseruare lo Stato, è conueniente mantenerla fuora, ad imitatione de' Romani, \* si sà à spesa delle vite, e delle sacoltà de' Sudditi. Le colonie non si possono mantenere, fenza grande estrattione di gente, come succede in quelle di Spagna. Per quelto i Romani durante la guerra d'Annibale, ed alcuni anni dopò, cessarono d'ereggerle, \* e Velleio Patercolo hebbe per dannofo, che si costituissero fuori d'Italia, perche non poteuano affiftere al cuore dell'Imperio. \* Le altre cause della spopolatione sono interne . Le principali fono i tributi. La mancanza della cultura... de' campi, delle arti, del commercio, e del nume. ro eccessiuo de' giorni feristi, i cui danni , e rimedij si rappresentano in altre parti di questo libro.

La Corte è causa principale della spopolatione, poiche come il segato ardente trahe à sè il calor naturale, e lascia deboli, e senza spirito le altre parti, così la pompa delle Corti, le sue comodità, le sue delitie, il guadagno delle arti, l'occassone de'premij tira à sè la Gente, in particolare gli Officiali, ed Artisti, giudicando che sia più otiosa vita quella di

#### 504 IMPRESE POLITICHE

feruire che di lauorare. Parimente i Titolati per godere della presenza del Prencipe, e di llustraria, abbaudonano i suoi Stati, ed assistion nella Corte, con che non curando di loro, e portando le sue entrate per suo sostenamento, e per le spese supersidado en propolati, e poù ricchi, se in quelli viuesse il loro Signore. Questi, ed altri inconuenienti considero prudentemente l'Imperatore Giustiniano, e per suo Giouanni il II. ordinò che i Grandi, ed i Caualieri, ed altre persone che reno andate alla sua Corte, ricali altre persone ch'erano andate alla sua Corte, ricornassiero alle sine Casse, come fatto haueua l'Imperatora sile sua contenta de l'acceptato del sua corte, ricornassiero alle sine Casse, come fatto haueua l'Imperatora sile sile casse con la contenta del sua corte, ricornassiero alle sine Casse, come fatto haueua l'Imperatora sile sile casse con la c

ratore Trajano. I fide commissi, ò primogeniture di Spagna sono molto dannose alla propagatione, perche il fratello Maggiore riceue tutta la facoltà (cofa che parue ingiusta al Rè Teodorico \* ) e gli altri non potendo maritarfi, ò fi fanno Religiofi, ò escono à seruire alla guerra. Per questo Platone chiamana la Ricchezza,e la Pouertà antiche pesti delle Republiche, conoscendo che tutti i danni nasceuano dall'essere in quelle mal compartiti i beni . Se tutti i Cittadini hauestero vn congruo fostentamento, fiorirebbero più le Republiche. Però se ben è grande questaconuenienza, non è minore quella di conseruare la Nobiltà co'l mezzo de' fideicommissi, e che tenga con che poter feruire al suo Prencipe,ed alla Republica, e così potrebbero conseruarsi gli antichi, e non permetterli così alla Nobiltà moderna, ordinando ancora che i Parenti dentro del quarto grado fiano heredi necessarij, se non in tutta la facoltà, 18 in qualche parte confiderabile, \* con che fi fchiuerebbero le donationi, ed i legati, i quali più feruono alla vanità, che alla Republica; e quelli ancora che con diuota prodigalità, nè offeruano modo, nè tengono attentione al proprio fangue, lasciando fenza foffentamento i fuoi Fratelli, e Parenti contra l'ordine della Carità, con che le Famiglie s'e-

BEL SAAVEDRA. PARTE V. 505 Ringuono, l'entrate Reali si suotano, ed il Popolo resta insufficiente a' tributi : cresce il potere degli esenti, e diminuisce la giurisdittione del Prencipe. Degl' inconuenienti di questo eccesso auuertito Moise, \* prohibi con editto le offerte al Santua- 19 rio, \* ancorché Dio fosse stato autore di quelle, e 20 si offeriuano con pura, e religiosa mente. \* La. 21 Republica di Venetia tiene già preuenuto il rimedio ne' suoi Decreti.

Molto bifogna auuertire nel tempo per i matrimonij, poiche se si trattengono, pericola la succesfione, e la Republica patisce con la incontinenza. de'giouani da maritare. Se si anticipano, si trouano i figliuoli così giouani come i padri, e gli perdono il rispetto, ò impatienti della tardanza nella. fuccessione machinano contro di loro .

a Litteras ad vium faltem discebant, reliqua omnis disciplina erat, ut pulchre parerent, vt labores perferrent, vt in pugna vincerent . Plutarch.

2 Patres valere decet confilio, populo superuacanea calliditas eft . Salluft.

3 Ne nimia Religionum diuerstras grauem in Ecclesia Dei confusionem inducat, firmiter prohibemus, ne quis de catero nouam Religionem inueniat, fed quicumque ad Religionem conuerti voluerit vnam ex approbatis aflumat . Concil. Later. Oftendite Populo Romano Diui Augusti Neptem, eamdem-

que coniugem meam : numerate lex liberos . Tac. lib.2. ann. s Nulli autem Romanorum eiusdem fastigij viro geminam

stirpem editam . Tac.lib.2. ann.

6 Cum ampliati Imperium hominum adiectione potius, quam pecuniarum copia malim . l. cum retrò, s. fi plures ff. de por. qua liber.

7 In multitudine Populi dignitas Regis, & in paucitate plebis ignominia Principis . Pron. 14.28.

8 Ne clarifs. familia extingueretur. Tac.lib.a. ann. o Dotem non vxor marito, fed vxori maritus affert . Tac. de

more Ger. 10 Statuit Virgines fine dote nubere : iuffit vxores eligerentur non pecunia . Trag.l. 3.

11 Quare qui Inquilinos, & aduenas ante hac in Ciuitatem receperunt, hi magna ex parte feditionious iactati funt. Arift.1.5.pol.c.3.

12 Et omnes viros robuftos, septem millia, & artifices, &futores mille . 4. Reg. 24.16.

13 Fuit proprium populi Romani longe à domo bellare. & 1.10506 IMPRESE POLITICHE

propugnaculis Imperij fociorum fortunas, non sua tecta defendere . Ciser pro leg. Man.

14 Deinde neque dum Annibal in Italia moraretur, nec proximis post accessum eius annis, vacauit Romanis coloniacondere, ciim effec in bello conquirendus postus miles, & post bellum vires refouenda potius, quam spargenda. Velleius. 1.1.

In legibus Grachi inter pernicioliffima numerauerim,quod

extra Italiam Colonias posuit . Velleius. 1.2.

e trea tratam una populatim Provincia fuis habitatefuncimi un propulatim Provincia fuis habitatetoria de trabisdiuer forum hominum, & maxime agricolarum fuas Ciuitates, & culturas relinquentium . Asth. & Queft.

aqua fucceffio, alij abundanter affluant, alij paupertatis

/incommoda ingemiscant. Caf. lib.1. sp.7.
18 Commodum est etiam vt hereditates non donatione. sed

iure cognationis tradantur . Arift. 1.5. pol.c.8.
19 Dixerant Moyfi plus offert populus quam necessarium est.

Exod. 36.5.

20 Iuffit ergo Moyfes przeonis voce cantari, ne virl, nec mulier quicquam offerat vitra in opere Sanctuarij: ficque ceffatum est à muneribus offerendis, e o quod oblata sufficerent, & superabundarent . Exad. 36.6.

21 Omnes viri, & mulieres mente deuota obtulerunt donaria,

vt fierent opera, que iufferat Deus. Exed.25.29.



## DEL SAAVEDRA. PARTE V. 507



Non aggraui con tributi gli Stati.

### IMPRESA LXVII.

A Politica di questi tempi presuppone la Malitia, el'Inganno in tutto, e s'arma contro di lui d'altri maggiori, fenza rifpetto alla Religione, alla Giustitia, ed alla publica Fede . Infegna per lecito tutto quello ch'è conueniente alla conseruatione, ed all'aummento, e già comuni quest'arti contrastano frà di sè, si consondono, e si castigano l'vne con l'altre à spesa della publica quiete, senza acquistare i fuoi fini . Fugga il Prencipe da tali Maestri ed impari dalla medefima Natura, in cui fenza malitia, inganno, nè offesa stà la ragion vera di Stato. Quella solamente è certa, fissa, e soda, che vsa nel gouerno delle cose vegetatiue, e viuenti, e principalmente quella che per mezzo della ragione detta à cadauno degli huomini nel suo vfficio, e particolarmente a' Pastori, ed Agricoltori , per la conseruatione, ed aummento del gregge, e della cultura : Quindi forse i Rè, che dal vincastro, e dall'aratro passarono allo Scettro, feppero meglio gouernare. i fuoi Popoli. Valsi il Pastore (la cui obligatione,

1 11500

IMPRESE POLITICHE e cura è fimile à quella de' Prencipi \*) del latte, della lana del suo gregge, ma con tale consideratione, che nègli cana il fangue, nè gli lafcia così rafa la pelle che non possa difendersi dal freddo, e dal ca-1.10. lore . Cost deue il Pren ipe (come diffe il Re D. Al-H.1. fonfo) guardare più il comun prò , che il suo medesi-2.2. mo, perche il bene, e la ricchezza di quelli è come sua. Non taglia l'Agricoltore per il tronco l'arbore, benche habbia bifogno di fare legna per i fuoi domeltici vfi, ma gli tronca i rami, e non tutti : anzi gli lascia di maniera, che possino ritornar'a germogliare,perche vestito,e popolato di nuono,gli renda l'anno seguente il medesimo beneficio, consideratione, che non cade nell'Affittuale, perche non tenendo amore all'heredità, tratta folo disfruttarla nel tempo che la gode, abbenche pofcia resti inutile al suo Signore \* Questa differenza v'è trà il Signore naturale,ed il Tiranno nell'impositione de'tributi. Quefto come violento possessore, che teme perdere presto îl Regno, procura leuargli i frutti, mentre glieli lascia godere la violenza,nè osserua di suellergli così dalle radici le pume, che non possano rinascere. E Pastore che non pasce la sua greggia , ma sè itesso, 3 \*e come Mercenario non cura di lei, e l'abbandona. " Ma il Prencipe naturale considera la giustificatione della causa, la quantità, ed il tempo che chiede la necessità, e la proportione della facoltà, e delle persone, nel ripartimento de' tributi , e tratta il suo Regno non come corpo , che deue finire co' fuoi giorni, ma come quello che deue durare ne' fuoi Successori, conoscendo che i Prencipi sono mortali, ed eterno il Regno, \* sperando da queko continuati frutti ogn'anno, lo conferua come ficuro deposito delle sue ricchezze, di cui si posta valere nelle maggiori necessità, perche come disse il Rè H.5. Don Alonfo nelle sue partitioni , prendendolo da Aristotile in vn documento, che diede ad Alessandro Magno . Il Maggior tesoro, che il Rè hà , e che più tardi si perde, è il Popolo, quando è ben custodito;

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 509 e con questo concorda quello che disse l'imperator Giustiniano, che all'hora sono il Regno, & la Camera dell'Imperatore, d del Rè Ricchi, & abbondanti, quando sono ricchi i suo l'Assalli, & abbonda la sua

Quando dunque impone con questa moderatione tributi il Prencipe, è debito naturale ne' Sudditi il concederli, e specie di rebellione il negarli. Perche solo tiene quella dote la Dignità Reale, e questo foccorfo la publica necessità. Non può esferui pace fenza le armi, ne armi fenza stipendij, ne stipendij fenza Tributi.\* Per questo il Senato di Roma s'oppose all'Imperator Nerone, che cercana di rimettere i tributi, dicendogli che fenza quelli si disfoluerebbe l'Imperio. \* Sono i tributi pretio della pace. Quando questi eccedono, e non vede il Popolo la. necessità che obligò ad imponergli, facilmente si folleua contra il fuo Prencipe . Per questo si rese mal voluto il Rè D. Alonfo il Magno, e fi vide in... grandi tranagli, ed obligato à rinuntiare la Corona : e per il medesimo, perdè la vita , & il Regno il Rè di Galitia D. Garzia . Teneua ben ponderato Mar. questo pericolo il Rè D. Henrico il Terzo, quando hist. essendo stato consigliato d'imporre tributi per le Mot. spese della guerra, rispose . Che temeun più le ma- Corledittioni del Popolo, che i suoi Nemici. Il denaro fra cauato con tributi ingiusti è misto col sangue de' cifco Vafsalli, come lo verso lo fcudo, che ruppe S. Fran-de cefco di Paula dinanzi al Rè di Napoli Don Fer-la. nando, e sempre esclama contra il Prencipe. E così per fuggire questi inconuenienti, non si deuono im- hift. porre grandi tributi, fenza hauer fatto prima capa. Hifece i l Regno della necessità , perche quando è conosciuta, e l'impiego giustificato, s'anima, ed acconfente à qualunque peso, come si vide in quelli che impose il Rè D. Fernando il Quarto, e nella concesfione che fecero le Corti di Toledo in tempo del Rè D.Henrico il Terzo d'yn millione, e che fe non bastasse per sostentare la guerra contra gli Affricani fi

IMPRESE POLITICHE gettassero altre impositioni, senza che sosse di meftieri il confenso delle Corti. Perche se ben non. tocca a' particolari l'esaminare la giustitia de'tributi,ed alle volte non possono penetrare le cause degl'. impieghi, nè se gliele possono comunicare senza eui-2 dente pericolo de' Sacramenti di Regnare; \* fempre vi sono cause generali, che se gli possono rapprefentare senza inconveniente ; e quantunque il gettare tributi appartenga al fupremo dominio, à cui affiste la ragione naturale, e diuina, e quando sono giusti, e necessitati, non è d'huopo del consenso de' Vaffalli, Perche (come diffe il Rè Don Alonfo il Sauio ) può il Rè addimandare , e prendere al Regne , quello che vsarono gli altri Rè, ed anco più nelle stagioni, che ne hauerà gran bisogno, per prò comune della terra. Con tutto ciò farà prudenza del Prencipe , procurarlo con destrezza , ò disporre di tal maniera gli animi suoi , che non paia forza , perche non titto quello, che si può, si deue assolutamente eseguire. E' il tributo vn freno del Popolo (così lo 9 chiamano le Sacre Lettere \* ) con quello stà più vb-bidiente, ed il Prencipe più poderoso per correggerlo, cauando da lui forze contra la fua medefima libertà, perche non v'è chi bafti à gouernare Vaffalli esenti . Deue però estere così soaue questo freno, che non s'ostinino, e prendendolo fra' denti si precipitino, come prudentemente lo considerò il Rè Flauio Heruegio nel Concilio Toletano XIII. dicendo ch'era all'hora ben gouernato il Popolo squando nè il peso inconsiderate delle impositioni lo aggrauaua, nè la indiscreta remissione, poneua à periglio la sua conseruatione. \* L'Imperio sopra le vite s'esercita senza pericolo, perche si opera col mezzo della legge, che castiga pochi, per beneficio degli altri: ma l'Imperio sopra le facoltà nelle materie di contributione è pericolofo, perche comprende tutti, ed il Popolo suole più sentire il danno dell' hauere che quello del corpo, principalmente quando è acquistato col sudore, e col sangue, e si de-

DEL SAAVEDRA. PARTE V. ue impiegare nelle delicie del Prencipe, nel chedeue confiderare quello che il Rè Dauid, quando non volfe beuere dell' acqua della cifterna, che gli portarono trè Soldati, rompendo gli Squadroni dell' Inimico, per non beuere il pericolo, ed il fangue che loro haueua costato. \* E non è 10 buona ragione di Stato tenere con tributi molto poueri i Vallalli, perche stiano più soggetti, poiche fe ben la pouertà che nacque con noi , ouero è accidentale, humilia gli animi, gli folleua la violenza, e gli perfuade à machinare contra il fuo Prencipe. \* A Dauid s'vnirono contra Saulle tutti quel- 11 li, ch'erano poueri, ed indebitati. \* Giammai 12 più vbbidiente è vn Regno, che quando è ricco, ed abbondante. Il Popolo di Dio, ancorche duramente trattato in Egitto, s'obbliò della fina libertà, per l'abbondanza che là godeua, e tosto che gli mancò nel deserto, hebbe bisogno di quella seruitù, e la.

Quando il Regno si fosse dato à conditione, che fenza il fuo confenfo non si possano imporre tributi, ò fe gli concedesse dapoi con generale decreto, come fu fatto nelle Corti di Madrid in tempo del Rè Mar. D. Alonfo Vndecimo, ouero acquistasse per prescrittione immemorabile questo diritto, come in Spagna, ed in Francia, sarebbe in tali casi necessaria obligatione, aspettare il consenso delle Corti, e non esporsi il Prencipe al pericolo, in cui si vide cadere Carlo Settimo Rè di Francia per hauere voluto imporre di fatto vn tributo. Per l'vno, e per l'altro cafo molto conuiene accreditarsi tanto il Prencipe co' fuoi Vasialli, che giudichino per conuenienza il peso che gl' impone in fede del zelo della fua conferuatione, ed acconsentano à quello, rimettendosi alla sua prudenza, e conoscimento vniuersale dello stato delle cose, come si rimessero à quella di Gioseffo quelli d'Egitto, hauendogli imposto vn tributo della quinta parte de' suoi frutti . \* Quando il l'o- 13 polo fara quella confidenza del Prencipe, deue egli

piangeua.

più attendere à non aggrauarlo fenza gran caufa, e con matura consulta del suo Consiglio. Però se la necessità sarà così vrgente, che obligherà à grandi tributi, procuri ben'impiegarli, perche niuna cofa più fente il Popolo, che non veder frutto del pefo. che foffre, e che la fostanza delle sue facoltà si confumi in vfi inutili , e cessando la necessità leui i tributi imposti in quella, senza che succeda quello. che in tempo di Vespasiano, che si perpetuarono nella pace i tributi, i quali scusò la necessità dell'ar-

14 mi, \* perche poscia gli temono, e ricusano i Vasfalli abbenche fiano molto lieui, penfando che Mar. habbiano ad esfere perpetui. La Regina Donna Mahifts ria cattino le volontà del Regno, e lo mando le Hifts dele nelle fue maggiori perturbationi, leuando le Rè Don Sancio il Quarto gabelle, che fuo marito il Rè Don Sancio il Quarto

imposto haueua sopra le vettouaglie.

La maggiore difficoltà consitte in persuadere al Regno, che contribuifca per mantenere la guerra. fuori di quello, perche non sà comprendere la conuenienza, di tenerla lontana, e negli Stati altrui, per conferuare in pace i proprij, e ch'è meno perigliofa la difesa che sa lo scudo, che quella che riceue l'elmo, poiche quello sta più distante dal capo . E molto breue la vista del l'opolo, nè mira tant'oltre. Più fente la presente grauezza, che il beneficio futuro , fenza confiderare, che non bafteranno poscia le pua c bliche entrate, e le particolari à riparare i danni. \* E così è di meltieri tutta la destrezza, e prudenza

del Prencipe per farlo capace della fua medefima

conuenienza.

Deuesi nelle contributioni hauere gran consideratione di non aggrauare la Nobiltà, perche effeudo i tributi quelli che la distinguono dagl'ignobili, fente molto vederfi pareggiare à loro, rotti i fuoi prinilegi, acquistati con la virtà, e col valore. Per questo i Nobili di Castiglia presero l'armi contra il Rè Don Alonso il Terzo, che gli volle obligare all' impositione di cinque marauedis

# DEL SAAVEDRA. PARTE V. 513 d'oro all'anno per le spese della guerra...

Non si deuono imporre i tributi in quelle cose, che sono precisamente necessarie per la vita, ma in quelle che seruono alle delitie, alla curiosità, all'ornamento, ed alla pompa, con che restando castigato l'eccesso, cade il maggior peso sopra i Ricchi, e Poderosi, e restano solleuati gli Operarij, ed Ossitiai, che sono la parte, che più conuiene mantenere nella Republica. Addossarono gran tributi i Romani sopra gli aromati, perle, e pietre pretiose, ch'erano portate dall' Arabia. Alessando Seuero gl'impose sopra gli Offitij di Roma, i quali seruiuano più alla lasciuia, che alla necessità. E' parte di riforma l'incarire le delitie.

Niunitributi fon meno dannosi à i Regni, che quelli che s'impongono nelli porti sopra le mercantie, che si cauano, perche la maggior parte pagano i Forastieri. Perciò con gran prudenza stanno costituiti in quelli le rendite Reali d'Inghilterra, la-

fciando libero d'impositioni il Regno. Il maggiore inconveniente de tributi, e regali confife ne' Riceuitori, ed Efattori, perche alle volte fanno più danno che i medesimi tributi, e niuna cofa più impatientemente portano i Vasfalli , che la violenza de'Ministri nella sua esattione . La Sola Sicilia (dice Cicerone) che si mostraua fedele cie. nel sofrirli con patienza. Di loro si querelò Dio per bocca d'Isaia, che haueuano spogliato il suo Popolo. \* Era in Egitto vn Profeta Presidente de'tri- 16 buti, perche solamente di chi era dedicato à Dio , si poteuano fidare, ed hoggi stanno in mano de'Negotianti, ed Viurari, i quali non meno spogliano la Naue, che giunge al porto, che il naufragio, \* e 17 come i Banditi spogliano il Viandante che passa da vn confine all'altro. Qual meraviglia dunque, che à i Regni manchi il commercio, e che non gli entrino di fuori le monete, e le ricchezze, fe star deuono esposte alla rapina? e qual meraviglia che sentano i Popoli le contributioni, se pagano vno al

Prencipe, e dieci à chi le efigge? Per questi inconuenienti nelle Corti di Guadalaiara nel tempo del Rè Don Giouanni il Secondo offerì il Regno di Cafiglia vn feruitio di cento e cinquanta mila ducati con questo, che tenesse i libri dello speso, e riceunto, perche constasse dalla sua esattione, e se s'impiegana bene, e non ad arbitrio di quelli che gouernauano Castiglia per la minorità del Rè . Per que-Mar. sto il Regno di Francia propose ad Henrico il Secondo, che gli leuasse gli esattori,e gli porrebbe doue volelle, le fue entrate Reali; e fe ben'inclino à quello, non mancarono Configlieri, che con apparenti ragioni lo diffuafero . Il medefimo hanno offerto diuerfe volte i Regni di Castiglia, obligandosi ancora al disimpegno della Corona, ma s'è giudicato, che sarebbe discredito dell'autorità Regia dargli per tutore il Regno, e pericolosa in lui questa potestà . Però la causa più certa è che si lascia mal volontieri il maneggio delle facoltà, e l'occasione d'arricchire con quelle, molti. Non confifte il credito del Prencipe in amministrare, ma in hauere. Non fu meno attenta la Republica Romana alla. fua riputatione, che quante fono state al Mondo, e conoscendo questo peso della esattione ordinò che i medesimi Popoli beneficiassero, ed esiggessero i fuoi tributi; e non per questo lasciò di tenere la. mano fopra i fuoi Magistrati, perche senza auaritia, e fenza crudeltà si riscuotessero, nel che su molto accurato Tiberio . \* La foauità nell'efattione d'vn tributo obliga alla concessione d'altri.

<sup>1</sup> Væ Paftoribus qui disperdunt, & dilacerant Gregem pascuæ meæ, dicit Dominus: Ideo hæc dicit Dominus Deus Ifrael ad Paftores, qui pascuar populum meum. 12-7-23-1.
2 Alizer Vitimur propriis, alizer commodatis. Quint-de Urat.

<sup>3</sup> Væ Paftoribus Ifrael, qui pascebant semetiplos. Exech.34.2. Mercenarius autem , & qui non est Pastor, cuius non unt oues propriæ, videt lupum venientem, & dimittit oues, & fucit. 10.11.

<sup>5</sup> Principes mortales, Rempublicam aternam effe . Tacitus

<sup>#</sup> Neque quies gentium fine armis; noque arma fine ftipen-

DEL SAAVEDRA PARTE V. 515 liis-neque Ripendia fine tributis haberi queunt. Tacal. a. h.

Tolutionem Imperij docendo, fi fructus quibus Refigualica Cultineretur, diminuerentur, Tasdib 13. ann. bi Gummum retum udicium Dij dedere: vobis oblequij gloria relica eft Tasdib 3. ann.

tul it Dauid franum tributi . 2. Reg. 8.1,

the incaust exactio populos grauet, nec indiferera temisso statum gentis faciat deperire. Conc. Tel. XIII. Yum fanguinem hominum istorum qui profecti sunt, & animarum perfeculum bibam? 2.882,23,17.

erociffimo quoque adiumpto, aut quibus ob egestatem, ac metum ex sagitijs maxima peccandi necessiculo.

Tac.lib.z. ann.

Et conuenerunt ad eum omnes, qui erant in angustia constituti, & oppress are alieno, & amaro animo, & factus est corum Princeps. 1. Reg. 22.2.

Salus nostra in manu tua est : respiciat nos tantum Dominus noster, & lati seruiemus Regi . Gen. 47.15.

Necessitate armorum excusata, etiam in pace mansere . Tac.lib. 2. bift.

Pleruinque accidit, vt que Prouincie pecunie parcendo, remeta pericula contemnunt, incumbentibus demum malis, desperato sepe remedio, grauiora sentiant detrimenta. Paul. lou.

6 Populum meum exactores sui spoliauerunt . Ifai.3.12.

7 Portus nostros nauis veniens non pauescat, vt certum nautis, possit este nautragium, il manus non incurrerint exigentium e quia treguenter plus affligunt damna, quam solent nudare nausragia. Cassodi.4. Ep. 19.

18 Ne Prouinciz nouis oneribus turbarentur, vtque vetera fine auaritia, aux crudelitate Magistratuum tolerarent. Tacdib 4. ann.





# Introduca la negotiatione, ed il commercio cardini delle Republiche.

IMPRESA LXVIII.

I Ngegnosi i Greci inuolfero trà finti auuenimenti (come in Geroglifici gli Egittij)non folo la naturale, ma etiamdio la morale, e la politica Filosofia, ò per occultarle al Velgo, ò per imprimerle meglio regli animi col dolce, e dilettofo delle fanole. Volendo fignificare adunque il potere della nauigatione, e le ricchezze che con quella s'acquistano, finfero hauere quella Naue Argo (che s'arrifchiò primiera allontanarfi dalla terra, e darfi in preda à i golfi del mare)conquistato il Vello d'oro,pelle d'vn montone, la quale in vece di lana daua oro, la cui impresa menitò d'effere consacrata à Pallade Dea dell'armi, e traslatata al firmamento per vna delle fue costellationi, in premio de'suoi pericolosi viaggi, hauendo scoperto il Mondo, che fi poteuano col remo, e con la vela aprire strade frà i monti dell'onde, e condurre per quelli al passo del vento le armi, ed il commercio à tutte le parti. Questa moralità,e l'effere già nel ceiefte globo posta per stella quella

naue,

#### DEL SAAVEDRA. PARTE V. 517

naue, diede occasione, per dipingerne due in que la Impresa, che fossero poli dell'Orbe terrestre, mostrando agli occhi ch'è la nauigatione quella che fostenta la terra col commercio , e quella che stabilifce i fuoi domini con l'armi. Mobili fono questi poli delle naui, però nella sua mobilità consiste la fermezza degl'Imperij . Appena è itata Monarchia, che fopra quelli non si sia fondata, e mantenuta. Se mancassero alla Spagna i due poli del Mare Mediterraneo, ed Oceano, tofto caderebbe la sua grandezza, perche costando di Provincie così trà sè distanti, pericolerebbero, se il remo, e la vela non le vnissero, e facilitastero i soccorsi , e le assistenze per la sua conservatione, e difesa, essendo ponti del mare le naui, e le galere. Perciò l'Imperatore. Carlo Quinto, ed il Duca d'Alua Don Fernando configliarono il Rè Don Filippo il Secondo che tenesse gran forze per mare. Questa importanza conobbe il Rè Sifebuto, effendo il primo che le vsò ne' mari di Spagna. Fù parimente configlio di Temistocle, dato alla sua Republica, di cui si seruirono i Romani per farfi Signori del Mondo. Cinge quell' elemento, e doma la terra, trouansi in lui vnite la forza, e la velocità. Chi con valore le esercita è arbitro della terra. In quella minacciano le armi, & ad vna fola parte ferifcono : nel mare à tutte . Niuna cura può tener fempre vigilanti, e preparate le spiaggie : niun potere à sufficienza presidiarle. Per il mare vengono ad estere trattabili tutte le Nationi , le quali farebbero inculte ; e fiere , fenza la comunicatione della nauigatione, con cui si fanno comuni le lingue, come insegnò l'Antica età, fingendo che parlasse il timone della Naue d'Argo, per dar'ad intendere, che col fuo mezzo fi trattauano, e pratticauano le Prouincie, perche il timone è quello che comunica à cadauna i beni, e le ricchezze delle altre, dando reciprocamente questa Prouincia all'altra, quello che gli manca, la cui necessità, e conuenienza obliga buona cerrispondenza, cd

518 IMPRESE POLITICHE emore trà gli huomini per la necessità che gli vni

tengono degli altri.

Questo poter del mare è più conueniente ad vn Regno, che all'altro conforme la fua dispositione,e lito. Le Monarchie situate in Asia hanno più bisogno delle forze della terra, che di quelle di mare. Venetia, e Genoua, che fecero suo sito, quella nell' acqua, e questa vicino à lei, ed in sito, che più sembra fcoglio del mare, che feno della terra, impratticabile all'aratro, ed alla cultura, pongono le fue forze nel remo, e nella vela. Quando si pregiarono di quelle, furono temute, e gloriofe nel mondo ambe le Republiche . Spagna che ritirandosi da' Pirenei, si getta nel mare,e s'interpone frà l'Oceano,ed il Mediterraneo, fondi il suo potere nell'armi nauali, fe vorrà aspirare al dominio vniuersale, e conseruarlo. La dispositione è grande, e molta la comodità de porti, per mantenerle, ed impedire la nauigatione alle altre Nationi, che con quella s'arricchifcono, e nutrifcono forze, per farle la guerra. Princivalmente fe con l'armi s'afficurerà il commercio, e la mercantia, la quale feco porta la nauigatione, fà armerie, e magazeni i porti : gli arricchisce di tutte le cose necessarie per le armate, dà sostanza al Regno con eui mantenerle,e lo popola,e moltiplica. Questi, ed altri beni assignò Ezechiele sotto l'allegoria di Naue, che si trouauano in Tiro ( città situata nel cuor del mare \*) per il traffico che teneua con tutte le Nationi, perche à quella concorreuano , le nauised i marinari. \* I Perfisi Lidijsed i Libij militauano nel fuo efercito, ed appendeuano in quella i suoi scudi, ed elmi. I Cartaginesi la riempiuano d'ogni genere di ricchezze, argento, ferro, e degli altri metalli . \* Non v'erano beni nella terra , che non si trouassero nelle sue fiere, e così la chiamò abbondante, e gloriofa, \* e che il suo Rè moltiplicato haueua la sua fortezza con la nauigatione. \* Le Republiche di Sidone , Niniue, Babilonia, Roma e Cartagine, col commercio, e traffico fiorirono

DEL SAAVEDRA. PARTE'V. 519 in ricehezze, ed armi . Quando mancò à Venetia, ed à Genoua il traffico, e la nauigatione, mancò l'esercitio del fuo valore, e l'occasione delle fue glorie, e de' fuoi trofei. Frà breui termini d'arena, inculta alla Zappa, ed all'aratro, fostenta Olanda poderofi eserciti con l'abbondanza, e ricchezze del mare; mantiene popolose Città, così vicine l'vne all'altre, che non le potrebbero sostentare i più fertili campi della terra. Francia non tiene minere d'argento, nè d'oro, e col traffico, e puerili inuentioni, di ferro, piombo, e stagno sà pretiosa la sua industria, e s'arricchifce , e noi neghittofi perdiamo i beni del mare. Con immensa fatica, e pericolo conduciamo in Spagna dalle parti più remote del mondo, i diamanti, le perle, gli aromati, ed altre molte ricchezze, e non passando oltre con quelle, fanno altri acquisto della nostra fatica, comunicandole alle Prouincie d'Europa, Africa, ed Asia. Concediamo a' Genouesi l'argento, e l'oro, con cui negotijno, e paghiamo cambij, e ricambij delle sue negotiationi. Escono dalla Spagna la seta, la lana, la salicorne, l'acciaio, il ferro, ed altre diner se materie, e ritornando à quella in varie forme lauorate, compriamo le medefime cose, molto care per la condotta, e fatture. Di maniera che ci è dispendioso l'ingegno dell'altre Nationi . Entrano in Spagna mercantie, le quali ò folamente seruono alla vitta, ò s confirmano tofto, ò cauano per quelle l'oro, e l'argento, con cui (come diffe il Rè Don Henrico il Secondo) s'arricchiscono, e s'armano gli Stranieri, ed anco alle volte gl'Inimici , in tanto che s'impoueriscono i nostri Vasialli. Fit lamentatione questa. dell'Imperatore Tiberio, vedendo l'eccesso di per-

le , e pietre pretiose nelle Matrone Romane. \*
Vna gloria immortale aspetta V.A. se fauorirà , ed
honorerà il traffico , e la mercantia efercitata no?
Cittadini da loro medessmi , e ne i Nobili per terze persone , poiche non è più naturale la rendita...
de frutti della terra, che quella della permuta, dan-

do vna cofa per vn'altra, ò in vece di quelle, denaro. Non sprezzarono la mercantia, ed il traffico i Prencipi di Tiro, nè le flotte che il Rè Salon one mandaua à Tarfis, portauano solamente le ce fe necessarie, ma quelle ancora colle quali poteua guadagnare, ed accrefere le fue ricchezze, e farfi 8 maggiore sopratutti i Rè della terra. \* Teneua Pompeo à guadagne il fuo denaro. La Nobiltà Romana . e la Cartaginese non s'oscurarono col traffico, e le negotiationi . Vn Collegio formò Roma di Mercanti, d'onde penfo, che impararono gli Olandesi à istituire le sue compagnie. Con maggior comodità si potrebbero formare in Spagna, afficurate con armati nauilij, con che non folo correrebbero in quella le ricchezze, ma fiorirebbero ancora l'armi nauali, e sarebbe formidabile alle altre Nationi. Conoscendo queste conuenienze i Rè di Portogallo , aprirono per ignoti mari con l'armi il commercio in Oriente: col commercio sostentarono l'armi, e fondando con quette, e con quello vn nuovo, e dilatato Imperio, \* introdussero la Religione, la quale non poteua à quelle remote Proui rie. volare, nè poscia à quelle d'Occidente per la indufiria, e valore de'Castigliani, se le antenne conpiume di lino, e pendenti dall'arbore della Croce non fossero state fue ali, con che giunse à darsi à conoscere alla Gentilità, alla quale strani paruero à nuoui Hospiti, venuti da così longinque Regioni, che nè anco per relationi gli conosceua, \* e riceuendo da loro la vera luce dell'Euangelio, ed il diuino Pane del Sacramento, portato da così lungi, \* esclamò giubilante con Isaia : Chi per mio bene genero quefti? Io fterile , io efule , io cattiua , e chi

fostento questi? Io derelitta, e sola, e questi doue 12 etano? \*

Non meno, importerebbe, che come i Romani stibilirono il suo Imperio, ponendo presisti in-Costantinopoli, in Rodi, nel Reno, ed in Cadice, come in quattro angoli principali di quello,

DEL SAAVEDRA, PARTE V. 521 s'allocassero parimente in disferenti parti dell'Oceano, e Mediterraneo le Religioni Militari di Spagna, perche con nobile emulatione corressero i Mari, gli purgattero da Corfari, ed afficuraffero le mercantie. Premij sono bastanti del valore, della virtù quelle insegne di Nobiltà, e sufficientemente ricche le sue Commende, per dar principio à questa heroica opera, degna d'vn'heroico Rè; e quando non bastassero le sue rendite, e non si volesse spogliare la Corona della dote delle dignità di gran Maeltro, date per la Sede Apostolica in amministratione, si potrebbero applicare alcune rendite Ecclesiastiche. Pensiero su questo del Rè Don Fernando il Cattolico, il quale haucua disegnato ponere in Oran l'ordine di Sant' Iago, ed in Bugia, e Tripoli quelli di Alcantara, Calatraua, hauendo per quello ottenuto dal Pontefice l'applicatione delle rendite de' Conuenti del Villar de Venas, e di San Martino nella Diocefe di Sant'Iago, ed Onieto. Però non si puote eseguire, per l'impedimento che gli sopranenne delle guerre d'Italia, ò perche Dio rifernò quetta Impresa per gloria di altro Rè, à che non deue opporti la ragione di Stato, di non dar capo à i Nobili, da che rifultarono tante folleuationi in Castiglia, quando vi erano Maestri degli ordini militari , perche hoggi hormai è cresciuta tanto la grandezza de i Rè con le Corone; che si hanno moltiplicato nelle su tempie, che non si può temere questo inconneniente, principalmente effendo fuori di Spagna gli ordini, ed incorporate nella Corona le dignità di gran Maestro.

<sup>2</sup> O Tire tu dixifti perfecti decorisego fum, & in corde ma-

ris fita. Exch. 27.3.

2 Omnes naues maris, & nautæ earum fuerunt in populo negotiationis tuæ. Exech. Ibidem.

<sup>3</sup> Perfæ, & Lidij, & Lybies erant in exercitu tuo viri bellatores tui: clypeum, & galeam suspenderunt in te pro or . natu tuo . Ezech. Ibidem .

- 4 Carraginenses negotiatores tui à multitudine cunstarum dinitiarum argento, serro, & stamno, plumboque repleuerunt nundinas tuas. *Ibidem*. 5 Repleta es, & glorificata nimis in corde maris. Excel.
  - Repleta es, or giorineata nimis in torde maris. Exem.

    1bidem.

    In multipudine fanientiz tuz. & in negotiatione tua multi-
- 6 In multitudine fapientiæ tuæ, & in negotiatione tua multiplicafti tibi fortitudinem . Ezech.23.5.
- 7 Quia lapidum caufa pecuniz noîtrz, ad externas, aut hoftiles gentes transferuntur . Tac.lib.3. ann.
- 8 Quia ciaffis Regis per mare eum claffe Hiram femel per tre annos ibat in Tharfis, deferens inde argentum, & aurum, & dentes elephantorum, & finilas, & pauos. Magnificaus eff ergo Rex Salomon fuper omnes Reges terræ diuitijs, & fapientia. 3. Reg. 10-22.
- 9 Dominabitur à mari vique ad mare : & à flumine vique ad
- terminos Orbis terrarum . Pfal.71.8.

  10 Ecce ifti de longe venient. & ecce illi ab Aquilone, & ma-
- ri, & ifti de terra Australi . Ifa.49.12. 11 Facta est quast nauis institoris de longe portans panem suum . Pron. 3 1.14.
- 12 Quis genuit mihi iftos? ego sterilis, & non pariens, transmigrata, & captiua: & istos quis nutriuit? ego destituta, & sola, & isti phi erant? 1/4.49.21.



# DEL SAAVEDRA. PARTE V. 523



# Facendosi Signore della guerra, e della pace con l'acciaro, e con l'oro.

## IMPRESA LXIX.

TIun'istante volse la diuina Prouidenza, che fosse questa Monarchia del Mondo senza l'oro, el'acciaro: quello per la fua conferuatione, e questo per la sua difesa, perche se già non gli creò con essa medesima, affatico il Sole Gouernatore secondo delle cose create, da che gli su incaricata la conservatione delle cose, in purificare, e dorare i minerali, e costituire erarij ne' monti, doue anco Marte Presidente della guerra indurò le materie, e ridotte à ferro, ed acciaro, fece armerie. Le braccia delle Republiche fono le armi; il fuo fangue, ed i suoi spiriti i tesori; e se questi non danno forza à quelli, e con quelli non si mantengono questi, cadono tosto suanite le Republiche, e resta. no esposte alla violenza. Dice Plinio, che vi è nell' Indie vna specie di formiche, le quali in vece di grani di formento, raccolgono quelli dell'oro: Non le diede la Natura l'vso di quello, ma volle,

che come Maestre delle altre Republiche insegnatfero l'importanza del tesoreggiare. E se ben alcuni Politici fono d'opinione, che non si deuano ammassare tesori, perche l'augritia desta l'armi degl' inimici, come successe ad Erechia per hauere mofirato le fue ricchezze à gli Ambasciatori d'Assi-1 ria; \* e gli Egittijper questo timore confumanano in fabbriche l'entrate Regie, non tengono forza le ragioni, che portano, nè gli esempij, perche ad Ezechia non soprauenne la guerra per hauere mostrato i suoi tesori, ma per la vanità di mostrarli, tenendo in quelli più che in Dio il suo cuore, e così 2 gli prediffe Isaia, che gli perderebbe; \* e gli Egittij non per il pericolo, ma per tenere divertiti i Sudditi, (come diremo) e per vanagloria, gl'impiegauz-no in fabbriche. Quando il Prencipe accumula tefori per auaritia, e non si serue di loro nell'occasioni necessarie di offesa, ò difesa ; e per non spenderli tiene sproueduti, e deboli i suoi presidițe le sue armi , ben credo che chiamerà contro di sè quelle de' fuoi nemici, dandogli occasione perche formino chiaui di acciaio con le quali aprano i suoi erarij, ma quando conferua i tesori per gl'impieghi necesfarij, fi farà temere se rispettare da suoi nemici perche il denaro è il neruo della guerra, \* con quello s'acquistano gli Amici, e Confederati, e nonmeno intimoriscono i tesori negli erarij, che le mutationi, le armi, e gli apparecchi da guerra nelle armerie: e le naui, e le galee negli arsenali. Con quefio fine non è avaritia l'accumulargli, ma prudenza politica, come fu quella del Rè Don Fernando il Cattolico, la cui fama di miserabile restò mentita nella fua morte, non estendosi trouato in fuo potere fumma considerabile di denaro. Quello che custodiua impiegaua nella fabbrica della Monarchia: e pose la sua gloria, non in hauer speso, ma intenere di che spendere. Bisogna però auuertire, che alle volte s'adunano tesori con grandezza d'anime per poter eseguire gloriosi pensieri, e poscia si conuerte

DEL SAAVEBRA PARTE V. 525 nerte à poco à poco in anaritia, e prima si vede 12

uerte a poco a poco in auaritra, e prima in vede la rouina degli Stati, che s'aprano gli erarij per il fuo rimedio. Facilmente filafcia innamorare delle ricchezzo il cuore humano, e fi conuerte in

quelle.

Non basta che i tesori siano partiti nel corpo della Republica, come fu opinione di Cloro, \* perche 4 le ricchezze, nel Prencipe fono ficurezza, ne'Sudditi periglio. Dille Ceriale à quelli di Treueri, che le sue ricchezze gli causauano la guerra. \*Quando la Comunità è pouera, e ricchi i particolari, giungono prima i pericoli che le preuentioni . Sono fallaci i configli, perche fuggono da quelle rifolutioni. che mirano alla conservatione comune, vedendo che si deuono eseguire à spesa delle facoltà particolari, ed entrano sforzati nelle guerre. Per questo parue ad Aristotile, che fosse mal formata la Republica degli Spartani nella quale non v'erano beni publici. \* E se si attende più al bene particolare che 6 al publico, \* quanto meno si attenderà à rimedia- 7 re col proprio danno à quello delle Comunità. Questo inconveniente esperimenta la Republica di Genoua, ed à questa causa attribuisce Catone la rouina della Romana nell' oratione che riferisce Salluftio hauer fatto al Senato contra i complici nella congiura di Catilina, perche (come esplica San Agoftino) s'allontanò dal fuo primo istituto, in D. cui erano poueri i particolari, e ricca la Comuni- libre tà, di che fece mentione Horatio, lamentandosi de cedi quello. C. 12.

Non ita Romuli

Prascriptum, & intonsi Catonis Auspicijs, veterumque norma; Horat. Privatus illi census erat breuis,

Commune magnum .

Sprezzano i Règrandi l'attentione in ammafare tefori, ò in confeniare il gia accumularo; confidati nel fito petere, e fi lafciano guidare da la pradigatita fenza confidarare, che non banendo escui perfe

mere!

necessità, è forza aggrauare con tributi i Sudditi con periglio della loro fedeltà; e che quanto maggiore fara la Monarchia, tanto maggiori fono le spese che se le offeriscono. Sono Briarei i Prencipi, che se riceuono con cinquanta mani, spendono con cento. Non v'è fostanza ne' Regni più ricchi per vna mano prodiga. In vn'hora vuotano le nubi i vapori, che riceuerono in molti giorni . I tesori, che per lunghi secoli haueua adunato la Natura ne' fecreti erarij de' monti , non furono bastanti all'imprudente prodigalità degl'Imperatori Romani. Questo suole auuenire a' Successori, che trouarono già raccolti i tesori, perche vanamente confumino, quello che non gli cottò fatica : rompono fubito i ripari degli erarij, ed inondano con delitie i fuoi Stati. In meno di trè anni confumò Caligola sesfanta fei millioni d'oro, fe ben valeua allora vno scudo quello che hora dieci . E' stolto il potere, ed è di mestieri che lo corregga la prudenza economicai perche fenza quella cadono tofto gl'Imperij . Fù declinante il Romano da che per le prodigalità, ed eccessive spese degl' Imperatori si consumarono i fuoi tesori. Il Mondo si gouerna con le armi, e con le ricchezze. Ciò fignifica questa Impresa nella spada, e nel ramo d'oro, che sopra il globo della terra eleua vn braccio, mostrando, che con l'vno, e con l'altro si gouerna, alludendo alla fauola di Enea in Virgilio; che puote con ambi penetrare all' inferno, e foggiogare i fuoi Mostri, e le sue Furie. Non ferisce la spada, che non tiene i fili d'oro, nè basta il valore fenza l'economica prudenza, nè le armerie senza gli erarij; e così non deue il Prencipe rifoluersi alla guerra, senza hauere conosciuto prima fe può fostentarla. Sembra perciò conueniente, che il Presidente della facoltà sia ancora Consigliero di Stato, perche riferisca nel Consiglio, come ilanno le rendite Reali, e quali mezzi vi fiano per le armi. Molto circospetto deue essere il potere, e molto confiderato in mirare quello che intrapren-

DEL SAAVEDRA. PARTE V. 527 de. Ciò che fà la vista nella fronte, opera nell'animo la prudenza economica: fe questa manca nelle Republiche, e ne' Regni, faranno ciechi; e come Polifemi, rotto quel luminare della sua fronte per l'astutia d'Vlisse, vanamente lanciaua scogli per vendicarsi , getteranno inutilmente le sue ricchezze, ed i suoi tesori. Molti ne habbiamo veduto à tempi nostri, fenza profitto confunti in diuerfioni per imaginarij timori, in eserciti leuati in vano, in guerre che schiuare le hauerebbe potute la negotiatione, ò la dissimulatione, in assistenze di denaro mal impiegate, ed in altre spese, con le quali credendo i Prencipi restare più forti, sono rimatti più deboli. Le ostentationi, e le minaccie dell'oro, profuso fuor di tempo, e senza prudenza, in sè stelle si disfanno, e le seconde sono minori che le prime, indebolendosi l'vne con l'altre. Le forze facilmente si ricuperano, le ricchezze non tornano in mano. Di quelle non si deuc seruire, se non nelle occasioni vrgenti, ed inescusabili. A' i primi mostri che si oppofero ad Enea, non trasse il ramo d'oro, ma la fpada.

Corripit hic subita trepidus formidine ferrum

Eneas, frittamque aciem venientibus offert.

Però dopò, quando vide, che non bastaua la forza
delle preghiere, nè la negotiatione à muonere.

Acheronte, perche lo passatte dall'altra parte del fiume, si valse del ramo d'oro (custodito, ed occulto
sin'allora) e l'obligò col dono, placando l'ire
sue. \*

Si te nulla mouet tanta pietatis imago,

At ramum hunc (aperis ramii, qui veste latebat ) Virs Agnoscas. Tumida est ira tunc corda residunt, Nec plura: his ille admirans venerabile donum Fatalis virga longo post tempore visum, Caruleam aduertis puppim.

Prouino dunque i Prencipi mantenere sempre chiari, e perspicaci sopra i suoi scettri questi occhi della prudenza, e non si sdegnino della economia, poiche

Pirg.

da quella dipende la fua conferuatione, e fono Padri di famiglia de'fuoi Vaffalli . Il magnanimo cuore d'Augusto, si riduceua per il publico bene ( come dicemmo in altra parte ) à scriuere di propria mano l'entrata, ed vícita delle rendite dell'Imperio. Se fosse stata in Spagna meno prodiga la guerra, e più economica la pace, si sarebbe innalzata col dominio vniuerfale del Mondo . Ma con la trascuratezza che è dalla grandezza generata, ha lasciato passare alle altre Nationi le ricchezze, che l'hauerebbero resa inuincibile. Dall'innocenza degl' Indi le comperaffimo con la permuta di cose vili, e poscia non meno femplici che loro, fe le portano gli stranieri, e ci lasciano per quelle il rame, ed il piombo . E' il Regno di Castiglia quello che col suo valore, e con le fue forze eleuò la Monarchia; trionfano gli altri, ed egli patisce, senza risoluersi à valersi de' grandi tesori ch'entrano in lui. Così vguagliò le Potenze la diuina Prouidenza. Alle grandi diede forze, ma non industria, ed al contrario alle minori. Però affinche non paia ch'io scopra, e non curi le ferite, assegnerò qui breuemente le sue cause, ed i suoi rimedij. Non saranno questi di quinte essenze, nè di arbitrij speculatiui, che con ammiratione accredita la nouità, e con danno reproba la esperienza, mà quelli che detta la medefima ragione naturale, e per comune sprezza la ignoranza.

Sono i frutti della terra la principal ricchezza...

Non v'è minera più ricca ne i Regni, che l'agricoltura. Ben lo conobbero gli Egittij, che terminawano lo feettro in vn vomero d'aratro, fignificando,
che in quello confifteua il fuo potere, e la fua grandezza. Più rende il monte Vefuuio nelle fue pendici, che il cerro del Potosì nelle fue vifeere, ancorche fiano d'argento. Non à cafo diede la Natura in
tutte le parti così prodigamente i frutti, e celò ne'
profondi feni della terra l'argento, e l'oro. Conanuertenza fece comuni quelli, e gli pofe fopra la y terra, perche douveuno foftentare il Mondo, \* e

DEL SAAVEDRA. PARTE V. 529 rinchinfe questi metalli, perche costasse fatica il trouarli, & il purificarli, nè fosse dannosa agli huomini la fua abondanza, se eccedessero di quello che era di bifogno per il commercio, e traffico per mezzo del-le monete in vece della permuta delle cose. Co. frutti della terra si fostentò così ricca ne' passati secoli la Spagna, che essendo andato il Rè Luigi di Mar. Francia alla Corte di Toleto (nel tempo del Rè his. Don Alonso l'Imperatore) ammirato restò della sua grandezza, e splendore, e diste non hauer veduto altra eguale nell'Europa, e nell'Asia, quantunque hauesse corso per le sue Prouincie con occasione del viaggio alla Terra Santa. Quello splendore conseruaua allora vn Rè di Caftiglia, tranagliato con Hile. guerre interne, ed occupata dagli Africani la maggior parte de'fuoi Regni; e per quanto narrano alcuni Autori, per la guerra Sacra s'vnirono in Castiglia cento mila fanti di gente forastiera, e dieci mila caualli, e fessanta mila carri di bagaglio; & à tutti i foldati, officiali, e Prencipi daua il Rè Don Alonfo il III. ogni giorno foldo, conforme i loro gradi, e qualità . Queste spese,e provisioni, la cui verità difcredita l'esperienza presente, e gli eserciti dell'Inimico, molto più numerosi, puote sostentare sola. Castiglia, senza aspettare ricchezze, esposte al tempo, & a gl'Inimici, fino che fmarrita la strada vn. Viscaglino, lo lasciò la Fortuna vedere, e segnare quel nuouo Mondo, ò non conosciuto, ò già obliato dagli Antichi per gloria di Colombo , il quale morto quello Spagnuolo primo discopritore, e giungendo alle fue mani le demarcationi, che fatto haueua, si risolse verificare il discoprimento di Prouincie così remote, non à caso ritirate dalla Natura con monti interposti d'onde. Comunicò il suo penfiero con alcuni Prencipi, per intentarlo con le fue

affiftenze, ma niuno preftò credenza à così grannouità, nel che, fe fosse stato in loro auuertenza, e non mancanza di fede, meritato hauerebbero quel

nome d. prudenti, che acquistò la Republica di Car-Z 2 tagitagine, quando essendosi presentati nel suo Senato alcuni Marinari, che riferiuano hauer trouato vn'-Isola molto ricca, e delitiosa (che si crede fosse la Spagnuola) comandò che fossero vecisi, giudicando. che sarebbe dannoso il suo discoprimento alla Republica. Ricorfe vltimamente Colombo à i Rè Cattolici Don Fernando, e Donna Isabella, i cui generofi animi,capaci di molti Mondi,non fi contentauano d'vn folo, ed hauendogli dato credenza, ed affistenze, si diede in preda agl'immensi flutti dell'Oceano, e dopò lunghe nauigationi, nelle quali non fù meno perigliosa la diffidenza de'suoi Compagni, che gli sconosciuti golfi del mare, ritornò in Spagna con le naui ripiene di lastre d'argento, e d'oro. Ammirò il Popolo nelle riuiere di Guadalquiuir que' pretiofi parti della terra, tratti alla luce dalla fatica degl'Indi, e condotti dal nostro ardire, ed industria. Ma tutto lo alterò il possesso, e l'abbondanza di tanti beni . Depofe tosto l'Agricoltura l'aratro, e vestita di feta curò le mani indurite con la fatica. La Mercatura con spiriti nobili cangiò i banchi nelle felle alla ginetta, & vsei à vagare per le ilrade . Le Arti si sdegnarono degl'istromenti mecanici. Le Monete d'argento, e d'oro sprezzarono la villana parentela della Lega; e non ammettendo quella d'altri metalli, restarono pure, e nobili, e furono desiate, e cercate con varij mezzi dalle Nationi. Le cose s'insuperbirono, e poco stimato l'argento, el'oro leuarono i fuoi prezzi. A' i Rè fuccesse quasi il medesimo che all'Imperator Nerone, quando lo ingannò vn'Africano, dicendo che haueua trouato nella fua eredità vn gran teforo, che si credeua hauerlo ascoso la Regina Didone, ò perche l'abbondanza delle ricchezze non gnaftaffe il valore de fuoi Vassalli, ò perche l'auaritia, non trahesse al fuo Regno la guerra: il che creduto dall'Imperatore, e supponendo già per certo quel tesoro, si spendeuano le ricchezze antiche con vana speranza delle nuoue, essendo lo sperarle causa della publica neces.

DEL SAAVEDRA. PARTE V. 531

necessità, \* Con la medessima speranza ci persuademmo, che già non sossero di messieri erari sissi,
e che bastauano quei mobili, ed incerti delle stotte,
senza considerare, che il nostro potere saua pendente dall'arbitrio de' venti, e dell'onde, come,
disse Tiberio, che pendeua la vita del Popolo Romano, perche gli veniua l'alimento dalle Protincie
oltremarine; \* pericolo che considerò Alete, per 11
persuadere à Gostredo, che desistesse dalla guerra

Dai venti dunque il viuer tuo dipende ? Tass. E come gli huomini più si promettono dalle sue rendite , di quello ch'elle sono , \* crebbe il fasto , e 12 l'apparato Regio, aummentaronfi le mercedi, gli stipendij, e le altre spese della Corona in considenza di quelle ricchezze auuentitie, le quali mal amministrate, e mal confernate non puotero bastare à tanti dispendij, e diedero occasione all'impegno, e questo à i cambij, ed all'vsure. Crebbe la necessità, ed obligò à dispendiosi arbitrij. Il più dannoso sù l'alteratione delle monete, fenza auuertire, che fi deuono conseruare pure come la Religione, e che i Rè Don Alonso il Sauio, Don Alonso Vndecimo, Mar. e Don Henrico il Secondo, che le alterarono pose-hist. ro in gran pericolo il Regno, e le fue perfone, da' cui danni doueressimo prendere esperienza; ma quando i mali sono fatali non persuadono le esperienze, nè gli esempij - Sordo adunque à tanti auuisi il Rè Filippo Terzo raddoppiò il valore della. moneta di biglione, sin allora proportionato per le comprede di cose minute, e per vguagliare il valore delle monete maggiori . Conobbero l'estere Nationi , la stima che daua il conio à quella vil materia , e fecero mercantia di lei, portando lauorato il rame alle fpiaggie di Spagna, e cauando l'argento, e l'oro, e le altre mercantie, con che le fecero più danno, che se hauessero sparso in quella tutti gli ferpenti, e gli animali velenofi dell'Africa, e i Spagnuoli, che in vn tempo si rideuano de'Rodiani,

perche si valeuano di monete di rame, e le voleuano introdurre in Spagna, furono rifo delle Nationi. Confusefi il commercio, col poderoso, e basso di quel metallo. Alzaronfi i prezzi, e fi ritirarono le mercantie, come in tempo del Rè Don Alonfo il Sauio. Cessò la compreda, e la vendita, e senza quella diminuirono le rendite Reali, e fu necessario cercare nuoni arbitrij di ftributi, ed impositioni, con che torpò à confumarfi la fostanza di Castiglia, mancando il traffico, ed il commercio, ed obligò à rinouare i medefimi inconuenienti nati gli vni dagli altri, i quali fecero vn circolo pregindiciale, minacciando maggior rouina, se in tempo non s'applica il rimedio, abbassando il valore della moneta di biglione al fuo intrinfeco valore. Chi dunque non fi perfuaderà, che con l'oro di quel Mondo s' hauesse dounto tofto acquittare questo? E pur vediamo, che si fecero anzi maggiori imprese col valor solo, che dapoi con le ricchezze, come notò Tacito del 13 tempo di Vitellio. \* Questi medesimi danni dello scoprimento dell'Indie, esperimentarono tosto gli altri Regni, e Prouincie straniere, per la se di quelle ricchezze, ed al medesimo passo che in Castiglia, ascese in quelle il prezzo delle cose, e crebbero le spese, più di quello che portauano le proprie entrate, trouandosi hoggi co' medesimi inconvenienti, ma tanto maggiori, quanto fono più lontani, ed è più incerto il rimedio dell'argento, e dell'oro, che venir deue dall'Indie, e lo hà da comunicare la

Spagna. "
Questi sono i mali che nati sono dallo scoprimento dell'Indie, e conosciute le sue cause, si conoscono i suoi rimedij. Il primo è, che non si sprezzi
l'Agricoltura in fede di quelle ricchezze, posche, quelle della terra sono più naturali, più certe, e più
comuni à tutti, e quasi è di messieri concedere pruitlegio à gli Agricoltori, e liberarii da' pesi della

guerra, e da altri.

Il Secondo è, che restituendosi le cose con mezzi opposti

DEL SAAVEDRA. PARTE V. 531 opposti à quelli, co' quali si distrussero, e le spese fono maggiori, che l'espettatione di que' minerali, procuri il Prencipe come prudente Padre di famiglia, e come configliarono i Senatori à Nerone, \* 15 che le rendite publiche anzi eccedano, che manchino alle spese, moderando le superflue, & ad imitatione dell'Imperatore Antonino Pio che leuò gli stipendij, e mercedi inutili dell'Imperio, come anco le riformò l'Imperatore Aleffandro Seuero, dicendo che era Tiranno il Prencipe, che le fostentana con le viscere delle sue Prouincie. Piangono pochi tali riformationi, non il Regno . Se dotò il difordine, ed il difetto di prouidenza i posti, gli vsficij, e le cariche della pace, e della guerra : fe le introdusse la vanità con titolo di grandezza, perche non le deue correggere la prudenza? E come quanto fono Maggiori le Monarchie, tanto sono maggiori i suoi disordini, così parimente saranno gli effetti di questo rimedio . Niun tributo , nè rendità è maggiore, che schiuare le spese. Il corso dell'oro che passò, non ritorna. Con gli argini cresce il capitale de' Fiumi. Il trattenere il denaro, è fermare l'argento viuo; e la più ficura, e ricca pietra Filosofale. Quindi tengo per certo, che fe ben informato vn. Re da' Ministri di mare, e di terra delle spese, che si posiono scansare, si risoluesse moderarle, resteriano così franche le fue entrate, che basterebbero al disimpegno, all'alleuiamento de' tributi, & ad accu- Mar. mulare grandi tesori , come fece il Rè Don Henrico hift. il III. il quale trouando molto impegnato il Regio Hisp. patrimonio, trattò nelle Corti generali del suo rimedio, e quello che si prese sù il medesimo che proponemmo, abbassando gli stipendij, le pensioni, e le mercedi come si dauano in tempo de i Rè passati. Nel che parimente si doueua correggere il numero di tanti tesorieri , Contatori , ed Esattori , i quali (come dicemmo in altra parte ) fono luoghi arenofi di Libia, doue si seccano, e consumano i vascelli delle rendite Reali, che passano per loro. Il Gran

Turco, abbenche tenga tante esattioni, si vale di soli due Tesorieri per quelle, vno in Asia, l'altro in Europa. Il Rè D. Henrico il IV. di Francia (non meno economico, che valoroso) conobbe questo danno, e riduste à numero competente i Ministri delle facoltà Reali.

delle facolta Reall.

Il terzo rimedio è, che cauandofi per la importunità de' Pretendenti, à cui fi rende la generofità de'

\* Prencipi, \* da i medefimi priullegi; efentioni;
mercedi pregiudiciali alla entrata Regia, fi riuochino, concorrendo le caufe, che moffero i Rè Cattolicià riuocare quelle del Rè Don Henrico il IV. inva Legge della Raccolta. Perche (come differo in

vna Legge della Raccolta. Perche (come dillero in 15. altra Legge) non conuiene à i Rè valersi di tanta 14.00. larghezza, che sa consertita in distruttione, perche 1665. Reco. la franchezza deue essere vosta con ordinata inten-16. 3. tione, non diminuendo la Corona Reale, nè la Real 14.00 diprità; e se di la necessità è la poca anuertenza del 16.55. Perchipe non hebbe riguardo à quello, deuest rimediare dapoi. Per questo fatta la rinuntia della Corona 18 de Don Ramiro di Aragona, se anuella corona 18 de Don Ramiro di Aragona, se anuella corona 18 de Don Ramiro di Aragona, se anuella corona 18 de Don Ramiro di Aragona, se anuella corona 21 de Don Ramiro di Aragona, se anuella corona con 18 de Don Ramiro di Aragona, se anuella corona con 18 de Don Ramiro di Aragona, se anuella corona con 18 de Don Ramiro di Aragona, se anuella corona con 18 de Don Ramiro di Aragona, se anuella corona con 18 de Don Ramiro di Aragona se anuella corona con 18 de Don Ramiro di Aragona se anuella corona con 18 de Don Ramiro di Aragona se anuella corona con 18 de Don Ramiro di Aragona se con 18 de Don Ramiro di Aragona se con 18 de Don 18 de D

rona al Rè Don Ramiro di Aragona, fi annullarono tutte le donationi , le quali haucuano lafciato fenza forze il Regno. Il medefimo fecero il Rè Don Henrico il II. chiamato il Liberale, e la Regina. Donna Ifabella. Il Rè Don Giouanni il II. riuocò i priuilegi degli efenti, dati da lui, ò da fuoi Succeflori. Succede a' Principi quello che ferifle Gieremia degl'Idoli di Babilonia, che dalle fue Corone pigliauano i fuoi Minifiri l'oro, e l'argento per i 15 fuoi proprij vfi. \* Conofciuto quefto dal Rè Don Haviico III.6 de marcha l'archa de l'archa d

15 tuoi proprij vit. \* Conofciuto quetto dai Re Don Henrico il III.f. trouò obligato à prendere i più poderofi de' fuoi Regni, e leuargli quello che haucuano vfurpato alla Corona, con che, e con la buona amministratione delle Regie facoltà, ammassò grandi tesori nella Città di Madrid.

L'vltimo rimedio (che douerebbe essere il primo) e lo schiuare i Prencipi nella sua persona, e Famiglia le spese supersue, perche anco le schiuassero i suoi Stati, la cui riforma (come disse il Rè Teoda-

DEL SAAVEDRA. PARTE V. to \*) deue incominciare da lui , perche habbia ef- 16 fetto. Il Santo Rè Luigi di Francia ammonì suo Figliuolo Filippo, che moderaffe quelle spese, che non foffero molto conformi alla ragione . \* Il dan- 17 no consiste, che i Principi giudicano grandezza. d'animo il non tener conto di loro, e per liberalità, il dissipare, senza considerare, che mancandogli la fostanza saranno vilipesi, e che la vera grandezza non confilte nelle spese, ò nelle feste publiche, . nella ostentatione, ma nel tenere ben presidiate le fortezze, e mantenuti gli eserciti. L'Imperatore Carlo V. moderò nelle Corti di Vagliadolid gli vfficij, e gli stipendij del suo Palazzo. La Magnanimità d'animo de' Prencipi consiste in essere liberali con altri, e moderati seco stessi. Perciò il Rè di Spagna, e di Francia Sifnando (così s'intitolò nel Concilio IV. di Toleto ) diffe , che i Re deuono ef-Sere più scarsi, che Spenditeri. Ben conosco la difficoltà di tali rimedij, però come disse il Petrarca nel medesimo caso. \* Soddisfaccio alla mia. 18 obligatione, poiche quantunque non si habbia. ad eseguire quello che conuiene, si deue rapprefentare, per adempire con l'istituto di questo li-

Non m'arrifchio entrare ne' rimedij delle monete, perche fono pupille degli occhi della Republica, che s'offendono, se si toccano con la mano, ed è meglio lasciarle così, che alterare il fuo antico vo. Niun giudicio può preuenire gl'incontenieniti, che nascono da qualunque nouità in quelle, sino che la medesima esperienza gli mostra, perche essendo de gola, e misura de' contrasti, sconcertando patiscono tutti, e resta perturbato il commercio, e come suora di sè la Republica. En perciò così prudente il giuramento, che istimi il Regno d'Aragona dopò la rinuntia della Corona del Rè Don Pietro il II. obligando gli altri Rè agiurare, prima di riccuere la Corona, che non altererebbero il corso, nè'l corpo delle monete. Questa è obliga-

bro.

' :

tione del Prencipe, come lo scrisse il Pontefice Innocentio III. al medefimo Rè Don Pietro, effendo folleuato quel Regno contro di lui; e la ragione è perche il Prencipe è foggetto al diri tto delle Genti. e deue , come fideiussore della publica fede , procurare che non s'alteri la natura delle monete, la quale confifte nella materia, nella forma, e nella quantà, nè può esfere ben ordinato il Regno, in cui manca la purità di quelle. Però per non lasciar senza toccare questa materia, così importante alla Republica, dirò due cofe folamente. La prima, che al lora farà ben concertata, e libera d'inconuenienti la moneta, quando al valore intrinseco, se l'aggiungerà folamente il costo del conio, e quando la liga nell'argento, e nell'oro, corrisponderà à quella che gettano gli altri Prencipi , poiche con quella non lo caueranno fuori del Regno. La seconda, che si lanorino monete del medefimo pefo, e valore che quelle degli altri Prencipi, permettendo che corrano anco le straniere, poiche non è contra il mero Imperio del Prencipe il feruirfi ne'fuoi Stati de'coni, ed arme altrui, che folo atteffano il peso, ed il valore di quel metallo . Questo pare più conueniente nelle Monarchie, le quali tengono traffico, ed interesse con le altre Nationi .

1 Latatus est autem in aduentu corum, & ostendit eis donum aromatum, & aurum, & argentum & pignenta varia, vnguenta quoque & domum vasorum suorum, & comnia qua habere poterat in thesauris suis. 4-878-20-13.

2 Dixitque Isaias Ezechiz: audi sermonem Domini: ecce dies venient, & auserentur omnia quz sunt in domo tua. 4-Reg. 20-17.

3 Sed nihil zque fatigabat, quam pecuniarum conquistio : eas este belli ciuilis neruos dictitans . Tac.lib.2 . his.

4 Melius publicas opes a privatis haberi, quam intra vnum claustrum asservari. Eutropius.
5 Penes quos aurum, & opes, pracipuz bellorum causa. Tac.

5 Penes quos aurum, & opes, pracipua bellorum caufa. T.a., lib.4, hifb.
6 Male etiam eirca pecunias publicas conftitutum est apud illos, quia neque in publico habent quicquam, & magna

bella gerere coa di , pecunias zgre confeiunt . Arift.l.a. pol.c.6.
7 Priuato viui bonum publicum postponitur . Tac.lib.6. ann.
8 Mn.

DEL SAAVEDRA PARTE V. 8 Munus abfconditum extinguit iras . Pros.21.14.

o Maxima pars hominum e terra viuit, & fructibus vrbanis .

Arift.f.s. pol.c.5. to Gliscebat interim luxuria spe inani, consumebanturque veteres opes , quafi oblatis quas multos per annos prodige-

ret . Quin & inde iam largiebatur : & diuitiarum expe-Catio inter caufas publica paupertatis erat. Tacelib.2.an. II At hercule nemo refert , quod Iralia externæ opis indiget ,

quod vita Populi Romani per incerta maris, & tempestatum quotidie voluitur . Tac.lib. 3. ann. 12 Sape enim de facultatibus fuis amplius, quam in his eft,

sperant homines . f. In fraudem Initit. Quib.ex cauf.man. 13 Vires luxu corrumpebantur contra veterem disciplinam . & instituta Maiorum, apud quos virtute quam pecunia res Romana melius ftetit . Tac.lib.2. hift.

14 Vt ratio quastuum, & necessitas erogationum inter se con-

gruerent . Tacitus lib.13. ann.

\* Sed quoniam plerumque in nonnullis causis inverecunda petentium inhiatione constringimur, ve etiam non concedenda tribuamus . I.fin.C.de man. non exec.lib.21. 15 Coronas certe aureas habent fuper capita fua Dii illorum :

vnde fubtrahunt Sacerdotes ab eis, aurum, & argentum, erogant illud in femeripfis . Barnch 6.9.

16 A domesticis volumus inchoare disciplinam, ve reliquas pudeat errare, quando nostris cognoscimur exercendi licentiam non prabere. Caffiedd.10. Ep. c.

17 Da operam, vt ita . l.2. de piol. del fuer. luz-

18 Multa scribo non tam vt saculo meo profim, cuius iam desperata mileria eft , quam ve me ipsum conceptis exonerem, & animum fcriptis foler . Plutarch.





# Non diuida gli Stati fra' suoi Figliuoli.

### IMPRESA LXX.

N On fostre compagni l'Imperio, nè si può dini-dere la Maestà, perche è impraticabile, che cadauno di loro comandi, ed vbbidifca in vn medesimo tempo, non potendos costituire vna separata distintione di potestà, e di casi, nè che l'ambitione duri in vna medesima bilancia, fenza che pretenda questa superiorità sopra quella, e senza che le scomponga l'inuidia, ò le gelofie.

Nulla fides Regni Sociis, omnisque potestas

Impatiens confortis erit . Pare impossibile che non s'incontrino gli ordini, ed i dettami di due Gouernatori. Moisè, ed Aaronerano fratelli, ed hauendo Iddio dato questo per compagno à quello, fù di mestieri che assistesse nelle labbra d'ambi, e che ordinasse à cadauno quello che doueua fare, perche non discordassero. " Vno è il corpo della Republica, ed vna deue essere l'anima che la gouerna. \* Nè anco spogliato vn Rè capisce con l'altro nel Regno. Questa scusa diede il Rè di Portogallo, per non ammettere nel fuo il Rè Don

DEL SAAVEDRA. PARTE V. 539

Pietro, che andaua fuggendo da suo fratello Don: Henrico. Ben su d'huopo la forza del matrimonio, che vnisce i corpi, e le volontà, e la gran prudenza del Rè D. Fernando, e della Regisa Donna Isabella sua moglie, perche non nascellero inconuenienti di gouernare ambi i Regni di Castiglia. Difficilmente si trouano in vn trono il potere, e la concordia.\*
E se ben si loda la vnione trà Diocletiano, e Massimiano, i quali gouernauano l'Imperio, non si senza inconuenienti, e disgusti. Per questo i Consoli nella Republica Romana alternatiuamente coman-

dauano. Ma se la necessità obligherà à più d'vn capo, è meglio che fiano trè perche l'autorità dell'vno componerà l'ambitione de' due. Non può consistere la partialità doue non può esserui parità, e così durò qualche tempo il Triumuirato di Cesare, Crasso, e Pompeo, e quello d'Antonio, Lepido, ed Augusto. Pereflere trè quelli che affifterono al Rè D. Henribiff.
co il Terzo, fù meglio gouernato il Rè nella fua miHilp. norità. Tenendo riflessa à questa ragione ordinò il Rè D. Alonfo il Sanio, che nell'età pupillare de i Rè gouernaffe vno, ò trè, ò cinque,ò fette. Per non efsersi così fatto in quella del Rè D. Alonso Vndeci- Mar mo pati grandi inquietudini Castiglia, retta dagl' Hi/p. Infanti D.Giouanni, e D. Pietro, e fù di bifogno che il Configlio Reale prendeffe il gouerno supremo . Abbenche sempre sarà violento l'Imperio, che non fi ridurrà ad vnità, e resterà diviso in parti, come auuenne alla Monarchia d'Alessandro, la quale se ben comprendeua quasi tutto il Mondo durò poco, perche dopò morto fuccessero in quella molti Principi, e Rè. Quella ch'eleuarono in Spagna gli Africani, si farebbe conseruata più tempo, se non si fosse diuifa in molti Regni. Questa Impresa lo rappresen. ta nell'arbore coronato, che fignifica il Regno, di , cui se tireranno due mani, abbenche siano animare d'vn medefimo fangue, lo divideranno, e resterà rotta,ed inutile la Corona, perche l'ambitione humana

fuole tal volta sprezzare i vincoli della Natura. Diuisi gli Stati trà i figliuoli non si mantiene vnita la Corona, abbenche più gli minacci il periglio. Trahe cadauno alla fua parte, e procura chiudere intiero nel fuo pugno lo Scettro, come lo tenne fuo padre. Mar. Così fuccesse al Rè Don Sancio il Maggiore . Haueh·ft. Hifp. ua la Diuina Prouidenza cinte, le fue tempie conquasi tutte le Corone di Spagna, perche vnite le forze poteflero disfare il dominio Africano e fcuotere dalla sua ceruice quel tiranno giogo, ed egli con più affetto paterno, che prudenza politica riparti i Regni trà fuoi figliuoli, credendo che così collocate le forze, fi manterranno più poderose, obligate dalla necessità della concordia contra il comune inimico : però cadauno de' fratelli si volse trattare come Rè e diuifa trà tanti la Maestà, restò senza splendore, e forze; e come i disgusti, ed emulationi domefliche si cibano più nel cuore, che quelle di fuori, si folleuarono tofto trà loro fanguinose guerre ciuili, procurando cadauno (con graue danno publico) cacciare l'altro dal suo Regno. Hauerebbe potuto quelo errore conosciuto dall'esperienza esfere esempio ne' tempi futuri agli altri Rè, ma in quello tornaro-Mar, no à cadere il Rè D. Fernando il Grande, D. Alonfo h.f. l'Imperatore, ed il Rè d'Aragona Don Giacomo il H.fr. Primo, facendo altre fimili divifioni de' Regni trà fuoi figliuoli . O è forza dell'amor proprio, ò condisione humana, amica di nouità, che folleua le opinioni cadute e poste in oblio, e giudica per sicuro

quello che fecero gli Antepaffati , fe già non è , che cerchiamo i fuoi esempij, per discolpa di quello che Mar. desideriamo fare. Ma auuertito su il Rè Don Giahist. como d'Aragona il Secondo, il quale ordinò che andassero fempre vniti à quel Regno, quello di Valen-

Li ter za, ed il Principato di Catalogna.

Mon fi feusano questi errori con la Legge un l'accidente la Collection de la Collection de

DEL SAAVEDRA PARTE V. :541

diede comune l'essere a'Figliuoli perche il Rè è perfona publica, e deue operare come ta'e, e non come Padre. Più deue mirare al bene de' fuoi Vassalli, che à quello de' suoi Figliuoli, e niuna cosa è cotanto dannosa al Regno, quanto dividerlo, E' parimente il Regno vn publico bene, e così fe si considera come alieno, e non tiene il Rè così libera dispositione in quello , come ne' fuoi beni i Particolari , principalmente hauendo acquistato i Vasfalli(dopò ridotti ad vn Capo) vn certo diritto, che mira alla fua conferuatione, e sicurezza, e parimenti al suo splendore, e grandezza, perche non fi disunisca quel corpo di Stato, che gli mantiene stimati e sicuri, ed esfendo questo diritto vniuersale, vince il particolare, e parimente l'amore, e l'affetto paterno, e la confideratione di lasciare in pace i Figliuoli con la divisione del Regno. Oltre di che con quella non si acquista, anzi si dà potere, e forze à cadauno, perche contendano frà sè fopra il ripartimento, non potendo esiere così eguale, che foddisfaccia à tutti. Più quieti viuono i Fratelli quando dipende il fuo fostentamento da quello che regna, ed allora è facile accomodargli con alcuna rendita, che baiti à foitentare lo splendore del suo sangue, come fece Giosafat \*, 4 con che non farà di bisogno valersi del barbaro stile della Cafa Ottomana, nè dell'empia politica, che non tiene per sicuro l'edificio della Dominatione, se col sangue de' Pretendenti non s'irrigano i suoi fondamenti , ed è la calce , che stabilisce le sue pietre.

Per le razioni dette, quafi tutte le Nationi preferirono la Succeffione all' Elettione, conofcendo quanto foggetto ftia l'interregno alle diufioni, e che con minor pericolo fi riceuono, che fi eleggono

i Prencipi. \*

Douendo fuccedere dunque vno nella Corona, fil molto conforme alla Natura feguire il fuo ordine, preferendo agli altri Fratelli, quello che primo hauena fauorito con l'essere, e con la luce, e che nè la

minorità, ne'altri difetti naturali gli leuassero il divitto già acquistato, considerando maggior inconueniente, che passasse ad altro del che ci danno molti

esempij le Sacre Lettere .

La medesima causa, ed il medesimo diritto concorrono con le Femmine , per essere ammesse alle Corone in mancanza de' Maschi, perche la competenza fopra il diritto non la diuida, constando ordinariamente di Stati, i quali appartengono à diuersi Seggetti, quando manca la discendenza. E quantunque la Legge Salica con pretesto dell'honestà, e della fragilità del fesso (se già non su inuidia, ed ambitione de gli Huomini) considerò (in onta degl'illustri esempij che qualificano il configlio, ed il valore delle Femmine ) molti inconuenienti per efcluderle dal Regno, niuno pesa più che questo, anzi si osteriscono conuenienze molto graui per ammetterle allo scettro, perche si leuz la competenza, e conquella le guerre ciuili fopra la fuccessione : e maritando la figliuola, che succede, con gran Prencipi, s'accrescono alla Corona grandi Stati, come succesfe à quella di Castiglia, ed alla Casa d'Austria . Solamente potrebbe confiderarfi questo per inconueniente ne piccioli Principati; perche maritando le Femmine con Rè, non si perda la Famiglia, e si confenda lo Stato.

Et ego ero in ore tua , & in ore illius , & oftendam vobis

quid agere debeatis . Exod.4.15. 3 Vnum esse Reipublica corpus, atque vnius animo regendum . Tac. f.1. ann.

3 Quanquam arduum fit , eodem loci potentiam , & concot-

diam efse . Tac. lib.4. ann.

Deditque eis pater fuus multa munera argenti, & auri& penfitationes cum Civitatibus munitiffinis in Iuda : Regnum autem tradidit Ioram, eo quod efset Primogenitus. 2.Par.21.2.

Minori diferimine fumi Principem quam quari. Tas.l. 1. hift.

#### DEL SAAVEDRA. PARTE V. 543



#### Vince tutto la Fatica.

#### IMPRESA LXXI

He non vince la fatica? Doma l'acciaro, ammollifce il bronzo, riduce à fottili foglie l'oro, e lauora la costanza d'vn diamante. Il fragile d'vna fune rompe con la continuatione i marmi degli orli de pozzi : confideratione con cui vinse S. Isidoro . dedito allo studio, il sopore del suo ingegno. Qual riparo appresta la difesa, che non l'espugni la perseueranza? I muri più doppi je forti furono abbattuti dall'ostinato contrasto d'yn'traue ferrato, chiamato Ariete dagli Antichi, perche la fua punta formaua il capo d'vn montone. Armata di raggi vna Fortezza, cinta di muraglie, e baloardi di Torri, e contra fossi, si rende alla fatica della pala, e della... Zappa. L'animo costante niuna difficoltà lo inuiluppa.Il tempio della Gloria non giace in valle amena , nè in delitiofa campagna, ma fopra la cima d'yn monte, doue si sale per aspri sentieri frà triboli, e spine. Non produce palme il terreno debole, e n:olle . I Tempij dedicati à Minerua, à Marte, e ad Hercole (Dei gloriofi per la fua virtà ) non erano di lauoro

Corinthio, che consta di fogliami, e delitiosi fiori, come quelli dedicati à Venere, ed à Flora, ma d'. ordine Dorico Tosco, exude, fenza dilettatione alla vista ; tutte le sue cornici , ed i suoi fregi mo-Arauano, che gli eresse la fatica , e non la delitia, e l'otio. Non giunse ad essere costellatione la Naue d'Argo, stando tirata negli Arfenali, ma opponendosi al vento, & all'onde, e vincendo difficoltà, e perigli . Non moltiplicò nelle fue tempie Corone quel Prencipe, che si diede in preda all'otio, & alle delitie. In tutti gli huomini è necessaria la fatica, nel Prencipe più, poiche nacque cadauno per sè stesso, il Prencipe per tutti. Non è ossicio di riposo il Regnare. Biasimauano al Rè Don Alonso d'Aragona, e di Napoli la fatica nei Rè, e rispose: Diede forse la Natura le mani à i Rè , perche staffero etiofe? Haueua quell'intelligente Re considerato la fabbrica di quelle : la fua costruttione, la fua facilità in aprirsi, la sua forza in chiudersi, e la sua. vnione in operare quanto offerisce la Idea dell'intelletto , essendo stromenti di tutte l'arti , e così inferi, che tale artificio, e dispositione non su à cafo, ne per l'otie, ma per l'industria, e fatica. Al Re che le hauera fempre neghittofe, ed aperte, facilmente caderà da quelle lo fcettro, e fi eleueranno contra quello coloro, che hauerà appreso di sè , co-Mar. me auuenne al Rè Don Giouanni il Secondo, così dedito alle delitie, ed agli otij della Poesia, e della Musica, che non poteua tollerare il peso de' negotij, e per liberarfi da quelli, ò gli rifolueua tosto inconsideratamente, ò gli lasciaua ad arbitrio de' suoi Serui, più stimando quel sonnacchioso otio, che la gloriofa fatica di Regnare, senza che bastasse l'esempio de suoi Heroici Antenati. Così la virtù, ed il valore ardente di quelli fi coprono di cenerine' suoi Discendenti con la delicatezza, e le delitie del Imperio, e si perde la progenie de' gran Prencipi, come accade à quella de' generosi caualli, condotri dalle terre asciutte, e secche, alle paludose,e souerchia-

t. ft.

DEL SALVEDRA PARTE V. 945

chiamente abbondana di pascoli. Questa consideratione mose il Rè Don Federico di Napoli a feriuere Marnegli vltimi giorni di fua vital Duca di Calabria... Hifo fuo figliuolo, che s'impiegaffe ugli efercitij militari , e di caualleria , senza lasciarsi amilire con i diletti, nè vincere dalle difficoltà, e trauagli . E l'impiego ancora dell'animo fenza quello, corre agitato dall'onde de'suoi affetti, e passioni,e dà negli scogli de vitij: Per caftigo diede Dio all'huomo la fatica," I ed infieme volle che fosse il mezzo del suo riposo, e prosperità. Nè l'otio, nè la tracotaggine, ma solo la fatica apri le fosse, e i fondamenti, ed elenò que? forti, e belli edificij delle Monarchie de' Medi, degli Affirij , de'Greci, e de'Romani . Il che fu che mantenne per lungo tempo le fue grandezze, e quello che conserua nelle Republiche la felicità politica, la quale come consta del rimedio, che trouz cadauno alla fua necessità nelle opere di molti, se queste non fi continuassero con la fatica, cesserebbero le comodità, che obligarono l'huomo alla compagnia degli altri, ed all'ordine di Republica per questo fine iffituito. Per documento de' Popoli propone la divina fapienza l'esempio delle formiche, il cui volgo follecito apre con gran prouidenza fentieri, per i quali carico di formento riempie nell'estate i suoi granari, per fostentarsi l'inuerno. \* Imparino i Prencipi 2 da così picciolo, e fauio animale ad edificare in tempo le piazze, e le fortezze, ed à preparare nell'Inuerno l'armi, con le quali si deue campeggiare l'estate. Non viue meno occupata la Republica dell' api . Fuori, e dentro delle fue celle s'impiegano fempre i suoi Cittadini in quel dolce lauoro. La diligenza di cadauna è l'abbondanza di tutte;e fe l'opera di quelle basta ad arricchire di cera, e di miele i Regni del mondo, che fara quella degli Huomini in vna Provincia, se attendesse ogn'vno à quella? Per questo se ben'è così popolata la China, che tiene fettanta milioni d'habitanti , viuono felicemente con molta abbondanza delle cose necessarie, perche

\$46 IMPRESE POLITICHE

che tutti s'impiegano nelle arri; e perche in Spagna non fi a il medelimo, fi porificono tante necessità, non perche la fertilità della terra lasci di estre grande, poiche ne'Campi di Murcia, e di Cartagena rende il formeno cento per vno, e può per molti se coli sossenza in quella la guerra, ma perche manca la cultura de'campi, l'esercitio delle arti mecaniche, si trassico, e! commercio, à che non s'applica questa Natione; il cui spirito altiero, e glorioso (anco nella gente plebea) non si acqueta con lo Stato che gli assegnò la Natura, ed aspira a' gradi di Nobiltà, sprezzando quegl' impieghi, che sono oppositi à quella, disordine che parimente prouiene, dal non essere come in Alemagna più distinti, e segnati i consini della Nobiltà, e della Patria.

Quanto è vtile alle Republiche la fatica fruttuofa, e nobile, tanto è di danno la delitiofa, e fuperflua, perche non meno si essemminano gli animi, che s'impiegano nel molle, e delicato, che quelli, che viuono otiosi . E così conuiene, che il Prencipe offerui molto, che i publici impieghi fiano in arti,che conuengano alla difesa, ed alla grandezza de'suoi Regni, non al luffo, ed alla lasciuia. Quante mani vanamente si disfanno, perche brilli vn dito ? quanto poche, perche con l'acciaio risplenda il corpo? Quante s'occupano in fabricare comoditadi alla delitia, e diuertimenti agli occhi? quanto poche in profondare fossi, e eleuare muraglie, che difendano le Città? Quante nell'ornamento de'giardini, formando Naui, animali, ed vccelli di mirti? quanto poche nella cultura de'campi ? D'onde nasce che i Regni abbondano di quello che non hanno bifogno, e fono fcarsi di quello che vi si ricerca .

Essendo dunque così conveniente la fatica per la confervatione della Republica, procuri il Prencipe, de fi continui y e non s'impedifica per il fouerchio numero de'giorni destinati à i publici trattenimenti, ò per la pieto fa leggierezza in votati i e Comunistà, ed offerirli al culto, affishendo più il Popolo in...

DEL SAAVEDRA PARTE V. 547 quelli a'profani diuertimenti, che à religiofi efercitij. Se gl'impiegassero gli Agricoltori, come S. Isidoro di Madrid; potressimo sperare, che non si perdesfe il tempo, e che trattanto prendesiero per loro l'aratro gli Angeli: ma l'esperienza mostra il contrario . Niun tributo è maggiore , che vna festa in. cui cessano tutte le arti, ma come disse S.Chrisoftomo , non si rallegrano i martiri d'essere honorati col denaro , che pianzono i Poueri ; \* e così pare conue- 3 niente, disporre di maniera i giorni feriati, ed i sacri, che nè si manchi alla pietà, nè alle arti . \* Cura 4 fii questa del Concilio Maguntino in tempo di Papa Leone Terzo, e farà di quelli che occupano la fede di S. Pietro, come la tengono di tutto, considerando se conuenirà, ò nò, ridurre le feste à minor numero, ò comandare che si celebrino alcune nelle Domeniche più proffime à i fuoi giorni .

Se ben quasi tutte le attioni tengono per fine il ripofo, non auuiene così in quelle del gouerno perche non batta alle Republiche, ed a'Prencipi hauere affaticato : è necessaria la continuatione. Vn'hora di negligenza nelle fortezze perde la vigilanza, e la cura di molti anni . In pochi di d'otio cadde l'Imperio Romano, sostentato per la fatica, e valore di sei fecoli. Otto costò di fatiche la ristauratione della Spagna, perduta in otto mesi per inaunertita trascuraggine. Trà l'acquistare, ed il conservare, non si deue interponere otio. Fatto il raccolto, e coronato di fpiche l'aratro, ritorna vn'altra volta l'Agricoltore à rompere con quello la terra? Non cessano, ma si rinouano i fuoi fudori. Se si fiderà de'suoi granari, e lascierà inculti i campi , presto vedrà questi vestiti di sterpi, e vuoti quelli . V'è però questa differenza frà l'Agricoltore, ed il Prencipe, che quello tiene tempi affegnati per il feminato, e per il raccolto, il Prencipe no, perche tutti i mesi sono nel gouerno Settembri per seminare, ed Agosti per raccogliere .

Non ripofi il Prencipe nella fede che habbiano affaticato i fuoi Progenitori, perche quel moto hà

bifo-

bisogna di chi lo continui, e come le cose impulse declinano se alcuna nuova forza non le sostenta. così cadono gl'Imperij, quando il Successore nonv'appoggia gli homeri. Questa è la causa (come habbiamo detto) di quasi tutte le rouine . Quando vna Monarchia è istituita, deue operare come il cielo, i cui giri da che furono creati, continuano il fuo moto, e se cessassero, cesserebbe con loro la generatione, e produttione delle cose. Corrano sempre tusti gli esercitij della Republica, senza dar luogo che gli corrompa l'otio, come accaderebbe al mare, fe non lo agitafie il vento, e lo mouefle il fluffo,e riflusso. Quando trascurati i Cittadini si danno in preda alla delicatezza, & alle delitie, fenza porre le mani nella fatica, sono inimici di sè medesimi. Tal'otio machina contra le leggi, e contra il gouerno, e si ciba ne' vitij, \* d'onde prouengono tutti i mali interni, ed esterni delle Republiche . Quell'otio folamente è laudabile, e conueniente, che concede la pace, e s'impiega nelle arti, negli officij publici, e negli eferciti militari, d'onde rifulta ne'Cittadini vna quiete ferena, ed vna felicità fenza timori, figliuola di questo otiofo impiego .

In sudore vultus tui vesceris pane tuo . Gen. 3.19.

5 Multam eum malitiam docuit otiofitas. Eccl. 33.29.

a in motife values to veice pane tab.

2 Vade ad formicam o piger, & confidera vias eius, & difee fapientiam: quæ ciim non habeat ducem, nec præceptorem, nec Principem, parat, in æftate cibum fibi. Prou-6-6-3 Non gauden martyres, quando ex illis pecunijs honoranus.

in quibus pauperes plorant. S. Chryfot fuper Matth.

Oportere diuidi facros, & negotiofos dies, quibus diuina colerentur, & humam non impedirent. Tacitus lib. 13. ann.

## DEL SAAVEDRA. PARTE V. 549



# Interposto il riposo per rinouarle sorze.

#### IMPRESA LXXII.

P Erderebbe l'acciaro la sua tempra, e la sune la sua forza, se stasse l'arco fempre armato. E conueniente la fatica, ma non si può sempre continuare se non s'interpone il riposo. Non sempre opprime il giogo le ceruici de'buoi. Nell'alternatione consiste la vita delle cose. Dal moto si passa alla quiete, e da questa si ritorna al moto. \* Conciossa che la sossa (come disse il Rè Don Alonso) che alcuna siata non riposa, non può molto durare. Anco i campi tengono bisogno di riposare, per rendere possi amaggiori srutti. Nell'otio si risa la virtu, ed acquista sorze, \* come il sonte (corpo di questa Impre- 2 sa) trattenuto il suo cosso.

Vires instillat, alitque

Per ciò il giorno, ela notte post otta virtus.

Per ciò il giorno, ela notte dinistro l'hore frà l'opere compite, ed il riposo. Mentre veglia la metà
del globo della terra, dorme l'altra. Anco di Gioue
sinsero gli Antichi, che sostituina negli homeri

I MPRESE POLITICHE

d'Atlante il peso de'Cieli. Le più robuste forze non bastano à sostentare le fatiche dell'Imperio. Se il lauoro è continuo, abbatte la salute, ed istupidisce l'animo; \* fe l'otio è con eccesso, debilita l'vno, e l'altro. Sia questo dunque come l'irrigatione nelle piante, che le sostenti, non che le affoghi, e come il fonno negli huomini, che temperato conforta, fmifurato debilita. Niuni divertimenti fon migliori di quelli, ne'quali fi ricrea, e resta ammaestrato l'animo, come nella conuerfatione degli huomini infigni nelle lettere , ò nell'armi. Teneuali alla fua. menfa l'Imperatore Adriano, della quale diffe Filoitrato, Ch'era vn museo d'huomini dotti. Il medesimo lodò in Traiano Plinio, e riferisce Lampri-4 dio d'Alessandro Seuero. \* Ritirauasi con quelli il Rè Don Alonfo di Napoli, dopò hauer mangiato, à dare (come diceua) il suo pasto all'Intelletto; e Tiberio quando víciua di Roma conduceua feco Nerua, ed Attico huomini dotti, con la cui conuersa-5 tione, si trattenesse. \* Il Rè Francesco il Primo di Francia imparò tanto da questa communicatione erudita, che quantunque studiato non hauesse nella fua fanciullezza discorreua con prudenza in tutte le materie. Si perdè così auuertito stile, e s'introdusse alle mense de'Prencipi l'assistenza de'bussoni, de' stolti, e d'huominimal formati. Gli errori della Natura, e lo sconcerto de'giuditij sono suoi diuertimenti . S'allegrano d'vdire deformi lodi , che quando le scusi la modestia, come dette da vn pazzo, le applaude il proprio amore, ed affirefatte le

vitiofo. Se i fuoi fpropositi diuertiscono, quanto più diuertirebbero le sentenze ben ordinate d'huomini no peccare) ma che sappiano accomodarsi al temdotti, che non siano seueri, e pesati (nelche sogliofa diletto il vedere vn corpo mostruoso, che alle volte

orecchie a quelle, danno credito poi à quelle degli adulatori, e lufinghieri. Le fue gratie aggradono alla volontà, perche toccano nel dishonelto, e nel DEL SAAVEDRA. PARTE V. 551

volte muoue lo stomaco, quanto maggiore sarà vdire i prodigiosi aborti della Natura, le sue opere, ed i fuoi straordinarij secreti? Di Anacarse riferisce Ateneo, che essendogli condotti alla mensa bustoni, che lo diuertiflero, fu molto feuero, e folo fi rife di vedere vna Scimia, dicendo che quell' animale era gratiofo per Natura, e l'huomo per artificio, e poco honesto studio . \* Graue compositura, e degna del- 6 la Maestà Reale. Publiche spie de' palazzi sono i buffoni, e quelli che più guaffano i fuoi costumi, ed anco quelli che fogliono machinare contra la vita, e gli Stati de' Prencipi . Perciò non gli permisero gl'Imperatori Augusto, ed Aleslandro Senero . Solamente fogliono effer buoni per le verità, che tal volta dicono a' Prencipi rapiti dal suo natural surore.

Alcuni Prencipi con la gloria, ed ambitione de' negotij ripofano da i maggiori con i minori come i peli del cane rabbiolo fanano la fua medefima morficatura. Però perche non tutti gli animi possono tener questo per trattenimento, nè v'è occupatione così lieue ne i negotij, che non chieda alcuna attentione, bastante à riposare l'animo, è di mestieri per qualche spatio tenerlo otiosamente diuertito, e fuori del gouerno. \* Qualche follieuo, ò giuoco de- 7 uesi interporre frà i negotij, \* perche nè questi asfo- \$ ghino il cuore, nè l'otio lo confumi, essendo come la macina del molino, la quale non hauendo che macinare guafta sè medesima . Lasciaua il Pontefice Innocentio VIII. il timone della Naue della Chiefa,e si diuertiua con innestare arbori, In queste tregue del riposo deuesi hauere riguardo alla età, ed altempo, e che in quelli l'allegria non offenda la feuerità, la simplicità la grauità, ne l'affabilità la... Maestà. Perche alcuni trattenimenti auuiliscono l'animo, e causano discredito al Prencipe, come al Rè Artaserse il filare; à Vianto Rè de Lidi il pefcar rane: ad Augusto il diuertirsi ginocando à pari, ò dispari ; à Domitiano il traffiggere le mosche con

A a

factte:

faette : à Solimano il lauorare aguglie , ed à Selino lo adombrar con pitture. Quando gli anni del Prencipe fono pochi, niuni trattenimenti fono migliori. che quegli che accrescono la viuacità, e confermano le forze, come le armi, la ginetta, il ballo, la palla.e la caccia. Quelle arti nobili ancora della pittura, e della Mufica, la quale proposta habbiamo nella educatione del Prencipe, fono molto à proposito per restituire gli spiriti smarriti nell'attentione de'negotij, mentre non fi confumi in quelle il tempo, che chiedono le publiche cure, e sia con gli auuertimenti, che affegna il Rè Don Alonfo in vna Legge del-1.21. H.5. le partitioni . E quantunque cadauna di queste fosse fatta à buon fine, non deue con tutto ciò valersi l'huomo di quelle se non nel tempo che conuiene, e di maniera, che habbia profitto, e non danno; e più conviene questo à i Rè, che agai altri huomini, poiche deuono quelli fare le cose molto ordinata-Mar. mente, e con ragione. Era il Rè Don Fernando il his. Cattolico ne'diuertimenti così approfittato, che in quelli non perdeua di vista i negotij, perche quando víciua alla caccia, teneua gli occhi attenti à i difpacci, che leggeua vn fecretario, e gli occhi al volo dell'aierone. Nel maggiore trattenimento non negaua le andienze il Re Don Manuello di Portogallo . Il ripofo del Prencipe effer deue fopra i medefimi negotij , come lo tiene fopra l'onde il Delfino . piegata la spalla nel più alto di quelle senza ritirarsi al delicato della ripa. Non hà ad effere il fuo,otio,

ma riposo.

Non è meno conueniente diuertire alcuna volta
con sesse publiche il Popolo, perche riposi, e torni
con maggiori forze à rinouare le fatiche, nelle quali
cibi i suoi penseri, poiche quando è tristo, e melancolico, gli conuerte contra il suo Prencipe, e contra
i Magistrati; e quando gli concedono i suoi trattenimenti, offerisce il collo à qualunque peso, e degenerando dal suo valore, e vinacità, vine vibidiente.
Di qui è che Creso consissio al Rè Ciro, che per te-

DEL SAAVEDRA PARTE V. 552 nere soggetti i Lidij, gli concedesse la musica, il ballo, ed i conniti; \* e così non è minor catena della 9 fua feruitù questa, che l'impiego degli addobbi per le Piramidi d'Egitto , nel che Faraone teneua diuertito il Popolo Hebreo , per afficurarfi di lui . Conquesta intentione Agricola concedeua i trattenimenti al Popolo di Bretagna, e sprezzate queste arti, lo attribuiuano ad humanita. \* Auuertiti di ciò 10 gli Ambasciatori de' Tenteri mandati alla Città d'Agrippina, proposero il conseruare gl'istituti , ed. il costume de suoi maggiori, lasciando le delitie, con le quali più che con le armi teneuano soggette le Nationi . \* E non habbia riguardo il Prencipe a'de- 11 litti, che si commettono in tali assemblee, perche niuna è fenza quelli, anco quando si congrega il Popolo per cose sacre, e religiose.

Le Republiche auuertite in questa Politica, più che i Prencipi, permettono à cadauno che viua à suo modo, diffimulando i vitij, perche il Popolo non conosca la tirannia del Magistrato, ed ami quel modo di gouerno, perche tiene per libertà la licenza, e gli è più grata la la vita dissoluta, che la composta. \* 12 Non è però ragione sicura di Stato, poiche perdendo il Popolo il rispetto alla Virtù, ed alla Legge, lo perde al Magistrato, e quasi tutti i mali interni delle Republiche nascono dal Vitio; e per tenere allegro, e foddisfatto il Popolo basta concedergli qualche honesto trattenimento. Il viuere, come conuiene alla Republica, non è sernitù, ma libertà. Ma perche tutte le cose si deuono incaminare al maggior beneficio della Republica, conuiene ridurre i trattenimenti à giuochi, ne' quali si esercitino le forze, prohibendo quelli di fortuna, dannosi à quelli che comandano, ed à quelli che vbbidiscono ; à quelli perche fouerchiamente si diuertiscono in loro, ed à questi perche s'impoueriscono, ed obligati dalla necessità danno in latrocinij, e seditioni .

CA IMPRESE POLITICHE

Nostram omnem vitam in remissionem, atque studium, esse diuisam. Plat. de lib. educ.

Orium enim tum ad virtutes ingenerandas, tum ad ciuilia

munera obeunda requiritur . Arift.lib.7.pol.c.9.

3 Nascitur ex assiduitate laborum animorum hebetatio que-

dam, & languor . Sen. de tranquill.ani.

Cum inter suos conuivaretur, aut Vipianum , aut doctos homines adhibebat , vt haberet fabulas litteratas, qui bus se recreari dicebat, & pasci. Lamprid. in visa Alex. Sen.

5 Cocceius Nerua, cui legum peritia: eques Romanus, przter Seianum, ex illustribus Curtius Atricus; Cateri liberalibus studijs praditi, fermè Graci, quorum fermonibus

leuaretur . Tac-lib.4. ann.

lecuretur. (14:10-4: ann.

Accitis in contuitum peritis ad rifum commouendum hominibus (olum omnium non rifffe: poft aurem inducta fimia in ritum folutum, dixiffe: Navara id offe animal ridiculum, hominem autem arte, & fludio, coque parum honefto. Athen. lib.14-

7 Satis onerum Principibus, fatis etiam porentia . Tac. lib-3.

8 Inter negotia magis ludis est vtendum, nam qui laboribus exercetur, is alternam requiem desiderat. Arifi. 1.18.

9 pol.c.; v. liberos citharam pulíare, píattere, cauponari docean, & mox comperies, o Rex, viros in mulieres degenerafte, nihilque metuendum, ne rebelles, à te vnquam deficican: Herod. lib.4,00.

10 Idque apud imperitos humanitas vocabatur, cum pars feruituris effet. Tac.in vita Agric.

11 Inftituta, cultumque Patrum refumite, abruptis voluptatibus quibus Romani plus aduerfus fubiectos, quam armis valent · Tac. lib. 4. hift.

12 Item viuere, vt qui quis velit permisso, quoniam sie magna erit tali Reipublicz fauentium multitudo. Nam vulgo dissoluta gratia est, quam temperata vita. Aris. lib.64.4.



## DELL

# IMPRESE POLITICHE

DEL SAAVEDRA.

PARTE SESTA.

Come deua portarfi il Prencipe ne'mali interni, ed esterni de' suoi Stati.



Le seditioni si vincono con la celerità, e la diuisione.

## IMPRESA LXXIII.



Cculte fono le infermità delle Republiche: non deuono giudicarfi per la buona dispositione, perche quelle che paiono robufle, sogliono infermare, e repentinamente morire, scoperta la sua infermità, quando meno si pen-

faua, uon altrimente che i vapori della terra,i quali

356 IMPRESE POLITICHE

non si vedono, sin che di loro sono formate le nubi. Per questo molto conviene l'attentione del Prencipe per curarle ne' fuoi principij , non sprezzando le canse per lieui, ò remote : nè gli auuertimenti , abbenche più sembrino opposti alla ragione. Chi potrà assicurarsi di quello che nel suo petto la moltitudine tiene? Qualunque accidente lo commoue,e qualunque ombra di seruità, ò mal gouerno lo induce à prendere le armi, e machinare contra il fuo Prencipe. Nascono le seditioni da picciole cause, e 1 poi si contende per le maggiori . \* Se si permettono i principij, non si possono rimediare i fini . Crescono i tumulti come i fiumi, sono prima piccioli fonti, poscia abbondeuoli correnti. Per non mostrare debolezza fuole lafciargli correre l'imprudenza , ed à poco spatio non gli può resistere la forza. All' in-2 cominciare, ò acquistano timore, ouero ardire. \* Queste considerationi tennero sospeso Tiberio, quando vno Schiauo fi finse Agrippa, ed incomin-ciò à folleuare l'Imperio dubbitando se lo castigasse, ò lasciasse, che quella vana credulità suanisse con il medefimo tempo: hora gli pareua che niuna cofa si douena sprezzare : hora che non tutto si hauesse à temere, e staua sospeso trà la vergogna , e la 3 paura, si risolse però alla fine al rimedio. \* Vero è che alcune volte è tale il torrente della moltitudine, che contiene guardare che in sè stesso si rompa, e rifolua, principalmente nelle guerre ciuili, i cui principij regge il caso, e poscia gli vince il consi-glio, e la prudenza. \* L'esperienza insegna molti 4 mezzi per acquetare le alterationi, e le dissensioni de' Regni . Il caso parimente gli offerisce, e la medesima inclinatione del tumulto gl'insegna, come fuccesse à Drufo,quando vedendo le Legioni pentite della loro feditione, per hauer tenuto à cattiuo augurio vn'Eccliffi della Luna, che s'offerì allora, 5 si valse di quello per acquetarle, \* come sece in altra occasione Hernando Cortese. Non si rifiutino per lieui questi mezzi perche il Popolo con DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 557

la medesima leggierezza, che si solleua, s'acqueta. Nè nell'vno, ne nell'altro opera la ragione; Vn'-impulso cieco lo trasporta, ed vn'ombra cieca lo trattiene. Tutto consiste in saper prender il tempo alla sina furia: in quella segue il Volgo gli estremi, ò si si tempe. \*Chi vorrà frenarle con vna premeditata oratione perderà il tempo. Vna voce amorosa, ò vna seuera dimostratione lo persuademeglio. Con vna parola acquetò vna seditione Giumeglio. Con vna parola acquetò vna seditione Giumeglio. Con vna parola acquetò vna seditione Giumeglio.

lio Cesare dicendo .

Discedite castris Lucan.

Tradite nostra viris ignaui signa Quiries. Il rimedio della diussione è molto esticace, perche si riduca il Popolo, vedendo disunite le sue forze, ed i suoi capi. Così vsiamo con le Api, quando si solleua, e tumultua quell'alato Popolo (che anco questa Republica tiene i suoi mali interni) e lascia la sua Città fabricata di cera, e vola ammutinato in consus ficiami, i quali si dissanno, & acquetano gettandogli polue che gli divida.

Pulueris exigui iattu compressa quiescunt.

P'onde si prese il motto, & il corpo di quest'Im- in

presa.

Abbenche sia sempre opportuna la diussione, è più prudenza preservare con quella il danno prima che succeda, che curarlo dapoi . Il Rè Don Fernaado il Quarto conoscendo l'inquietudine d'alcuni historia della guerra. I Remani cauauano i seditioni, e gli diussidenano in colonie, ò negli eserciti. Publio Emilio trasferì ad Italia i capi principali, e Carlo Magno i Nobili di Sassonia. Rutilio, e Germanico licentiarono alcuni soldati seditiosi con titolo di franchi. Represse Druso vna Colleuatione delle Legioni, diussendo l'vne dall'altre. \* Con la diussione si mantiene la sede della militia, e la virtù militare, perche nè si mescolano le forze, nè vitij. Perciò stauno in tempo di Galba separati gli eserciti. \* Di qui nasce l'esser molto conueniente, 8

2 4 Dro-

#### 558 IMPRESE POLITICHE.

prohibire le radunanze del Popolo. Per questo la Città del Cairo si riparti in quartieri, dustiniti con fossi molto profondi, perche non si potesfero facilmente vnire i suoi Cittadini, ch'è quello che tiene quieta Venetia, separate le sue strade col mare,. Tiene la diuissone molti dubbiosi, nè fanno qual partito sia più sicuro, se manca corrono tutti doue 9 inclinano gli altri. \* Questa ragione mosse Lisandro à seminar discordie nel Popolo d'Athene, perche sosse di sunito.

Nettumloi militari molte volte è conueniente',
10 incitare gli vni contra gli altri. \* Perche vn tu11 multo suole essere il rimedio d'un'altro tumulto.
12 multo suole essere il rimedio d'un'altro tumulto.
13 multo suole essere con la plebe son la Plebe, indebolite le sue sorze con la duissone dela discordia. A questo mirar deucua la legge di Solone, che castigaua con pena di morte il Cittadino, che nelle seditioni non prendesse l'armi in fauore d'alcuna delle parti, abbenche questo sosse più tosto accrescere, che diuidere le stamme, mancando chi senza passione sosse mediatore, e le acquetasse.

E parimente efficace rimedio la prefenza del Prencipe, sprezzando con valore la furia del Popelo, il quale simile al mare che minaccia i monti, e si spezza nel molle dell'arena, s'intenerisce, ò si copre di timore, quando vede la pacifica fronte del suo Signore naturale. La presenza d'Augusto spatento le Legioni Attiache. \* Nella seditione delle le-

Signore naturale . La prefenza d'Augusto spaten-12 tò le Legioni Attiache . \* Nella feditione delle legioni di Germania vociferauano i foldati , quando volgeuano gli occhi alla moltitudine, e volgendoli à

23 Germanico tremauano. \* Con il rispetto si sospende la mostitudine , e depone le armi. Come il sungue accorre tosto à rimediare alle parti ostese, così il Prencipe deue procurare trouarsi presente doue tumultuerà il suo Stato. La Maestà facilmente s'impossessi de la mania del Popolo. Certa forza secreta pose in quella la Natura che opra meraugision.

DEL SANTEBRA. PARTE VI. 559
effetti. Dentro del Palazzo del Re Don Pietro il IV.
d'Aragona entrarono i Congiurati contro di lui se
penendofi dinanzi à quelli, gli pacificò. Non farebbero paffate tant'oltre le feditioni de l'Pacfi baffi, fe
toflo fi foffi prefentato in quelli il Re Filippo II. Se
ben fi deue molto confiderare questo rimedio, e pefarlo con la necessità, perche è l'vitimo, e se non
opera, non resta altro; ch'è quello che mosse Tibezio à sedare la solleuatione delle Legioni d'Onghezia, ed Alemagna, col mezzo di Drusse, e di Germanico. \* E-parimente pericolosa, la presenza del 14

Se i Regni fossero diusti in Fattioni di contrarie: Famiglie, è prudente consiglio impedire tali sognominationi. Così fece (subito che si coronato) il Rè-Francesco Effebo di Nauarra, ordinando che niuno si chiamasse siamonti, nè Agramonti lignaggi con-

Prencipe, quando è abborrito, e Tiranno, perche fa-

trarij in quel Regno.

cilmente gli perdono il rispetto.

Se il Popolo tumultuerà per colpa d'alcun Mini-Rro, non v'è polue che più lo acqueti che foddisfarlo col fuo caftigo. Ma fe farà la colpa del Prencipe e credendo il Popolo che sia del Ministro prenderà le armi contro di lui , la necessità obliga à lasciarlo correre col suo inganno, quando nè la ragione, nè la forza se gli possono opporre senza maggioni danni della Republica. Patirà la innocenza, ma fenza colpa del Prencipe . Ne' casi grandi appena. v'è rimedio fenza alcuna ingiustitia, la quale si compensa col comune beneficio. \* E' la seditione vn 15 veleno, che tende al cuore, e per faluare il corpo è necessario tal volta dar'à troncare il braccio, e lasciarsi postare dal torrente della suria, ancorche sia contra ragione , e giustitia . Così fece la Regina. Donna Isabella, quando ammutinati quelli di Segouia chiedeuano, che leuasse la tenenza del Palazzo del Rè ad Andrea di Cabrera suo Maggior domo, evolendo passare ad altre richieste, le interruppe, disendo. Quello che voi volete, il medefimo io voglia;

Aa anda

560 IMPRESE POLITICHE

andate, lenate la persona del Maggior domo, e tutti gli altri che mi tengono occupato questo Palazzo. Con che fece comandamento quello che era forza, tenendolo à fauore gli ammutinati, i quali scacciarono dalle torri, quelli che le cuttodiuano, e con ciò rimafe acquetato il tumulto, ed efaminati poscia i carichi contra il Maggior domo, e veduto ch' erano giusti, comandò che gli fosse restituita la tenenza-del Palazzo del Rè. Quando i seditiosi presedono per suo conto al castigo di quelli, che sono causa. della folleuatione, a niuno perdonano, perche si perfuadono di restare quasi assolti dalla sua colpa, 16 come successe nelle Legioni di Germania, \* e quantunque il diffimulare, ed il sofferire facciano mag-17 giore la infolenza; \* e quanto più si concede à i feditios, tanto più chiedono, come fecero le truppe 18 che mandaua Flauo à Roma, \* questo auuien quando non è molto grande l'autorità di quello che offerisce, come non era quella di Flauo, il quale 19 fprezzaua l'esercito. \* Però nel caso detto di Germanico conuenne correre co'medefimi rimedij, ancorche violenti, che trouarono i feditiofi, per rompere il fuo furore, ò schiuare con buon pretesto il castigo . Ben conobbe le ingiustitie , e le crudeltà , che feguiuano, quando le Legioni vecideuano confufamente i colpeuoli nell'ammutinatione, e che infieme con quelli patiuano gl'innocenti; ma fi trouò obligato ad acconfentirlo, perche quello non fil co-

20 rore. \*
E¹ parimente fcufata la colpa , ò afluto Configlio
del Miniftro, quando portato dalla violenza popolare fi lafcia far Capo della feditione, per fedarla, hauendo rotto la fua furia . Con quefta intentione acconfentì Spurina ad vna ribellione vedendofi obligato à quella, e che terrebbe così maggiore autorità

mandamento, ma accidente nato dal caso, e dal su-

21 il suo parere. \*

Con pretesto di libertà, e di conservatione de' primilegi suole il Popolo, arrischiarsi contra l'autoDEL SAAVEDRA PARTE VI. 561

rità del suo Prencipe, nel che è d'huopo non diffimulare tali irriuerenze, perche non nutrifcano viuacità per altri maggiori, e se si potesse, si deue disporre di maniera il castigo, che appaiano leuate le teste degli Autori della feditione, e poste in publico, prima che il Popolo lo intenda, perche niuna cosa più lo sbigottisce, ed acqueta, \* non arrischiandosi 22 passare più oltre nelle irriuerenze, quando mancano quelli che lo muouono e guidano. \* Attrouauafi 23 confuso il Rè Don Ramiro con le folleuationi d'Aragona, configliò il rimedio con l'Abbate di Tomer, il quale senza rispondergli, troncando (ad imitatione di Periandro \*) con vna falce i germogli de'cano- 24 li del giardino doue era, lo lasciò anuertito di quello che far doueua, ed hauendolo così eseguito nelle teste de' principali, sedò il Regno. Il medesimo configliò Don Loppe Barrientos al Rè Don Henrico il Quarto. E' però di mestieri temperare il rigore, eseguendolo in pochi, e dissimulare, ò comporsi con quelli che non posiono estere castigati, e cattiuare le volontà di tutti come fece Ottone in vna solleuatione del suo esercito; \* Questa dimostra-tione di rigore acqueta il tutto, perche incominciando à temere i cattiui, vbbidiscono a' buoni, \* 26 come successe à Vocula, quando solleuate le Legioni fece castigare solo vn soldato.

Deuesi però anco auuertire, che sia così soaue la forma, che non lo riceua il Popolo, per comune ingiuria della Natione, poiche più s'oftina . Non fentirono tanto gli Alemani la feruitù de'Romani, nè le ferite, ed i danni riceuuti nella guerra, come il trofeo, che ereffe Germanico delle spoglie delle Prouincie rubelle . \* Non lasciò questo precetto in 27 obblio il Duca d'Alua Don Fernando quando fece ergere la statua de'capi ribelli : nè haurà lasciato d'hauere vdito, ò letto, che l'Imperatore Vitellio liberò dalla morte Giulio Ciufie , poderofo frà gl'Olandess, per non perdere quella Natione, ma 28 giudicò più conueniente la rigorosa dimostratione, A 2 6 dalla

dalla quale non nacque la feditione, ma dal mutare la Religione, abbenche diede pretefto a' capi del tunulto, per irritare la bontà di quella Gente, e perche mancaffe alla fua naturale fedeltà.

Altre inobbedienze vi fono, che nascono da accortezza, e da vna inconfiderata lealtà, ed in questa si deuono vsare mezzi benigni, per ridurre i Vasfalli. Così fece il Rè D. Giouanni il Secondo d'A. ragona nella folleuatione di Barcellona per la morte del Prencipe Don Carlo suo figliuolo, scriuendo à quella Città, che non si valerebbe della forza, se non fosse obligato dalla necessità, e che se si rendeuano gli tratterebbe come figliuoli. Gli ridusse quetła benignità alla fua vbbidienza, dandogli vn perdono generale. Sempre si deue nel Prencipe vedere vna inclinatione al perdono, perche se manca la speranza di quello, si fà ostinato il delitto. Perciò Valentino quando ammutino quelli di Treneri, fece vecidere i Legati di Roma, per impegnarli nei delit-20 to. \* Passa à pertinacia la seditione, si dispera della gratia, e vogliono più tosto i delinquenti morire per mano del periglio, che del carnefice. Ragioni che mostero à perdonare à quelli che seguiua-30 no la partialità di Vitellio. \* Di tal grandezza di animo bifogna valerfi,quando pecca la moltitudine, come fece il Rè Don Fernando il Pio nelle riuolte di Castiglia, e si considerò nelle corti di Guadalaz ara in tempo del Rè Don Giouanni il I. perdonando à quelli che nella guerra contra Portogallo haueuano feguito quel Regno. Vero è che quando il Prencipe hà perduto la riputatione, ed è dileggiato non gioua la benignità, anzi i medesimi rimedij, che doueuano curare i mali, gl'infiammano più, perche difereditato il valore, non può mantener il rigore del castigo, nè indur timore, nè dar esempio à i seditiofi, e così è di mestieri correre al passo degl' inconuenienti, e fauiamente contraminare le arti, e disegni de' perturbatori , come fece Vocula, veden-

do che non teneua forza per reprimere le Legioni

ammu-

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 462 ammutinate . \* Per questa ragione il Rè Don Gio- 31

uanni il Secondo diede libertà à i Grandi che tene-

ua prigioni .

Non fogliono esfere meno dannosi i fauori, e le mercedi per quietare gli Stati, fatte dal Prencipe che ha perduta la stima, perche chi le riceue ò le attribuisce à debolezza, ò procura mantenerle con la riuolutione delle cose, ed alle volte cerca altro Rè che gliele mantenga. Così fecero quelli che si folleuarono contra il Rè Don Henrico il IV. fenza lasciarsi obligare da' suoi benesicij, se ben surono molti.

In qualunque risolutione che prenderà il Prencipe per estinguere il fuoco delle seditioni, molto conuiene che si conosca, ch'è suo motiuo, nato dal fuo valore, e non dalla perfuasione d'altri, perche operi più; poiche suole ingagliardirsi il Popolo, quando penía che sia indotto il Prencipe, da quelli che tiene à suo lato, e che l'oblighino à tali dimo-

firationi.

Concesso vn perdono generale deue il Prencipe mantenerlo', non dandosi poscia ad intendere delle offese riceutte, poiche obligerebbe à maggiori congiure, come successe al Re Don Fernando di Napoli, per hauer voluto castigare alcuni Signori del Regno, hauendogli digià perdonato, e fotto la protettione del Rè Don Fernando il Cattolico. Se ben poi quando incorressero in alcun delitto, puossi viar con loro tutto il rigore della Legge per tenergli frenati, e che non abufino la riceunta benignità.

In questi, e negli altri rimedij delle seditioni è molto conueniente la celerità, \* perche la molti- 3z tudine s'anima, e s'insuperbisce, quando non vede luogo al cattigo, ò all'oppositione. L'impegno la fit più insolente, e col tempo si dichiarano i dubbiosi, e pericolano i confidenti. Perciò Artabano fu con gran diligenza à sedare le solleuationi del fuo Regno . \* Come follecitamente & folleuano le fedi- 14 564 IMPRESE POLITICHE

tioni, così deuonfi follecitamente rimediare . E più di bifogno allora del fatto, che della confulta, prima a che getti radici la malitia, e crefca con la tardanza, e con la licenza. Affuefatti vna volta gli Huomini alle morti, alle rapine, ed agli altri vitij, i quali offerifce la feditione, fi riducon difficilmente all'obidienza, ed alla quiete. Ben conobbe quefto il Rè D. Henrico, quando morte suo fratello il Rè Don Pietro s'impadronì tosto delle Città, e delle Fortezge del Regno, e lo quietò con celerità.

Essendo le seditioni adunque, e le guerre civili vna infirmità, che consuma la vita della Republi-

- vna infirmità, che confuma la vita della Republica, \* lafciando diffrutto il Prencipe co i danni, che riceue, e con le mercedi che fu obligato dalla neceffità, è prudente configlio componerle à qualunque prezzo, il che obligiò il Rè Don Fernando il Cattolico ad accordarfi col Rè Don Alonfo di Portogallo nelle pretenfioni del Repno di Caftiglia. In fimili perturbationi fuole il più infimo, ed il più mifero ef-6 fere il più poderofo. \* Stanno i Prencipi foggetti à quelli che gouernano le armi, ed i fuoi Stata alla 7 nalitia, la quale può più che i fuoi Capl. \*
  - 1 Ex paruis orta sedicione, de rebus magnis diffidetur. Aristo
  - 2 Primis euentibus metum, ac fiduciam gigni. Tac. lib. 12.ann. 3 Vine militem feruum fuum coerceret, an inanem credulitatem tempore ipfo vanefecre fineret. Modò ashil fpetanedum, modò non omnia metuenda, ambiguus pudoris, ac metus, reputabat. Tac. lib. 3.ann.

4 Initia bellorum Ciuilium fortunz permittenda; victoriam confiliis, & ratione perfici . Tar. lib. 3. hift.

confilips, & ratione perfice . Tas. Ab. 3. htt.
5 Vtendum inclinatione, & Cæfar, & quæ cafus obtulerat in fapientiam vertenda ratus . Tac. dib. 1. ann.

6 Nihil in vulgo modicum: terrere ni paucant: vbi pertimuerint, impune contemni. Tac.lib.1. ann.

7 Tironem a Veterano Legionem à Legione dissociant . Tatlib-1. ann.

8 Longis spatijs discreti exercitus, quod saluberrimum est ad concinendam militarem sidem, nec vitijs nec viribus miscebantur. Tac.lib.1. hills.

9 Quod in feditionibus accidit, vnde plures erant, omnes fuere. Tac. lib.1. hift.

terum concitat . S.C bryj.

11 Re-

#### DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 585

- 11 Remedium tumultus fuit alius tumultus. Tac.lib.2. hift.
- 22 Disus Augustus vultu, & aspectu Attiacas legiones exterruit • Tacisus ilb. 1. ann. 12 Illi quocies oculos ad multitudinem retulerant, vocibus
- truculentis strepere; rurium viso Casare trepidare. Tac. lib.t. ann.

  14 Refistentesque Germanico, aut Druso, poste a se mitigari,
- vel infringi: quod aliud subsidium si Imperatorem spreuissen? Tat.lib. 1. ann.

  15 Habet aliquid ex iniquo omne magnum exemplum quod
- contra fingulos vtilitate publica rependitur. Tacitui lib.
- 16 Gaudebat czdibus miles , tamquam semet absolueret.

  Tacitm lib.1. ann.
- 27 Nihil profecit patientia, nifi vt grauiora tamquam ex facili tolerantibus imperentur. Tac. in vita Agric.
- 28 Et Flauus multa concedendo. nihil aliud effecerat, quam vi acrius expofeerent, qua feiebant negatutum. Tacdib. 4. bisi.
- Superior exercitus Legatum Hordeonium Flauum (pernebat. Tac.lib.1. hift.
- 20 Nec Cafar arcebat, quando nullo ipfius iuffu, penes eofdem feuitia facti, & inuidia erat · Tat-lib. 1. ann. 21 Fit temeritatis alienz Caput Spurina, primo coactus mox
- 24 Fit temeritatis alienz Caput Spurina, primò coactus mox velle Amulans quò plus authoritatis ineffet confilis, fi feditio mittefeeret. Tac.lib.2. hift.
- 22 Neque aliud glifcentis difcordiz remedium, quam fi vnus alternz maxime prompti fubuerteretur. Tas-lib-4.ann.
- 33 Nihil aufuram plebem Principibus amotis. Tac. lib.i. ann. 24 Nam Periander caduccatori, per quem Thrafybulus contilium cius exquirebat, nihil respondisse fertur, sed spicis eminentibus siublatis, segetem adaquate. Ansh. pol. lib.; p. pp.
- 25 En oratio ad perffringendos, mulcendosque inilitum animos, & feueritatis inodos (neque enim in plures, quain in duos animaduerti iudserat; grate accepta » compositique ad præsens qui coerceri non poterant. Tae. lib. 1. hr ft.
- 26 Et dum mali pauent , optimus quisque iussis paruere .
- 27 Haud perinde Germanos vulnera, luctus, excidia, quam ea feccies dolore, & ira adfecir. Tac.lib.3. ann.
  28 Iulius deinde Ciullis periculo exemptus przepotens inter
- Batauos, ne supplicio eius serox gens alienaretur. Tat. 16.1.his.
- 29 Quo minore spe veniz cresceret vinculum sceleris . Tae-
- 30 Vicit ratio parcendi: ne subsata spe venizs, pertinacia accenderentur · Tac.lib.a. biss.
- 31 Sed vires ad coercendum deerant, in frequentibus infidifque legionibus. Inter ambiguos milites, & occultos hoftes optimum è prafentibus ratus mutua diffinulatione. X. ijidem quibus perebatur artibus grafsari. Tac.lib.4. hift.
- 32 Nihil asperi, nist per discordiac habeant. Tacdib. 11. ann., 33 Nihil in discordis ciullibus sestinatione tucus. vis facto magis, quam consulto opus est. Tac. iii. 1. his fi.

#### 166 IMPRESE POLITICHE

34 Pergis properans, & praveniens inimicorum acus anicorum penitentiam. Tas. lib.6. ann. 35 Quod fi inuicem mordetis & comeditis: videte ne ad in-

uicem consumemini . Paul. ad Gal. 5, 15, 36 Quippe in turbas, & discordias pessimo cuique plurima vis. Tac. lib. 4, hist.

37 Ciuilibus bellis, plus militibus quam Ducibus licere . Tes.



Laguerra si deue intraprendere per sostentar la pace.

#### IMPRESA LXXIV.

Solo gli animali attendono alla conservatione de' suoi individui , e se tal. volta ossendono è in ordine à quella, guidati dalla serocita nasurale, che non riconosce l'imperio della ragione. L'huomo all'incontre altiero con la fianma celesses, che lo anima , e lo sa Signor di tutti , e di tutte le cose, suole persuaders, che non nacque per solo viuere, ma per goderse suori di quei limiti, che gli prescrine la ragione, e delusta la sua imaginatione con false apparenze di bene, lo cerca in diuersi orgetti, costituendo in quelli las. sua siduati che conserva suo della conserva della conserva della conserva suo della conserva suo della conserva della c

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 567 fista nelle ricchezze, ed altri nelle delitie, altri nel dominare gli altri huomini, e cadauno in. così varie cose, come sono gli errori dell'appetito, e della fantasia, e per acquistarle, ed essere felice, applicano i mezzi, che gli detta il difcorfo vago, ed inquieto, ancorche fiano ingiufti. \* D'onde nascono gli homicidij, i furti, e t le tirannie, e l'essere l'Huomo il più ingiusto degli animali , con che non essendo sicuro vn' Huomo dall'altro , s' inuentarono l' armi , per reprimere la malitia con la orza, e conferuare l'innocenza, e la libertà, e s'introdusse nel Mondo la Guerra. \* Questo nascimento hebbe , se 2 già non nacque dall' Inferno dopò la superbia di quelle prime lui intellettuali. Così odiofa è la guerra à Dio , che estendo Dauid così giusto , non. volse che gli edificasse il Tempio, perche haueua versato molto sangue. \* I Prencipi prudenti, e 3 moderati l'abborriscono, conoscendo la varietà de' fuoi accidenti, successi, e fini . \* Con quella fi 4 sconcerta l'ordine, e l'armonia della Republica. Si cangia la Religione; si perturba la giustitia; non s'vbbidiscono le Leggi; si confondono l'amicitia, e la parentela; s'obbliano le arti; si perde l'agricoltura; si ritira il commercio; si distruggono le Città; e si alterano i dominij. Chiamolla il Rè Don Alonfo, corruttione della pace, e commotione delle cose quiete, e distruttione delle. composte . Se è interna la guerra, è febbre ardente, che abbrucia lo Stato: fe esterna, gli apre le vene, per doue si versa il sangne delle ricchezze,e si esalano le forze, e gli spiriti. E' la guerra vna violenza opposta alla ragione, alla Natura, ed al fine dell'Huomo, il quale Dio creò à sua similitudine, e e sostitui il suo potere sopra le cose, non perche le distruggesse con la guerra, ma perche le conseruasse.

Non le creò per la guerra, ma per la pace . Non per il furore, ma per la mansuetudine; Non per l'ingiuria, ma per la benescenza: e così nacque nudo

fenz'

568 IMPRESE POLITICHE fenz'armi, colle quali ferisse, nè pelle dura, con cui si difendesse, così bisognoso dell'affistenza, gouerno, ed ammaestramento altrui, che anco già cresciuto, ed adulto non può viuere per sè stesso senza l'altrui industria. Con questa necesfità l'obligò alla compagnia, e ciuile amistà, doue si trouassero vnite con la fatica di tutti , le comodità della vita; e doue questa felicità politica gli vnisse con stretti vincoli d'amicitia, e buona corrifpondenza, e perche superba vna Prouincia co' fuoi beni interni , non' disprezzasse lacomunicatione dell' altre, gli riparti in diuerfe: il Formento nella Sicilia, il vino in Creta, la porpora in Tiro, la feta in Calabria, gli Aromati in Arabia, l'oro, e l'argento in Spagna, e nell'Indie Occidentali; e nelle Orientali i diamanti, le perle, e le specierie, procurando così, che il desiderio, e la necessità di queste ricchezze, e delitie aprisse il commercio, e communicandosi le Nationi, fosse il Mondo vna casa familiare, e comune à tutti; e perche s'inten-desse in questa comunicatione, e si scoprissero gl' interni affetti di amore, e beneuolenza, gli diede la voce articolata, molle, e foaue, coneui esplicasse i suoi concetti : il riso, che dimoftraffe il suo aggradimento: le lagrime la sua. mifericordia: le mani la fua fede, e liberalità, e il ginocchio la fua vbbidienza; tutti fegni di vnº animo ciuile, benigno, e pacifico. Però quelli animali, che volse la Natura che fossero bellicofi, creò disposti per la guerra con armi offensine, e difensiue. Il Leone con Zanne, l'Aquila con artigli, l'Elefante con tromba, il Toro con corna, il Cignale co' denti, ed il Porco spine conpunte. Fece formidabili col veleno gli Aspidi, e le Vipere confistendo la sua difesa nel nostro periglio, ed il suo valore nel nostro timore. E così armò tutti questi animali di dure pelli per la difefa; il Cocodrillo di corazze; i Serpenti di maglia .

DEL SAAVEDRA PARTE V. 569 glia, ed il Granchio di schiniere. Pose in tutti va' aspetto siero, ed vna voce horribile, e spauentosa. Sia dunque per loro l'irrationale della guerra, non per l'Huomo, in cui la ragione tiene arbitrio sopra l'ira. Nelle viscere della terra, associa la natura il serro, e l'acciaso, e l'argento, e l'oro, perche l'Inuomo non si seruisse male di loro, e là gli trouò, e cauò la vendetta, e l'ingiussitia, gli vni per istromento, e gli altri per prezzo delle, a

morti. \* Grande abuso degli Huomini, consumare in danno della vita, l'argento, e l'oro conceduti

per il fostegno, ed ornamento di quella!

Ma perche in molti Huomini, non meno fieri, ed intrattabili, che gli animali (come detto habbiamo) è più poderofa la volontà, el'ambitione, che la ragione, e vogliono senza giusta causa opprimere, e dominare gli altri, fu neceffaria la. guerra per difesa naturale, perche hauendo due modi di trattare gli aggrauij: l'vno col Tribunale, il quale è proprio degli Huomini, e l'altro con la forza, ch'è comune agli animali, se non si può valere di quello, è d'huopo valersi di questo, \* 6 quando interuenirà giusta causa, e sarà parimente giusta la sua intentione, e legittima l'autorità del Prencipe, nel che non deue risoluersi senza gran configlio d'Huomini dotti, così faceuano gli Atheniesi, consultando i suoi Oratori, e Filosofi per giuftificare le sue guerre, perche stà in nostro potere l'incominciarle, ma non il finirle. Chi con prestezza le intraprende con tempo le piange. Muonere guerra (diffe il Rè Don Alonso) è cosa à cui lib.2. deuono hauere gran riguardo quelli che la vogliono p.a. fare, prima che la incomincino, perche la facciano con ragione, e con diritto. Conciona che da questo prouengono trè gran beni . Il primo che aiuta Dio più per questo quelli che così la fanno. Il secondo, perche quelli si sforzano più in sè stessi per il diritto che tengono. Il terzo perche quel-li, che odono, se sono amici, gli autano di mi-

glior voglia, e se nemici, temono più di loro. Non v'è pericolo intrapreso per cause lieui, ò delitiofe come quelle che mossero Xerse à fare la Guerra alla Grecia, ed i Longobardi à passare in Italia. Quel Prencipe è tiranno, che guerreggia per lo Stato altrui : e quello giusto, che solamente per mantenere il fuo, ò conseguire giustitia dell'vsurpato, in caso che non si possa per tribunale, e che sia più sicura la decisione co fogli delle spade, che con quelli de' libri, foggetti alla r fraude, ed alla canillatione. \* Il fuccesso delle guerre ingiuste è vn giudice integro, che dà il diritto della vittoria, à quello che lo tiene. Tanto desiderò il Rè Filippo Secondo, giustificare il suo alla Corona di Portogallo per la morte del Rè Don Sebastiano, che anco dopò hauere in suo fauore il parere di molti Teologi, e Giuristi, ed essere di già col suo esercito ne' confini di quel Regno, si trattenne, e ritornò à configliarsi con loro. Il Prencipe, che poco auuenturato, vuole fabbricarfi la Fortuna, cerchila con la guerra, quando fe gli offerisce occasione legitima. Ma quello che di già possede Stati competenti alla sua grandezza., miri bene come s'inuiluppa in quella, e procuri sempre con mezzi honesti schiuarla, senza che perda il credito, ò la riputatione, perche se patiffero, maggiormente l'accenderebbe, ricufandola. Diceua l'Imperatore Rodolfo il Primo , ch'era meglio ben gouernare, che ampliare il suo Imperio. Non è minor gloria del Prencipe mantenere con la spada la pace, che vincere la guerra. Fortunato quel Regno, doue la riputatione dell'armi conferua l'abbondanza : doue le lancie sostentano gli Vliui , e le viti, e doue Cerere si vale dell'elmo di Bellona, perche crescano in quello sicure le sue messi. Quanto è maggior il valore, più ricusa la guerra, perche sà à quello che lo deue obligare. Molte volte la configliano i codardi, e la fanno i valorofi. \* Se la guerra fifece per la pace, perche farfi quella, quando

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 571 quando fi può godere di questa? Non deue effere la sua risolutione della volontà, ma della forza, ò della necessità. \* Dal cerebro di Gioue nacque , Bellona, fignificando in questo gli Antichi, che deue nascere la guerra dalla prudenza, non dalla bizzaria dell'animo. Il Rè di Portogallo Don Sebastiano, che la intentò in Affrica, più guidato dal suo gran cuore, che dal consiglio, scrisse col suo sangue in quelle arene questo disinganno. Non vogliono le Api Rè armato, perche non sia bellicoso, & s'allontani dal gouerno della fua Republica, per acquistare le altrui. Se il Rè Francesco di Francia, e Gustauo Rè di Suetia l'hauessero così considerato, nè quello fora preso in Pauia, nè questo morto in Luzen. Dall'ambitione di dominare incominciò la distruttione di Molte Republiche. Tardi lo conobbe Annibale, quando diffe à Scipio. ne, che sarebbe meglio, che gli Dei hauesiero dato à gli Huomini, così moderati pensieri, che i Romani si contentassero dell'Italia, ed i Cartaginesi dell'Affrica.

I Prencipi molto poderofi deuono fare la guerra con le sue maggiori forze, per terminarla presto, come faceuano i Romani, perche la dilatione è di molta spesa, e pericolo. Con quella l'inimico si esercita, si premiene, e s'acquista viuacità. Il potere che non opera con l'impeto, resta discreditato. Per queste ragioni non si deuono intentare due guerre in vn medesimo tempo, perche diuisa la forza, non si possono breuemente finire. Nè v'è potenza, che le possa lungo tempo sostenere, nè Soggetti sufficienti che le regga. Sempre procurarono i Romani ( come hoggi il Turco ) non tenere guerra in due parti. In questo si fondarono le minaccie di Corbulone à i Parthi, dicendogli, che intutto l'Imperio haucua vna pace costante, e foio quella guerra. \*

#### 472 I MPRESE POLITICHE

1 Vna, & ea vera causa bellandi, profunda libido Imperii & diuitiarum . Sall.in coniu. Catil.

nde bella, & lites in vobis? ex concupifcentijs vestris, que militant in membris vestris. lacob.4.1.

3 Multum fanguinem effudifti, & plurima bella bellafti, non poteris zdificare domum nomini meo . 1.Par. 22.8.

Varius euentus eft belli , nunc hunc, & nunc illum confumit gladius . 2. Reg. 11. 25.

5 Video ferrum ex eisdem tenebris esse prolatum, quibus aurum, & argentum, ne aut instrumentum in cædes minus deesset, aut pretium. Seneca.

6 Nam cum duo sint genera disceptandi, vnum per discepta-

tionem, alterum per vim: cumque illud proprium fit hominis, hoc belluarum, confugiendum est ad posterius, si vti non licet superiori. Cicero. 7 Castrenss iuridicio secura, & obtusior, ac plura ma-

nu agens, calliditatem fori non exercens. Tacitus in

lum eise . Tac.lib.15. ann.

vita Agrie.

8 Suni bellum etiam ab ignauis, ftrenuissimi cuiusque periculo geri. Tac.lib.4. hist.

 Pacem habere debet voluntas, bellum necessitas . D. Aug ep. 207.1.2.
 Imperatori suo immotam vbique pacem, & vnum id bel-



## DEL SAAVEDRA. PARTE V. 573



## Chi femina discordie raccoglie guerre.

#### IMPRESA LXXV.

S Emina Medea ( per disporre il furto del Vello d'oro ) denti di serpi in Colco, e nascono squadroni d'Huomini armati, che frà sè combattendo, ficonfumauano - Seminano alcuni Prencipi, e Republiche : ( dannose Medee del Mondo ) frà i Prencipi discordie, e mettono guerre, ed inquietudini ne'suoi Stati . \* Credono godere in quelli il ripo- 1 fo, che turbano negli alieni, e gli riesce contrario il difegno. Dell'Equilibrio del Mondo dicono i Cofmografi, ch'è così aggiustato al centro, che qualunque pefo muone la terra, il medefimo accade nelle guerre; niuna è così distante che non faccia cangiate di centro il ripofo degli altri Regni. Fuoco è la guerra, che s'accende in vna parte, e passa alle altre, e molte volte alla propria casa, conforme soffiano i venti. Il prudente Agricoltore teme nella sua heredità le procelle che vede armarsi nelle cime de monti, abbenche fiano molto distanti: con mag-

or ragione le deue temere chi le ciba di vapori. elli che fomentano la potenza d'Olanda; e er

IMPRESE POLITICHE

potrebbe, che col tempo la piangano, foggetti al giogo di feruità, come successe à quelli che aiuta-Zurit. rono ad eleuare la gloria Romana. Gelosi i Venetiani, che i Portughesi con le sue nauigationi gli to-Arag.glicuano il commercio del mare Perfico, e delle Provincie Orientali, mandarono al Cairo vn Am-

basciatore contra quelli, e Maestri di fondere artiglieria, e fabbricar naui, per armare il Rè di Calicut, perfuldendo agli Olandefi, che per il Capo di buona speranza s'opponessero à quella nauigatione. Hauendo però questi eseguito il consiglio, ed introdotti i suoi magazeni, ed il commercio, lo leuarono alla Republica, à cui sarebbe stato meglio, che fosse libera la nauigatione de'Portughesi, e valersi delle fue naui, come di caricatori delle ricchezze d'Oriente; e quando fossero ne' porti di quel Regno, profittarfi della fua fatica, e con maggiore induffria, e guadagno spargerle per l'Europa . I medesimi stromenti, e mezzi che dispone la prudenza humaua, per ficurezza propria, con danno altrui, fono quelli che dopò causano la sua rouina. Pensarono i Duchi di Sauoia, e di Parma dentro lo Stato di Milano mantenere la guerra, ed vno abbrució il 2 fuo, e l'altro lo fece nido della guerra. \* Tali configli fono tele d'aragni, tramate con fili delle pro-3 reti, che si tessono contra altri. \* Inuentò Perillo

prie viscere; meritata pena, cadere nelle medelime il toro di bronzo per esercitio della tirannia, e sit il primo che abbruciato muggì in quello. Non è stabile possesso quello delle spoglie altrui. Nella lega di Cambrai contra la Republica di Venetia persuase vn'Ambasciatore di Francia, rappresentando, che poneua dissensioni frà i Prencipi, per fabbricare la fua Fortuna con le rouine di tutti, ed vniti molti la spogliarono dell'acquistato nella terra ferma. Può estere che ricercassero que'tempi tali arti, ò che gli Huomini prudenti, de'quali sempre è illustrato quel Senato, conoscessero gl'inconuenienti, e non poteffero opporfià quelli, ò per ellere furiofo il to:

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 575 rente della moltitudine, ò per non parere sospetti con l'opositione. Questa è l'infelicità delle Republiche, che in quelle, la malitia la tirannia, il fomentare gli odij, e l'auanzare le conuenienze, fenza hauer riguardo all'ingiustitia, suole essere il voto più ficuro, e quello che si stima per Zelo, ed amore alla Patria, restando ritirati i buoni. Hanno inquelle i Sauij cura della fua quiete, e conferuatione, ed i leggieri; che non mirano al futuro, afpirano à vane, e perigliofe imprese; e come nelle risolutioni si nouerano, e non si stimano i voti, ed in\_ tutte le Comunità sono più gl'inesperti, e i temerarij, che i prudenti, fogliono nascere inconuenienti grandiffimi. Di già hoggi vediamo con applaufo della publica quiete eseguite le buone massime politiche in quella Republica, che attende alla pace vniuerfale, e alla buona corrispondenza co' Prencipi confinanti, senza hauersi voluto rendere alle continue istanze di Francia, nè interessarsi nelle guerre presenti, con che non solo hà obligato la... casa d'Austria, ma si è liberata da questo generale influsio di Marte, in cui più hà vinto, che potuto con la spada. Non è sempre dannosa la vicinanza della maggior potenza : alle volte è come il mare, che si ritira e lascia Provincie intiere al Confinante. Non sono pochi i Prencipi, e le Republiche, che deuono la fua conferuatione, e la fua grandezza à questa Monarchia . Pericolosa impresa sarebbe trattare sempre di far guerra al più Poderoso, armandosi contra lui le minori Potenze, come dicemmo in altra parte. Più poderose sono le Republiche co' Prencipi, per la buona corrispondenza, che per la forza. Sono Dame aftute, che facilmente gli vincono il cuore, e la volontà, e gouernano le sue attioni incamminandole a'suoi fini particolari.Come Dame le sopportano più che altri Prencipi, conoscendo la Natura del Magistrato, in cui tengono colpa i buoni. Non gl'inquieti dunque il vedere alle volte i Prenc pi adirati, perche tali sdegni, come fdegni EЬ

fdegai di amanti, fono reintegratione dell'amore. Incolpino le sue medessime ombre, e timori, co' quali pongono in dubbio la corrispondenza de' stioi Amici, vitio della moltitudine, che non missura le cofe con la ragione, ma col timore, il più delle vol-

Queste arti di seminar discordie, e procurare di inalzarfi gli vni con la caduta degli altri, fono molto praticate nelle Corti, e ne' Palazzi, nate dall' ambitione, perche estendo di già ripartiti i premij, e non potendosi introdurre nuoue forme fenza la corruttione di altre, si procurano col mezzo della calunnia, ò della violenza. Altre volte è inuidia d'alcuni Ministri ad altri, per l'eccellenza delle qualità dell'animo, procurando che non fijno inposto doue postano risplendere, ò che il Mondo perda il concetto, che tiene di quegli, facendogli ingiufli aggrauij, e quando non fi può oscurare la verità si vagliono del falso riso, della burla, e del motteggiare fotto specie d'Amistà, perche discreditato il Soggetto nelle cofe leggiere, resti anco nelle grandi. Così malitiosi, e persidi artificij sono sempre perigliosi al medesimo, che gli vsa, come auuertì 4 Tacito in Hispone, ed in quelli che lo seguirono. \* E se ben Lucinio Proculo, si fece luogo, accusando ( altri , e s'auanzò à i buoni , e modeiti ; \* fuole questo succedere, quando la bontà, e la modeftia, fono così ritirate, che viuono feco stelle, dispregiando gli honori, e la gratia de' Prencipi, essendo per la fua poca attitudine à riceuere, inutili al maneggio de' negotij, ed alle altre cose. A questi la malitia accorta, ed attenta ad acquiftar voleri, rapisce i premij douuti alla virtù, come faceua Tigel-6 lino. \* Ma cadono tali articon la celerità, che tali ascendono. Fù esempio il medesimo Tigellino , infamemente morto con le fue pro rie-

, mani. \*

t Ven.

DEL SAAVEDRA. PARTE V. 577 Wentum feminabunt, & turbinem metent . 0/e.8.7.

a Daboque terram Ægypti in folitudines gladio diffipatam Ezech.29.10. Qui fodit foueam incidet in eam, & qui voluit lapidem, re-

uertetur ad eum . Pros. 26.27.

Perniciem alijs, ac postremum fibi inuenere . Tac. I.t. ann. Ve cuique erat criminando, quod facillimum factu eft , prauus, & callidus, bonos, & modestos anteibat. Tacdib.z.

s Præfecturam vigilum, & prætorij, & alia premia virtutum

velocius erat vitijs adeptus . Tac. libet. hift.

y Inter ftupra concubinarum, & ofcula, & deformes notas, fectis nouacula faucibus infamem vitam (adauit, etiam exitu fero, & inhonefto . Tas.l.z. bift.



## La mala intentione de' Ministri le cagiona.

## IMPRESA LXXVI

M Anda il Sole i fuoi raggi di luce allo specchio concauo, ed escono da quelle raggi di fuoco; corpo è di questa Impresa, fignificandosi con quella , che nella buona ò cattiua intentione de Ministri consiste la pace à la guerra. Perigliosa è la riuerberatione degli ordini che riceuono. Se haueranno il petto di christallo piano, e candido, vsciranno da. quello gli ordini con la medesima purità ch'entrarono, ed alle volte con maggiore. Ma fe lo terran fo

578 IMPRESE POLITICHE

d'acciaro, abbrucieranno la terra con guerre. Detiono per ciò effere auuertiti iPrencipi, che desiderano la pace, di non seruirsi in quella di Ministri Martiali, perche questi librando la sua gloria, ò la sua conuenienza nell'armi, fanno nascere l'occasione d'esercitarle. Non piangerebbe la Corona di Francia tante discordie, nè Europa tante guerre, se in quelle non consistesse la conservatione della gratia di quel Re. Nelle Sacre Lettere trouiamo, che fi confegnauano a' Sacerdoti le trombe, con le quali 1 s'annuntiana la guerra, \* perche la modestia, e compositione del suo visicio non si seruirebbe di quelle senza grande o casione. Sono i petti de'Prencipi , golfi che si folleuano in monti d'onde , quando i suoi Ministri sono furiosi venti di Settentrione: ma se sono Zeffiri piaceuoli, viuono in serena calma . Perche vn'animo generoso, amico della pace, e buona corrispondenza, tempra gli ordini audaci, e perigliofi, riducendogli à bene; fimile al Sole, i cui raggit, ancorche passino per angoli, procurano disfarfi di quella imperfetta forma, e riuolgerfi nella fua riuerberatione, alla Sferica. Nè basta alle votte che fiano di buona fintentione, fe fono tenuti per bellicofi , perche , ò niuno crede ', che perderanno tempo i fuei brij, ò il timore s'arma contra la fua bizzaria, ò la malitia la piglia per pretefto. Conosce il Conte di Fuentes quello che deue risultare in Valtellina dalle riuolte de'Grifoni, per la Lega con la Republica di Venetia, e dirizza vn Forte nelle bocche dell'Adda, per sicurezza dello Stato di Milano: entra in quella valle il Duca di Feria, chiamato da' Cattolici, per difenderli dagli Heretici. Procura il Duca d'Osona con vn'armata nell'Adriatico diuertire l'armi de'Venetiani nel Friuli, e fi attribuiscono à questi trè Ministri le guerre, che nacquero dapoi per la inquietudine del Duca di

In quelli che interuengono in trattati di pace.
fincle effere maggiore queito periglio, operando ca-

DEL SAAVEDRA PARTE V. 579 dauno conforme alla sua natura, ò passione, e non fecondo la buona intentione del Prencipe. Offeso Mar. Don Lope de Haro dal Rè Don Sancio il Forte, si Hisp. vendicò ne' trattati d'accordo frà quel Rè, ed il Rè Don Pietro d'Aragona il Terzo, riferendo diuerfamente le risposte di ambi, con che gli lasciò più sdegnati che prima . La maggiore infelicità de'Prencipi consiste, che non potendo per sè stessi assistere à tutte le cose, è forza, che si gouernino per relationi, le quali fono come le fonti, che riceuono le qualità de'minerali, per doue passano, e giungono quasi sempre infette della malitia, ouero affetto de' Miniftri, e fann o delle fue conuenienze, e fini . Conquelle procurano lufingare il Prencipe, ordinandole di maniera, che fiano conformi al fuo gusto, e alla fua inclinatione. I Ministri, e principalmente gli Ambasciatori, che vogliono parere affaccendati, e penetrano tutto, si lasciano guidare da' suoi discorfi, e riferiscono a' suoi Prencipi per certo, non quello che è , ma quello che s'imaginano , che possi essere. Si gloriano di vinaci ne' fospetti, e da qualunque ombra gli leuano, e gli danno credito: d'onde nafcono grandi equiuochi, ed errori, e la caufa principale di molti disgusti, e guerre tra'Prencipi, poiche per le diffentioni, e discordie tiene qualunque ministro molta forza. \* E così è di mestieri , che i 3 Prencipi non si lascino guidare leggiermente da'pris mi auursi de' suoi Ministri, ma che gli confrontino con altri, e che per fare più certo giudicio di quello che scriueranno, tengano molto conosciuti i suoi ingegni, e nature, il suo modo di concepire le cose, fe si muonono per passioni, ò particolari affetti, perche alle volte acquista il Ministro amore al Paese, e al Prencipe, con cui tratta; e tutto gli par bene, ed altre si lascia obligare da suoi allettamenti, e fauori, e naturalmente, aggradito, stà sempre dalla sua parte, e fà sua causa. Sogliono altresì ingannarsi con vane apparenze, e con aunifi contrarij introdotti

con arte, e facilmente inganuano anco il suo Pren-Вb

cipe

cipe, poscia che niuno è più disposto per far beuere all'altro gl'inganni, che chi homai gli ha beuuti. Molti Ministri si muouono per cause lieui, ò per qualche passione, ò propria auuersione che gli perturba le specie del giudicio ed il tutto attribuiscono à male. Vi sono parimente nature inclinate à rendere malitiose le attioni, ed i disegni, come altri così femplici, che nulla gli pare che si operi con intentione doppia. E gli vni , e gli altri fono dannofi , e questi vltimi non meno che gli altri .

Credendo altre volte il Ministro che sia accortezza, scoprirgli al Prencipe, inimici, e disfidenti, e che con questo mezzo acquisterà opinione di gelofo, e d'intelligente, pone la fua vigilanza ne' fospetti, e niuno stà sicuro dalla sua penna, nè dalla sua lingua; e perche siano sicure l'ombre, ed apprentioni fue, dà occasione con diffidenze, che gli Amici diuengano Inimici, facendofi gara la caufa. con graue danno del Prencipe, à cui sarebbe stato meglio vna buona fede di tutti,ò che il Ministro applicasse rimedio, perche si curino gli animi, e le volontà non perche s'infermino .

Stancanfi ancora i Ministri delle Ambascierie, e perche gli ritirino alle comodità delle loro cafe, poco curano introdurre vna discordia col Prencipe, à cui affiftono, ouero configliare altre rifolutioni

poco conueneuoli.

Ingannansi molto i Prencipi, che stimano, che i fuoi Ministri operino sempre come Ministri, e non come Huomini . Se così fusie, sarebbero meglio feruiti,e si vederebbero minori inconuenienti. Ma sono huomini, e non gli nudò il Ministerio della naturale inclinatione, che hanno al ripofo, & alle delitie dell'amore, dell'ira, della vendetta, e d'altri affetti, e passioni, à quali correggere non sempre basta il zelo, e l'obligatione.

Stiano però molto auuertiti i Prencipi, che quelli che non possono ingannare i buoni, e gelosi Minifiri, i quali stando sopra il fatto conoscono le loro

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. (81 arti , ed i loro difegni , e quello ch'è , ò nò fertitio del suo Prencipe, gli accusano d'inconfidenti, ed appassionati, di duri, ed intrattabili, procurando cauargli dalle mani i negotij, che gli aspettano, e che passino per altre meno informate, ò trattargli con lui immediatamente, facendogli speciose propositioni, con che l'obligano à risolutioni molto pregiudiciali. Niuno deue pensare, che posta mutare il corso de'negotij, nè disordinare i Ministri , perche potendolo pensare, sarà mal seruito il Prencipe, essendo che la confidenza caufa disprezzo, è inobbedienza in chi accufa, ed il timore aunilifce il M niftro. Di minore inconueniente è l'errore di questi, che ammettere contra loro le accufe, principalmente se sono de' Forastieri; e quando siano vere, più prudenza è fospendere il rimedio, fino che non lo posta attribuire à sè, chi le fece.

1 Filij autem Aaron clangent tubis: eritque hoc legitimum fempiternum in generationibus veftris. Num. 10.3. a In turbas, & difeordias peffimo cuique plurima vis. Tac. Jib., bif.





# E le viste tra i Prencipi.

Vesti due Fanali del giorno , e della notte questi Prencipi luminosi, quanto più frà sè re-moti, più concordi, e pieni di luce allumano. Ma se giungono ad vnirsi non basta l'essere Fratelli, perche la presenza non offenda i suoi raggi, e nascano di tal'Ecclissi ombre, ed inconvenienti alla terra. Conferuano i Prencipi amistà frà loro col mezzo de Ministri, e di lettere, ma se giungono à comunicarsi, nascono tosto delle viste ombrose de' fofpetti, e difgufti, perche giammai troual'vno nell'altro, quello che prima fi prometteua, nè si misura ogn'vno con quello che gli appartiene, non essendoui chi non pretenda più di quello che se gli deue. Vn duello sono gli abboccamenti di due Prencipi, in cui fi contrasta con le cerimonie, procurando cadanno precedere, ed vícire vincitore dell'altro . Affistono à lui le Famiglie d'ambi, come due incontrati squadroni, desiderando cadauno, che il suo Prencipe trionsi dell'altro nelle parti personali, e nella grandezza; e come in tanti

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 583 non può hauer luogo la prudenza, vn motto, ò sprezzo, facilmente diuulgato, causa mala soddisfattione negli altri. Così successe nelle visite del Rè Don Henrico, e del Rè Luigi Vndecimo di Mar. Francia, in cui eccedendo il luftro, e la pompa Hife. degli Spagnuoli, e motteggiando la negligenza, ed il difordine de Franceli, fi ritirarono inimiche quelle Nationi, che sin' allora haueuano mantenuto frà sè stretta corrispondenza. Gli odij di Germanico, e di Pisone surono occulti sino che si viddero. \* Gl'incontri del Rè di Castiglia Don 1 Fernando il Quarto, e di quello di Portogallo Don Mar. Dionifio fuo Suocero caufarono maggiori difgu- Hifp. fti, come nacquero parimente da quelli del Rè Filippo il Primo, col Rè Don Fernando. E se

ben dalle visite del Rè Don Giacomo il Primo, col Rè Don Alonfo, e da altre molte, risultarono molto buoni effetti, il più ficuro è che i Prencipi trattino i negotij col mezzo de' suoi Ambascia-

tori.

I Fauoriti alcune volte (come detto habbiamo ) tengono difgiunti , ed in discordie i suoi Prencipi con quelli che sono del suo sangue, di che vi fono molti esempij nelle nostre historie. Don Lope de Haro procuraua la disunione trà il Rè Don Sancio il Forte, e la Regina sua moglie. I ferui della Regina Donna Caterina madre [del Rè Don Giouanni il Secondo la faceuano fdegnare Contra l'Infante Don Fernando. Don Altiaro de Mar. Lara intentò ( per mantenersi nel gouerno del Re- Hisp. gno ) persuadere al Rè Don Henrico il Primo , che fua fuora la Regina Donna Berenguella trattaua di dargli veleno. Gl'interessati nelle discordie frà l'Infante Don Sancio, ed il Rè Don Alonfo il Sauio suo padre, procurarono, che non si vedesiero, ed aggiustassero. I Grandi di Castiglia impediuano la concerdia frà il Re Don Giouanni il Secondo, e fuo Figliuolo Don Henrico. Don Aluaro di Luna quella del Rè Don Giouanni di Nauarra Bb <

IMPRESE POLITICHE con suo figliuolo il Prencipe Don Carlo di Viana . I Priuati del Rè Don Filippo il Primo diffuadeua-Mar. no gli abboccamenti col Rè Don Fernando. Tali hift. arti habbiamo veduto vsate in Francia in questi tempi con danno della quiete di quel Regno, e di tutta la Christianità . Il rimedio di quelle è sprezzare le difficoltà , e gl'inconuenienti , che rappresentano i Serui fauoriti, e giungere à gl'incontri, doue operando il fangue si sincerano gli animi, e si scuopre la malitia di quelli, che procurano la disunione. Queste ragioni mossero il Rè Don Fernando à vedersi in Segouia col Rè Don Henrico il Quarto fuo cognato, fenza considerare il periglio di mettersi in balia d'vn Rè offeso, il quale ò per amore naturale, ò per dissimulare la fua infamia, procuraua la fuccessione di Donna Giouanna sua Figliuola nella Corona; perche se ben gli furono rappresentati questi perigli , pesò più nella bilancia della fua prudenza la confideratione,

che niuna forza, nè negotiatione, oprerebbe più,

A Discefferuntque opertis odijs . Tac.lib.2. ann.

che la presenza.



#### DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 484



# Con pretesti apparenti le appalliano.

#### IMPRESA LXXVIII.

Vello che si vede nella Sirena è Bello : quello che s'ode piaceuole; quello che copre l'intentione nociuo, , e quello che stà fotto l'acque. mostruoso '. Chi da quella apparenza giudicherà questa difuguaglianza? Tanto mentire gli occhi per ingannar l'animo ? tanta armonia per trarre le nani à i scogli ? Per estraordinario ammirò l'Antichità questo mostro : niuno è più ordinario, piene fanno di quelli le piazze, ed i Palazzi. \* Quan- 1 te volte negli huomini è fonora, e dolce la lingua, con cui ingannano, conducendo alla rete i passi dell' Amico? \* Quante volte stà serena, ed 2 amorosa la fronte, ed affiso, ed affannato il cuore? Quante si fingono lagrime, che nascono d'allegrez-22? \* Quelli che faceuano maggiori dimostrationi 3 di mestitia per la morte di Germanico, erano quelli che più fe ne rallegrauano . \* Portarono à 4 Giulio Cefare il capo di Pompeo, e se ben s'allegrò con dono, dissimulò con le lagrime il suo contento.

Bb 6

Non primo Cafar damnauit munera vifa . Auertitque oculos , voltus dum crederet bafit , Lue. Vique fidem vidit sceleris tutumque putauit

Iam bonus effe focer: Vacrymas non Sponte cadetes Effudit gemitufque expressit pestore lato, Non aliter manifesta putans abscondere mentis

Gaudia; quam lacrymis .

Tengono altresi molto di finte Sirene i protesti d'alcuni Prencipi . Che lisciati di Religione , e publico bene ? Che accompagnati di promesse, e parole dolci, e lufinghiere ? Quali inganni gli vni contra gli altri non si occultano in tali apparenze, e dimoftrationi esteriori ? Rappresentanti Angeli , e fi terminano in ferpenti, che s'abbracciano, per mordere, ed auuelenare. Sono migliori le ferite d'yno ben intentionato, che i baci di costoro. \* Sonole 6 fue parole blanditie, e quegli acuti dardi . \* Quante volte incominciò il tradimento dagli honori Penfa Tiberio alla morte di Germanico, gelofo della gloria delle sue vittorie, ed in ellinguere la linea d'Augusto; lo chiamò al trionfo, e lo fece compagno dell' imperio. Con tali publiche dimostrationi procuraua diffimulare l'animo fuo : ardeua. d'inuidia di Germanico, ed accendeua più la fua gloria, per estinguerla meglio: quello che si vedeua era stima, ed assetto; quello che si coprina abborri-7 mento, e malitia. \* Quanto più sincero si mostra il cuore, più doppiezze copre. Non ingannano tanto le torbide fonti, come le crittalline , le quali diffimulano il fuo veleno, ed inuitano con la fua limpidezza. Per il che molto conuiene, che stia sommamente preparata la prudenza per penetrare quefte arti de Prencipi , tenendogli per più fospetti, quando si mostrano più officiosi, e grati, e si mutano i fuoi stili, e natura, come fece Agrippina, cangiati gli artificij, e l'asprezza, in tenerezze, ed amorose. parole, per ritrarre Nerone dagli amori della Schia-8 ua, \* la cui mutatione fospetta al medesimo Nerone, ed a'fuoi amici, l'obligò à pregarlo, che si guardalle

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 487 daffe da' fuoi inganni : \* Più fà di mestieri auuerti- 9 re quello che occultano i Prencipi, che quello che manifestano : più quello che tacciono , che quello che offeriscono. Consegna l'Elettore di Treueri quella Città al Rè di Francia, per mettere in quella prefidio, ancorche sappia ch'era Imperiale, e che staua sotto la protettione hereditaria del Rè di Spagna, come Duca di Lucemburg, e Signore della Borgogna Inferiore, e che non folo contraueniua à quella, ma etiamdio alle costitutionoi dell'Imperio; e per questa causa intraprendono l'armi di Spagna quella Città, ed à caso trattengono la persona dell'Elettore, e lo trattano col decoro dounto alla sua Dignità; ed hauendo il Rè di Francia fatto , e fermato dieci , ouer otto giorni prima , vna confederatione con gli Olandesi, per rompere la guerra contra i Paeli Bassi, serueli di questo pretefto, ancorche succeduto dapoi, ed entra con le sue. armi per quelli, con titolo di liberare l'Elettore amico, e confederato fuo. Facilmente trona occasioni, ò le fà nascere quello che le cerca . E' la malitia come la luce, che per qualunque fifiura penetrà, ed ètale la nostra inclinatione alla libertà, e così cieca la nostra ambitione, che non v'è pretesto, che miri ad vna di quelle à cui non diamo credenza, lafirandoci deludere da lui, quantunque sia poco apparente, ed opposto alla ragione, ouero all'esperien-2a. Ancora non finisce di conoscere Italia i disegnidi Francia, d'impadronirsi di quella con titolo di protettione, aucorche habbia veduto rotta la fede Publica delle paci di Ratisbona, di Cherasco, e di Monze : Vfurpato il Monferrato , la Valtellina , e Pinarolo, e posto in Monaco presidio. Con tali pretesti mascherano i Prencipi la loro ambitione, la loro auidità, ed i loro difegni, à spesa del fangue, e delle facoltà de'Sudditi - Quindi nascono quasi tutti i moti di guerra, e le inquietudini, che patisce. il Mondo.

Conforme si vanno mutando gl'interessi, vannos

cangiando i pretefti , perche questi fanno ombra à quelli, e gli seguono. Tratta la Republica di Venetia vna Lega co' Grifoni, oppongonsi i Francesi à quella, perche non diminuisse le confederationi che tengono con loro: dinidonfi in fattioni que' Popoli, e rifultano, in pregiudicio de' Cattolici di Valtellina, la cui estirpatione procurano gli Heretici : fanno fopra quello vna Dieta gli Suizzeri, e non fi troua altro rimedio, fe non ch'entrino gli Spagnuoli in quella Valle, pensiero che su prima di Clemente VIII.in vna istructione data alVescouoVeglia,mandandolo per Nuncio à i Cantoni Cattolici. A queflo Mezzo acconsente Monsiur de Guffier, che trattava i negotij di Francia, e persuade al Conte Alfonfo Cafati Ambasciatore di Spagna, ne' Suizzeri, che scriua al Duca di Feria , proponendogli , che con l'armi di S.Maestà entri in Valtellina, perche chiudendo il passo di Valcamonica a' Venetiani, defifteffero dalla fua pretentione, e restaffe la valle libera d'Heretici . Mosso il Duca da queste istanze, e dal comune periglio dell'Herefia, la quale minacciana lo Stato di Milano, e tutta Italia, e parimente da i lamenti, e dalle lagrime de' Cattolici, entra in Valtellina,e tosto Francesi con nuoue considerationi mutano le arti, e s'oppongono à questo intento, collegandos in Auignone con Venetia, e Sauoia. con pretesto della libertà d'Italia, abbenche quella confiiteua più in tener chiuso quel passo à gli Heretici Oltramontani, che in quello che poteuano accrefeersi gli Spagnuoli ; ed essendo la Valtellina la. caufa apparente della lega, là feruirono l'armi de' Collegati, di diuersione, e tutta la forza, e l'intento si rivolse ad opprimere la Republica di Genova . Così i pretesti si variano, conforme si mutano le vele della conuenienza.

Negli effetti fcopre il tempo la falsa apparenzade pretefti, perche, ò non adempiscono quello, che fromisero, ò non operano doue mirarono. Vuole da Republica di Venetia impadronirsi di Gradisca, DEL SAAVEDRA PARTE VI. 589

e piglia per pretesto l'incursione d'Vscocchi, i quali essendo stati in Crouatia: danno ad intendere, che disendono la libertà del mare, e fanno la guerra

in terra.

Molte volte fi leuano le armi con pretefio di Zelo della maggior gloria di Dio, e caufano i fino maggiore differuitio: altre per la Religione, e l'offendono: altre per la publica quiete, e la perturbano: altre per la libertà de i popoli; e gli opprimono: altre per protettione, e gli tiranneggiano: altre per
conferuare il proprio Stato, e fono per occuparo
l'altrui: ò Huomini, ò Popoli, ò Republiche, ò
Regni, pende il voftro ripolo; e felicità dall'ambitione, e capriccio di pochi.

Quando i fini delle attioni, sono giusti; corrono auttauia pericolo, di non essere così interpretati; ò se s' intendessero, non si potrebbero auanzare; ben si possono disporre in modo, che agli occhi del Mondo facciano le attioni differenti luci; e paiano rette con altri decenti pretesti; nel che non si commette inganno per parte di chi opera, poiche opera giusti-ficatamente, e solo ciba la malitia; ponendole dinanzi apparenze, nelle quali per sè stessa apparenze, nelle quali per sè stessa apparenze, nelle quali per sè stessa por posibilità de l'rencio si fa che non vè ragione; che l'oblighi à segnare sempre lo scopo doue tira, anzi non potrebbe dare in vno, se nel medesimo tempo non parrelle, che mirasse da stri ci.

Non è meno perigliofa nelle Republiche la finta apparenza di Zelo, con cui danno alcuni al intendere, che mirano al publico bene, e mirano al particolare. Notano l'emenda del gouerno, per difautenticarlo. Propongono i mezzi, ed i configli dopò il cafo, per feoprire gli errori commeffi, e di già irremediabili. Affettano la libertà per guadagnare. l'applaufo del Popolo contra il Magistrato, e perturbare la Republica, riducendo a poficia de feuviti. \* 10 Di tali arti fi vallero quafi tutti quelli, che tinanneggiarono le Republiche. \* Quali fegui non die-

SSO IMPRESE POLITICHE

de Tiberio di refittuire la libertà alla Romana, 12 qu'i do trattaua d'opprimerla.\* Del medefino actificio fivaffe il Prencipe d'Orange, per ribellare i 126fi Baffi : di quello fi feruono i fuoi difeendenti per deminare le Prouincie Vnite. Il tempo mostre rà loro con suo danno la differenza da vn Signore naturale ad vn Tiranno; e verranno allora non... ha ucre fitmato più la contumacia con la sua rouina, che l'ofsequio con la sicurezza, come consigliò Ce-

73 riale à quelli di Treueri. \* Vola il Popolo ciecamente al richiamo della libertà e non lo conofce fin
cle l'hà perduta, e fi troua nelle reti della feruitù.
1 afciafi muouere dalle lagrime di questi falsi Cocedrilli, e fida à quelli incautamente i suoi haueri,
e la sua vita. Che quieto silarebbe il Mondo, se sapessero i Sudditi, che ò già siano gouernati dal Popeslo, ò da molti, ò da vno, sempre fara gouerno
cen inconuenienti, e con alcuna specie di triannia,
perche quantunque la speculatione inuentasse vna
Republica perfetta; come deue essere d'Huomini,
e nen d'Angeli, si potrà lodare, mà non praticare,

4 \* e (63) non confisse la libertà in cercare questa, ò c'ella forma di gouerno, ma nella conferuatione di cuello, she cossitui il lungo vio, ed approuò l'esperionza, in cui si osserui giustitia, e si conferui la publica quiete, supposso che si deue vibidire ad vin cod di dominio, perche giammai patisce più la lilettà, che in tali mutationi. Pensiamo migliorare di gouerno, e diamo in altro peggiore, come successe a quelli che sopranisero à Tiberio, ed a Caio,

15 \* e quando fi migliori, fono più graui i danni, che fi fatifono nel pafsaggio da vn dominio all'altro; e ccsì è meglio foffrire il prefente, ancorche fia in-16 giuffo, \* e sperare da Dio, fe farà cattiuo il Pren-

17 cre, che ne dia vn'altro buono. \* Egli è quello, che ca i Repni, e farebbe accufare i fuoi divini decreti il non vibidire a quelli, che pofe in fuo luogo Fù Prencipe cattino Nabucdonofor, e minacciaua.

18 L.c, chi non gli vbbidiua . \* Come ci conformia-

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 591 mo con itempi, e teniamo patienza ne i mali della Natura, dobbiamo parimente hauerla nei difetti: de' nostri Prencipi . \* Mentre vi faranno Huomini, vi faranno vitij . \* Qual prencipe si potrà ritrouare 19 fenza loro? Questi mali non sono continui. Se vn 20 Prencipe è cattiuo, vn'altro succede buono, ed in questa guisa si compensano gli vni con gli altri .

Et Sirenes in delubris voluptatis. Ifaic, 12. 22.

a Homo qui blanditur festisque sermonibus loquitur amico fuo, rete expandit greffibus eius . Pronc. 29.5.

3 Peradis triftitia imitamentis . Tac.lib.13. ann. Perijfle Germanicum nulli iactantius moerent,quam qui ma-

ximè letantur . Tac.l.2.ann. 5 Meliora funt vulnera diligentis, quam fraudulenta ofcula

blandientis. Prou.c. 27.60 6 Molliti funt fermones eius fuper oleum, & ipfi funt iacula.

Pfal.34.22. 7 Hie ideo fincera charitatis fidem adiecutus, amoliri iuue-

nem fpecie honoris statuit, struxitque caufas , aut forte oblatas arripuir . Tat.l.a. ann.

8 Tum Agrippina versis artibus per blandimenta iuuenem aggredi, suum potius cubiculum, ac sinum offerre contegendis , que prima atas, & fumma fortuna expeterent . Tac.lib.13 ann.

Qua mutatio,neque Neronem fefellit , & proximi amicorum metuebant, brabantque cauere infidias mulieris fem-

per atrocis, fimul, & fali z . Tac.lib.13.ann.

10 Vt Imperium euertant, libertatem præferunt : fi impetrauerint , ipfam aggredientur . Tac.l. 16.ann

II Caterum libertas, & speciola nomina pratexuntur , nec quifquam alienum feruntium, & dominationem fibi concupiuit, vt non cadem ifta vocabula vius paret . Tac. !. a. bift.

12 Speciola verbis, re inanis, aut subdola : quantoque mai iore libertatis imagine tegebantur, tanto eruptura ad infenfius feruitium . Tac.l.i.ann.

13 Ne contumaciam cum pernicie, quain obsequium cum se-

ucritate malitis . Tac.lib.4. hiff. 14 Dilecta ex his & constituta Respublica forma, laudari facilius quam euenire; vet fi euenit haud diuturna effe potest . Tar lib.4.ann. 15 An Neronem extremum dominorum putatis? Idem credi-

derant qui Tiberio, qui Caio superstites fuerunt cum in-terim detestabilior, & nequior exortus est . Tac. lib. 40 16 Ferenda Regum ingenia, neque viui crebras mutationes .

Tac.l.12.ann. 17 Viteriora morari, przfentia fequi, bonos Imperatores vo-

to expetere qualefcunque tolerare . Tac.l.e.hift. 18 Quicunque non curauerit collum fuum fub iugo Regis Ba-

IMPRESE POLITICHE bylonis : in gladio , & in fame, & in pefte vifitabo fuper gentem illam ait Dominus . Ierem. 27.6.

10 Quomodo fterilitatem aut nimios imbres , & catera naturz mala, ita luxm vel austitiam Dominantium tolerate . Tacdib.4.hift.

20 Vitia erunt donec homines . Ibidem .

21 Sed neque bec continua, & meliorum internentu penfare. Tacdib-4.hift.



Tali diffegni deuono vincerfi con altri.

## IMPRESA LXXIX.

Tluno degli vccelli più all'huomo s'affomiglia. nell'articolatione della voce, che il l'apagallo.

Si me non videas, esse negabis auem. E' la sua vivacità così grande, che vi furono Filosofi, i quali dubbitarono, se participaua di ragione. Riferisce di lui Cardano, che trà gli vocelli , à tutti nell'ingegno, e nella fagacità s'auanza, e' che non folo impara à parlare, ma a meditare ancora condesiderio di gloria . \* E molto candido questo vecello, qualità de' grandi ingegni . La sua candidezza però non è all'inganno esposta, anzi lo sà preuenite à tempo ; e fe ben'il ferpente è così aftuto , e

pru-

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 593 prudente, delude le sue arti, e per difendere da...

quello il fuo nido , con ammirabile fagacità , pendente da i rami più alti , e più fottili d'vn'arbore , nella forma che dimostra questa Impresa, lo lauora, affinche quando intenterà il Serpente di passare per quelli à soffocare i suoi figli, cada precipitato dal suo medesimo peso. Così conuiene deludere l'arte con l'arte, ed il configlio con il configlio, nel che fit gran Maestro de' Prencipi il Rè Don Fernando il Cattolico si come in tutti i suoi consigli dimostrò, e principalmente in quello che prese di congiungerfi in matrimonio con Germana de Foix Cugina del Rè Carlo di Francia, per disciogliere i concerti, e le confederationi, che in suo pregiudicio, e fenza farlo confapeuolehaueuano contro di lui concluso in Hagenau l'Imperatore, ed il Rè Don Filippo il Primo fuo Genero. Non fu meno fagace in. valersi dell'occasione, che gli presentana il desio., che il medefimo Rè di Francia teneua di confederarsi con lui, e rettar libero, per intraprendere l'acquisto del Regno di Napoli, disponendolo di maniera che ricuperò gli Stati di Rossiglione, e Cerdania; e quando vide impegnato il Rè di Francia. nell'acquifto; e di già dentro d'Italia, e che fareb. be pericolofo vicino del Regno di Sicilia, in cui poneua gli occhi, gli protestò che non passasse oltre,e. rompendo i trattati fatti, gli dichiarò la guerra, e disfece i fuoi difegni, collegandosi con la Republica di Venetia, e con altri Prencipi. Sono queste arti più necessarie nella guerra, che nella pace, perche in quella opera maggiori effetti l'ingegno, che la forza, ed è degno di gran lode il Generale, che sprezzande la gloria vana di vincere con la spada l'inimico, fura la vittoria, e la vince col configlio, ò con li stratagemi, nel che non si viola il dritto delle Genti, perche essendo giusta la guerra, sono giusti i mezzi, co' quali fi fà, \* e noo è contro giusticia il guerreggiare aperta, e fraudolentemente.

Si dolus, an virtus, fraudem quis in hofte requirat? Virg.

Ben si può ingannare chi è lecito vecidere, ed è opera d'un magnanimo cuore anteponere la publica sa lute al trionfo, ed assicurare la vittoria con le artiscaza esporta tutta al pericolo dell'armi, poiche niuna vè così certa al parere degli Huomini, che non sia soggetta al caso.

Nelle congetture per rendere vani i configli, e le arti dell'inimico, non si deue considerare sempre quello che fà vn'huomo molto prudente (abbenche sia bene tenerlo preuenuto) ma formare il giudicio conforme lo stile, e capacità del foggetto, con cui fi tratta, perche non tutti operano il più conueniente, ouero il più prudente. Imputarono al Duca d'-Alua Don Fernando, quando entrò con vn'esercita per il Regno di Portogallo, dopò la morte del Rè Don Sebastiano, d'vn'attione perigliofa, e contro le leggi della militia, la quale s'ammiraua in così grand'Huomo, e cofi destro nell'arti militari , e rispose, che haueua conosciuto il rischio, mà che s'era confidato che trattaua con vna Natione, dimenticatafi di già delle cose della guerra, con il lungo vío della pace. Anco quando fi tratta con i molto prudenti non è sempre certo il giudicio, e la congettura delle sue attioni , fatta conforme alla ragione, e alla prudenza, perche alle volte si lasciano condure dalla passione, ò dall'affetto, ed altre commettono i più fauij maggiori errori, facendogli trascurati la presuntione, ò confidati nel suo medesimo fapere, con cui penfano facilmente ricuperarfi, fe si perdono . Sogliono ingannargli di più i presupposti, il tempo, e gli accidenti, ed è quasi il più sicuro à tener fempre il giudició fospeso in quello che pende dall'arbitrio altrui, fenza volere regolarlo con la nostra prudenza, perche cadauno opera per proprij motiui, occulti agli altri, e conforme la fua natura. Quello che vno giudica per impossibile,pare facile all'altro. Vi sono ingegni inclinati al più perigliofo. Alcuni amano la ragione, altri l'abborrifcono .

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 595

L'arti più occulte degl'Inimici, ò di quelli che con specie d'amitità vogliono introdurre i suoi interessi, sono quelle che con destrezza procurano fare propositioni al Prencipe, le quali tengano apparenza di bene, e sono la sita rouina, nel che suole ingannarsi la sua bonta, ò la sita mancanza d'esperienza, e di conoscimento dell'intentione. E così gran prudenza, ed auuertimento si ricerca, per conuertire tali consigli in danno di chi gli dà. In quali precipiti non caderà vu gouerno, che sprezzando i domestici consigli, si vale degli Stannieri contra il consiglio dello Spirito Santo; s'

Se ben suole il discorso penetrare i consigli dell'Inimico, bisogna auuerargli col mezzo degli Esploratori stromenti principali di Regnare, senza i quali non può star sicura la Corona, ò amplificarsi, nè ben reggersi la guerra, nel che sù accusato Vitellio. \*Quetta negligenza s'esperimenta in Alemagna, 4 perdute molte occasioni, e rotti ogni giorno i quartieri, per non sapersi i passi dell'Inimico. Giosuè si valeua di Spie; ancorche dell'armi sue hauesse Dio S la cura . Marciaua Moisè conducendo auanti vn'-Angelo fopra vna colonna di fuoco, che gli additaua gli alloggiamenti, \* e con tutto questo mandò, per configlio di Dio, dodici Esploratori, à scoprire la terra promessa. \* Sono gli Ambasciatori publiche 7 Spie, e senza mancare alla Legge diuina, ne al dritto delle Genti posiono corrompere con doni la fede de' Ministri, abbenche sia giurata, per discoprire quello che ingiustamente si machina contra il suo Prencipe , perche questi non sono obligati al secreto, e à quelli assiste la ragione naturale della propria difefa.

Inter aues ingenio, fagacitateque præftat, quod granditie, capire, atque in india cœlo fincero naicatur, vnde didicit non folum loqui, fed etiam meditari, meditatur ob ftudium gloriæ: Cardon.

<sup>2</sup> Cum infie bellum futeipitur, vt aperte pugnet quis, aut ex infidijs, nihil ad infititam intereft. D. Aug.

<sup>3</sup> Admitte ad te al enigenam, & subuettet te in turbine &

alienabis te à tuis propriis. Eccle. 11.36.

Ignarus militiz improuidus conflijs, quis ordo agminis qua cura explorandi, quantus vrgendo, trahendo ve bello modus. Tacis-lib. 3.bifs.

5 Mift Lofue duos viros exploratores in abicondito. 10/3-1, 15 Tollenfue Angelus Dei qui precedestr contra Ifrael. 15 poft cos, & cum eo pariter columna nubis. Exed. 14-19, 7 Mitte Viros qui confiderent terram Chanana quam dature fum filis Ifrael fingulos de fingulis tribubus ex Principibus. Num. 13-13.



Preuenendo prima dell'occasione le Armi.

## 'IMPRESA LXXX.

Dirozza lo Scarpellino prima nella fua casa, e dissono imarmi, che si deusono porre nell'ediscio, perche sarebbe poi maggiore la fatica, e restlerebbe impersetta l'opera. In tal maniera surono tagliate le pietre per il tempio di Salomoue, che fenza rumore, nè colpi d'istromenti, puote drizzarsi. Così i Prencipi Sauij deusono polire, e perfettionare i suoi consigli, e risolutioni con maturità, perche prenderli folamente nell'atena, più è da Gladiatore, che da Prencipe. Il Toro (corpo di questa Impresa) prima d'entrare in battaglia col d'ompetitore, si consiglia seco stesso, e das folo si

DEL SAAVEDRA PARTE VI. 597 prepara, e contra vn'arbore s'ammaestra à scherm ire il corno, ad affaltare, ed à ferire. Nel caso tutto si teme, e da per tutto sembra che manchino i mezzi, inuiluppati i configli con la fretta, che porge il pericolo, ò la necessità. \* Ma perche non sempre à 1 nostro modo succedono i casi, ed alle volte non gli possiamo sos pendere, nè accelerare, sarà officio della prudenza il confiderare, fe la confulta deue farfi con tempo ò in fretta. Perche vi sono negotij, i quali ricercano breuità nella rifolutione, & altri fpatio , e matura attentione ; e fe nell'vno, ò nell'altro si peccherà sarà in danno della Republica. Non conuiene la consideratione, quando è più dannosa che la temerità. Ne' casi vrgenti deuonsi rapire, non prendere, i configli . Tutto il tempo che fi tratterà nella confulta, ò lo vincerà il periglio, ò lo perderà l'occasione. La Fortuna si moue in fretta, e quasi tutti gli huomini à tempo. La maggior parte delle consulte cadono sopra quello che gia passò, e giunge il configlio dopò il fuccesso. Caminano, ed anco volano i casi, e sa di mestieri, che tenga ali il configlio, e che stia sempre alla mano. \* Quand) 2 il tempo è in fauore fi aiuta con la tardanza, e quando è contrario, si vince con la celerità; ed allora sono à proposito i Consiglieri viuaci, ed ardenti. Gli altri negotij, ne' quali si può prender tempo, prima che succedano, si deuono trattare con maturità, perche niuna cofa è più opposta alla prudenza, che la celerità, e l'ira. Tutti i mali ministra l'impeto; con quello si confonde l'esame, e la consideratione delle cose . Per questo quasi sempre i consigli feruenti, & audaci sono à prima vista grati; nell'efecutione duri : e nel fuccesso tristi; e quelli che gli danno, ancorche si mostrino dianzi confidati, si inuiluppano dapoi all' efeguirli, perche la eelerità è improuida, e cieca. \* I delitti con l'impeto ac- 3 quistano forza, ed il consiglio con la tardanza, \* 4 e se ben vorrebbe il Popolo prima vedere gli effetti, che le cause, e sempre accusa i consigli tardi,

IMPRESE POLITICHE deue il Prencipe armarsi contra queste mormora-

tioni, perche poscia le conuertirà in laude il felice s successo. \*

Non però sempre esser vi deue tardanza tanta che fi paffi il tempo dell'efecutione, come succedeua. all'Imperatore Valente, che confumaua in confulte 6 il tempo di operare '. \* In questo peccano i Consiglieri di poca prudenza, i quali confusi con la grauità de' negotij, e non potendo conoscere i perigli, nè ri foluerfi, il tutto temono, e vogliono ancora col dubitare parer prudenti . Sospendono le risolutioni fino che il tempo li configli, e quando fi rifoluono, è di già fuori dell'occasione. Per tanto i configli si deuono maturare, non affrettare. Quello ch'è maturo non eccede, ne manca nel tempo. Ben lo fignificò Augusto nel fimbolo che vsaua del Delfino auuolto nell' Ancora con questo motto . Festina lente, à cui non s'oppone la lettera d'Alessandro Magno, Nihil cunctando, perche quello s'intende ne i negotij della pace, e questo in quelli della guerra, ne' quali tanto importa la celerità, con la quale si riducono à fine le maggiori cose . Ogni cosa ben succedeua à Ceriale, perche risolueua, ed 7 eseguiua presto. \* Però se ben nella guerra opera grandi effetti l'impeto, non deue essere impeto ciecosed inconsulto, il quale incomincia furioso, e col

8 tempo fi disfà. \* Quando il caso dà luogo alla confulta, si operi con quella più che con la temerità . \* o Così nell'yno, e nell'altro deue la prudenza misurare il tempo, affinche, nè per difetto di quello nascano i configli ciechi, come i cani, nè con spine di difficoltà, ed inconuenienti, come i porci fpinofi, per

trattenersi molto.

Quando vsciranno adunque dalla mano del Prencipe le risolutioni, siano persette, senza che vi sia confusione, nè dubbio nella sua esecutione. Conciò sia che i Ministri, ancorche siano prudenti, giammai potranno applicare nell'opera medefima gli ordini, che gli giungeranno rozzi, e mal formati .

A quel-

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 599 A quello che comanda tocca dare la forma, à quello che vbbidifce l'efeguirla ; e fe nell'vno ò nell'altro non faranno distinti gli vsficij, resterà imperfetta l'opera. Sia il Prencipe l'artefice, ed il Ministro il suo esecutore. Il Prencipe che tutto carica alla dispositione de' Ministri, ò non sà, ò vuole spogliarii dell'officio di Prencipe . Sconcertato è il gouerno, doue molti tengono arbitrio. Non è Imperio quello che non si riduce ad vno. Mancherebbe il rispetto e l' ordine del gouerno, se potessero arbitrare i Ministri . Solo possono , e deuono fospendere l'esecutione degli ordini, quando gli consterà con euidenza della loro ingiustitia. Poiche nacquero prima per Dio, che per il fuo Prencipe. Quando gli ordini fono molto dannosi al patrimonio, ò alla riputatione del Prencipe, ò sono di grane inconveniente al buon gouerno, e pendono da notitie particolari del fatto, ed ò per la distanza, ò per altri accidenti trouano mutato lo Stato delle cose, e fi può inferire, che se il Prencipe le hauesse intese prima, date non le hauerebbe; e se non v'è pericolo confiderabile nella dilatione, si possono sospendere, e replicare al Prencipe, ma con fincerità, e guardando il rispetto, douuto alla sua autorità, ed arbitrio, fperando che meglio informato, comandi quello che si haura da eseguire, come fece il gran Capitano trattenendosi in Napoli contra gli ordini del Rè D.Fernando il Cattolico, confiderando che i Potentati d'Italia erano alla guardia di quello, che rifultaua dall' incontro del Rè Don Fernando, col-Rè D.Filippo il I. suo Genero, e che pericolerebbero le cose di Napoli, se le lasciasse in quel tempo. Ma quando sa il Ministro, che il Prencipe è cotanto innamorato de' fuoi configli, che vuole più tosto errare in quelli, che essere auuertito, potra schiuare la replica, poiche fora imprudenza auuenturarsi senza speranza del rimedio. Hauenasi Corbulone di già impegnato in alcune imprese in:portanti, ed hauendogli scritto l'Imperatore Cliudio, che .

che le lasciasse, si ritirò, perche se ben vedeua che non erano ben dati quegli ordini, non volle peri-

10 re, lasciando d'vbbidire. \*

Negli ordini fopra materie di Stato, deue il Ministro effere più puntuale, ed vbbidirle, se non concorrono le circostanze suddette; e fora notabile, ed euidente il pregiudicio dell' efecutione, fenza lasciarsi guidare da! suoi motiui, e ragioni, perche molte volte, i disegni de' Prencipi gettano così profonde radici , che non le vede il discorfo del Ministro , ò non vogliono che le veda , nè che le fuifceri, e così in dubbio, deue ftar fempre dalla parte degli ordini, e credere della prudenza del suo Prencipe, che conuengono. Perciò Delabella, hauendogli comandato Tiberio, che mandasse la. Legion nona, ch'era in Affrica, vbbidì tosto, abbenche se gli offerissero ragioni per replicare . \* Se cadauno hauesse ad essere giudice di quello che gli viene ordinato, fi confonderebbe tutto, e passeriano le occasioni . E' il Regno (come detto habbiamo ) vn'istromento, la cui consonanza, e conformità di corde dispone il Prencipe , il quale pone la mano in tutte, non il Ministro, che solamente ne tocca vna , e perche non ode le altre , non può fapere, se sia alta, ò bassa, e s' ingannerebbe facilmente, se la temprasse à suo modo. Il Conte di Fuentes con la licenza, che gli dauano la sua età,il fuo Zelo, i fuoi feruigi, ed esperienze, coronate con tanti trofei , e vittorie , fospese alcuna volta ( gnando gouernaua lo Stato di Milano ) gli ordini del Rè Filippo Terzo, giudicando, che non conueniuano,e ch'erano nati più da interesse, ouero ignoranza de' Ministri , che dalla mente del Rè , clempio, che da poi feguirono altri, non fenza danno della publica quiete, e dell'autorità Regia. Grandi inconvenienti nasceranno, sempre che i Ministri si porran 10 à dubbitare, s'è, ò nò volontà del fuo Prencipe, quello che gli ordina, à che fuole dare occasione il fapersi, che non è la sua mano quella,

DEL SAAVEBRA. PARTE VI. 601

che incide, e polifice le pietre per l'edificio del suo gouerno. Però ancorche sia d'altri, sempre si deuono rispettare, ed vibidire gli ordini, come se
fossiero nati dal giudicio, e dalla volontà del Prencipe, essendo che in altra maniera si perturberebbe,
e consonderebbe il tutto: L'vibidienza prudente,
e gelosa, mira solo alla sottoscrittione; ed al sugel-

lo del fuo Prencipe. Quando si trouano lontani i Prencipi, e si può temere che giungeranno le rifolutioni dopò i fuccessi, ò che la varietà degli accidenti, (principalmente nelle cose della guerra.) non darà tempo alla consulta, e si vede chiaramente, che passerebbero fra tanto le occasioni, è prudenza dare gli ordini con libero arbitrio d'operare conforme configlierà il tempo, e l'occasione. Perche non succeda quello che à Vespasiano nella guerra Ciuile contra Vitellio, che giungeuano i configli dopò gli euenti. Per quello inconueniente Mandando Tiberio Drufo à gouernare le Legioni d' Alemagna, gli pose à lato Consiglieri prudenti , ed esperti , co' quali si consigliasse, e gli diede commissione generale, ed arbitraria, secondo l'occasione. Quando fù mandato Heluidio Prisco in Armenia, gli sir ordinato, che fi configliaffe col tempo. Fù coftume del Senato Romano, confidare il tutto al giudicio: e al valore de' fuoi Generali, e folamente gli raccomandaua per maggiore, che auuertissero bene, che non riceuesse alcun danno la Republica. Non lo imitarono quelle di Venetia, e Fiorenza, le qualigelose, che la sua libertà dipendesse dall' arbitrio di vno , ed auuertite dall'esempio d'Augusto, che riuolfe contra Roma le armi, le quali gli haueua confignate per sua difefa , posero freno a i fuoi Generali.

Questa autorità libera fogliono limitare a i Ministri, quando stanno vicini a i Rè, perche tutto dipende da loro. D'onde nasce il consimunti moto tempo nelle consulte, ed il guntere in tardi le

risolutioni, che ò non si possono eseguire, ò non conseguiscono i loro effetti, perdendosi la spesa, e la fatica delle prenentioni . Succede parimente, che come trà i casi, e le notitie, e le consulte di quelli, interuiene tanto tempo, foprauengono da poi nuoni anuisi con nuoue circostanze dello Stato delle cose, ed è d'huopo mutare le risolutioni ; e così si passano gli anni, fenza fare alcuna cosa, doue si configlia, nè doue si opera.

I Timet, atque eum deficere omnia videntur, qui in iplo

negotio confilium capere cogitur . Iul.Caf. a Confilia rebus aptantur, res noftra feruntur, imo voluuntur : ergo confilium fub die nasci debet, & fi hoc quoque tardum est nimis , sub manu , quod aiunt , nascatur .

Senec. 3 Omnia non properanti clara, certaque funt, festinatio im-

prouida eit, & czca. Lis.

4 Scelera impetu, bona confilia mora valescere. Tac. 1.1. hift. 5 Festinare quoduis negotium gignit errores, vnde maxima detrimenta exoriri folent, at in cuncando bona infunt, talia videantur in tempore bona quis effe reperiat. Hered.

6 Iple inutili cuncatione agendi tempora consultando confumpfit . Tac.lib.z.hift.

7 Sane Cerialis parum temporis ad exequenda imperia dabat fubitus confilij, fed euentu clarus · Tac.lib.5.hift. 8 Omnia in consultis impetu coepta, initijs valida, spatio

languescunt . Tac-lib-3.hift.

9 Duces prouidendo, confultando cundatione fapius quam

temeritate prodesse. Tac.lib.z.hift. to Iam castra in hostili solo molienti Corbuloni , ha lite ra redduntur . Ille re subita, quamquam multa simul effunderentur, metus ex Imperatore, contemptio ex barbaris , ludibrium apud focios ; nihil aliud prolocurus quam beatos quosdam Duces Romanos, fignum receptui dedit . Tac.lib.11.ann.

11 Iuffa Principis magis quam incerta belli metuens . Tacit. lib.s.ann.



#### DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 602



## E pesando il valore delle Forze.

#### IMPRESA LXXXI

Vtte le potenze tengono forze limitate, l'ambitione infinite , vitio comune della Natura humana, che quanto più acquista più desia, essendo vn'appetito ardente che esala il cuore, e più si ciba , e cresce nella materia , à cui si applica . Ne' Prencipi è maggiore, che negli altri, perche all'ambitione di tenere s' appoggia la gloria di comandare, ed ambedue ne si rendono alla ragione, ne al pericolo, nè si sanno misurare con il potere. Deue per tanto il Prencipe ben ponderare quello che può ferire la fua spada, e difendere il suo scudo, auuertendo ch'è la sua Corona vn circolo limitato. Confideraua il Rè Don Fernando il Cattolico nelle fue imprese la causa, la dispositione, il tempo, i mezzi, ed i fini. Inuincibile parera quegli, che folamente intraprenderà, ciò che potrà acquistare. Chi aspira all'impossibile, ò sonerchiamente difficile, lascia segnalati i confini del suo potere . Gl'intenti defraudati fono publici stromenti della sua debolezza. Non v'è Monarchia cotanto poderofa, che non

Cc 3

non la fostenti più la opinione, che la verità: più l'estimatione, che la forza. L'appetito di gloria, e di dominare ci precipita, facilitando le imprese, e poscia incontriamo in quelle con gli inconuenienti, non auuertiti prima . Quafi tutte le guerre fi · schiuerebbero, se ne' suoi principij fi rappresentas. fero i fuoi mezzi, ed i fuoi fini, e così innanzi d'intraprenderle conuiene che tenga il Prencipe notitia delle sue forze delle offensine, e delle difensine, delle qualità della fua militia, de' capi che deuono reggerla, della fostanza de suoi erarij, quali contributioni può sperare de' suoi Vasfalla, se sar à perigliofa, ò nò la sua fedeltà in vna fortuna auuerfa. Tenga notati con lo studio, con la lettione, e con la communicatione, la dispositione, ed il sito delle Prouincie, i costumi delle Nationi, leiNature de' suoi nemici , le sue ricchezze , le sue assistenze, e le sue confederationi. Misuri la spada di cadauno, ed in che confiftano le sue forze. Il Rè Mar. Don Henrico il Dolente, se ben aggrauato da ac-Hifp, cidenti, non su trascurato in questo, e mandò Ambasciatori nell'Asia , i quali gli portassero relationi de'costumi, e'delle forze di quelle Prouincie. Il medesimo fece Moise, prima d'entrare nella ter-

1 ra di promissione . \* E perche il Prencipe , il quale formano queste imprese, non tenga bisogno di questa materia, toccherò qui alcuni punti generali di quella , con la breuità , che chiede l'allunto .

La Natura, che nella varietà volle mostrare la sua bellezza , ed il fuo potere , non folo diftinfe i volti, ma etiamdio gli animi degli Huomini, essendo diuer si frà di sè i costumi, e le qualità delle Nationi . Dispose perciò le cause , le quali ò vnite operano tutte in alcune Propincie, ouere alcune in queste , ed altre in quelle . Dinifero i Geografi il globo della terra in diverfi Climi , loggetto cadauno al dominio d' vn Pianeta, come à causa della fua differenza tràgli altri; e perche il primo Cliana, che paffa per Meroe, Ifola del Nilo, e Città

DEL SAAVEDRA PARTE VI. 605 dell'Affrica, stà soggetto à Saturno, dicono che fono gli habitatori, che cadono fotto di lui, negri, barbari , rozzi , fospettosi , e traditori , che si nutriscono di carne humana.

Quelli del Secondo Clima, che si attribuisce à Gioue , e passa per Siene Città dell' Egitto , religiofi, graui, honesti, e faggi.

Quelli del terzo foggetto à Marte, che passa per Alessandria , inquieti , e bellicofi .

Quelli del quarto, foggetti al Sole, che passa per l'Ifola di Rodi, e per mezzo della Grecia, letterati, eloquenti, poeti, & habili in tutte le arti.

Quelli del quinto, che passa per Roma, troncando Italia , e Sauoia , o s'attribuisce à Venere , delitiofi , dediti alla Mufica , e alle delitie .

Quelli del Sesto, in cui domina Mercurio, e passa per Francia, mutabili, incostanti, e dati al-

le scienze .

Quelli del fettimo foggetto alia Luna, che passa per Alemagna, per i Paesi bassi, e per Inghilterra, flemmatici, inclinati a'conniti, alla pescagione, e al traffico. Non nare però , che quella caufa fola fia vniforme., ne bastante, perche fotto vn mede-·simo paralello , ò Clima , con yna medesima altezza di polo, con eguali nascimenti, ed occasi degli astri , vediamo incontrati gli effetti , e principalmente ne i Climi dell' Emisfero inferiore . In Etiopia abbrucia il Sole, e volge in colore di carboni i corpi , e nel Brafil , che tiene la medefima latitudine sono bianchi , ed il temperamento grato . Tennero gli Antichi per inhabitata la torrida Zona per la sua intemperie , e nell'America è molto temperata , ed habitata ; e così ancorche tengano quelle Luci eterne alcuna forza, opera più la dispofitione della terra, effendo conforme la collocatione de monti ; e valli maggiori , ò differenti gli effetti de' raggi celesti , temperati ancora co' fiumi, e laghi . Vero è che suole effere miracolosa nelle sue opere la Natura, e che pare che fuggendo dalla Cc 4

curiofità dell'ingeguo humano, operi alcune volte
Mar fuori dell'ordine della ragione, e delle caufe. Chi
Milli. la potrà dare à quello che fi vede in Malaura, doue
è Calicut? Dividono quella Provincia alcuni monti molto eleuati, che fi terminano nel capo di Comarino, chiamato anticamente il Provinciro Cori, ed abbenche l'vna, e l'altra parte fia nelle medefima altezza di Polo, incomincia il verno in quella
parte, quando nell' altra l'ettate.

Questa diuersità adunque di Clima, di sito di ·Provincie, di temperie d'arie, e di pascoli, fanno differenti le complessioni degli Huomini, e queste variano le sue nature. Perche i costumi dell'animo seguono il temperamento, e la dispositione del corpo. I Settentrionali per l'assenza del Sole, e per la frigidità del paese son sanguigni, e così ro-busti, ed animosi; \* d'onde nasce, che hanno quasi sempre dominato le Nationi Meridionali : gli Affirij, i Caldei, i Medi, i Parti, i Greci, i Turchi, gli Arabi, i Gotti, gli Alemani, i Romani,gli Affrican i,gl'Inglefi, i Francefi, e gli Scozzefije gl' Inglefi . Amano la libertà, e fanno il medesimo quelli che habitano i Monti, comegli Suizzeri, i Grifoni, ed i Bifcaglini, perche la. sua temperie è timile à quella del Norte. Nelle Nationi molto vicine al Sole difecca la intemperanza del calore il sangue, e sono melancolici, e profondi nel penetrare i secreti della Natura, e così gli Egittij, e gli Arabi riceuerono i misterij delle scienze dalle altre Nationi Settentrionali . Les Prouincie collocate frà le due Zone intemperate godono vn benigno Cielo, ed in quelle fiorifce la Religione, la Giustitia, e la Prudenza. \* Ma perche cadauna delle Nationi fi distingue dall' altre in molte cose particolari, ancorche stiano fotto vn. medefimo Clinia, dirò di quelle ciò che con la comunicatione, e con lo studio hò notato, perche non manchi questa parte principale à V.A.

Amano gli Spagnuoli la Religione, e la Giusti

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 607

tia: fono costanti nelle fatiche: profondi ne' configli : e così tardi nell'esecutione. Tanto altieri . che nè gli rende vani la prospera Fortuna, nè gli humilia l'aunersa. Questo che in loro è natiua gloria , ed elatione d'animo , attribuito viene à fuperbia, e à disprezzo dalle altre Nationi, essendo quella che meglio fi trona con tutte, e più le stima , \* e quella che più vbbedisce alla ragione, e de- 4 pone con quella più facilmente i fuoi affetti , ò passioni.

Gli Affricani sono afluti, falsi, superfitiosi, barbari, che non offernano alcuna disciplina militare. Gl'Italiani sono cauti, e prudenti. Non v'è specie, ò imagine di virtà , che non rappresentino nel fuo trattamento, e nelle fue parole per incaminare i fuoi fini , e contienienze . Gloriofa Natione, che prima con l'Imperio temporale, ed hora con lo spirituale domina il Mondo . Non sono di minor fortezza per comandare, che per saper vbbidire. Gli animi, e gl'ingegni grandi nell'arti della pace, e della guerra: L'essere molto giudiciosi, gli rende sospettosi nel suo danno, ed in quello dell'altre Nationi . Sempre timorofi delle maggiori forze, e fempre studiosi in librarle. Non s'impugna spada, ò s'inarbora picca nelle altre Prouincie, che nella fornace d'Italia, non si habbia formato prima, e dato filo al filo acciaro, ed acuito il fuo ferro.

Nell'Alemagnala varietà delle Religioni , le guerre civili , le Nationi che militano in quella , hanno corrotto la candidezza de'fuoi animi, e l'antica fua ingenuità ; e come le materie più delicate se si corrompono, restano più dannate, così doue hà toccato la malitia straniera hà lasciato più sospettofi gli animi, e più preuertito il buon commercio. Manca in alcuni la publica fede: le ingiurie, ed i beneficij scriuono in cera, e quello che se gli promette in bronzo . L'horrore di tanti mali ha incrudelito gli animi, e non amano, nè compa-Cc 5

tifcono.

xiscono . Non senza lagrime si può far paralello trà quello che fu questa illustre, ed Heroica Natione, e quello ch'è , distrutta non meno co! vitir , che con l'armi delle altre. Se ben'in molti non hà potuto più l'esempio che la Natura, e conservano la candidezza, ed il generofo trattare'de' fuoi Antenati, i cui stili antichi mostrano nel nostro tempo la fua bontà, e la fua nobiltà . Però quantunque fia così 1º Alenmena, non potiamo negare, che generalmente fono più poderofi in quella i buoni coftuni , che in altre parti le buone leggi . \* Tutte le arti fi efercitano con grand'eccellenza . La. Nobiltà fi conserva con molta attentione, di che può frà tutte le Nationi gloriara . 'L' vbbidienza nella guetra, e la toleranza è grande, ed, i cuori animofin e forti. Hassi perduto il rispetto all' Imperio, hauendo questi, prodigo di sè medelimo, ripartito la sua grandezza frà i Prencipi, e dissimu-·lata la vsurpatione di molte Provincie, e l'immoderata licenza delle Città libere , causa delle sue medefime inquietudini, per la difunione di quefte poderofo corpo.

Sono i Francesi cortesi , affabili , e bellicoli . Con la medesima celerità che s'accendono i suoi primi impeti, s'estinguono. Nè sanno contenersi nel suo paese , nè mantenersi nell'altrui : impatienri , ed mftabili . Agli occhi fone amabili , intol-Berabili nel trattare, non potendofi conformare la vinacità , e la libertà delle sue attioni - con la squiete dell'altre Nationi . Fioriscono frà loro tutte

de scienze , e l'arti .

Gl'Inglesi sono graui, e seueri, sodisfatti di se medelimi , fi gettano gloriofamente alla morte, abbenche fuole tal volta mouerli più vn'impeto feroce, e deliberato, che la elettione Sono valorofi nel Mare, e parimente nella terra quando il lungo vio cli hà affuefatti all'armi.

Sono gl Hibernesi tolleranti nelle fatiche. Sprezsamo l'arti, vanagloriofi della fua Nobiltà.

DEL SANVERRA . PARTE VI. 609

Gli Scozzefi coffanti, e fedelia' fuoi Rè, hauendo fino à questa età confernata per venti fecoli la Corona in una Famiglia. Il tribunale delle fue

ire . e vendette è la spada .

Industri i Etamminghi, d'animo candidi, e sinceri, atti alle arti della pace, e della guerra, nele quali. dà sempre grand' Huomini quel pace.
Amano la Religione, e la libertà. Non sano
ingannare, ne sostrono d'estere ingannati. Le sue
nature blande sono Metalli disfatti, che gelati ritengono sempre le impressioni de' suoi sosserio,
con l'ingegno, e l'arte del Conte Mauritio glipuote indurre all' odio contra gli spagnuoli, e con apparenze di libertà gliridusse all' oppressione, in cui
viuono hoggi le Provincie Vnite.

Le altre Nationi Settentrionali fono fiere, ed

indomite . Sanno vincere , e conseruare.

I Polacchi fono bellicofi, ma più per conferuare,

che per acquiftare.

Gli Vngari altieri, e confernatori de'fuoi prinilegi. Mantengono molti collumi delle Nationi,, eth hanno guerreggiate contro di loro, ouero in fuo fauore.

Gli Schrauoni fono feroci .

I Greci vari, superstitiosi, e di niuna fede, ob-

bliatifi di quello che furono prima .

Gli Afiatici schiaui di chi gli domina', e de' suori viti , e superstitioni . Diù eleuò, e sostenta hora quel grande Imperio la nostra: ignauia, che il suo valore, più il nostro castigo, che i suoi merti.

I Moscouiti, e i Tartari nati per seruire, affaliscono nella guerra con celerità, e suggono con

confusione.

Queste osservationi generali non compressono fempre tutti gliindiuidui, poiche nella Natione più insedele, ed ingrata si trouano. Huomini grati ;.e fedeli, nè sono perpetue, essendo che la mutatione de dominij, la trasmigratione d' vna Natione all' altra, il trassico, i matrimonij, la guerra, la pace. ed anco essi moti delle ssere, che s'allontana no da' poli, e dal zodiaco del primo mobile , l' imagini celesti, cangiano gli stili, ed i costumi, ed anco la Natura, conciosache se consigliamo le Historie, troueremo notati gli Alemani di molto alti, e gl'Italiami di molto piccioli, ed hoggi non se conosce questa disferenza. Dominarono à vicende le Nationi, e mentre durò in quelle la Monarchia, fiorirono le virtà, e l'arti, e l'armi, le quali pocia coprì di ceneri, la rouina del suo Imperio, e rinacquero con lui in altra parte. Con tutto ciò restano sempre nelle Nationi alcune inclinationi, e qualità particolari à cadauna, che anco ne' Forastieri (se habitano lungo tempo) s'imprimono.

Conofciuti adunque i costumi delle Nationi patrà meglio il Prencipe incaminare le negotiationi della pace, ò della guerra, e saprà gouernare le Prouincie Straniere, perche cadauna di quelle è inclinata ad un modo di gouerno, conforme alla e sua vanta e Monè uniforme à tutte la Ragione di Stato, come non è la medicina, con cui si curano, nel che sogliono ingannarsi molto i Consiglieri esperti, i quali pensano potersi gouernare con gli fili , e con le massime degli Stati, doue assistano. Il freno sacile agli Spagnuoli non è à gl'Italiani, e a' Fiamminghi, e come è disferente il modo con cui si curano, si trattano, e si maneggiano i Caualli Spagnuoli, i Napolitani, e gli Vingari, essendo un medesima specie, così ancora si deuono gouernase le Nationi conforme alle sue Nature, costumi.

Da quella diuerstà di conditioni delle Genti s' inferifce l'attentione, che deue tenere il Prencipe nel mandare Ambasciatori, i quali non solamente possedano tutte le parti richieste, per rappresentare la sua persona, ed vsare la sua potestà, ma etiamdio che le sue Nature, il suo ingegno, e trattamento si confrontino con quelli di quella. Natione, doue hanno ad assistere, perche man-

ed vfi .

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 611 rando questo confronto, più fono à proposito per intimare vna guerra, che per mantenere vna pace, più per destare odij, che per acquistare volontà . Tenne perciò dubbioso Dio, fecondo il nostro modo d'intendere, l'elettione d'vn Ministro à proposito per fare vn'ambasciata al suo Popolo, e si configliò feco stesso. \*

Cadanna delle Corti ricerca Ministro conforme alla sua Natura. In quella di Roma pronano bene quegl'ingegni attenti, che conoscono l'arti, e disfimulano, fenza che nelle parole, nè nel fembiante fi scuopra passione alcuna: che paiono sinceri , e fono astuti , e prudenti : che sanno obligare , e non impegnarh : piaceuoli nelle negotiationi, facili ne'partiti, occulti ne'disegni, e costanti nelle risolutioni , amici di tutti , e con niuno intrinfechi.

La Corte Cesarea hà d'huopo di chi senza superbia mantenga l'autorità. Chi con fincerità difcorra, con bontà proponga, con verità fodisfaccia, e con flemma aspetti . Che non anticipi gli accidenti, anzi-di quelli si vaglia, come auderauno fuccedendo . Che sia cauto in promettere,

puntuale nell'offeruare.

Nella Corte di Francia proueranno bene i Soggetti allegri, e festofi, che mischino il ferio con. le burle , che non sprezzino , nè stimino le promesse, che si seruano delle mutationi del tempo, e più del presente che del futuro .

In Inghilterra fono buoni gl'ingegni grani, e feueri, che negotiano, e risoluono con tempo.

In Venetia i facondi , ed eloquenti, facili nella inuentione de' mezzi , ingegnoli ne' discorsi , e propositioni, ed astuti nel penetrare disegni.

In Genona eli Economi, ed i partialipiù amici di componere che di rompere. Che senza fasto mantengano l'autorità . Che soffrano, e contemporeggino, feruendo al tempo, e all'occasione.

Negli Suizzeri i disposti à deponere à suo tempe

la grauità, e domesticarsi, aequistare gli animi co' doni, e con la speranza; sosterire, e sperare, perche deut entatare con: Nationi caute, e timorose, opposte stà sè nella Religione, nelle Fattionice negl'Istituti del Gouerno: che s'unicono per le risolutioni, e leggono le medie, e dapoi eseguisse cadauna à suo modo.

Ma se ben queste qualità sono à proposito, per cadauna delle Gorti suddette, in tutte sono connenienti quelle della gratitudine, della cortessa, c
della splendidezza, accompagnate con buona dispositione, e presenza, e conqualche sinalto di
stettere; e notitia delle singue, in particolare della latina, perche queste cose cattimino le volontà,
ed acquistanol'applatso, e l'Astione c
mieri, ed accreditiono la propria Natione.

Ceme sono differenti i costumi delle Nationi; sono altresi le sue forze. Quelle della Chiefa confishon one rispetto ; e nell'ubbidienza de' fedeli: quelle dell'Imperio nella stima della Dignità e quelle di Spagna-nell' Infanteria : quelle di Francia nella Nobistà : quelle de' Inghilterra nel mare : quelle del Turco nella moltirudine : quelle di Polonia nella Cauidieria : quelle di Venetta nella prisdenza, 'e quelle di Sautoi nell'arbitrio.

Quafitutte le Nationi si distinguono nell'armi ossensiue; e disensiue; accommodate al genio di cadauna, e alla dispositione del Paese, nel che si deue considerare quali sono più comuni, e generali, e se le propuie del Paese sono ineguali; o no alle altre, per eserciare le più poderose, perche l'eccellenza in voa specie d'armi, ò la nobiltà delle inuenture; d'amproniso leua, ò da gl'Imperij; il suo estesero i Parti, quando si valsero delle Sate. I Frances, e di Settentrionali co servi delle lancie, spinte dalla velocità della Caualleria, aprirono sentiero alla sina sono sentiero sentie

## DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 613

Mondo: altro nuono Mondo puotero conquiltare gli Spagnuoli con l'inuentione dell'armi da fuoco, e fondare Monarchia in Europa; perche in quelle fi ricerça la fottezza d'animo, e la coltanza, virità di quefità Natione. A questo elemento del fuoco s'oppose quello della terra ( che già tutte quattro feruono alla romina dell'Hiuomo) edi introdotta la zappa, basilò l'industria degli Olandesi à resistera.

al valore di Spagna. Nel contrapelo delle Potenze fogliono molto ingannarfi gl' ingegni , e principalmente alcuni degl' Italiani. che vanamente procurano, tenerle in. equilibrio, perche non è la più pericolofa, nè la più forte, quella che tiene maggiori stati, e Vasfalli, ma quella che sà più valer fi del potere. Pofte le forze in due bilancie quantunque cada l'vna, e resti l'altra nell'aria, l'yguaglierà, ed anco la vincerà questa, se le sarà aggiunto mezza dramma di prudenza, e di valore, o fe in quella farà maggiore l'ambitione e la tirannia. Quelli che s'innalzarono col Mondo e, lo dominarono, tennero deboli principij. Dana gelosie la grandezza della Cafa d'Austria, e tutte procurauano humiliarla, senza che alcuno fi, raccordaffe di Suetia , d'onde farebbe nato all' Alemagna la sua seruità, e forse all'Italia, fe non l'hauesse impedita la morte di quel Rè . Più si denono temere, le Potenze che incominciano à crescere , che le già cresciute , perche è naturale in queste la sua declinatione, ed in quelle il fuo aummento . Le vne attendono à . conferuarfi con la publica quiete a e l'altre à l'alire con la perturbatione de i dominijaltrui . Abbenche sia vna Potenza più poderosa in sè che l'altra, non perciò quelta è meno forte che quella per la fua difefa, e confernatione. Più efficace è vn Pianeta nella fua cafa, che l'altro nella fua efaltatione. E non sempre certi riescono questi timori della Potenza vicina , anzi fogliono rifilltare in propria conuenienza. Temè Italia, che fi lauorafie in Po-

nente il giogo della fua feruità, quando vide vnito alla Corona d'Aragona il Regno di Sicilia: crebbe questo timore quando s'incorporò quello di Napoli, e tutti vniti caderono nell'vbbidienza di Cailiglia, e giunfe à disperars, vedendo, che l'Imperatore Carlo V. diede in feudo à Spagna lo Stato di Milano, e non perciò perderono la fua libertà i Potentati, anzi preseruati dall'armi del Turco, e dalle Oltramontane goderono vn secolo di pace: Inquietò gli animi il Forte di Fuentes, e fù giudicato per freno d'Italia, ed hà dimostrato l'esperienza, che solamente è stato vna semplice difesa. Tutti questi disiganni non bastano à curare le false apprensioni di questa hippocondria della ragione di Stato, complicata con humori d'emulatione, ed inuidia, perche deponesse le sue melanconiche imaginationi . Pongonfi l'armi di fua Maestà fotto Cafale, con intentione di scacciare da quello i Francesi, e restituirlo al suo vero Signore, facilitando la pace, e la quiete d'Italia, e trattano tosto gli Emuli di collegarfi contro di lei , come fe vn posto più ò meno fora considerabile in vna potenza così grande. Da questa falsa impressione di danni, e pericoli futuri, che potrebbero lasciar di succedere, fono nati nel Mondo altri presenti, maggiori di quelli, volendo anticiparli il rimedio. E così depongano le fue gelosie quelli che timorosi stattano fempre d'vguagliare le Potenze, perche questo non può effere senza danno della publica quiete. Chi foftenterà il Mondo in questo equiuottio eguale delle forze, fenza che si allontanino a i folftitij di grandezza l'vne più che l'altre?Guerta sarebbe perpetua, perche niuna cosa perturba più le Nationi, che l'accenderle con queste vane imaginationi; le quali giammai giungono à fine, non potendo durare l'vnione delle Potenze minori contra la maggiore; e quando l'abbattessero, chi le acquetarebbe nella dinifione della fua grandez-24, fenza che vna di loro asp raffe à restarsicol DEL SAAVEBRA. PARTE VI. 614

tutto? Chi le conseruerebbe così eguali, che vna non crescesse più che l'altre? Con la disuguaglianza de' membri fi conferua il corpo humano, così quello delle Republiche, e degli Stati con la grandez. za degli vni, e la mediocrità degli altri . Più ficura Politica è correre con le Potenze maggiori, e andare à parte della sua Fortuna , che opporsi à quelle. L'oppositione desta la forza, e da titolo alla tirannide . I circoli celesti si lasciano condurre dal primo mobile , à cui non possono resistère , e seguendolo fanno il suo corso. Il Duca di Toscana Ferdinando de' Medici beue in Roma l'artiditrauagliare il più Poderofo, e l' efercitò contra Spagna , con pratiche nociue , in Francia, Inghilterra, e Olanda; conobbe però dapoi il pericolo, e lasciò per documento a suoi Discendenti, che non fi valeffero di quelle , come hoggi l'offernano con beneficio della quiete publica.

I Confiderate terram qualis fit ; & populum qui habitator eft eius , vtrim fortis fit , an infirmus : fi pauci numero , an plures . Num. 13.19.

Homines, qui frigida loca, Europamque habitant, sune illi quidem animosi. Arist.l.q.Pol.c.q.

Gracorum autem genus, vt locorum medium tener. fic ex

vtraque natura præditum, quippe animo fimul, & intelligentia valet. Arift. Pol.l.n.e.y.

Aduenientes enim externos benigne hospitio excipiunt, adeò yt zmulatione quadam inuicem pro corum honore certent . Quos aduenz fequuntur , hos laudant, amicofque Deorum putant . Diod.Sicul.l.6.c.9.

Plufque ibi boni mores valent, quam alibi bonz leges . Tac.de more Ger.

6 Natura enim quoddam hominum genus procliue eft,vt Imperio herili gubernetur, aliud vt regio, aliud, vt ciuili, & horum Imperiorum, cuiufque, aliud eft ius, & alia

commoditas . Arift.l.3.Pol.c.12.
7 Quem mittam ? & quis ibit nobis? Ifai.6.8.



# Posta la pompa nell'armi.

#### IMPRESA LXXXII.

Oronano alcuni gli elmi con Cigni , e Panoni, la cui bizzaria foleuatie gli animi, e gli accendelle alla eloria: altricon la teth dell'Orfo. à del Leone, festa per l'homero la pelle , per indur horrore, e timore negl'Inimici. Volendo quella Impresa significare che deuono gloriarsi i Prencipi dell'armi, pone per cimiero d' yn elmo il Porco fpinofo, le cui punte non meno vistofe per il feroce, che le piume dello Struzzo per la mollitie, difendono, ed offendono . Niuna pompa è maggiore , the 'adornar l' armi con l' armi . 'Vani dono gli adornamenti della porpora, per molto che la coprano l'oro, le perle, e i diamanti, ed inutile l'ostentatione de' palazzi , ed della famiglia , e la pompa delle Corti, fe i riflessi dell'acciaro, e gli splendori dell'armi non illustrano i Prencipi. Non meno si pregiò Salomone (come Rè così prudente) di tener ricche armerie, che di tenere pretiofi gabinetti, ponendo in quelli Scudi, e lancie di molto valore. \* Stimauano gli Spagnuoli più i Caualli buo-

DEL SAAVEBRA. PARTE VI. 617 li buoni per la guerra, che il, suo medesimo sangue . " Vassi perdendo questa estimatione con la 2 comodità de'Cocchi permessi da' Romani solamente a' Senatori, e alle Matrone. \* Per togliere fi- : miglianti abufi , ed obligare ad andar à Cauallo. diffe l' Imperatore Carlo Quinto queste parole nelle corti di Madrid l'anno 1534. I Natini di quefi Regni non folo in effi , ma negli altri furono per la Canalleria molto honorati , e stimati , ed acquistarone gran fama , pregio , & honore , guadagnando molte vittorie contra i suoi Nemici così Christiani come infedeli, acquistando Regni , e Domini, i quali al presente sono nella nostra Corona ; Per esaltatione de' valorofi Soldati , dicono le Sacre Lettere, che i loro fcudi erano di fuoco, fignificando la fua cura in tenergli lucidi, e bruniti, \* ed in altra parte ponderano, che i loro riflessi rinerberando ne'monti vicini pareuano lampadi accese. \* ... Anco al fianco d'Iddio, diffe Dauid, che redeua bellezza, e gentilezza la spada cinta.\*Il vestito d'Annibale era ordinario, e modesto, ma le sue armi eccedeuano le altre. Più stimana l' Imperatore Carlo V. vedersi adornato della pompa militare, che di manti ricamati . Vinto il. Rè di Boemia Ottocaro dall'Imperatore Rodolfo andaua con gran fplendore à rendergli vbbidienza, e configliando all'Imperatore i fuoi Serui, che adornasse la sua persona, come conueniua in tal'atto rispose : Armateni, e poneteni in forma di Squadrone, e mostrate à questi, che ponete la pompa nell'armise non ne'vestimentisperche questa è la più degna di me, e di voi altri . Quella grandezza accredita i Prencipi, che nasce dal potere. Per sua difesa gli elesse il Popolo, il che vollero significare i Nauarrefi, quando nelle coronationi, leuauano i fuoi Rè fopra yno fcudo :, quelto ghi allegnauano per trono, e per baldachino il medelimo Cielo Scudo effer deue il Prencipe de'fuoi Vaffalli . armate contra i colpi,ed espostoa pericoli,ed all'inclemenze. All'hora più leggiadro, e più gentile agli

IMPRESE POLITICHE oechi de'fuoi Vasfalli, e degli altrui, quando si rappresenterà meglio armato. La prima toga, ed honore che dauano à fuoi figliuoli gli Alemani, era armarli 8 con la spada, e con lo scudo . \* Sin'all' hora erano parte della Famiglia; dapoi della Republica . \* Giammai il Prencipe sembra Prencipe, che quando è armato. Niuna liurea è più lucida, che vita truppa di corazze . Niun corteggio più vistoso, che quello degli Squadroni i quali fono più grati alla vista, quando sono più vestiti dell'horrore di Marte, e quando in loro i Soldati si vedono carichi delle cofe necessarie per l'offesa, e per la difesa, e per il proprio sostentamento. Non ha di bifogno la militia di maggior pompa, che il fuo medefimo apparato. Le pretiofe suppellettili sono di pefo, e d'impedimento . \* Quello che più conduce al fine principale della vittoria, fembra migliore nella guerra. Per questo quando passò Scipione Affricano in Spagna, ordinò che cadauno de' Soldati portasse sopra i suoi homeri formento per trenta giorni, e sette pali per fare sbarre agli eserciti. Queste erano le massaritie di quella Soldatesca, così auuezza alle incommodità, che giudicaua hauerfi fabricato Roma per il Senato, e per il Popolo: i tempij per gli Dei , e per lei la camva con più decoro che in altre parti . Con tale disciplina puote deminare il Mondo. Le delitie, le pompe, e le ricchezze sono per i Cortigiani: ne' Soldati destano l'auidità dell'Inimico . Perciò si rise Annibale, quando Antioco gli mostrò il suo esercito, più ricco per le sue pompe, che forte per le fue armi, & addimandandogli quel Rè, se bastaua contro i Romani, con Affricana acutezza rispose: Parmi che bastarà, per quanto auidi, che

siano. L'oro, e l' argento non disende, nè ossende, così a'Brittanni disse Galgaco, per leuarli il timore de' Romani, \* e Solimano per animare i suoi al

foccorfo di Gierusalemme.

L'ar-

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 619 L'arme , e i destrier d'ostro guerniti , e d'oro Preda fien nostra , e non difesa lora. Tas.can.9. E se ben à Giulio Cesare pareua conueniente, che i fuoi Soldati fossero ricchi, perche fossero costanti per non perdere le sue facoltà, \* però le grandi spoglie vendono la vittoria, e l'armi adornate solo con la sua medesima fortezza, la comprano; perche più s'inuiluppa il Soldato nel faluare quello che tiene, che nel vincere. Quegli che assale per auaritia, non pensa più che nel vincere l' inimico, per dispogliarlo. L'interesse, e la gloria sono gran stimoli nel cuore humano. O quanto si riderebbe Annibale, se vedesse la militia de' tempi presenti così delitiofa nel suo ornamento, e così preparata nelle sue delitie, carico di quelle il bagaglio! Come potrebbe con sì gran numero di carri vincere le asprezze de'Pirenei , ed aprir sentieri frà le neui dell'Alpi? Non sembrano hoggi Eserciti ( principalmente in Alemagna ) ma trasmigratione di Nationi, che passano da vna parte alle altre: conducendo teco le Famiglie intiere, e tutto il suppellettile delle sue case , come se fossero stromenti della guerra . Simile rilassatione osseruò Tacito nell' efercito d' Ottone . \* Non v'è già erario di 13 Prencipe, nè abbondanza di Prouincie, che possa mantenerli. Così dannosi agli amici, come agl'inimici: rilassatione introdotta da Frislant per leuare gran numero di Militie , dandole in spoglie le Prouincie, il che s'interpretò, che procuraua lasciarle così oppresse, che non potessero solleuarsi contra le sue forze, ouero che debilitana il medefimo esercito con la licenza, seguendo le arti di Cecinna. \* 14

Gran danno minaccia queflo difordine, fe non s'applica il rimedio, nè fembri già disperato, perche fe ben suole non costare minor cura, correggere vna militia rilasciata, che opporti all'inimico, come lo esperimentò in Siria Corbulone: \* 15 questo s'intende, quando non dà luogo l'inimi-

620 IMPRESE POLITICHE

co, e non si conviene passare tosto da vn'estremo all'altro. Ma se v'è tempo ben si può con l'e servicio, con la seuerità, e con l'estempo idurre à buon ordine, e disciplina l'esercito, perche senza queste trè cose è impossibile; che si possa principal de la compessión de la co

16 e dedito alle delitte e d'a' conuiti. \* Ciò conofeendo Corbulone : quando lo mandasono in...
Alemagna, pofe in difciplina quelle legioni date
l'alle forserie. e a alle prede : \* Il medicino free

alle foorerie, e alle prede. \* Il medefimo fece dapoi con quelle di Siria: trouolle così obbliate dell'arte della guerra, che nè anco i Soldati veterani haueuano fatto giammai la fcoperta, e la fentinella, e fi meranigliauano delle trinciere, e fossi, come di cose nuoue: fenzaelmi, fenza lorise che, nelle delitie de quartieri, \* e i ticentiando

18 che, nelle delitte de quartierr. Le l'icentiando el finuttili tenne l'eferc to in campagna al rigore del Verno. Era il fuo vestimento leggiero scoperto il capo, essendo il primo nell'ordinauza al marciare, e negli altri trauagli. Lodaua i forti, consortata i deboli, e daua à tutti esempio con la sua perso.

p) na, \* e vedendo che per la inclemenza del paefe abbandonanano molti le bandiere, tronò il rimedio nella fenerità, non perdonando (come fiaccua in altri eferciti) i primi errori: tutti fi paganano col capo, con che vbbidito quefto rigore,

20 fù più benigno, che in altre parti la nisericordia. \*
Non si riduce il Soldato al trauaglio immenso, e
al pericolo euidente della guerra, se non è conaltro rigore, e con altro premio, che vguagli ambi le cose. I Prencipi fanno buoni Generali congli honori, e con le mercedi, e di Generali buoni
Soldaticon l'esempio, col rigore, e con la liberalita. Pen conobbe Gossedo, che la gloria, e
l'intereste raddoppiaua il valore, quando à darvarbattaglia.

Conforto il dubio se confermo chi spera, Et all'audece rammestò i susi manti. DEL SAAVEDRA PARTE VI. 621

E le sue proue al forte; à chi maggiori Gli stipendy promise, à chi gli honni.

Non sò s'io dica, che non terra buona militia, chi non toccherà nel prodigo, e nel crudele, percio gli Alemani chiamano Reggimento al baftone di Colonnello, perche con quello fi deue reggere la gente. Così difciplinata teneua Mosè la fua con la feuerità, che chiedendo vn paffo, offerì, che non beuerebbe de pozzi, nè aaderebbe per campi, e

igne -

Della riformatione d'vn'esercito mal disciplina. to ci dà l' Antica età vn' illustre esempio in Metello quando fu nell'Affrica, doue hauendo trouato così corrotto l'efercito Romano, che i foldati non voleuano vscire da' suoi quartieri, che abbandonauano le fue bandiere, e fi spargeuano per la. Prouincia, che faccheggiauano, e depredauano i luoghi, vfando tutte le licenze, le quali offerifce l'auaritia, e la luffuria, rimediò al tutto à poco à poco, esercitandogli nell'arti della guerra. Comandò fubito, che non si vendeste nel campo pane, ouero alcun'altra viuanda cotta. Che i viuandieri non seguissero l'esercito. Che i Soldati ordinarij non tenessero ne'quartieri ( quando marciasfero) alcun Serno, ne mulo da foma ; e componendo così gli altri disordini , ridusse la militia all'antico suo valore, e fortezza; e puote tanto questa cura, che con quella fola recò timore à Iugurta, e l'obligò ad offerirli per suoi Ambasciatori , che lasciasse lui , ed i suoi figliuoli in vita , e consegnerebbe tutto il restante a' Romani. Sono le armi gli spiriti vitali, che mantengono il corpo della Republica, i pregi della fua quiete, ed in... quelle confifte la sua conseruatione, ed il suo aummento, fe fono ben'instrutte, e disciplinate . Ben lo conobbe l' Imperatore Alessandro Seuero quando difse, che la disciplina antica sostentana la Republica, e che perdendofi, perirebbe la gloria Romana, e l'Imperio.

. 2.

DEL SAAVEBRA. PARTE VI. 625 della guerra, cauando dalle fue giornate la fipefa di fostentarla, e quando non bastasse, si potrebbe stabilire vna legge, che di tutte le opere pie sapplicasse la terza parte per questi Seminarij, poiche non meritano meno quelli, che difendono gli altari, che quelli che gl'incensano.

E' parimente molto conueneuole, per mantenere la militia dotare la cassa militare di rendita ferma, che non serua ad altri vsi, come secce Augusto, applicandoui la decima parte delle heredità, e legati, e la centessma di quello che si vendesse, la quale impossitione non volse dapoi lassiare Tiberio à petitione del Senato, perche con quella si sostena la cassa militare. \* Il Conte di Lemos Don... Pietro dotò quella di Napoli, ma la emulatione... dissece quanto con buon giudicio, e zelo haueua lauorato, e disposo.

Questa cura non deue essere solo nella militia, ma etiamdio nel presidiare, e sortificare le Piazze, perche questa spesa festa schiura altre molto maggiori della guerra: la fiacchezza la chiama, e con difficoltà assaliste l'inimico vno stato, che gli hà da resistere: Se quello che si spende in giuochi, in seste ed in edifici), si spendesse in questo, viuerebbero i Prencipi più quieti, e sicuri, ed il Mondo più pacisco. Gl'Imperatori Diocletiano, e Massimiano si riputarono molto feruiti da vin Gouernatore di Prouincia, perche haueua speso in rinforzare le mura, il denaro destinato all'erettione d'yn Ansisteatro. \*

Accingere gladio tuo super femur tuum potentissime, specie

Feeti igitur Rex Salomon ducentas haftas aureas, de fumma lexcentorum aureorum, qui in fingulis haftis expendebantur, trecenta quoque feuta aurea trecentorum aureorum, quibus tegebantur fingula Ceura. 19 Aral 9,16.
 Plurimis militares equi fanguine ipforum cariores. Trog.

<sup>2</sup> Quibus quidem vehiculis, nili casta, & spechata probitatis femina, alijs vti non licuit. Alexab Alexal.8.c.18.
4 Clypeus fortium eius ignitus. Nahum.2.3.

<sup>5</sup> Et vt refulit fol in clypeos aureos, & greos resplenduerunt montes ab eis, & resplenduerunt sicut lampades ignis. 6.Mach.6.39.

626 IMPRESE POLITICHE tua, & pulchritudine tua intende, prosperè procede, &

regna. Pfalm.44.4.
7 Veiktus nihil inter zepales excellens, arma, atque equi inspiciobantur. Tit-Liu.

8 Scuto , francaque iuuenem ornant , hac apud illos toga ,

hic primus iuuentz honos . T de more Germ.

\* Ante hoc domus pars videntur, mor Reipublicz. Ibidem.
9 Ferro geri bella non auro, via didicifie; fupelledilem
pretiodam nihil aliud fuiffe quam onus, & impedimentum. Cart.lib.5.

10 Vroem Senatui ac populo Romano, templa Dijs reddita, proprium esse militis decus in castris. Tac.lib.3.hist.
11 Ne terreat vanus aspectus, & auri fulgor, atque argenti,

quod neque tegit, neque vulnerat. Tac.in vita. Ag.

13 Quod tenaciores eorum in prælio effent metu damni Sues.

13 (Widam luxuriofos apparatus conuiuiorum, & irritamenta libidinum, vt inftrumenta belli mercarentur. Tasd. 1. hijt. 14 Seu perfidiam meditanti, infringere exercitus virtuten

inter artes erat. Tac.l.a.hift.

15 Sed Corbuloni plus molis aduersus ignauiam militum, quam contra perfidiam hostium erat. Tac.l.13.ann.

16 Degenerabat à labore, ac virture miles assuetudine voluptatum, & contemptu Ducis . Tac.l.13.ann.

17 Legiones operum, & laboris ignaras populationibus latantes veterem ad morem reduxit. Tac.l., 1. ann.

18 Satis conflitit fuiffe in eo exercitu veteranos, qui non flationem, non vigilias iniffen: vallum, foffamque; quafi noua, & mira vilerent, fine galeis, fine loricis nitidi, & quaftuofi militia per oppida expelta. Tatcl.13.ann. 19 Ipfe cultu leui, capite intecto, in agmine, in Ilaborijus.

19 Iple cultu leui , capite intecto, in agmine, in laboribus frequens adeffe: laudem firenuis, folatium inualidis, exemplum omnibus oftendere. Tac.lib.13.ann.
20 Remedium feueritate quafitum eft. Nec enim, vt in alijs exercitibus, primum, alterumque delictum venia pro-

fequebatur, sed qui figna reliquerat statim capite panas lueba: I douve su faulver, e misferiordia melius apparuit: Quippe pauciores illa castra deferuere; quam ea in quibus ignoscebatur. Tachibasama, un propingo per across. ner per vipera, non biberrus.

21 Non ibimus per agros, nec per vineas, non bibemus aquas de puteis tuis . Num.20.17.

22 Dile plina majorum Rempublicam tenens, que fi dilabatur, & nomen Romanum, & Imperium amittemus. Alex. Seuer. apud Lamp.
23 Paucos viros fortes natura procreat bona inflitutione

plures reddit industria · Veget.

24 Sopher Principem exercitus, qui probabat Tyrones de populo terra. 4. Reg. 6.25.19.

25 Centefimam rerum vendibilium post bella ciuitia institutam deprecante populo, edixit Tiberius militare erarium eo prasidio nisi. Tac.l.1...nn.

26 Ita enim & tutelæ ciuitatis infrudæ murorum præfidio prouidebitur, & inflaurandis agonis voluptas, confirmatis his, que ad fecuritatis cautionem (pedant; infecuti temporis circuntus circuitione reprefentabit.L.Vnica. Loi.de expenden.pdv.1.11.

Poi-

## DEL SAAVEBRA PARTE VI. 627



# Poiche dal suo esercito dipende la conseruatione de gli Stati.

## IMPRESA LXXXIII.

L medefimo terreno, in cui stanno sondate le fortezze, è il suo maggiore inimico. Con quello la zappa, ed il badile (armi già di questi tempi ) aprono trinciere, ed approcci per la sua espugnatione, e la mina diffimula per le fue viscere i passi, insino à tanto che occulta ne' fondamenti delle muraglie, ò baloardi gli manda con focoso aborto nell'aria . Sola dunque è inespugnabile quella fortezza, che stà fondata frà la furia dell'onde, le quali se ben la combattono, la difendo. no , non dando luogo all'affedio delle Naui , e folamente pericolerebbe nella quiete della calma, se potesse essere costante. Così sono le Monarchie nel contrasto dell' armi più ferme, e più sicure si mantengono. \* Veglia all' hora la follecitudine: stà vestita di acciaio la preuentione : accende la gloria i cuori:cresce il valore con le occasioni ; l'emulatione si auanza, e la necessità comune vnisce Dd 2

618 IMPRESE POLITICHE

gli animi, e purga i cattiui humori della Republica. Premiato il Popolo del periglio riuerifce le leg-2 gi. \* Giammai furono i Romani più valorofi, ne i Sudditi più quieti , e più vbbidienti a' Magistrati, che quando hebbero alle l'orte di Roma in vn tempo Pirro, e nell'altro Annibale. Più pericola vna gran Monarchia per la fua potenza, che vn'altra per la sua debolezza, perche quella con la considenza viue sproueduta, e quella col timore tiene 3 fempre allestite le sue armi : \* Se la disciplina militare stà in calma, e non si esercita, essemina l'otio gli animi, disfà, ed abbatte le muraglie, copre di ruggine le spade, e rode le imbracciature degli scudi, crescono con quello le delitie, e regna l'ambitione, dalla quale nascono le discordie, e da quelle le guerre ciuili, patendo le Republiche dentro di sè tutti i mali, e le infermità interne che genera l'otio . Senza il moto non crescono, nè si mantengono le cose. Disse Quinto Metello nel Senato di Roma ( quando giunfe l'auuifo della perdita di Cartagine ) che temeua la fua rouina, di già vedendo diffrutta quella Republica . Vdendo dire Publio Nafica, che sarebbero più sicure le cofe con quel successo : rispose : Hora corrono maggior periglio ; conofcendo che quelle forze inimiche erano l'onde, che combatteuano Roma, e la manteneuano più valorosa, e ferma; e così consigliò che non fi distruggessero, conoscendo che negli animi deboli il maggiore inimico è la ficurezza, e che i Cittadini, come i pupilli, per tutore hanno il timore . \* Suintilla Rè de Gotti in Spa-4 gna fu grande, e gloriofo nelle sue attioni, e geiti , mentre durò la guerra , mancando però si diede a i lussi, e perì. Considerando il Rè D. Alonso il VI. le rotte, che riceunto haueua da i Mori, addimandò la caufa, e gli risposero, che era l'otio, e le delitie de'fuoi, e comandò tofto che fossero leuati i bagni, e le altre delicatezze, che debilitanano le forze. Per l'infingardaggine, e per l'otio

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 629 delli Rè Vccitizza, e D. Rodrigo, fu Spagna degli Affricani; Spoglia che possederono sino che fioredo la militia in D. Pelagio, e ne'fuoi Successori, crebbe il valore, e la gloria militare con la competenza . e non folo puotero liberare la Spagna da quel pefante giogo, ma farla capo d' vna Monarchia . L'emulatione trà gli Ordini militari di Castiglia... nutrì grand'Huomini, i quali più affaticarono in vincersi gli vni gli altri nella gloria militare, che in vincere l'Inimico . Giammai la Augustissima Casa d' Austria sarebbe hoggi in tanta grandezza se fosse stata lasciata in mano dell'otio. Con i mezzi, co' quali procurano gli emuli suoi precipitarla , più forte,e più gloriosa la mantengono . Quelli che viuono in pace, fono come il ferro, che non vfato fi copre di ruggine, ed adoprato rifplende. Le potenze minori posiono senza la guerra conserwarfi , ma non le maggiori , poiche in quelle non è così difficile mantenere eguale la Fortuna come in queste; doue se non si cauano swori le armi, si accendono di dentro: così auuenne alla Monarchia-Romana. L'ambitione di comandare si guastò con la medefima grandezza dell'Imperio : quando era... minore si puote conservare l'vgualità, ma soggettato il mondo, e leuata l'emulatione delle Città e de i Rè non fù di bisogno appetire le ricchezze già sicure, e frà i Senatori, e la Plebe fi folleuarono 6 diffensioni . \*L' emulatione di valore , che s'efercita contra l'inimico si accende (mancando) frà i medesimi Naturali. In sè lo sperimentò Alemagna, quando da lei vscendo l'armi Romane, e libera dal timore esterno di altra Natione convertà contra sè le proprie con emulatione di gloria. \* La 7 pace dell'Imperio Romano fù pace sanguinosa, perche da quella nacquero le sue guerre civili . \* A i 8 Cherusci fù grata,ma non sicura lalunga pace. \*Con 9 le guerre de' Paesi Bassi poste furono in obblio nel-, la Spagna le ciuili. Molto hà importato alla fua... Monarchia quella palestra, ò scuola martiale, do-Dd

ue fi fono imparate, ed efercitate tutte l' arti militari': se ben è stato comune l'ammaestramento agli emuli, e nemici suoi, hauendo tutti i Prencipi di Europa là preso lettione della spada; e dispendiofo ancora è stato il fostentare la guerra nelle Prouincie intemperate, e remote à prezzo delle vite, e di graui vsure con tanti aunantaggi degli inimici, e così pochi nostri, che si può dubbitare, fe meglio ci fosse l'essere vinti , ò il vincere , e si converrebbe applicare qualche mezzo, con cui fi estinguesse, ò vero almeno si sospendesse quel suoco sitibondo del fangue, e dell'oro, per impiegare in forze nauali, quello che là fi fpende, e tenere l' arbitrio d'ambi i Mari Mediterraneo, ed Oceano, mantenendo nell' Affrica la guerra, i cui progressi per la vicinanza d'Italia, e di Spagna vnirebbero la Monarchia, ma l'amore à quei Vaffalli così antichi, e così buoni, ed il desio di vedergli difingannati della vile feruitù che patifcono con titolo di libertà, e che si riducano al vero culto . può più che la ragione di Stato.

Il mantenere il valore, e la gloria militare, come è la sicurezza degli Stati, doue vno comanda, è periglioso doue comandano molti, come nelle Republiche, perche nelle fue medefime armi confifte il fuo maggior pericolo, ridotto il potere ch'era in molti, ad vno folo. Dalla mano, che armarono prima, fogliono riceuere il giogo. Le forze che confignarono opprimono la fua libertà : così auuenne alla Republica di Roma, e per di quà entrò in quasi tutte le altre la tirannia . Per il che quantunque conuenga, tener sempre parate, ed esercitate le armi, fono più ficure le arti della pace, principalmente quando il Popolo è difunito, e corrotto, perche con la bizzaria della guerra si fà insolente, e conuiene più tenerlo à vista del periglio, chefuori di quello, perche si vnisca alla sua conferuatione. Non stana meno sicura la Republica di Genoua, quando teneua per caualieri i monti,

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 631 che hora, che con l'industria, e col potere, li seruono di muri inespugnabili, perche la confidenza ingrofsa gli humori, gli dinide in fattioni, nutri-fce fpiriti arditi, e sprezza i mezzi esterni; e nelle Republiche, le quali patiscono discordie, sogliono esfere di maggior pericolo, che profitto i muri, e così solamente saranno conueneuoli, se quel prudente Senato opererà, come se non gli hauesse eleuati.

Ciuitates magna ex parte bellum gerentes conferuantut, ezdem imperio politz corrumpuntur. Arift.l.7. Pol.c.14. a Metus hoftilis in bonis artibus ciuitatem retinebat. Salluft. 3 Sagitta eius acuta, & omnes arcus eius extenti ; Vngula

equorum eius, vt filex. 1/a.5.18.

4 Timens infirmis animis hoftem fecuritatem, & tamquam pupillis ciuibus idoneum tutorem necessarium videns efle terrrorem . Mar.hift.Hifp.

Nam pacemagentes, tamquam ferrum fplendorem amittunt . Aristd.y. Pol.c.14. Vetus, ac iam pridem infita mortalibus potentia cupido, cum Imperij magnitudine adoleuit, erupitque . Nam re-

bus modicis, aqualitas facile habebatur, fed vbifubado orbe, & zmulis Vrbibus Regibusve excifis, fecuras opes coucupifcere vacuum fuit , prima inter Patres, plebemque certamina exarfere . Tat.l.2. hift. 7 Difceffu Romanorum, ac vacui externo metu gentis ad-

fuetudine, & tum zmulatione gloriz, arma in fe ver-

rerant . Tac.l.s.ann.

8 Pacem fine dubio posthac, verum cruentam. Tac.l. I.ann. o Cherufci nimiam, ac marcentem diu pacem illaceffici nutrierunt , idque iucundius quam tutius fuit . Tac. de mor. Ger.





# Operi più il configlio, che la forza.

# I MPRESA LXXXIV.

Arue ad alcuni che non Madre fosse stata la Natura, ma ben sì Matrigna dell'Huomo, e che fosse mostrata più liberale con gli altri animali, 2º quali haueua dato più certo istinto, e conoscimento de' mezzi della sua difesa, e consernatione. Non considerarono però questi le sue eccellenze, il suo arbitrio, ed il suo potere sopra le cose, hauendogli dato vn'intelletto veloce, che in vn'istante penetra la terra, ed i Cieli : vna memoria in cui fenza confondersi, nè inuilupparsi, stanno le immagini delle cose : vna cagione, che distingue, inferisce, e conclude : vn giuditio, che conosce, pondera, e decide. Per questa eccellenza di doti tiene l'Imperio sopra ogni cosa creata,e dispone le cose come vuole, valendosi delle mani formate con ta le sapienza, che sono istromenti habili à tutte l'arti; e così abbenche sia nato nudo, e fenz'armi, le forma à fuo modo per la difesa, e per la offesa. La terra, (come si vede in questa Impresa) gli somministra per lauorarle il ferro, e l'acciaro : l'acqua le batte : l'aria accende il

DEL SAAVEBRA. PARTE VI. 635

fuoco, e questo le tempra, vbbidienti gli elementi alla sua dispositione. Con vn fragile legno opprime la fuperbia del mare, e nel lino raccoglie i venti,che gli feruano d'ali per trasferirsi dall'una parte all'altra. Nel bronzo rinchiude l'attiuità del fuoco, con cui lancia folgori non meno horribili, e fulminanti, che quelli di Gione . Molte cose impossibili alla Natura, facilita l'ingegno : \* e poi questo col potere della Natura tempra gli arnefi, ed acuifce i ferri delle lancie . Vagliafi più il Prencipe dell' industria che della forza, \* più del configlio, che 2 del braccio, più della penna, che della spada, perche intentare il tutto col potere, è stolta impresa de'Giganti, accumulando monti fopra monti. Non fempre vince la maggior forza. Il corso d'vna Naue, trattiene vn picciolo Remorà. La Città di Numantia quattordici anni trauagliò l'Imperio Romano. L'acquisto di Sagunto gli sa più difficile, che le grosse Prouincie dell'Asia. Si consuma la forza dempre dura l'ingegno: se non si guerreggia con questo non si vince con quella : \* E' sicura la guerra che si 3 fi con l'ingegno; perigliofa, ed incerta quella che fifi col braccio.

Non felum viribus aquum Valer.Flac.

. Credere; sapè acri potior prudentia dextra. Più vale vn'intelletto; che molte mani

Puù vale vn'intelletto, che molte mani.

Messo vana fapiens plurium vincis manus. Eurip.
Scriuendo Tiberio à Germanico, fi lodo d'hauere in
noue volte, che lo mandò Augusto in Germania,
sinito più cose con la prudenza, che con la forza; \* 4
e così far foleua, quando su Imperatore, principalmente per mantenere le Prouincie separate; e ripeteua molte volte, che le cose straniere si doueuano
gouernare col consiglio, e con l'astutia, tenendo
lontane le armi. \* Non tutto si può vincere con la
forza: doue nè questa, nè la celericà possono giungere, giunge il consiglio. \* Con perpetue victorie
si perderono i Paesi Bassi, perche volse il valore
operar più che la prudenza. Sossitusiscas dunque lo
Del si stata-

firatageme alla forza, e con quello fi vinca quello che non si potrà con questa. Quando entrarono le Mar. armi d'Africa in Spagna in tempo del Rè Don Rohift. drigo, fù rotto il Gouernatore di Murcia in vna battaglia, doue morì tutta la Nobiltà di quella Città, e sapendolo le Donne, si posero sopra le muraglie con vestiti da Huomo, ed armate; di che stupefatto l'inimico, pattui d'accordo, e fi rese la Città con anuantaggiofi partiti . Diceua Eduardo Quarto Rè de Inghilterra, che difarmato, e scriuendo lettere, gli faceua maggior guerra Carlo il Sauio Rè di Francia, che fatto non gli hauenano con l'armi suo Padre, e suo Auo. La spada in poche parti può operare : le negotiationi in tutte . E non importa che stiano i Prencipi frà sè distanti, perche come gli arbori si communicano, e si vniscono per le radici, stesa per lungo spatio la sua attinità, così loro col mezzo de fuoi Ambasciatori , e di pratiche secrete. Le forze altrui le fà proprie l'ingegno con la confederatione, proponendo gl'interessi, e le conuenienze communi. Da vn gabinetto può oprare più vn Prencipe, che nella campagna. Senza vscire di Madrid mantenne il Rè Filippo Secondo in rispetto, ed in timore il Mondo . Più si fece temere con la prudenza che col valore. Infinito fembra quel potere, che si vale dell'industria. Diceua Archimede, che leuerebbe con le fue machine quetto globo della Terra, e dell'Acqua, fe le potesse stabilire in altra parte. Col dominio vniuerfale si eleuerebbe vna Monarchia grande, se accompagnasse l'arte con la forza, e perche non succeda, permette quel primo Mobile degl'Imperij, che ne'grandi manchi la prudenza, e che il tutto rimettano al potere. Nella maggior grandezza s'acquiftano più cofe con la Fortuna, e con i configli, che con l'armi, e col braccio. Così perigliofo è il potere con la temerità, come la temerità senza il potere.

Molte guerre si sarebbero potuto schiuare con l'industria, ma'ò il giuditio non conosce i danni,nè

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 634 troua partiti decenti per isfuggirli, ò con leggierezza gli sprezza, cieca con l'ambitione la prudenza; ò la bizzaria dell'animo fa riputatione l'impedirli , e fi lascia condurre dal glorioso della guerra. Quella è vn'attione publica, in cui si tratta la consernatione di tutti,e no fi deue mifurare co'vani punti della riputatione,ma con gl'interessi, e conuenienze publiche, senza che vi sia mezzo, il quale non applichi il Prencipe, per impedirla, leuando le occasioni, prima che nascano; e se di già nate saranno, à sè riduca quelli che possono consigliare la pace : cerchi mezzi foaui per conseruare l'amistà : inuiluppi dentro , e fuori del Regno l'Inimico : intimoriscalo con le preuentioni, e con trattati di leghe, e confederationi in sua difesa. Questi mezzi humani accompagni con i divini delle Orationi , e de' Sacrificii , valendofi del Pontefice Padre della Christianità, fincerando feco l'animo fuo, ed il fuo defiderio della publica quiete, informandolo della ingiustitia, con cui è inuafo, ò delle ragioni che tiene, per leuare le fue armi se non gli viene dato soddisfattione: Con che auuertito il Collegio de Cardinali, ed interposta l'autorità della Sede Apostolica, ò non si giungerebbe all' effetto dell'armi , ò giustificherebbe il Prencipe la sua causa con Roma, ch'è il Tribunale doue si sententiano le attioni de' Prencipi . Non sarebbe questo debolezza, ma Christiana generosità, e cautione politica per tenere dalla sua parte gli animi delle Nationi, e schiuare le gelosie, e le con-

Multa, que natura impedita erant, confilio expediebat . Li.1.dec. 2.lib.

a Melior eft fapientia quam vires . Sap.6.1. Melior eft fapientia quam arma bellica . Eccl.g.18.

federationi, che risultano da quelle.

4 Se nouies à Diuo Augusto in Germaniam missum , plura confilio quam vi perfeciffe. Tacdib.s. ann. Confilio, & aftu externas res moliri, arma procul habere.

Tac.lib.6-ann. 6 Non viribus, non velocitate, non celeritate, fed confilio, &

fententia . Cicer. 7 Pleraque in fumma Fortuna auspicijs, & confilijs, quam telis, & manibus geri . Tac.lib.13.ann .... Fug-

Dd 6



# Fuggendo il Prencipe da' configli mezzani.

#### IMPRESA LXXXV.

Bbracciato vna volta l'Orfo col fughero dell' Api; niun partito è migliore, che sommergerlo tutto nell'acqua, poiche qualunque altro mezzo gli sarebbe dannoso per il fine di godere de'suoi faui , e liberarfi da' loro aculei ; esempio con cui mofira questa Impresa gl'inconvenienti, e i danni de' configli medij, pratticati in quello che disse Herennio Pontio à i Samniti, quando tenendo rinchiusi in vno stretto passo i Romani, consigliò che gli lasciasfero tutti liberamente vicire: reprobato questo parere disse, che gli decapitassero tutti, ed addimandato perche seguiua quegli estremi, potendo conformarsi con vn mezzo frà tutti due, mandandogli liberi dopò hauerli fatti passare per le leggi imposte a'vinti, rispose, che conueniua ò mostrarsi liberali co'Romani, perche sì gran beneficio confermafse vna pace violenta con loro, ò distruggere affatto le fue forze, perche non si potessero contra esti vendicare; e che l'altro configlio medio non acquiftaua amici, nè leuaua inimici, \* e così auuenne dopò

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 637 essere stato sprezzato il suo parere. Perciò disse

Aristodemo a gli Etoli ch'era d'huopo tenere per compagni ò per inimici i Romani, perche non era

buono il camino di mezzo. \*

Ne i cafi, ne'quali fi procura obligare l'Amico, ò l'Inimico, non acquistano alcuna cosa le dimostrationi medie, perche à quello che si lascia di fare hà riguardo la gratitudine, e troua cause per non obligarsi ; e così il Rè Francesco di Francia non lasciò d'essere inimico dell' Imperatore Carlo Quinto, dopò hauerlo liberato dalla prigione, perche non fù franca, come quella del Rè Don Alonso di Portogallo , ch'efsendo stato preso in vna battaglia del Mar. Rè di Leone Don Fernando , su da lui trattato con hin. grande humanità, curandogli le ferite riceuute, e Hip. lo lasciò poscia ritornar libero, e così obligato, che volfe porre il Regno in sua mano, ma si contentò il Rè Don Fernando della restitutione d'alcuni luoghi occupati in Galitia. Questo medesimo considerò Filippo Duca di Milano, quando tenendo prigioni il Rè Don Alonso il Quinto d'Aragona, ed il Rè di Nauarra, si consigliò quello che di loro fare doueua, e diuiso il consiglio in dinersi pareri, alcuni che gli rifcattassero con dinaro, altri che gli obligassero ad alcune conditionised altri che gli lasciasfero liberi , prese quest'vltimo parere, per mandargli per obligati, ed amici.

Quando i Regni fono riuolti con guerre ciuili è perigiiofo il configlio medio di non declinare à quefta nè à quella patte, come lo intentò l'Infante Don Henrico nelle agitationi di Cassiglia per la minorità del Rè Don Fernando il Quarto, con che perdè

gli amici, nè vinse gl'inimici.

Non è meno danno a l'irrefolutezza ne'caflighi della Moltitudine, perche conuiene ò pafsare per i fuoi ecceffi, ò fare vua fegnalata dimoftratione. Quefto nella ribellione delle Legioni d'Alemagna, fi cofigliato à Germanico, che dafse a'Soldati unte ciò che chiedeuano, ò nulla, \* e petche gli concesse a

qual-

IMPRESE POLITICHE

qualche cofa, ed vsò i configli medij fil riprefo. \* Anco in altra simile occasione su proposto a Druso, che ò diffimulafie, ò si valefie di forti rimedij . Fù configlio prudente, perche il Popolo non fi contiene 4 frà i mezzi ma fempre eccede . \*

Nelle grandi oppressioni si perde chi bastantemente non ardifce , nè fufficientemente si prepara , come fuccesse à Valente, non sapendofi risoluere ne

configli che gli veniuano dati. \*

Nelle attioni della guerra vuole il timore alle volte parer prudente, e configlia risolutioni medie, le quali animano l'inimico e gli danno luogo al prepararfi, come autienne al Rè Don Giouanni il Primo il quale pretendendo che fe gli aspettalle la Corona di Portogallo per la morte del Rè Don Fernando fue Succero, fi rifolfe ad entrare folo in quel Regno, e che poscia lo seguisse l'esercito, con che diede tempo d'armarsi a' Portughesi, il che non sarebbe accaduto, fe subito si fosse valso dell'armi, ouero volendo schiuare la guerra, hauesse rimesso alla decisione di Tribunale i suoi diritti. Poco opera la minaccia, fe la stella mano, che si folleua, non è a rmata, e s'abbassa castigando, quando non è vbbidita.

Impatienti i Francesi non mirano al tempo passa-Mar. hift. Hifp. to, nè offeruano il presente, e sogliono con l'ardore de fuoi animi eccedere nell'ardito, e frettolofo delle sue risolutioni, molte volte però questo medesimo le rende felici, perche non danno nel tepido, e vincono la velocità degli accidenti. Gli Spagnuoli le ritardano per cautelar meglio con la confideratione, e per troppo prudenti fogliono trattenerfi ne' mezzi, e volendo confultarli col tempo, lo perdono. Sanno gl'Italiani meglio profittarfi dell'vno , e dell'altro, godendo le occasioni, ben al contrario degli Alemani, i quali tardi in operare, e pigri in efeguire tengono per configliero il tempo prefente, senza mirare al passato, ed al futuro. Sempre gli troua nuoui il successo; d'onde è nato l'hauer essi poco auuanzate le cofe fue, essendo vna Natione,

che

DEL SAAVEDRA PARTE VI. 639

che per il suo valore, per la sua inclinatione all'armi , e per il numero della gente , haurebbe potuto molto dilatare i fuoi dominij. A questa medesima caufa attribuire fi può la prodigalità delle guerre ciuili, che hoggi patisce l'Imperio, le quali si sarebbero di già con la risolutione, e con la celerità ellinte, ma per i fiacchi configli, tenuti per prudenti habbiamo veduto disfatti sopra il Reno grandi eserciti senza operare, hauendo potuto penetrare per la Francia, e ridurla alla pace vniuerfale, nel che fi hà riceuuto più danno, che da molte battaglie perdute , perche niun altro è maggiore , che il confumarfi in se medesimo vn'esercito. Questo ha diftrutto il proprio paese, ed i confini, per doue si doueua tirare fuori la guerra, e s'è ridotta al cuore della Germania.

Nelle altre cose del gouerno citile, paiono conuenienti i configli medij per il periglio delle eftremità , e perche importa prendere tali risolutioni , che con minori inconuenienti fi possa dapoi ( se sarà necessario) venire ad vno de'due estremi. Trà quelli pofero gli Antichi la prudenza, fignificata nel volo: di Dedalo, il quale nè s'accostaua al Sole perche i fuoi raggi non gli ammolissero l'ali, nè s'abbassaua al mare, perche non gliele inhumidisse . Nelle Prouincie, che non fono feruili per Natura, anzi d'ingegni coltiuati, edanimi generofi, deuonfi gouernare le redinf del Popolo con tal destrezza, che nè la blanditia nutrifca superbia, nè il rigore disdegno. E' così periglioso il ponergli musaroli, e capezzoni, come lasciarle senza freno, essendo che, nè fanno fofferire tutta la libertà, nè tutta la feruità, come de' Romani diffe Galba à Pisone . \* Eseguire 6 sempre il potere è affinare i ferri della feruità . L' specie di tirannide ridurre i Vassaili ad vna sommamente perfetta Politia, perche non la foffre la conditione humana. Non hà da estere il gouerno come douerebbe, ma come può esfere, conciò sia che non tutto quello che fora conueniente è possibile all'hu-

mana fragilità. Sciocca Impresa volere, che in vna Republica non vi siano disordini . Mentre vi faran-7 no huomini, vi faranno vitij. \* Il Zelo immodera-To può far errare quelli che gouernano, poiche non sà confermarsi con la prudenza; e l'ambitione altresì, quando affettano i Prencipi l'esfere tenuti per. feueri, e pensano farsi gloriosi con obligare i Vasiallische vn punto non si partano dalla ragione, e dalla legge. Perigliofo rigore è quello che non fi confulta con gli affetti, e con le passioni ordinarie del Popolo, con cui più opera la destrezza, che il potere, più l'esempio, e la blanditia, che la seuerità inhumana. Procuri dunque il Prencipe, che anzi para hauere ritrouato buoni i fuoi Vasialli, che hauerli fatti,come per gran lode lo riferisce Tacito di Agricola nel gouerno di Bretagna . \* Non lo ingannino i tempi passati, volendo, offeruare ne' presenti i buoni coflumi, che considera in quelli, perche in tutti la malitia fù la medesima: però è vitio di nostra Natura e tener per meglio il passato. . Quando sia stata maggiore la seuerità , e l'osseruanza antica non la foffre l'età presente, se in quella sono mutati i co-

flumi, nel che s' ingannò Galba, e gli costò la vita, \* Neutralitas neque amicos parit , neque inimicos obruit . Polyb.

Romanos, aut focios habere oportet, aut hoftes, media via

e l'Imperio . \*

nulla eft . Aristodem. 2 Periculofa feueritas : flagitiofa largitio, feu nihil militi . feu omnig concederem, in ancipiti Republica. Tacitus lib. L. ann.

3 Satis, superque missione , & pecunia , & mollibus consultis peccatum . Tac.lib.t.ann.

Alijfortioribus remedijs agendum , nihil in vulgo modi-

cum : terrere ni paucant , vbi pertimuerint impune contemni . Tacdib.t. ann.

5 Mox ytrumque confilium afpernatos, quod inter ancipitia deteriorum eft , dum media fequitur , nec aufus eft fatis,

nec providit . Tacdib. 3.hift.

6 Neque enim ficut in careris gentibus qua regantur, certa dominorum domus, & cateri ferui; fed imperaturus es hominibus qui nec totam feruitutent pati poffunt, nec totam libertatem . Tac.lib.1. hift.

y Vitia erunt donec homines . Tardit-4. b.f.

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 641
Maluirvideri inueniste bonos, quam feciste. Tassin wita

9 Vitio aurem malignitatis humanz, Vetera semper in laude, przentia in fastidio este. Quin in Dial de Orat. 10 Nocuir antiquus rigor, & nimia seueritas, cui iam pares non sumus. Tacliba. hist.



# Affista alle guerre del suo Stato

## IMPRESA LXXXVI

On fi contentò l'intelletto humano della speculatione delle cose terrestri, anzi impatiente, che se gli estendesse sino dopò la morte il conoscimento de gli orbi celesti, si sciosse da getti del corpo, e volò sopra gli elementi à conoscere col discorso, ciò che non poteua col tatto, con la vista, uè con l'vdito, e sermò nell'immaginatione la pianta di quella sabrica, componendo la sfera con tali giri discerenti, equanti, ed epicicli, che restasero aggiustati i diuersi moti degli Astri, e de Pianeti, e se ben non conseguì la certezza, che sossi con poteun di già fare il Mondo, seppe imaginare come era, ò come poteua tenere altra dispositione, e forma. No si fermò però in questa pianta

IMPRESE POLITICHE

pianta il discorso, anzi inquieto, e periglioso nelle fue indagationi immaginò dapoi altra diuerfa, volendo persuadere, che il Sole era centro degli altri giri , i quali fi monenano all' intorno di lui , riceuendo la fua luce. Empia opinione contra la ragio-ne naturale, che da ripolo al graue, contra le diuine Lettere, che constituiscono la stabilità perpe-1 tua della terra : " contra la dignità dell' Huomo, che habbia da mouersi à godere i raggi del Sole, e non il Sole à parteciparglieli, essendo nato ( come tutte le altre cole create ) per affiftergli, e feruirlo. E così la certezza è , che questo Prencipe della luce, il quale tiene sopra di sè l'Imperio delle cofe, le illustra, e con la sua presenza le dà forma, voltegg 'do perpetuamente dall' vno all' altro tropico con sì merauigliofa dispositione, che tutte le parti della terra, se non riceuono da lui egual calore, ricettono egual luce; con cui l'eterna Sapienza precorfe il danno, che nato farebbe, fe non s'allontanasse dall' Equinottiale, perche alcune Prouincie resterebbero da suoi raggi abbruciate, ed altre rimarrebbero gelate, ed in perpetua notte . Questo esempio naturale insegna a i Prencipi la. conuenienza publica di girar sempre per i suoi Stati, per dar calore alle cose, ed all'affetto de suoi 2 Vassalli ; \* e ce lo diede ad intendere il Rè Profeta, quando diffe, che Dio teneua il fuo Palazzo 3 fopra il Sole, \* che giammai ferma, e fempre affiste alle cose. Non hebbero il Rè Don Fernando il Cattolico, e l'Imperatore Carlo Quinto Corte ferma, con che puotero dar fine à gran cose per sè medefimi, che non hauerebbero potuto col mezzo de suoi Ministri, i quali abbenche siano molto attenti, e solleciti non operano, quello che opre-

rebbe il Prencipe, se si trouasse presente, perche ò gli mancano gli ordini, ò l' arbitrio. Giungendo 4 Christo alla piscina, diede falute al Paralitico, \* ed in trenta otto anni non gliel' haueua data l' Angelo, perche fua commissione era folamente di mo-

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 642 nere le acque, \* e come Ministro non poteua quella 5 eccedere . Non si gouernano bene gli Stati per relationi, e così configlia Salomone, che i medefimi Rè odano, \* perche questo è officio loro,ed in essi, non 6 ne' fuoi Ministri, consiste l'assistenza, e la virtù Diuina, \* la quale accompagna folamente lo Scettro, 7 in cui infonde spirito di Sapienza, di consiglio, di fortezza, e di pietà, \* è vna diuinità, con la quale & preuede il Prencipe il futuro, \* fenza che lo possano q ingannare in quello che vede, nè in quello che ode. Con tutto ciò pare, che conuenga nella pace la fua affistenza continua, e che basta hauere vna volta. vifitato i fuoi Stati, perche non vi fono erarij per le faefe delle mutationi della Corte, nè pollono farsi fenza danno de' Vaffalli, e fenza che fi perturbi l'ordine de'configli, e de'Tribunali, e patifca il gouerno, e la giustitia. Il Rè D.Filippo il II. appena vscì di Madrid in tutto il tempo del suo Regno. In occasione di guerra sembra conueniente, che il Prencipe si troui à quella, guidando i suoi Vassalli, poiche per questo lo chiamano Pastore le Dinine Carte, \* e Capitano parimente; e così comandan- 10 do Dio à Samuele, che vngesse Saul, non disse per Rè, ma per Capitano d' Ifraele, fignificando che questo era il suo principale vssicio, \* e quello che ne'fuoi principij efercitarono i Rè. \* In questo fondaua il Popolo il suo desso, e la sua dimanda di Rè, per tenere chi fosse dinanzi, e guerreggiasse per lui. La presenza del Prencipe nella guerra, dà animo aº Soldati. Anco dalla culla credeuano i Lacedemoni , che causerebbero questo effetto i suoi Rè fanciulli, e gli conduceuano alle battaglie. Pareua ad Antigono figliuolo di Demetrio, che il trouarfi prefente ad vna battaglia Nauale pareggiasse l' eccesso di molte naui dell'Inimico . \* Animaua Alessandro Magno il suo esercito, rappresentandogli ch' era il primo ne' perigli . \* Quando fi troua ne' casi il Prencipe, si prendono risolutioni grandi, le quali niuno prenderebbe in sua affenza; e non è di me-

ftieri

644 IMPRESE POLITICHE

fiieri aspettarle dalla Corte, di donde giungono dopò passata l'occasione, e s'empre ripiene di vani timori, e di circostanze impraticabili; danno chess'è esperimentato in Alemagna con graue pregiudicio della causa comune. Crea generosi spiriti, e pensieri alti ne' foldati il vedere che il Prencipe, che deue premiare, è testimonio delle sue imprese. Con questo accendeua Annibale il valore de' suoi,

16 \* e parimente Goffredo , dicendogli . Taff. Di chi di voi non sì la patria, e'l seme .

20.

Quale spada m'èignota? ò qual saetta ; Eenche per l'aria ancor sospesa treme?

Si libera il Prencipe dal fidare ad vn Generale le forre del potere, pericolo così noto, che anco fi tenne per poco ficuro, che Tiberio le poneffeinamano di fuo figliuolo Germanico. \* Quefto è più conveniente nelle guerre civili, nelle quali (come diremo) la prefenza del Prencipe compone gli anano la de ribelli. \*

Ma non per qualunque moto di guerra , ò perdista d'alcuna Città deue muouerfi il Prencipe ad vfcir fuori; e lafciare la fua Corte, d'onde gouerna tutto, some ponderò Tiberio nelle folleuationi di Geramania, i \* ed effendo in altra occafione mormorato che non andalfe à quietare le Legioni d'Vngheria, Germania, si mostrò costante contra questi rimproueri , giudicando di non douer abbandonare Roma capo della Monarchia, ed esporti egli, e quella al ca-29 so. \* Queste ragioni considerauano quelli , che rapprefentarono à Daudi che non era conueniente, che vscisse alla battaglia contra gl'Israeliti , che faccuano le veci d'Abfalon , perche la fuga, ò la perdita non sarebbe così dannos in loro , come nella sua-

meglio lo starsi per presidio nelle Città, e così esegui. \* Se la guerra è per vendicare temerità, ed irriuerenze, maggior grandezza d'animo è mandare che portare la vendetta. Vindiciam mandesse sates. Claud.

persona, la quale valeua per dieci mille; e ch' cra

DEL SAAVEDRA PARTE VI. 645

S'è per difesa, in quello che non corre euidente pericolo, s'acquista riputatione col disprezzo, facendola per vn Generale . S'è per nuono acquifto, pare eccesso d'ambitione, esporre la propria persona a' casi fortuiti, ed è maggior prudenza esperimentare per altri la Fortuna, come fece il Rè D. Fernando il Cattolico, raccomandando l'acquisto del Regno di Napoli al gran Capitano, e quello dell'Indie Occidentali ad Hernando Cortese . Se si perde vn Generale, se ne sostituisce vn'altro, ma se si perde il Precipe, tutto si perde, come auuenne al Rè D. Sebastiano. Perigliose sono le assenze de'Prencipi. Esperimetossi in Spagna, quado s'assetò da quella il Rè Carlo V. No è conueniente che il Prencipe per mone Prouincie poga à rischio le sue.\*Il medesimo Sole, di cui at ci vagliamo in quelta Imprela, non giunge à visitare i poli, poiche pericolerebbe frà tanto l'yno di quelli.

Medium non deserit vmquam Cali Phabus iter , radys tamen omnia lusteat . Diede ali al Rè dell'Api la Natura, breui però, affinche non s'allontanasse molto dal suo Regno. Esca il Prencipe à quella guerra folo, che stà dentro al fuo medesimo Stato, ouero è euidente il pericolo, che à lui minaccia . Per questo configliò Muciano all'Imperatore Domitiano, che si trattenesse in Lione di Francia,e che folamente si mouesse, quando lo Stato di quelle Prouincie, ò l'Imperio corressero maggior rischio; \*e fù cattino il Consiglio, che diedero Titia- 23 no,e Proculo ad Ottone di non trouarsi nella battaglia di Bebriaco, dal cui fuccesso dipendeua l'Imperio. \*Più prudente,e valorofo fi mostra nell'occasio- 23 ne presente il Sig. Arciduca Leopoldo, il quale benche si veda in Salafelt assalito da tutte le forze vnite degl' inimici molto fuperiori alle fue, fprezza i pericoli della fua perfona,e fi mantiene con generofa costanza conoscendo che in quel successo consiste la falute dell' Imperio, e dell' Augustissima Casa d' Austria : essendo il primo ne'pericoli, e nelle fatiche militari. وخلت

646 IMPRESE POLITICHE

Monstrat tolerare labores, Luc.lib.9. Non inbet.

Però anco in questi casi è d'huopo considerare la qualità della guerra: se assentandosi il Prencipe lascierà il suo Stato à maggior pericolo, ò interno, ò esterno : se auuenturerà la sua successione : s'è valorofo, e capacedell'armi,e fe gli tiene inclinatione, perche mancandogli alcuna di queste qualità, opererà meglio per altra mano, fottituendole il fuo potere, e le sue forze, come succede alla Calamita, la quale toccando il ferro, e comunicandogli la fua virtù leua questo maggior peso che lei; e quando sia grande l'occasione, basterà, che il Prencipe s'aunicini à dar calore alle sue armi, ponendosi in luogo, doue più da vicino consigli, risolua, ed ordini, come faceua Augusto, trasferendosi alcune volte in Aquileia, ed altre à Rauenna, ed à Milano , per affistere alle guerre d' Vngheria , e d'Alemagna.

1 Terra autem in zternum ftat . Ecclef.1.4.

2 Velociffimi fideris more omnia inuifere, omnia audire.

3 In fole posuit tabernaculum fuum. Pfal.18.6.

4 Surge, tolle grabatum tuum, & ambula . loann. 5.8.

5 Angelus autem Domini descendebat secundiim tempus in piscinam, & mouebatur aqua. loann.8.

6 Prabete aures vos, qui continetis multitudines, & placetis vobis in turbis Nationum, Sap.6.3.

7 Quoniam data est à Domino potestas vobis, & virtus ab Al-

Triffino. Ibid.

8 Et requieficet fuper eum Spiritus Domini: Spiritus Sapientize, & intellectus. fpiritus confilij, & fortitudinis, fpiritus fcientiz. , & pietatis. 1 [ai.11.2.

9 Diuinatio in labijs Regis. Provi.6-10-

10 Non secundum occasionem oculorum iudicabit, neque

fecundum auditum aurium arguet. 1/a.11.3.

11 Su: citabo fuper cos Pattores, & pafecent eos: non formidabunt vitra, & non pauebunt, & nullus quæretur ex numero, dicit Dominus. 1erem.23.4.

18 Vnges eum Ducem fuper Ifrael . 1. Reg. 9.16.
13 Rex enim Dux erat in bello. Ar.l.3. P.c. 11.

14 Rex enim erit furer nos, & erimus nos quoque ficut omnes Gentes, & iudicabit nos Rex nofter, & egredictur ante nos, & pugnabit bella noftra pro nobis. 1.Reg. 8.18. 15 Me vero, inquit, ipfum prafentem, quam nultis nauibus

onparate. P.us. in Ejoph.

DEL SAAVEDRA. PARTE VI.

16 Et is vos ego, qui nihil vnquam vobis przcepi, quin primus me periculis obtulerim, qui fape ciuem clypeo meo texi. Cur.8. 17 Nemo vestrum est culus non idem ego virtutis spectator &

teftis, notata temporibus locifque referre poffim decora. marghan, and a 21.5 Lin. dec .2.l.

as In cuius manu tot legiones immensa sociorum auxilia, mirus apud populum (auor , habere Imperium , quam expecare mallet . Tatilib.g.ann.

19 D. Iulius reditionem exercitus verbo vno compescuit, Quirites vocando,qui facramentum eius detrectabant. 1. Auguftus yultu,& afpectu Actiacas legiones extertuit .Tac.

lib. L.ann.

20 Neque Deorum Principibus fi vna alteraue Ciuitas turbet. omiffa vibe, vnde in omnia regimen . Tac. lib.i. ann.

21 Immotum aduerfus eos fermones , fixumque Tiberio fuit non omittere caput rerum , neque se remque publicam

in casum dare . Tac. lib.1.ann.

23 Egrediar, & ego vobifcum. Et respondit Populus non exibis: fi enim fugerimus non magnopere ad eos de nobis pertinebit : flue media pars exciderit è nobis, non fatis curabunt; quia tu vnus pro deccem millibus computares ; melius elt igitur ut fis nobis in Vrbe przfidio . Ad quos Rex ait, Quod vobis videtur Rectum , hoc faciam . 3.Reg.18.2.

12 Ne noua moliretur, nifi prioribus firmatis. Tac.lib.12.ann. 24 Ipfe Lugduni vim , fortunamque Principatus è proximo oftentaret, nec paruis periculis immixtus & maioribus

non defuturum . Tac.l.4. hift.

25 Postquam pugnari placitum, interesse pugna Imperato-rem, an seponi mel ius foret dubitauere. Paulino, & Celfo iam non aduerlantibus; Ne Principem obiedare periculis viderentur: ijdem illi deterioris confilij pepulere, vt Brixellum concederet, ac dubijs praliorum exemptus, fummæ rerum, & imperij fe ipfum referuaret . Tacitus lib.a. hift.





# Hauendo inteso che fioriscono l'armi quando Dio le assiste.

## IMPRESA LXXXVII.

TOn sempre è felice la prudenza, nè sempre infausta la temerità, e se ben chi sà in fretta, I non sà ficuramente, \* conuiene tal volta a gl' ingegni ardenti , rifoluerficon quel primo impulfo naturale, perche fe si spendono, si gelano, e non s'afficurano à rifoluerfi, e fuole succedere bene ( principalmente nella guerra ) il lasciarsi condurre da quella forza fecreta delle feconde caufe , la quale fe non gl' impelle, gli muoue. & operano con quella felicemente . Qualche Genio Diuino fauorisce le attioni auuenturate . Passa Scipione in Affrica, e liberamente si dà in balia alla fede Affricana di Siface, ponendo à rischio la sua vita, e la publica falute di Roma: Giulio Cefare in vna picciola barca si dà in preda alla furia del Mare Adriatico, e ad ambi felicemente riesce la sua temerità . Non tutto fi può cautare con la prudenza, nè s' intraprenderebbero cofe grandi, fe con quella si configliassero tutti gli accidenti, ed i perigli. Entrò .6. . 1 1 Maf-

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 640 Mascherato in Napoli il Cardinale Don Gasparo di Porgia, quando ardeuano le ribellioni del Popolo di quella Città con la Nobiltà; era grande il pericolo, e rappresentandogli vno di quelli, che gli assisteuano alcuni mezzi, co'quali più assicurasse la sua persona, rispose con animo franco, e generoio : Non v'è già più che pensare in quest' occasione; bisogna lasciarsi alcuna volta al caso. Se dopò asfaliti, e conseguiti i gran fatti, volgessimo gli occhi à notare i rischi, che sono passati, non gli intenteressimo vn'altra volta . Con mille fanti, e tre- Mar. tenteressimo vn'altra volta. Con mine ranti, e tre-cento caualli si risolse il Rè Don Giacomo di Ara-tiso. gona metterfi fotto Valenza, ed abbenche à tutti parue periglicio l'intento, riuscì con quello. I configli arditi si giudicano dall' euento, se riesce felice, paiono prudenti, "e si condannano quelli, 2 ch'erano stati consigliati con la sicurezza. Non v'è giudicio, che possa cautarsi nella temerità, nè nella temperanza, esiendo che pendono dagli accidenti futuri, incerti alla prouidenza più auuertita. L'ardire alle volte giunge prima dell' occasione, e la. temperanza dapoi, ed alle volte trà quello, e questa pasta leggiera, senza lasciare capelli alle spalle, per doue possa essere trattenuta. Ogni cosa dipende da quella eterna Prouidenza, la quale efficacemente ci muoue ad operare, quando conniene per la dispositione, ed effetto de suoi diuini decreti, ed all'hora i configli arditi fono prudenza, e gli errori sicura risolutione. Se vuole precipitare la superbia d'vna Monarchia, perche come la Torre di Ba. Gen. bilonia, non intenti toccare il Cielo, confonde le 6. 18. intentioni, e le lingue de' Ministri, perche non corrispondano frà sè, e quando vno chiede calce, ò non lo intende l'altro, ouero gli affiste con arena. Nelle morti immature di quelli che la gouernano, altro fine non hà che di gettare à terra quel-

la grandezza, non già di troncare lo stame delle sue vite. Riferendo lo Spirito Santo la vittoria di Dauid contra Golia, non dice che con la pietra at-

#### 600 IMPRESE POLITICHE

3 terro il fuo corpo, ma la fua efultatione. \* Sa ha però decretato d'eleuare vna Monarchia, crea quell'età maggiori Capitani , e Configlieri, ò non era ad incontrareli la elettione , e eli porce occasioni , nelle quali mostri il suo valore, ed il suo consiglio. Più fi opera con questi, e col medefimo corfo della felicità, che con la spada, e col braccio. \*Sciamano all'hora negli elmi le Api , e fioriscono l'armi , come fiori nel monte Palatino lo fpiedo di Romulo, lanciato contra vo cinghiale. Anco l' errato colpo di quel Fondatore della Monarchia Romana successe felicemente, essendo pronostico di quella; e così non è il valore, ò la prudenza, quella che erge, ò softenta (benche sogliano essere istromenti) le Monarchie, ma quell' impulso superiore, che muoue molte cose vnite, ò per il suo augumento, ò per la fua conservatione; ed all'hora opera il caso, retto da quella eterna Mente, quello che prima non haueua imaginato la pradenza. Ribellata la Germania, ed in vltima disperatione le cose di Roma, si 5 trouarono vicine al rimedio le forze d'Oriente. \* Se per questi fini sta destinato il valore, e la prudenza di qualche foggetto grande, niun'altro, quantunque valoroso, sarà bastante à leuargli la gloria di conseguirli. Gran Soldato fu il Signore di Aubenì, ma infelice per hauer campeggiato contra il Gran Capitano, destinato per eleuare in Italia la Monarchia di Spagna, disponendo Iddio (come fece nell' In-perie Romano \*) i suoi principij, e cause col mez-zo del Rè D. Fernando il Cattolico, la cui gran prudenza, ed arte di regnare aprisse i suoi fondamenti, ed il cui valore la inna!zafse, ed estendesse : così attento a'fuoi augumenti, che ne perdè occasione, che se gli offerisse, nè lasciò di far nascere tutte quelle, che puote l' humano giudicio concepire, e cotanto nell' esecutione valoroso, che si trouaua sempre il primo ne'perigli, e nelle fatiche della guerra, e co-

me negli huomini è più facile l'imitare, che l' vbbi-

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 651 ordini. Ma perche così gran fabrica haueua bisogno d' operarij, produsse quella età ( fertile di grand' Huomini ) Colombo, Hernando Cortese, i due Fratelli Francesco, ed Hernando Pizarro, il Signor Antonio di Leiba, Fabritio, e Prospero Colonna, D. Ramone di Cardona, i Marchesi di Pescara, e del Vasto, ed altri molti così insigni Huomini, che vno come loro non fuole dare vn fecolo. Con questo fine mantenne Dio lungo tempo lo stame di sue vite, ed hoggi non il furore della guerra, ma vna febbre lenta lo tronca. In pochi anni veduto habbiamo rese à suoi fili le vite di D.Pietro di Toledo, di D. Luigi Faxardo, del Marchese Spinola, di Don Gonzalo di Cordona, del Duca di Feria, del Marchese d'Aytona, del Duca di Lerma, di D. Giouanni Faxardo, di Don Federico di Toledo, del Marchese di Celada, del Conte della Fera, e del Marchese di Fuentes così heroici foggetti, i quali non meno fono gloriosi, per quello che operarono, che per quello che speraua da loro il Mondo. O profonda Providenza di quella Essenza eterna ! chi non infezirà da questo la declinatione della Monarchia di Spagna, come in tempo dell'Imperatore Claudio la , pronofficauano dalla diminutione del Magistrato, e dalle morti in pochi mesi de'più principali Ministri, \* fe non auuertiffe, che leua quetti iftromenti , per- 7. che corra più per suo conto, che per il valore humano, la conseruatione d'yna potenza, ch'è colonna della sua Chiesa? Quel primiero Motore delle cose create dispone queste vicende delle cose, queste alternationi degl'Imperij. Vn secolo innalza in vna Provincia grandi Huomini, coltiua le arti, ed illustra le armi, ed vn' altro cancella, e confonde il tutto, senza lasciare segni di virtà, ò valore, che accreditino le memorie passate. Qual forza secreta fopra le cose, abbenche non fopra gli animi, fi occulta in queste cause seconde de i Giri Celesti? Non à cafo fianno le sue luci sconcertate, alcune per la tua collocatione fiffa , altre per fuo moto , e poiche

Ee

non serue il suo disordine alla bellezza, segno è, che ferue alle operationi , ed agli effetti . O' gran volume, ne cui fogli ( fenza obligare il fuo potere, nè l'arbitrio humano ) scrisse l'Autore delle cose create con caratteri di luce, per gloria della fua eterna fapienza, le mutationi, e le alternationi delle cofe, che lesfero i Secoli passati, leggono i presenti, e leggeranno i futuri ! Fiori Grecia nell'armi, e nell'arti : diede à Roma, che apprendere , non che inuentare.ed hoggi giace in profonda ignoranza, e viltà. Nel tempo d' Augusto colmarono le sue speranze gl'ingegni, e da Nerone incominciarono à cadere, fenza che la fatica, nè l' industria fosse bastante ad opporfi alla rouina dell'arti, e delle scienze. Infelici i Soggetti Grandi, i quali nascono nelle Monarchie cadenti, perche non fono impiegati, ò non posiono resistere al peso delle sue rouine, ed inuolti in quelle cadono miserabilmente senza credito, nè opinione, e paiono alle volte colpeuoli in quel-8 lo, che doueua necessariamente succedere . \* Senza obligare Dio il libero arbitrio, ouero dietro à sè lo trahe il corfo delle caufe, ò mancandogli quella... diuina luce, vacilla frà sè medesimo, e restano preo uertiti i suoi consigli , ò tardi eseguiti . \* Sono i Prencipi, ed i fuoi Configlieri occhi de' Regni, e 10 quando Iddio dispone la sua rouina, gli accieca,\* perche ne vedano i perigli, nè conofcano i rimedij. Col medefimo che doueuano ficuramente operare, fallano. Mirano i casi, e non gli preuengono, anzi dalla sua parte gli affrettano. Periglioso esempio ci porgono di questa verità i Cantoni Suizzeri così prudenti fempre, e così valorofi nella conferuatione delle sue patrie, e libertà, ed oggi così trascurati , e fonnacchiofi , effendo caufa della rouina , che gli minaccia. Haueua l' Autore delle Monarchie costituito la sua frà gli antemurali dell'Alpi , e del Reno, assediandola con le Prouincie d'Alfatia. Lorena, e Borgogna contra il potere di Francia, e d'altri Prencipi, e quando stauano più lontani dal fuoco

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. :652

fuoco della guerra, godendo vn' abbondante, e felice riposo, la chiamarono a' suoi confini, e la fomentarono, stando alla mira delle rouine di quelle Prouincie, principio della sua, senza aunertire i perigli d'yna Potenza vicina, fuperiore in forze, la cui fortuna si deue eleuare dalle sue ceneri . Temo ( voglia Dio che m'inganni ) che sia passata di già l'Età di confistenza del corpo Heluetico, e che fi troui nella cadente, perduti quegli spiriti, e forze, che gli diedero stima , e grandezza . Tengono il suo periodo gl' Imperij . Quello che più durò , più vicino stà al suo fine .

Duifquis fapit celeriter , non tuto fapit . Sophoel.

2 Forruna in fapientiam ceffit . Tac.de mor. Ger. In tollendo manum faxo funda deiecit exultationem Go-

liz . Eccl-47.5. A Pleraque in fumma Fortuna auspicijs, & confilijs, quam te-

lis , & manibus geri . Tac.l.13.ann.

Affuit ve fape alias , fortuna populi Romani . Tac.l 3. hift. 6 Struebat iam fortuna in diueriam partem terrarum , initia , caufafque Imperij . Tac.lib.3.hift. y Numerabatur inter oftentata diminutus omnium Magiftra-

tuum numerus , quaffore , adili tribuno , ac pratore , & confule , paucos intra menfes defunctis. Tac.l. 12.

8 Etiam meritò accidiffe videatur, & casus in culpa tranfeat . Velleins . 9 Cuiufcumque fortunam mutare constituit, confilia corrum-

pit. Velleius 1.11.
10 Claudet oculos vestros, Prophetas, & Principes vestros, qui vident vifiones veftras, operiet. Ifa.6.29.10.





Che conuiene far volontarij i fuoi eterni decreti.

### IMPRESA LXXXVIII

Val forza miracolofa include in sè la pietra-Calamita, che produce così ammirandi ef fetti? Qual amorofa corrifpondenza tiene con il Norte, che già che non può per il fuo peso volgere fempre gli occhi, e fissarli nella sina bellezza gli volgono la squiglie toccate in quelle? Qual proportione v'è frà ambi? qual virth così grande, che non fi perda in così immensa distanza? Perche più a quella stella, ò punto del Cielo, che ad vn'altro? Se non sosse comune l'esperienza, lo attribuirebbe ad arte magica Pignotanza, come suole gli effetti estraosinarii stella Natura, quando non può penetrare le sue occulte, e poderose, cause.

Non è meno merauigliofo l'effetto della Calamita nel trahere à sè, ed eleuare il ferro contra la ripugnanza della fina grauità, il quale moflo da vna inclinatione naturale, che l'obliga ad vibbidire ad altra forza superiore, si vaisce con lei, e sa volonDEL SAAVEDRA. PARTE VI. 655

volontario ciò ch'esser dene violento. Questa discretione io vorrei nel Prencipe, per conoscere quel concorso di cause, il quale (come detto habbiamo ) innalza, ò precipita gli Imperij, e per fapersi gouernare in quello, senza che l'oppositione lo renda maggiore, ò lo acceleri, nè il rendimento faciliti i suoi effetti,perche quella serie, e connesfione di cose mosse dalla prima Causa delle cause, è fimile ad vn Fiume , il quale quando corre per l'alueo fuo ordinario facilmente fi apre, e si divide, e con argini s'incamina il suo corso à questa, ò à quella parte, lasciandosi soggettare da i ponti, ma crescendo fauorito dalle pioggie, e dalle neui liquefatte, non soffre ripari, e se alcuno se glioppone, fa la retentione maggiore la fua forza, e gli rompe. Quindi è che lo Spirito Santo configlia., che non ci opponiamo alla corrente del Riuo. \* 1 Vince la patienza quel torrente, il qual passa prefto , fuanita la fua potenza; ch'è quello che molte à tenere per cattino augurio della guerra di Vitellio in Oriente , l'efferfi innalzato , ed accresciuto l'Eufrate', rivolto in giri come in diademi di bianca fpunia confiderando quanto poco durano gli sforzi de' fiumi . \* Così adunque allora che molte 2 caufe vnite accompagnano le vittorie d'vn Prencipe inimico, e felicemente gli aprono il cammo all'imprese, è gran prudenza dargli tempo , perche in sè medefime fi disfacciano, non perche violentino l'arbitrio, ma perche la libertà di questo tiene solo dominio fopra i moti dell'animo , e del corpo , non fopra gli efterni . Ben pnò non rendersi à gli accidenti, ma non può sempre impedire l'essere da loro oppresso. Più vale la costanza in aspettare, che la fortezza in assalire. Conoscendo questo Fabio Massimo lasciò passare quel torrente d'Annibale, fino che diminuito con la detentione, lo vinfe, e conferuò la Republica Romana. Acquistano forza alcuni fuccessi con gli altri, ò accreditati con l'opinione, crescono in fretta, fenza che vi sia po-

tere che basti ad opporsi à quelli. Faceuano selice, e glorioso Carlo Quinto, la Monarchia di Spagna, el'Imperio, la fua prudenza, il fuo valore, e la sua affistenza alle cose, le cui qualità rapiuano l'applauso vniuersale delle Nationi : tutte s'appoggiauano alla fua Fortuna, ed emulo il Rè di Francia à tanta grandezza pensò diminuirla, e perdè la sua libertà. Che armato di minaccie esce il folgore trà le nubi, nella resistenza scopre il suo valore, senza quella si distrugge nell'aria : così fù quello di Suetia, generato dalle esalationi del Norte. In pochi giorni trionfo dell'Imperio, riempì di timore il mondo, ed in vna palla di piombo si sparue. Niuna cosa suanisce più presto, che la fama d'vna Potenza, che in sè medesima 3 non si stabilisce. \* Sono perigliosi questi sforzi di molte cause vnite; poiche l'yne con l'altre s'inuiluppano, foggette à piccioli accidenti, ed al tempo, che à poco à poco distrugge i suoi effetti . Molti impeti grandi dell'inimico , si debili-4 tano con la tardanza, stanchi de' primi brilli. Chi trattiene le forze di molti inimici confederati, gli vince col tempo, perche in molti fono diverse le cause, la convenienze, ed i configli ; e non potendo conformarfi per vn'effetto, defistono, e si diuidono. Niuna confederatione su maggiore, che quella di Cambrai contra la Republica. di Venetia, ma la costanza, e la prudenza di quel valoroso Senato, presto la diuerti. Tutte le cose giungono à certo vigore, e decadono. Chi le 5 conoscerà in tempo, le vincerà facilmente. \* Perche ci suole mancare questa notitia, la quale confiste alle volte in vn punto di poca permanenza, ci perdiamo negli accidenti. La nostra. impatienza, ò la nostra ignoranza gli rende maggiori, con ciò fia che non fapendo conoscere la forza, che seco traggono, ci rendiamo à quelli, ò gli disponiamo co' medesimi mezzi violenti, che applichiamo per impedirli. Incaminaua Dio la gran-

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 657 la grandezza di Cosmo di Medici, e quelli che wollero trattenerla, esiliando dalla Republica. di Fiorenza, lo fecero Signore di quella. Con. maggior prudenza osferuò Nicolò Vzano, il torrente di quella Fortuna, e perche non crescesse con l'oppositione, giudicò (mentre visse) conueniente, che non gli fosse dato occasione di disgusto; però con la sua morte mancò la consideratione di così prudente configlio . Tosto si conosce la forza superiore di simili casi, perche tutti gli accidenti gli assistono, abbenche paiano alla vista humana opposti al suo fine; ed allora è gran fapienza, e gran pietà aggiustarsi à quella forza. Superiore, che ci regge, e ci gouerna. \* Non... 6 sia il ferro più vbbidiente alla Calamita, che voi altri alla volontà diuina. Meno patifce quello che si lascia portare, che quello che si oppone. Sciocca presuntione è tentar di disfare i secreti di Dio. Non lasciarono d'essere certi gli annuntij della Statua co' pie di terra, che fognò Nabuchdonosor, per hauerne satto vn'altra d'oro massic- 7 cio, \* comandando che sosse adorata. La crudeltà nel Rè Don Pietro liberamente esercitata causò la successione della Corona nell'Infante Don Henrico fuo fratello, non all'incontro. Cadauno è artefice della sua rouina, ò della sua Fortuna. \* Sperarla dal caso è ignauia. Credere che \$ fia prescritta, disperatione. Inutile fora la virtù, ed iscusato il vino nel violento. Volga gli occhi V. A. a' fuoi poriofi Progenitori, i quali fabricarono la grandezza di questa Monarchia, 👅 vederà che non gli coronò il caso, ma la virtù, il valore, e la fatica, e che con le medesime arti la mantennero i suoi Discendenti, a' quali fi deue la gloria medefima, perche non meno fabrica la sua fortuna, chi la conserua, che chi la innalza. Così difficile è l'acquistarla, come facile la sua rouina. Vn'hora sola mal considerata precipita quello che s'è acquistato in molti Ec s anni-

anni. Operando, e vegliando s'otziene l'affiften-9 za di Dio, \* e viene ad essere ab eterno la grandezza del Prencipe.

Ne coneris contra icum flouij . Eccl.4.32.

2 Fluminum inftabilis natura, fimul ottenderet omnia, raperetque . Tac lib.6. ann.

Nihil retum mortalium tam inftabile, ac fluxum eft, quam fama potentiz non fua vinixz . Tac. lib.13.ann. 4 Multa bella impetu valida, per tadia, & moras cuanviffe.

Tac.lib.2. hift. 5 Opportunus magnis conatibus transitus rerem . Tacitus

lib. I . bist.

6 Optimum eft pati, quod emendare non possis, & Deum, que auctore cunda eneniunt , fine murmure comitare Sence-epist. Nabuchodonofor Rex fecit statuam auream . Dan.z.r.

8 Valentior enim omni fortuna animus eft , in vtramque partem res fuas ducit, beateque ac mifera vita caufa eft. Senec.epist.98.

Non enim votis neque supplicijs multebribus auxilia Deorum parantur vigilando, agendo prospere omnia cedent . Sallatt.Cat.



#### DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 600



## Che la Concordia vince tutto.

## IMPRESA LXXXIX.

Rescono con la concordia le cose picciole, e senza quella cadono le maggiori. Resistono vnite à qualunque forza, quelle che dinise erano deboli, ed inutili. Chi potrà , vnite le fetole, fuellere la coda d'vn cauallo, ò rompere vn fascio di faette, \*e cadauna da per sè non è bastante à resistere alla prima violenza. Così diedero ad intendere Sertorio, e Sciluro Scita il valore della concordia, che sà di molte parti distinte vn corpo vnito, e robusto. Eresse la cura publica le muraglie delle Città sopra le stature degli huomini con tal eccesso, che non potesfero scalarle; ed vniti molti Soldati, fatte pauimenti degli scudi, e sostentati fopra quelli con reciproca vnione, e concordia. vinceuano anticamente i fuoi merli, e le espugnauano. Tutte le opere della Natura si mantengono con l'amicitia, e con la concordia, e mancando, declinano, e muoiono, non essendo altra la causa della morte, che la dissonanza, e la discordia delle parti, che manteneuano la vita . Così dunque Be 6 fucce-

fuccede nelle Republiche, vn confenso comune le vnì, ed vn disienso della maggior parte, ò della. più poderosa le perturba, e distrugge, ò le induce nuoue forme. La Città, che per la concordia era. vna Città , fenza quella è due , ed alle volte trè , e quattro, mancandole l'amore, che riduceua in vn corpo i Cittadin: Questa disunione genera l'odio, da cui nasce tosto la vendetta, e da questa il di-2 sprezzo delle leggi, senza il cui rispetto perde la forza la giustitia, \* e senza questa si viene all'armi, ed accesa vna guerra ciuile, cade facilmente l' ordine della Republica, la quale consiste nell' vnità. Discordando frà le Api, si termina quella Republica. Dipingeuano gli Antichi, per fignificare la difcordia, vna femmina che iquarciana le sue vesti, Et scissa gaudens vadit Discordia palla. E se fail mede simo co' Cittadini, come potransi vntre per la difesa, e conuenienza comune ? come affisterà trà quelli Dio, ch' è la medesima concor-

E le tail medeimo co Cittadini, come potranii vntre per la difefa, e cennuenienza comune ? come affisterà trà quelli Dio, ch' è la medesima concordia, e tanto l'ama, che con quella mantiene (come disse lob,) la sua celes Monarchia ? \*Dicena Platone, che niuna cosa era più perniciosa alle Republiche quanto la divisione e Bellezza della Città è la concordia, suo muro, e suo presidio e Nèanco la malitia senza di quella può sostentarsi. Le discordie domestiche fanno vincitore l'inimico. Per quelle che vierano frà i Britanni, disse Galgaco, ch'erano gistriosi i Romani. \*Accese dentro dello Stato le guerre, pongono tutti in non cale quelle di suori. \*In onta di queste, e di altre ragioni con-

figliano alcuni Politici, che fi feminino frà i Cittadini difcordie, per mantenere la Republica, valera dofi dell'fempio dell'Api, ne cui fugheri s'ode fempre vn fufurro, ed vna diffenfione, il che non approua, anzi contradice quello parere, perche quel mormorio non è diffonanza di voleri, ma concordanza di voci, con che prendono lena, e s'animano all'opera de' fuoi faui, conne quella de'marinari per leuare le vele, e fare altre operationi. Nè è DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 661

buon'argomento quello de'quattro humori ne' corpi viuenti, contrarii, e frà sè opposti, perche anzi dal fuo combattimento nascono le infermita, e la breuità della vita, restando vincitore quello che predomina. I corpi vegetabili sono di maggior sustiftenza, per mancargli questa contradittione . E' forza che quello che discorda patisca, e quello che patisce non duri . Chi , disunita vna Republica , potrà mantenere il fuoco delle diffentioni in vn certo termine ficuro? Se acceso passano ad abbruciarsi chi dopò lo estinguerà, essendo tutti inuolti inquello? La maggior fattione estirperà l'altra; e quella per mantenerfi , e quefta per vendicarfi , valerannofi delle forze efterne, e ridurranno à feruitù la Republica, ò le daranno nuoua forma di gouerno, che quafi fempre farà di tiranno, come attestano molti esempi . Non è l'efficio de' Prencipi di disunire gli animi, ma di tenergli conformi, ed amici : nè possono vnirsi in suo seruitio ed amore ; quelli che sono frà sè opposti, nè che si lasciano di conofcere d'onde gli viene il danno; e così quando il Prencipe è causa della discordia, permette la diuina Prouidenza (come abbominatrice di quella \* 6 che fiano la fua rouina le medefime arti, con quali pensaua conseruarsi, perche auuertite lepartialità, lo dileggiano, ed abborriscono, come autore delle fue diffensioni . Il Rè Italo fu riceuuto con amore, ed applauso dagli Alemani, perche non fomentaua discordie, ed era partiale à tutti.

Per le ragioni proposte deue il Prencipe non laficiar gettar radici alle discordie procurando mantenere il suo Stato in vnione, la quale si conserverà, se attenderà all' offeruanza delle Leggi: all' vnità della Religione: all'abbondanza delle vettouaglie: al ripartimento eguale de' premij, e de'suoi fauori: alla conseruatione de' primilegi: all' impiego del Popolo nell' arti, e de' Nobili nel gouerno, nell' armi, e nelle lettere: alla prohibitione delle sette: alla compositione, emodessia de' naggiori : al-

la fodisfattione de'minori: al freno de'priuilegiati, ed efenti, alla mediocrità delle ricchezze, ed al rimedio della pouertà. Perche riformate, e ben confitiuite queste cose, risulta da quelle vn buongowerno, e doue s'attroua, regna pace, e concordia.

Potrebbe folo effere comueniente, e giusto procurare la discordia ne'Regni, digià con seditioni, asguerre civili turbati, duuidendogli in fattioni, asfinche sia minore la forza de'cattiui, perche il sine à di dar pace a' buoni; ed il disponere, che non la tengano frà sè i perturbatori, è disesa naturale, "essendo l'unione de'cattiui in danno de'buoni: douendosi, desiderare, che viuano in pace i buoni, così parimente, che stiano discordi i cattiui, perche non osfendano i buoni.

La discordia, la quale danniamo per dannosa nelle Republiche, è quella figliuola dell'odio, e dell' abborrimento,ma non l'auuersione,che alcuni Stati della Republica, tengono contra altri, come il Popolo contra la Nobiltà, i Soldati contra gli Artigianı, perche questa ripugnanza, ò emulatione, per la. diuersità delle sue nature,e fini, tiene diffinti i gradi, e le sfere della Republica, e la mantiene, non vi essendo seditioni, se non quando gli Stati si vniscono, e fanno comuni frà sè i fuoi interessi, ben così come nascono le procelle dalla mescolanza deglielementi,e le alluuioni dall'vnione d'alcuni torrentise fiumi con altri , e così è conueniente , che fi defti la Politica del Prencipe in questa disunione, mantenendola con tal temperamento, che non giunga nè à rotta, nè à confederatione .

Il medelimo deuesi procurare frà i Ministri, perche vna certa emulatione, e disfidenza degli vni con gli altri, gli saccia più attenti, e solleciti nelle obligationi del suo visicio, perche se essendo di cocerto; si dissimulano, ed occultano i serri, ò si vniscono nelle sue conuenienze, sarà venduto frà loro il Preucipe, elo Stato, innanzi che si possa applicare il rimedio, perche non può essere per altre mani, che per DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 663

le sue . Ma'fe questa emulatione honesta, è generofa fra i Ministri passa ad odio, ad inimistà, causa i medefimi inconvenienti, perche viuono più attenti à contradirfi, è distruggere l'vno i dettami, e nego-, tiationi dell'altro, che al beneficio publico, ed al fernitio del Prencipe. Cadauno tiene i suoi amici, e fauoriti, e facilmente li riduce il Popolo à partialirà ; d'onde fogliono nascere i tumulti, e le diffenfioni . Perciò Drufo e Germanico fi vnirono frà lero, perche non crescesse al fosho del lor fauore 'a' fiamma delle discordie, che s'erano accese nel Palazzo di Tiberio. Dal che s'inferisce, quanto fallace fù il dettame di Licurgo, il quale seminaua discordie frà i Rè di Lacedemonia, ed ordinò che quando fi mandallero due Ambasciatori, fossero frà sè nemici. Esempij habbiamo nella nostra età de' danni publici, che fono nati dalla difunione de Ministri. Vno è il seruitio del Prencipe, e non può trattarfi fe son da quelli, che fono vniti frà sè; perciò Tacito lodò in Agricola l'esfersi conservato con le sue Camerate in buona amistà senza emulatione, nè competenza. \* E' minore inconueniente , che vu g negotio fi tratti da vn Ministro cattiuo, che da due buoni, se trà loro non v'è molta vnione, e conformità, il che di raro fuccede.

La Nobiltà è la maggior ficurezza, ed il maggior periglio del Prencipe, perche è vn corpo poderofo, he rapife dietro à sè la maggior parte del Popolo-Sanguinofi efempi ci danno la Spagna, e la Francia: quella ne'tempi paffati, quefta in tutti. Il rimedio emantenerla difunita dal Popolo, e da sè medefima ton l'emulatione, ma col temperamento detto, e moltiplicare, ed vguagliare i Titoli, e le Dignità de' Nobili: confumare le fue facoltà in oftentationi publiche, e le fue viuacità nelle fatiche, e ne' perigli della guerra; dimertire i fuoi penfieri nell'occupationi della pace: ed humiliare i fuoi fpiriti negli vifici i feruili del Palazzo.

I Funiculus triplex difficile rumpitur . Eccl.4.12.

2 Et iuftitiz legem in concordia disposuerunt . Sas.18.0. Qui facit concordiam in fublimibus . lob.25.2. A Noftris illi diffenfionibus, & difcordijs clari , vtilia ho-

ftium in gloriam exercitus fui vertunt . Tac.in vita Agr. Conversis ad civile bellum animis externa fine cura habebantur . Tac.lib. I.hift.

6 Et feptimum deteftatur anima eius eum qui feminat inter

fratres discordias. Prou.6, 14. 7 Concordia malorum contraria eft bonorum, & ficut optandum eft, vt boni pacem habeant ad inuicem , ita optandum eft vt mali fint discordes.Impeditur enim iter bongrum , fi vnitas non diuidatur malorum. S.Ifidor. Procul ab amulatione adverfus Collegas. Tac. in vita Agr.

# Chela diversione è il maggior Stratagema.

## IMPRESA XC.

NElle Sacre Lettere si comparano i Rè a i Fiumi. Così s'intéde quello che disse il Profeta Abacuc, 1 che taglierebbe Dio i Fiumi della Terra, \* volendo fignificare, che diuiderebbe il potere, e le forze di quelli che guerreggiassera contra il Popolo, come esperimento Dauid nella rotta ,che diede a' Filiffei, e lo confessò acclamando, che haueua Dio diuiso nella sua presenza i suoi Nemici, come si dividono DEL SAAVEDRA PARTE VI.

le acque . \* Niun mezzo è più efficace , per precipi- 2 tare vna Potenza, quanto la divisione, perche la maggiore, fe si diuide non può resistere. Che fuperbo fcorre nel fuo letto vn fiume, disfacendo le riue, ed aprendo frà quelle nuoue strade; Ma diuidendo le sue correnti, resta fiacco, e soggetto à tutti. Così auuenne al fiume Ginde, in cui essendofi affogato vn Cauallo al Rè Ciro, s'adirò tanto, che lo castigò, comandando che fosse diuiso in trecento, e fessanta ruscelli, con che perdè il nome, e la grandezza, e quello che appena fofferi ponti, fi lasciaua passare da qualunque. A questo mirò il configlio, che fù dato al Senato Romano in tempo dell'Imperatore Tiberio, di diuidere il Fiume Teuere, diuertendo per altre parti i laghi, ed i fiumi , che entrauano in lui, \* per diminuire la fua grandezza, 3 eche le sue inondationi non tenessero in continouo timore, e pericolo Roma. Ma non l'acconfenti il Senato. per non leuargli quella gloria. \* Tutto ciò \$ diede occasione à quest' Impresa, per significare in quella, per vn Fiume diviso in diverse parti, l'importanza delle diuerfioni, fatte a'Prencipi poderofi, perche quanto maggiore è la potenza, con tanto maggiori forze, e spese deue accorrere alla sua difesa, nè può hauere capi, nè gente, nè preuentioni per tanto . Il valore, e la prudenza s' inuiluppano, quando per diuerse parti minacciano i perigli. Quefto mezzo è il più ficuro, ed il meno dispendioso à chi lo applica, perche suole fare maggiori effetti vn' oricalco, che per differenti posti tocca all'arma ad vn Regno, che vna guerra dichiarata.

Più scura, e non meno profitteuole è l'arte di diuidere le forze dell'inimico, feminando discordie dentro i fuoi medefimi Stati, \* perche queste danno mezzi all'inuasione. " Con tal arti mantennero i Fenicij il suo dominio in Spagna, diuidendola inpartialità. Il medesimo secero contra loro i Cartaginesi . Fù perciò prudente il consiglio del Marchefe di Cadice, il quale preso il Rè di Granata Boab-

dil, propose, al Rè D. Fernando il Cattolico, che gli daffe libertà , perche fi fostentassero le diffensioni ; ch'erano trà lui, e suo Padre sopra la Corona, le quali teneuano in fattioni il Regno. Per fauore par-Mar. ticolare della Fortuna fù tenuto il fostentare l' Imhip. perio Romano ne'suoi maggiori trauagli con la dis-7 cordia de' fuoi nemici . \* Niun denaro è meglio impiegato, nè con minor spesa di sangue, e di periglio, che quello che si dà per fomentare le diffensioni d' vn Regno dichiaratamente inimico 30 perche altro Prencipe gli faccia guerra, poiche nè la spesa, nè i danni sono così grandi. Si ricerca però molta auuertenza, perche alle volte si fanno queste spese per timori vani inutilmente, e scoperta la mala intentione, resta dichiarata la inimistà, di che molti esempij n'habbiamo in quelli che senza causa d' offese riceunte, nè d'interest considerabili, hanno fomentato gl'Inimici della Casa d'Austria, per tenerla sempre diuertita con guerre, consumando in. quelle inutilmente i fuoi erarij, fenza anuertire, che quando fossero assaliti dagli Austriaci, gli farebbe di maggiore importanza, hauere per fua difesa quello che hanno speso per la diversione.

Corre tutta questa dottrina senza scrupolo politico in vna guerra aperta doue la ragione della difesa naturale pesa più, che le altre considerationi, e la medesima cansa che giustifica la guerra, giustifica parimente la discordia. Ma quando è fola enulatione da grandezza à grandezza, non fi deuono vfare tali arti , perche chi folleua i Vafsalli d'altro Prencipe, insegna ad estere traditori a i suoi. Sia l'emulatione da perfona à perfona, ma non da vificio ad víficio. La Dignità è in tutte le parti d' vna medefima specie: quello che offende vna, è censeguenza per tutte . Passano le passioni , e gli odi, e restano perpetui i mali esempij. Fà sua causa il Prencipe, che non acconsente nella Dignità dell' altro la poca stima, e l'innobbedienza, nè nella sua perfona il tradimento. Indegna attione d' vn Prenci-

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 667 pe, è il vincer l'altro col veleno, e con la spada . Lo tennero per infamia i Romani, \* come hoggi gli 8 Spagnuoli, non hauendo giammai vsato tali arti contra i fuoi Nemici anzi gli hanno assistito. Heroico esempio lascia à V. A. il Rè nostro Signore nell' armata, che mandò à fauore di Francia contra gl'Inglesi, quando occuparono l'Isola de' Rè, senza ammettere la propositione del Duca di Buan , di diuidere il Regno in Republiche, e parimete nell'offerta diS. Maestà à quel Rè col mezzo di Monsignor de Massimi Nuntio di Sua Santità, di andare in persona ad affistergli, perche foggettasse gli Vgonotti di Monte Albano, e gli scacciasse dalle sue Pronincie. Fù questa generosità pagata poscia d' ingratitudine, lasciando disinganni alla pietosa ragione di Stato.

. Da quanto s'è detto s'inferifce quanto fia conueniente la conformità degli animi de' Vasialli, e l' Vnione degli Stati per la difesa comune, tenendo cadauno per proprio il pericolo dell' altro, abbenche sia lontano, e sforzandosi à soccorrerlo con gente, o contributioni perche possa confernarsi il corpo, che si forma di quelli, nel che si suole ordina. riamente mancare, giudicando quello che fi trona lontano, che non giungerà il pericolo, ò che non è obligatione, ò convenienza fare tali spese anticipate, e ch'è maggior prudenza confernare le proprie forze, per quando sia più vicino l'inimico. Hor hora che vinte sono le difficoltà, occupati gli Stati antemurali, non possono resister gli altri. Ciò auuenne a i Britanni, i quali divisi in fattioni, non mimiranano alla conseruatione vniuersale, ed appena due ò trè Città si vninano per opporsi al periglio comune, e così guerreggiando pochi, restarono tutti vniti . \* Con maggior prudenza; e con grano 9 esempio di pietà, di fedeltà, di zelo, e d' amore al fuo Signore naturale, conoscono questo pericolo i Regni di Spagna, e le Prouincie d'Italia, Borgogua, e Fiandra, offerendo à Sua Maestà con generofa gara, ed emulatione le sue facoltà, e le sue

vite, con che possa difendersi dagl' Inimici, i quali vnitamente, per atterrare la Religione Cattolica, fi fono folleuati contra la Monarchia, e contra l' Augustissima fua Cafa . Scriua V. A. nel tenero del fuo petto questi feruigi , perche cresca co' fuoi gloriofi anni l'aggradimento, e la ftima à tanti fedeli Vaffalli.

E poi giudicherà qual più eccellente . Cam.Lus. Od esfer Rè del Mondo, è di tal Gente .

# Fluuios fcindes terra . Abac-3.9.

a Diuifit Dominus inimicos meos coram me, ficut dividuntur aqua . 2. Reg.5.20.

3 Si amnis Ner (id enim parabatur ) in riuos deductus super-flagnauisset . Tac.lib.1.ann.

A Quin ipfum Tiberium nolle prorfus accolis fluuis orbatum, minore gloria fluere . Ibidem .

Prudentis eft Ducis inter hoftes difcordia caufas ferere .

6 Discordia ; & seditio omnia facit opportuniora infidianti-

bus . Linius . 7 Vrgentibus Imperij fatis, nihil iamque præftare Fortuna maius poteft, quam hoftilium discordia m . Tac. de mor.

3 Non fraude, neque occultis, fed palam , & armatum Po-

pulum Romanum hoftes fuos vicifci. Tac. lib.2.ann.
Olim Regibus parebant, nunc per Principes factionibus, &
fludijs trahuntur: nec aliud aduerfus validifimas gentes pro nobis vtilius quam quod in commune non consulunt. Rarus duabus tribufque ciuitatibus, ad propulfandum commune periculum conuentus; ita dum finguli pugnant eniverti yincuntur . Tac.in vita Agr.

PARTE VI.



## Che non si deue fidare de gli Amici riconciliati.

#### IMPRESA XCI.

Più importante nelle Republiche l'Amistà, Che la Giustitia, \* perche se tutti sossero Amici non sarebbero bisognose le Leggi, nè i giudici, ed abbenche tutti fossero buoni, non potrebbero viuere se non fossero amici. \* Il maggior bene che tengono gli Huomini è l'Amicitia . E' spada sicura sempre al canto nella pace, e nella guerra. Compagna fedele in ambe le Fortune. Con quella sono più splendidi i prosperi successi, e gli auuersi più lieui, perche ne la ritirano le calamità, ne la fanno suanire i beni . In questi consiglia la modestia, ed in quelli la costanza, assistendo a gli vni, ed à gli altri come interessata in quelli. La paren. te la può essere senza beneuolenza, ed affetto, l'Amicitia nò. Questa è figliuola della propria elettione, quella del caso. La parentela può trouarsi disunita, senza comunicatione nè assistenza reciproca, l'amicitia nò, perche trè cofe la vniscono. delle

IMPRESE POLITICHE delle quali consta, che sono la Natura col mezzo della fimilitudine: la volontà col mezzo della gratitudine, e la ragione col mezzo dell'honestà. A questo mirarono quelle parole del Rè Don Alonfo l.19. H.2. il Sauio, nelle partitioni, parlando della crudeltà, che vfa quegli, che captiua vno di quelli, che per parentela, ed amicitia fi amano. Altresì gli Amici, perch'è molto dura cosa partire l'vno dall'altro: conciòfia che come l'vnione dell'amore passa, e vince la parentela, e tutte le altre cose, così è maggiore l'angofcia, e l'affanno, quando fi partono. Quanto dunque è più fina , e di maggior valore l'amistà, tanto meno vale, se anuien che si rompa. Inutile resta il christallo spezzato. Tutto il suo valore perde vn diamante, fe si disunisce nelle parti. Rotta vna volta non, ammette più faldature la spada . Chi si sidera d'vn' Amicia riconciliata si trouerà ingannato, perche al primo colpo d'auuersità, ò d'interesse tornerà à mancare. Nè la clemenza di Danid in perdonare la vita à Saul, nè i fuoi riconoscimenti, e promesse amorose confirmate col giuramento baftarono ad afficurare Dauid di quella riconciliatione, \* nè che lafciasse per quella Saul di machinare contro, di lui. Con abbracciamenti molli di lagrime procurò Efau riconeiliarfi con fuo Fratello Giacob; e fe ben dall'vna, e dall'altra parte furono grandi le caparre, e le dimostrationi d'Amicitia, non puotero acquetare le diffidenze di Giacob, e procurò con gran destrezza ritirarsi da lui , e porsi in sicuro . Vn'amicitia riconciliata è

7.2-

4 copre di ruggine. \* Non sono potenti i beneficii per confirmarla, perche la memoria del torto dura sempre. Non bastò al Rè Eruigio (dopò vsurpata la Corona al Rè Vuamba ) apparentarfi col fuo lignaggio, maritando vna sua Figlinola con Egica, e nominandolo dapoi Successore nel Regno, perche non datie questo segni (entrando à Regnare) dell'edio conceputo contra il Suocero. Restano sempre

vafo di metallo, che hoggi risplende, e dimani fi

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 671 molt offeso cicatrici delle ferite, perche le lasciò segnate l'ingiuria; e pullullano sempre nella prima

gnate l'inguiria; è puiluliano tempre nella prima occasione. Sono le inguirie come i pantani, che Marquattunque si secchino, facilmente poscia si mollilife ficano. Trà l'ossensore, e l'osseso, si trappongono ombre, le quali da niuna luce di scusa, ò verificatione si lasciano vincere. Etiamdio per la parte dell'ossensore non stà sicura l'Amicitia, percha-

dell'offenfore non sta ficura l'Amicitia, perchagiammai crede, che gli habbia perdonato, e lo mirar fernpre come inimoo. Oltre di che naturalmente abborriamo quelli, che habbiamo ingiuriato. \* \$

Quelto fuccede nelle Amicitie de' particolari , ma non in quelle de'Prencipi (fe è che trà loro fi ritroui vera) perche la conuenienza gli rende Amici, ò Nemici; ed abbenche mille volte si rompa l'amicitia, la torna à faldare l'intereffe,e mentre vi fono fperanze di quello, dura ferma, e costante, e così in tali amicitie, nè fi deuono confiderare i vincoli del fangue, nè le obligationi de' beneficij riceunti, perche non gli conosce l'ambitione di Regnare. Dalle conuenienze solamente si deue far giudicio della fua confiftenza , poiche quali tutte fono , come quelle di Filippo Rè di Macedonia, che le conferuaua per vtilità , e non per fede . In queste amicitie, che fono più ragione di Stato, che confronto di voleri, non riprenderebbero Aristotile, Cicerone così aspramente Biante, perche diceua, che si amaffe mediocremente, con prefupposto, che fi doueua abborrire, perche la confidenza lascierà derifo il Prencipe, fe la fondasse nell'Amistà ; e conuiene che di tal forte siano hoggi Amici i Prencipi, che penfino , poter lasciarui d'ellere dimattina. Ma se ben la prudenza è conueniente , non fi deue anteporre l'interese, e la conuenienza all'anuiltà, con la scufa di quello che ordinariamente si prattica ne gli altri. Manchi per altri l'amicitia , non per il Prencipe , il quale instituiscono queste Imprese , 1 qui auuertiamo la costanza nelle sue opere, e nelle fue obligationi.

Tutte

Tutto questa discorso è delle annicitie trà Prenczpi confinanti, e mulli, e competitori nella grandezza, perche trà glia litri ben si può trouare buona
Amistà, e sincera corrispondenza. Non deue essere
tanto geloso il poètre, che non si sidi d'un'altro e
Haurà timori da Tiranno quegli che viuerà senza
fè de suoi Annici. Sarebbe senza quelli lo scettro
seruità, e non grandezza. Ingiusto è l'Imperio, che
priua i Prencipi dell'amicitie. Quelle sono la miglior possessimo della vita, tesori animati, presidi;

6 ed il maggior istromento di Regnare. \* Non è lo feettro dorato che gli difende, ma l'abbondanza 7 d'Amici, \* ne' quali consiste il vero, e sicuro Scet-

8 tro de' Rè . \*

L'amicitia trà Prencipi grandi più si deue mantenere con buone corrispondenze, che con doni, perche è l'interesse ingrato, e non si soddissà. Conquello si fingono, non si obligano le Amicitie, come successe à Vitellio nelle gran mercedi, con le quali pensò vanamente acquistare Amici, e più gli o merito, che gli hebbe. 9 Deuono gli Amici fostentarsi con l'acciaro, non con l'oro. L'assistenze di denaro lasciano debole quello che le dà, e quanto faranno maggiori, più impossibilitano il continuarle, ed al passo che consuma il Prencipe le sue facoltà, cessa la stima, che si fà di lui. Sono stimati, ed amati i Prencipi per i tesori che conseruano, e non per quelli che hanno compartiti. Più per quello che possono dare, che per quello che hanno dato, perche negli Huomini, è più efficace la speranza, che la gratitudine. Le affistenze di denaro si restano in quelli che le riceue : quelle delle armi tornano à quello che le inuia, e più amici dà il timore alla forza, che l'amore al deuaro. Quegli che compra la pace con l'oro , non la potrà fostentare conl'acciaro. In questi errori cadono quasi tutte le Monarchie, perche giungendo alla fua maggior grandezza, pensano sotientarla pacificamente con l'oro, e non con la forza; e confunti i fuoi teforia

ed ag-

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 673

ed aggrauati i Sudditi, per dare a' Prencipi confinanti , con fine di mantenere quiete le circonferenze , lasciano debole il centro: e se ben conferuano per qualche tempo la grandezza, è per maggior rouina, poiche conosciuta la fiacchezza, e perdute vna volta le estremità, penetra l'inimico senza resistenza all'interno. Così auuenne all'Imperio Romano, quando impouerito con spese inutili vollero gl'Imperatori pacificare con denaro i Parti, e gli Alemani, principio della fua caduta. Per quelto Alcibiade configliò Tifafferne, che non daffe tanti foccorsi à i Lacedemoni, auuertendo, che fomentaua le vittorie altrui, e non le proprie. \* Può que- 11 sto configlio infegnarci à confiderar bene, quello che si spende con diuersi Prencipi stranieri, debilitando Castiglia, la quale essendo cuore della Monarchia, conuerrebbe che hauesse molto sangue, per accorrere con spiriti vitali alle altre parti del corpo, come infegna la Natura, Maestra della politica, tenendo meglio prefidiate le parti interiori, che fostentano la vita. Se quello che spende suori il timore per mantenere ficura la Monarchia, spendesse dentro la preuentione in mantenere grandi forze da mare, e da terra, ed in fortificare, e presidiare posti, sariano più sicure le Prouincie remote; e quando alcuna si perdesse, potrebbesi ricuperare con le forze interiori . Puote Roma difendersi, e ritornar à vincere quello che haueua occupato Annibale, ed anco diffruggere Cartagine , perche dentro di sè staua tutta la sostanza, e la sorza della Republica.

Non pretendo con questa dettrina persuadere a' Prencipi , che non assistanto con denaro i suoi Amici, e consinanti , ma che mirino bene , come lo impiegano , e che più si vagliano in suo sauore della spada , che della borsa , quando non v'è pericolo di mischiari nella guerra, e tirarla nel suo Stato , dichiarandosi con le forze , ò di creare all'Amico Inimici Maggiori ; e parimente quando è miglior mercato il foccorso del denaro , e di minori inconue-

nienti.

nienti che quello dell'armi, poiche detta la ragione di Stato, che nell'vna, ò nell'altra maniera difediamo il Prencipe confinante, che corre con la nostra fortuna dipendente dalla fua, essendo maggior prudenza fostentare nel suo Stato la guerra che tenerla ne

11 proprij, come fu stile della Republica Romana, e doueressimo hauerlo imparato da quella, con che non piangeressimo le nostre calamità. Questa politica, più che l'ambitione, mosse i Cantoni Suizzeri à riceuer la protettione di alcuni Popoli, perche se bene se gli offrirono le spese, ed il pericolo della fua difesa trouarono maggior conuenienza in tener lungi la guerra . I confini dello Stato vicino , fono muri del proprio, e si deuono custodire come tali .

Videturque amicitiam Rempublicam continere, & maiore quam iuftitia in ftudio fuife legislatoribus . Arift. lib.8.

2 Quod fi amicitia inter omnes effet, nihil effet quod iuftiriam defiderarent & fi iufti effent, tamen amicitiz prafidium requirerent . Ibidem .

3 Abijt ergo Saul in domum fuam , & Dauid , & viri eius afcenderunt ad tutiora loca . s.Reg.24 23. Gen.23.12. Non credas inimico tuo in aternum : ficut enim aramen-

tum, gruginat nequiria illius : & fi humiliatus vadat curuus adijce animum tuum & cultodi te ab illo. Eccl.12.10. Proprium humani ingenij, eft odiffe, quem laferis. Tac. in vita Agric.

6 Non exercitus neque thefauri, przfidla Regni funt, verum

amici . Salluft. 7 Non aureum iftud fceptrum eft quod Regnum cuftodit, fed copia amicorum, & Regibus sceptrum verissimum, tutifi-

mumque . Xenoph. 3 Nullum maius boni Imperij instrumentum, quam bonos

amicos . Tat.1.4. hift.

Amicitias dum magnitudine munerum, non constantia morum continere putat , meruit magis quam habuit . Tac. lib.3. hift.

so Ne tanta ftipendia Claffi Lacedemoniorum præberet , fed nec auxilijs, nimis enixè iuuandos, quippe immemorem effere debere alienam effe victoriam,non fuam inftruere, & eatenus bellum fuftinendum , ne inopia deferatur . Trog. lib. 59

11 Fuit proprium Populi Romani longe à domo bellare . & propugnaculis Imperij fociorum fortunas, non fua techa defendere . Cic.pro leg.Man.

## DEL SAAVEBRA. PARTE VI. 675



## Che suole essere dannosa la protettione.

### IMPRESA XCII.

Nco le piume de gli vccelli pericolano appog-A no le piume de gir veceni pericolatio apposdono, e le distruggono, confernata in esse quell'antipatia naturale, ch'è trà l'Aquila, c gli vccelli. Così la protettione suole convertish in tirannia. Non offerua leggi la maggior Potenza, nè rispetti l'ambitione. Quello che se gli raccomandòl, ritiene con titolo di naturale difefa. Penfano i Prencipi inferiori afficurare i fuoi Stati con foccorsi stranieri, e gli perdono . Sono prima spoglie dell'Amico , che dell'Inimico . Non fuole effere meno perigliofo quello per la confidenza, che queste per l'odio. Con l'Amico viuiamo difarmati di timori, e di preuentioni, e può ferirci con sicurtà. In questa ragione si fondò la Legge di lapidare il bue, che ferifse alcuno, " e 1 non il toro, poiche del bue ci fidiamo, come d'animale domestico, il quale ci accompagna nella fatica . Con pretesto d'amista,e di protettione s'introduce l'ambitione, e con quella si facilita quello che

non si potrebbe con la forza. Con quali speciosi nomi non mascherarono la sua tirannia i Romani; riceuendo le altre Nationi per Cittadini, per Compagni, e per Amici? introdussero gli Albani nella fua Republica, e la popolarono con quelli che prima erano fuoi nemici. Compofero i Sabini co' priuilegi di Cittadini. Come protettori, e conferuatori della libertà, e de' privilegi, e come arbitri della giusticia del Mondo, furono chiamati da diuerse Prouincie per valersi contro i suoi nemici delle sue forze ; e quelle che per sè stesse non haueuano potuto penetrare tanto, fi dilatarono fopra la terra. con l'ignoranza altrui. Furono faggi da principio nelle impositioni de'tributi, e dissimularono il suo inganno con apparenze di virtù morali: ma quando quell'Aquila Imperiale hebbe steso ben le sue ali fopra la tre parti del Mondo, Europa, Afia, ed Africa, à cui nell'ambitione il suo curuo rostro, e scoprì gli artigli della sua tirannia, conuertendo in quella ciò che prima era protettione. Viddero le Nationi delufa la fua confidenza, e diffrutte le piume del fuo potere fotto quell'ali con l'opprefsione de' tributi, e della sua libertà, e con la perdita de' fuoi priuilegi; e già poderosa la tirannide, non puotero rifanarfi, e ricuperare le fue forze . E perche il veleno si conuertisse in Natura, inuentarono i Romani la Colonie, ed introdussero la lingua Latina, procurando così abolire la distintione delle Nationi, e che solamente restasse la Romana con lo scettro di tutte. Questa sù quell'Aquila grande , che si rappresentò ad Ezechiele con ali stese ri-2 piene di piume, \* doue leggono i Settanta Interpreti, piene di artigli, poiche artigli erano le fue piume . Quante volte credono i Popoli, stare sotto ali, e stanno sotto artigli? Quante che le copra vn giglio, e le copre vno spino, ò vn garzo, doue lasciano attaccato il mantello ? Fidò la Città di Pisa i suoi diritti,e le sue pretensioni contra la Republica di Fiorenza alla protettione del Rè Don FernanDEL SAAVEDRA. PARTE VI. 677

do il Cattolico, e del Rè di Francia, ed ambedue conuennero di confignarla a' Fiorentini, con pretesto della quiete d'Italia. Lodouico Sforza chiamò in suo fauore, contra suo Cugino Giouanni Sforza, i Francesi, e spogliandolo dello Stato di Milano lo condussero prigione in Francia. Ma à che proposito cercare esempi antichi? Dica il Duca di Mantoua, quanto dispendiosa, e pesante gli sia stata la protettione altrai. Dicano l'Elettore di Treueri, ed i Grisoni, se conseruarono la sua libertà con le armi forastiere che riceuerono ne' suoi Stati con titolo di difesa, e protettione. Dica Alemagna come si troua con la protettione di Suetia: diuisi, e disfatti i belli circoli delle sue Provincie, co' quali s'illustrana, e si mantenena il Diadema Imperiale; bruti, e di già senza fondo i diamanti delle Città Imperiali che l'abbelliuano : incomposti , e confusi eli ordini de'suoi Stati : stemprata l'armonia del Tuo gouerno politico: spogliata, e mendicante. l'antica sua Nobiltà: senza specie alcuna di libertà. la Provincia, la quale meglio seppe difendere, e. confertiare: calpeftata, ed abbruciata da Straniere Nationi : esposta all'arbitrio di diuersi Tiranni . i. quali rappresentano il Rè di Suetia dopò la sua morte: schiaua d'amici, e di nemici : così turbata hormai co'fuoi medefimi mali, che non conofce il suo danno ò il suo beneficio. Così succede alle Prouincie le quali seco stesse non si compongono. ed a' Prencipi, che si vagliono di forze straniere, principalmente quando non le paga, chi le inuia; perche queste,e quelle dell'inimico s'affaticano alla fua rouina, come auuenne alle Città della Grecia con l'assistenza di Filippo Rè di Macedonia, il quale soccorrendo le più deboli, restò arbitro delle vinte, e delle vincitrici. \* Muona la gloria prima 3 alla difesa, poscia l'ambitione à restarsi con tutto . Chi impiega le sue forze per altri, vuole da lui la ricompensa. Acquista il Paese amore al Prencipe poderofo, che viene à soccorrerlo, giudicando i Vaf-

Vassallische sotto il suo dominio saranno più sicuri, e più felici, fenza i timori, ed i pericoli della guerra, fenza i pefanti tributi, che fogliono imporre i Prencipi inferiori, e senza le ingiurie, e l'offese, che ordinariamente da loro si riceuono. Fanno i Nobili riputatione di seruire vn gran Signore, che gli honori, e tenga più premij per dargli, e più posti per impiegarli: Tutte quette considerationifacilitano, e dispongono la tirannia, el'vsurpatione. Le armi aufiliarie vbbidifcono à chi le inuia, e le paga, e trattano come Alieni i paesi, doue entrano, e finita la guerra con l'inimico, è di mestieri muouerla contra l'Amico, e così è più sano consiglio, e di minor periglio, e spesa al Prencipe inferiore, componere le sue differenze col più poderoso, che vincerle con armi aufiliarie. Il che fe fenza queste non può acquistare, meno potrà, dopò ritirate, ritenerlo fenza di effe .

Quefto pericolo di chiamare armi aufiliarie, fi deue temer più, quando il Prencipe che le manda, è di Religione diuerfa, ò tiene qualche diritto in. quello Stato, ouero antiche differenze, ò conuenienze in farlo proprio , per maggior fua ficurezza, ò per aprire il passo à fuoi Stati , ò chiuderlo à fuoi Nemici. Deuonsi pesare questi timori con la neceffità, confiderando anco la conditione, ed il trattamento del Prencipe, poiche se fora sincero, e ge-neroso fara in quello più poderosa la publica fede, e la riputatione, che gl'interessi, e le ragioni di Stato , come s'esperimenta in tutti i Prencipi della Cafa d'Austria, significati in quel Cherubino potente, e protettore, con sui paragona Ezechiele il Rè di 4 Tiro, prima che mancasse alle sue obligationi, \* come hoggi le osseruano, non essendoui chi giustamente polla laguarfi della loro Amistà. Testimonij fono il Piemonte, Sauoia, Colonia, Costanza, e Brifac, difese con l'armi di Spagna, e restituite senza hauere lasciato presidio in alcuna di quelle . Non negherà questa verità Genoua, poiche hauende

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 679 nell'oppressione di Francia, e di Sauoia posto in mano de'Spagnuoli la sua libertà, la conservarono fedelmente, stimando più la sua amicitia, e la gloria della fede publica, che il suo dominio.

Quando la necessità obligherà à tirar armi ausiliarie, si possono cautare i timori sudetti con quefiti auuertimenti. Che non siano superiori à quelle del Paese. Che se gli porgano Capi proprij. Che non si presidijno con quelle le piazze. Che stiano miste e diusse, e che s'impieghino tosto contra l'inimico.

1 Si bos cornu percufferit virum , aut mulierem , & mortui fuerint, lapidibus obruetur . Exod. 21.28.

2 Et facta eft Aquila altera grandis magnis alis, multisque plumis. Excep.17.7.

3 Philippus Rex Maccdonum libertati omnium infidiatus, dum contentiones ciuitatum alit, auxilium inferioribus ferendo; vidos pariter, vidoresque subireregiam serub tutem coegit. Infim.

Tu Cherubim extentus, & protegens. Erech. 18.14.





Che fono perigliose le confederationi con Heretici.

#### IMPRESA XCIII

E Sperimentò molte volte il Mar Tirreno i perico-li dell'amistà, e compagnia del Vesuuio, ma non fempre si esperimenta ne proprij danni, poiche vna nescia confidenza suole dar ad intendere, che non torneranno à succedere. Molto Saujo fora hormai il Mondo, fe hauesse appreso nelle sue medesime esperienze. Il tempo le cancella. Così sece nelle rouine, che lasciate haueuano nella falda di quel monte gl'incendij passati, coprendole di cenerì, le quali à poco à poco furono coltiuate, e ridotte à terreno. Si perde la memoria, ò niuno la volle conservare de' danni, che douevano sempre tener viuo il timore. Mentì il Monte col fuo verde manto il calore, e la ficcità delle fue viscere, & afficurato il Mare si confederò con lui, cingendolo con le braccia delle fue continue onde , fenza hauer riguardo alla difuguaglianza d'ambi le Nature . Ma inganneuole il Monte dissimulaua nel petto la sua mala intentione, senza che il fumo dasse alcun seDEL SAAVEDRA . PARTE VI. 681

gno di quello che dentro di sè machinaua. Crebbe frà ambi la communicatione per secrete vie, non potendo penetrare il Mare, che quel finto amico raccogliesse munitioni contro di lui, e fomentasse con diuerfi metalli fulfurei la mina , e quando fù ripiena (che fù nell'età nostra) gli pose suoco. Aprisfi nella fommità fua vna dilatata, e profonda fauce, per doue respirò fiamme, le quali al principio parnero fumanti pennacchi di fauille, ò fuochi artifitiali d'allegrezza, ma in poche hore furono funelli prodigij. Tremo diuerse volte quel pesante corpo ; e frà spauenteuoli tuoni vomitò accese le indigeste materie de' sciolti metalli, che bolliuano nel fuo stomaco: si diffusero per le sue pendici, ed in forma di fiumi di fuoco discesero, abbruciando gli arbori, ed atterrando gliedificij, fino ad entrar nel mare, il quale hauendo à strano la sua mala corrispondenza, ritirò le sue acque al centro, ò su timore, ò stratagema, per accumulare più onde per difenderfi, perche rotti i vincoli dell'antica fua confederatione, si trouò obligato alla difesa. Contrastarono frà sè ambi gli elementi, non fenza timore della. medesima Natura, che pauentò di vedere abbrucciata la bella fabrica delle cofe . Arfero l'onde refe al maggiore inimico, perche il fuoco (refperimentandofi quello che diffe lo Spirito Santo ) eccedeua fopra l'acqua alla fua steffa virtù, e s'obbliaua l'acqua della iua Naturalezza d'estinguere. \* I pesci nuotando frà le fiamme perderono la vita. Simili effetti fempre si vederanno in tali confederationi, disuguali nella natura. Non speri minori danni il Prencipe Cattolico, che si collegherà con infedeli, poiche non esiendoui maggiori odij, che quelli che nafcono dalla diuersità di Religione , ben può esfere , che gli dissimuli la necessità presente, ma è impossibile che non gli scuopra il tempo. Come potrassi conferuare tră quelli l'amicitia, fe l'vno dell'altro non fi fida, e la ruina di questi, è conuenienza di quello ? Sono anco nell'animo opposti, quelli che

nell'opinione ; e come fatture di quell'eterno artefice, non possiamo sofferire, che non sia adorato con il culto che giudichiamo per vero. E quando folfe buona la corrispondenza degl'Infedeli . non permette la diuina Giustitia, che auanziamo i nostri difegni co'l mezzo de fuoi nemici, e dispone il castigo per la stella mano infedele, che sotroscrisse le capitulationi . L'Imperio che trasportò all'Oriente l'Imperatore Costantino, si perdè per la confederatione de' Paleologi col Turco , permettendo Iddio, che restasse esempio del castigo, ma non viua memoria di quel lignaggio. E quando, per la distanza, e per la dispositione delle cose, non si può dare il castigo col mezzo de gli stessi Insedeli , lo da Dio con la sua mano. Quali trauagli non hà parito la Francia, dopò che il Rè Francesco, più per emulatione alle glorie dell'Imperatore Carlo Quinto, che per necessità estrema, si collegò col Turco, e lo chiamò in Europa? Negli vltimi fospiri della vita conobbe il suo errore con parole, le quali douiamo piamente interpretare à Christiano dolore benche fuonafsero disperatione della falute dell'anima fuz. Profeguì il fuo castigo Dio ne fuoi Successori , morti violenta , e disgratiatamente . Se queste dimostrationi di rigore fà co'Prencipi , che chiamano in fuo fauore gl'Infedeli , e gli Heretici, che farà contro di quelli che gli affistono contra i Cattolici , e sono causa de suoi Mar. pfogressi ? L'esempio del Rè Don Pietro il Secon-Hip. dod'Aragona ce la inlegna? Appoggiossi quel Rè con le sue sorze al partito degli Heretici Albigensi in Francia, e trouandoli con vn'elercito di cento mille Huemini . ed i Cattolici con folo ottocento Caualli, e mille fanti, fu vinto, e morto. Subito che Giuda Machabeo fece amistà co' Romani (abbenche fù con fine di poterfi difendere da Greci ) gli anancarono dal fianco i due Angeli , che gli assistomano , difendendolo da' colpi degl'inimici , e fù weerfo. Il medefimo castigo, e per la medefima canfa Topra-

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 683 Toprauenne a'fuoi fratelli Gionata, e Simone, ch'à

lui successero nel Principato.

Non è sempre basteuole della difesa naturale la scusa, perche rare volte concorrono le conditioni, e le qualità, che fanno lecite simili confederationi con Heretici, e pesano più, che lo scandalo vniuerfale, ed il pericolo di macchiare con false opinioni la vera Religione, essendo la comunicatione di quelli va veleno, che facilmente infetta, va cancro che tofto ferpe, guidati gli animi dalla nouità, e dalla licenza. \* Ben potrà la politica, diffidata de' foc. 2 corfi divini, ed attenta alle arti humane, ingannarii da sè medefima , non però Dio, nel cui tribunale non fi ammettono apparenti pretesti . Ergeua il Rè de gli Ifraeliti Baafa vna fortezza in Rama (termine di Beniamin ) la quale apparteneua al Regno di Afa, e gli chindeua di tal forte i passi, che niuno poteua entrare, nè vscire sicuramente dal Regno: \* accendesi per ciò la guerra frà ambedue i 3 Rè, e temendo Afa la confederatione del Rè di Siria Benadab cel suo nemico, procura romperla, e si collega con lui , d'onde rifultò il defiftere Baafa. dalla fortificatione incominciata; \* e quantunque 4 fosse così vigente il caso, e la confederatione in ordine alla difesa naturale, di che tosto si vidde il buon effetto, spiacque à Dio, che più in quella, che nel suo diuino fauore, posto hauesse la sua considenza, e mandò à riprendere per il Profeta Hanan il fuo stolto configlio, minacciandolo, che da quello gli feguirebbero molti danni, e guerre , \* come au- 5 uenne.

Non folo è illecita la confederatione con Heretici, ma etiandio la fina afsiftenza di gente. Illuftre efempio ci fomminifirano le Sacre carte nel Rè Amafia, il quale hauendo condotto con denaro va' efercito da Ifraele, gli comandò Dio, che lo licentiaffe, accufando la fina diffidenza, \* e perche vibbidì fenza riguardo al pericolo, nè alla ípefa fatta, gli diede yn infigne vittoria contra i fuoi nemici. La confederatione con Heretici, perche cefsi la guerra, e liberamente corra il commercio è lecita; 7 come fù quella che fece Haac con Abimelec, \* e

quella che è trà Spagna, ed Inghilterra. Contratta, e giurata vna confederatione, ò trattato (che non fia contro la Religione, ò contra i buoni costumi ) con Heretici , o inimici , denesi mantener la publica fede, perche col giuramento fi pone Dio per testimonio di quello, che si capitola, e per pieggio del suo adempimento; facendolo giudice arbitro l'vna , e l'altra parte, perche castighi chi mancherà alla sua parola; e farebbe graue offesa, il chiamarlo ad vn'atto infedele. Non tengono le genti altra ficurezza di quello che frà sè contrattano, fe non è la religione del giuramento, e fe di quelto fi valessero per ingaunare, mancherebbe nel Mondo il commercio, e non si potrebbe venire ad aggiustamenti di tregue, e di paci. Però, ancorche non interuenga il giuramento, deuono adempirsi i trattati, perche dalla verità, dalla fedeltà, e dalla giustitia nasce in quelli vna reciproca obligatione, e comune à tutte le genti; e come non si permette ad vn Cattolico l'vecidere, nè odiare vn'Heretico, non altrimenti nè tampoco ingannarlo, nè mancargli della parola. Per questo Giosuè osser-vuò la fede à i Gabaoniti, \* la quale sù così grata à Dio, che nella vittoria contra i fuoi nemici, non hebbe riguardo di turbare l'ordine naturale de' Cieli, vbbedendo alla voce di Giosuè, e trattenendo il Sole in mezzo del Cielo, perche potesse meglio feguire l'vecisione, è foddisfare all'obligastione del patto, \* e perche dopò trecent'anni mancò Saul à quello, castigò Dio Dauid con la fa-

me di trè anni.

a Ignis in aqua valebat fupra fuam virtutem, & aqua extinguentis naturæ obliuifcebatur · Sap. 19.19.

<sup>2</sup> Sermo corum vt cancer (erpit · 1. Timeth 2.17. 3 Anno autem trigefimo fexto Regni cius ascendit Baafa Rex

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 684

Ifrael in Iudam, & mure circumdabat Ramma , ve nul!us tuto posset egredi, & ingredi de Regno . Paral 2.16.1. 4 Quod cum audiffet Baafa defijt adificare Ramma, & in-

termific opus fuum . 1. Paral. 16.8.

2.02 . . 5 Quia habuifti fiduciam in Rege Syria, & non in Domino Deo tuo, ideireò euasit Syriæ Regis exercitus de manu tua, &c. Stulte igitur egisti, & propter hoc ex prafenti tempore aduerfum te bella confurgent . 2.Par.16.7.9.

6 O Kex ne egrediatur tecum exercitus Ifrael: non eft etiam Dominus cum Itrael , & cuncis filijs Ephraim . Quod fi putas in robore exercitus bella confiftere, superari te faciar Deus ab hoftibus, Dei quippe eft, & adiuuare, & in

fugam convertere . 2.Par. 25.7.

7 Vidimus tecum effe Dominum, & ideireò nos diximus : Sit iutamentum internos, & ineamus fædus, vt non facias nobis quicquam mali . Gen.26.28.

8 Iurauimus illis in nomine Domini Dei Ifrael . & idcircò

non postumus eos contingere . 10f.9.19.

4 Stetit itaque Sol in medio cœli, & non festinauit occumbere foatio vnius-diei. Non fuit antea, nec postea tam longa dies, obediente Domino voci hominis, & pugnan-

te pro Ifrael - 10f. 10.13.
10 Facta est quoque fames in diebus Dauid tribus annis iug ter; & confuluit Dauid oraculum Domini. Dixitque Dominus : Propter Saul & domum eius fanguinum, quia occidit Gabaonitus . 2.Reg.21.1.





# La Tiara Pontificia deue ad ogn' vno egualmente rifplendere.

# IMPRESAXCIV.

Vando il Sole 'nella linea Equinottiale è linguetta delle bilancie di Libra, riparte la fua luce con tanta giustitia, che sa i giorni eguali con le notti, ma non fenza attentione alle Zone, che stanno più vicine, e più foggette al fuo imperio, le quali fauorisce con maggior forza di luce, preseriti i climi, ed i paralel li, che più s'accostano à lui ; e se alcuna Provincia patifice intemperaze di calore fotto la torrida Zona colpa è della fua mala fituatione, e non de' raggi del Sole, poiche al medefimo tempo sono benigni in altre parti della medesima Zona. Quello che opera il Sole nell'equinottiale , parte così principale del Cielo, che vi fù chi credè, che in quella tenesse Dio il suo seggio (se può prescriuerfi in certo luogo il fuo immenfo effere ) opera la Tiara Pontificia, che dal suo fisso Equinottio, Roma, illustra con le sue divine luci le Provincie del Mondo . E' Sole in questi giri inferiori , in cui stà fostituito il potere della luce di quell'eterno Sole di

DEL SAAVEDRA PARTE VI. 687

guistitia, perche con quella riceuano le cose sacre le fue vere forme, fenzache possa porle in dubbio l' ombra dell'empie opinioni. Non v'è parte così ritirata fotto i poli, doue in onta de'geli, e nebbie dell'ignoranza non habbiano penetrato i fuoi fplendori . Questa Tiara è la pietra di paragone, doue le Corone a toccano, e si conoscono i carati del suo oro , ed argento. In quella come nel crocciuolo fa purgano da altri bastardi metalli. Con il Tau della fua marca restano assicurate del suo valore, e stima. Per questo il Rè Don Ramiro d'Aragona, ed altri fi offerirono volontariamente ad effere Feudatarii della Chiefa, tenendo à felicità, ed honore, che fossero le sue Corone marcate coltributo. Quelle che ricufando il tocco di questa pietra Apoltolica, fi ritirano fono di piombo , e di stagno , e così presto le disfà, e le confuma il tempo, senza giunger à cingere ( come mostrano malte esperienze ) le tempie della quinta generatione; con la magnificenza de' Prencipi crebbe la fua grandezza tempovale , profetizata da Ifaia , \*e con l'affiftenza s' ar- 1 mò la spada spirituale , con che hà potuto essere la bilancia de' Regni della Christianità, e tenere l'arbitrio di quelli. Con questi medesimi mezzi la procurano conferuare i Pontefici , mantenendo grati col suo paterno affetto, e benignità i Prencipi . E volontario il fuo Imperio impolto fopra gli animi . nel che opera la ragione, e non la forza. Se fù que sta vna volta intemperata, operò contrarij effetti, perche la indagatione è cieca, e facilmente fi precipita. Difarmata la Dignita Pontificia, è più poderofa che gli eferciti. La presenza di Papa Leone 1 Primo vestito degli ornamenti Pontificij diede timore ad Attila, e l'obligo à tornar à dietro, e non passare à distruggere Roma. Se questo hauesse intentato con l'armi, non farebbeli.con quelle refo l'animo di quel barbaro. Vn fischio del pastore; ed vn' amorofa minaccia del vincaftro, ò della fionda, possono più che le pietre. Molto ribelle deue estere

la pecorella, quando con quella víar douraffi il ric 2 gore . \* L' ammiratione alle sue virtil più ferisce gli animi, che la spada i corpi. Il rispetto è più poderofo, che quella, per comporre le differenze de' Prencipi. Quando questi conoscono, che nascono i stioi vsticij da vn paterno amore , pongono i suoi dritti, e le sue armi a'suoi piedi . Così lo esperimentarono molti Pontefici, i quali fi mostrarono Padri comuni à tutti . Quello ch'è d' vno , si nega agli altri, e quello che non è di questo, nè di quello . è di niuno . Se nella contesa de figliuoli si stasse queto il Padre, farebbe causa del danno che si facessero. El d'huopo che hor con amore, hor con fenerità gli dinida, ponendosi in mezzo di lo-ro, e se sarà necessario fauorisca la ragione dell'vno, perche si componga l'altro. Così anco se alle paterne ammonitioni del Pontefice , non faranno vbbidienti i Prencipi, se perderanno il rispetto alla fua autorità, e non vi farà speranza di poter comporli, pare conueniente, dichiararfi in fauore della parte più giusta, e che più mira alla publica quiete, ed esaltatione della Religione, e della Chiesa, ed affistergli fino à ridurre l'altro, perche chi à questo, ed à quello fà buona la sua causa, coopera in quella di ambi. In Italia più che in altra parte fi richiede questa attentione de' Pontefici, perche fe la confidenza ne' Francesi farà cotanto dichiarata che si possano promettere la sua assistenza, acquisteranno viuacità per introdurre la guerra in quella. Ciò ben confiderato da alcuni Pontefici, gl' infinuò à mostrarsi più fauoreuoli à Spagna, per tenere Francia più in regola; e se alcuno guidato da. specie di bene ; ò mosso da affetto , e conuenienza propria, non fi gouernò con questa prudenza, e si Zurie, valle dell'armi temporali, chiamando gli Stranieri, bili, diede occasione à grandi moti in Italia, come rife-

hift, diede occatione a grandi moti in Italia, cone rifedrag rifcono gl' Historici nelle vite di Vrbano Quarto, Mar. rifcono gl' Historici nelle vite di Prouenza, e d' Angio hift: contra Manfredi Rè d'ambi le Sicilie: di Nicolò

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 689 Terzo, che geloso del potere del Rè Carlo, chia. mò il Rè Don Pietro d'Aragona : di Nicolò Quarto, che si collegò col Rè Don Alonso contra il Rè Don Giacomo: di Bonifacio Ottauo, che prouocò il Rè D. Giacomo d'Aragona, e sollecitò la... venuta di Carlo di Valoes Conte d'Angiò contra il Rè di Sicilia Don Federico : di Eugenio Quarto che fauori la fattione Angiouina contra il Rè D. Alonfo di Napoli : di Clemente Quinto, che chiamò Filippo di Valoes contra i Visconti di Milano: di Leone Decimo, e Clemente Settimo, che si confederarono col Rè Francesco di Francia contra l' Imperatore Carlo Quinto, per scacciare d'Italia gli Spagnuoli . Nasce questo inconueniente dall'essere tanta la grauità della Sede Apostolica, ch' è forza che cada molto la bilancia, doue ella farà. Specio di bene haurà mosso à questo i Pontesici, ma in al-

cuni non hà corrisposto l'effetto alla sua inten-

tione. Com'è vfficio de' Pontefici, effere vigilanti in. mantenere in quiete, e pace i Prencipi, così quel-li deuono per conuenienza ( quando non fora obligatione divina, come è ) tener sempre posti gli occhi , come l'Elitropio , in questo Sole della Tiara... Pontificia, che sempre illumina, e giammai tramonta, conferuandofi nella fua vbbidienza, e prosettione . Per questo il Rè D. Alonso il Quinto di zurit. Aragona ordinò nella fua morte à Don Fernando an de fue figliuolo Rè di Napoli , che niuna cofa stimasse Arme più, che l'autorità della Sede Apostolica, e la gratia de' Pontefici, e che con quelli schiuasse disgusti, abbenche hauesse molto dal suo canto la ragione . L'empietà, ò l'imprudenza fogliono far riputatione dell'integrità con i Pontefici. Non è con quelli l' humiltà debolezza, ma religione: non è discredito, ma riputatione - I rendimenti più fommessi de' maggiori Prencipi, fono pietofa magnanimità, conuenienti per infegnar à riuerire il Sacro. Non rifulta da quelli infamia, anzi lode vniuerfale, fenza che

che alcuno gl' interpreti à bassezza d' animo, come non s' intrepretò l' hauer preso l' Imperatore Costantino vna sede bassa in vn Concilio di Vescoui; Enfeb. e l' hauersi prostrato in terra in altro celebrato in in vi. Toledo il Rè Egica. Gli ardimenti contra i Pontefici giammai fuccedono, come fi credeua. Sono shron. questioni, dalle quali non fi esce con buon fine . Chi potrà separare la parte di Prencipe temporale da quella di Capo della Chiefa? Il rifentimento fi confonde col rispetto . Quello che si addossa inquello, fi leua al Decoro della Dignità. Stà armata con due fpade, si difende dalla maggior Potenza. Dentro de' Regni altrui tiene · Vassallaggio vbbidiente, e nelle differenze, e nelle guerre con quelli, si gela la pietà de' popoli, e da' fogli delle spade, fi passa à quelli de'libri, e fi pone in dubbio l' vbbidienza; con che turbata la Religione, nasce la mutatione de'Dominij, e la rouina de' Regni, perche la fermezza di quelli confiste nel rispetto, nella riuerenza al Sacerdotio; \* e così alcune Nationi l'vnirono con la Dignità Reale . Molto conuiene per tanto, che i Prencipi fi governino con tal prudenza, che tengano molto lontane le occasioni di disgusto con i Pontefici . Questo si previene con non mancare al rispetto dounto alla Sede Apostolica: con offervare inviolabilmente i fuoi prinilegi , esentioni , e dritti , e mantenere con riputatione , e valore i proprij, quando non s'oppougono à quelli , senza ammettere nouità pregiudiciali a' Regni, che non rifultano in beneficio spirituale de' Vasialli . Quando l'Imperatore Carlo Quinto entrò in Italia à coronarfi, lo vollero obligar à giurare i Legati del Papa , che non s' opporrebbe a i dritti della. Chiefa, e rispose che non gli altererebbe, nè farebbe pregiudicio à quelli dell' Imperio, lasciandosi intendere per i feudi, che pretende la Chiesa sopra Parma, e Piacenza.

Io ben credo che in tutti quelli che pose Dio in quel sacro luogo sia molto viua questa attentione,

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. ma alle volte la perturbano i Cortigiani Romani, i quali si trattengono in seminar discordie. Suole ancora accenderle l'ambitione d'alcuni Ministri . che procurano farfi confidenti a' Pontefici, e meriteuoli de' primi posti con la independenza de' Prencipi, ed ancor con l'auuersione, ingegnandosi in trouar ragioni per contradire le gratie, che chiedono, ed affettando difgusti co'suoi Ambasciatori, e per mostrarsi valorosi consigliano risolutioni violente à titolo di Religione, e Zelo, con che si fuole intepidire la buona corrispondenza trà i Pontefici, ed i Prencipi con graue danno della Republica Chriffiana, e fi raffreddano alla pieta le vene, mancando l'amore, th'è l'arteria, che le fomenta -e le mantiene calde .

I Tunc videbis, & afflues, & mirabitur, & dilatabitur cor tuum, quando converta fuenti ad co multitudo maris, fortitudo gentium venerit tibis. I fais-60-5.
A la vette enim poderis, quam habebat, totus erat orbis

terrarum. Sapetisa, 3 Honor Sacerdotij firmamentum potentiæ affumebatur.

Zasilibes bille





## Laneutralità, nè dà amici, nè acquista inimici.

IMPRESAXCV.

Rà il potere, e la forza di due contrarii mari n mantiene, e conserua l' Istmo, come arbitro dell'vno, e dell'altro, fenza inclinarfi più à queflo, che à quello, con che gli restituisce l' vno, ciò che l'altro gli toglie, e viene ad essere la fua... conservatione la contesa d' ambi egualmente poderofi. Perche fe l'onde dell'vno crescessero più, e pafsassero per di sopra abolirebbero la giurisdittione del fuo terreno , e l'afcierebbe d'essere Istmo. Que-Mar. sta neutralità frà due grandi poteri conseruò lungo Hifp. tempo Don Pietro Ruiz de Azagra nel suo Stato d' Albarracin, posto ne' confini di Castiglia, e d' Aragona, perche cadauno de i Rè procuraua che non fosse spogliato dall' altro, e queste emulationi lo manteneuano libero. D' onde hauranno potuto conoscere i Duchi di Sauoia l' importanza di mantenersi neutrali frà le due Corone di Spagna, e di Francia, e conseruare l'arbitrio de' passi d' Italia pe le Alpi, confistendo in quello la sua grandezza,

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 697 la fua confernatione, e la necessità della fua amicitia , perche cadauna delle due Corone è intereffata, che non siano spogliati dall' altra. Perciò tante volte vicirono alla difesa del Duca Carlo Emmanuele gli Spagnuoli, e con l'armi gli restituirono le piazze occupate da' Francesi . Solamente converrebbe a i Duchi rompere questa neutralità, ed appoggiarfi ad vna delle Corone quando l'altra volesse passare à dominarla per di sopra i suoi Stati co' flutti delle fue armi, e principalmente quella di Fracia, perche fe questa scacciasse d'Italia gli Spagnuoli, resterebbe così potente (continuando il fuo dominio per terra dagli vltimi termini del mar' Oceano, fin'à quelli del mar' Mediterraneo per Calabria ) che confusi gli Stati di Sauoia, e di Piemonte, ò resterebbero incorporati nella Corona di Francia, ò con va Vassallaggio, e seruitù intollerabile : la quale patirebbe anco tutto il corpo d'Italia , fenza fperanza di poterfi ricuperare per sè stefsa, e con poca, che rifornalle Spagna à ricuperare il perduto, ed à bilanciare le forze, essendo così separata dall' Italia. Questo pericolo considerò con gran prudenza la Republica di Venetia, quando vedendo poderoso in Italia il Rè Carlo Ottauo di Francia conclufe contro di lui la lega conueneuolissima . Da all'hora sù , disponendo la Dinina. Prouidenza, la sicurezza, e la conferuatione della Sede Apostolica, e della Religione, perche non l'opprimette il potere del Turco, o non la macchiaffero l'heresie, che si doueuano folleuare in Alemagna, accrebbe in Italia la grandezza della Casa d' Austria, e fabricò in Napoli, Sicilia, e Milano la Monarchia di Spagna, con che restasse Italia per tutte le parti difesa da'Prencipi Cattolici . B perche il potere di Spagna si contenesse dentro a suoi termini, e si contentaile con i dritti di successione, di feudo, e d'armi, gli assegnò vn competitore nel Rè di Francia, le cui gelolie l' obligassero à procurare per la sua conseruatione l'amore de' suoi Valial694 IMBRESE POLITICHE

Vassalli, e la beneuolenza, e la stima de' Potentati, conseruando in quelli la giustitia, e frà quefii la pace, senza dar luogo alla guerra, che pone in dubbio i dritti, e l'arbitrio del Poderoso.

Questo beneficio, che ricene l'Italia dal potere, che in quella tiene la Spagna, da alcuni è riputato feruità, effendo il contrapefo della fua quiete, della sua libertà, e della sua Religione. Nasce l'errore da non conoscere l'importanza di quello . Colui che non sà l'arte del nauigare, e vede carico di pietre il fondo d'yn vascello, crede che porti in quelle il suo periglio. Ma chi più auuertito lo confidera, conosce che senza quel peso non potrebbe mantenerfi fopra l'onde. Questo equilibrio d'ambe due le Corone per comune vtilità de' Vassalli parue confiderafie Niceforo, quando diffe, chefi merauigliana dell' imperscrutabile sapienza di Dio, che con due mezzi contrarij confeguiua vn fine, come quando per conferuare fra sè due Prencipi Inimici , fenza che potefie l' vno soggettare l'altro, gli vguagliana nell' ingegno, e nel valore, con che distruggendo l' vno i configli, ed i disegni dell' altro, rettaua ficura la liberta de' Sudditi di ambi , ò gli facena entrambi rozzi , e difarmati , perche l' vno contra l'altro non s' arrifchiaffe, ne passafie i suoi limiti. \* Con questo medesimo fine diuise la diuina Prouidenza le forze de i Rè di Spagna, e di Francia, interponendo gli alti muri dell'Alpi, affinche la vicinanza, e la facilità de'confini non accendesse la guerra, e fosse più fauoreuo. le alla Natione Francese, se essendo così numerofa di popolo tenesse aperte quelle porte; e per mag. giore ficurezza diede le chiaui di quelle al Duca di Sauoia Prencipe Italiano, che interpolto co' fuoi Stati le tenesse chiuse, ò le aprisse, quando fosse conveniente al beneficio publico. Conobbe questa dispositione di Dio Papa Clemente Ottauo, e con gran prudenza procurò, che lo Stato di Saluzzo cadesse in mano del Duca di Sauoia . Ragione di

DEL SAAVEDRA. PARME VI. 695 Stato su molto antica : in quella si fondò il Rè Don

Alonfo di Napoli, quando configliò il Duca di Milano, che non consegnasse à Luigi Delfino di Francia la Città di Asti, dicendo, che non voleuano i Francesi porre il piede in Italia per bene di quella . ma per soggettarla incominciando dall' impresa di Genoua. Non penetrò la forza di questo consiglio il Prencipe Italiano, che persuase à Luigi XIII. di Francia, che fermasse il piede nell'Alpi occupando Pinarolo, ingannato, ( se già non sù malitia ) dalla conuenienza di tenere alla mano i Francesi contra qualunque intento degli Spagnuoli, fenza considerare, che per il timore d' vna guerra futura, la quale poteua lasciar di succedere, s'introduceua vna presente, e certa, sopra lo stare, ò nò i Francesi in Italia, non potendo esserui pace dentro vna Prouincia frà due Nationi così opposte, e che rifcalderebbe Italia il Serpe nel seno, per restare poscia aunelenata. Oltre di che stando i Francesi dentro de' fuoi limiti nell'altra parte dell' Alpi, fempre erano molto alla mano, per discender chiamati in Italia, fenza che fosse necessario tenergli così dappresso, lasciando alla sua volontà l'entrare , ò nò : Ma quando i Francesi fossero così modesti, e senza appetito di dominare, che là si trattenessero, ed aspettassero d'essere chiamati, chi dubita che all'hora eccederebbero i limiti della protettione con l'occasione di dominare, come esperimentarono in sè medesimi Lodouico Sforza, Castruccio Castracani, ed altri, che li chiamarono per aufiliarij, fuccedendo à questi, (come hoggi fuccede ad alcuni ) ciò che a'Trecenti, i quali mentre stauano frà sè pacifici, sprezzauano il Parto, ma hauendo diffentioni, lo chiamana in fuo fauore vna delle parti, e rimaneua arbitro d'ambedue . \* 2 Se quel la potenza potesse stare in Pinarolo à dispofitione d' Italia folamente, che la introducesse, e la ritirasse quando fosse bene, hauerebbe tenuto il configlio qualche motiuo politico, e qualche apparen696 IMPRESE POLITICHE

parenza di Zelo al publico bene, ma ponerla fuori di tempo dentro delle sue porte, perche liberamente possi discendere, ò per ambitione, ò per leggierezza di qualche Potentato, e che con questo timore stiano sempre gelosi gli Spagnuoli, con le armi leuate, dando occasione che ancos armino gli altri Potentati, d'onde s'impegni la guerra senza speranza di quiete, questo non su consiglio, ma tradimento alla Patria, esponendola all'arbitrio di Francia, e leuando ad vn Prencipe Italiano quello che teneua sopra l'Alpi per benesicio di tutti.

Negli altri Poternati d'Italia, che non si trouano fra ambi le Corone, non tiene forza questaragione della Neutralità, perche introdotta la. guerra in Italia, sarebbe spoglia del Vincitore, fenza lasciare obligata alcuna delle parti, come disse il Consule Quintio agli Etoli, per persuaderli, che si dichiarassero per i Romani, nella guerra, che haueuano col Rè Antioco, \* come esperimentarono i Fiorentini , quando senza confederarsi col Rè d' Aragona, stettero neutrali, perdendo la gratia del Rè di Francia, e non mitigando l'ira del Pontefice. La neutralità sempre è dannosa al medesimo che la fà, e così diffe il Rè Don Alonso di Napoli per i Senesi ( hauendosi perduti pensandosi faluare con la neutralità ) che era loro succeduto quello che à due i quali habitano per metà una casa , che che quel di sotto dà fumo à quel di sopra ; e quel di Sopra bagna quel di Sotto. Gran danni causò a i Te-Phi- bani l'hauerfi voluto mantenere neutrali, quando tip.] Xerseassalì la Grecia . Mentre su il Rè Luigi XI.

Non inganni i Pontentati la ragione di conferuare con la neutralità librate le forze della Spagna; e della Francia, perche è necessaria alcuna dichiaratione à fauore di Spagna; non perche acquisti più, nè perche entri in Francia; ma perche mantenga quello che hoggi possede, e si trattengano nel suo Regno i Francci, senza che gl'inuiti la.

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 697 neutralità, ò l'affettione; e questo è così certo; che anco l'affetto dichiarato fenza altre dimoftrationi publiche, è pefo nell' equilibrio di queste bilancie, e basta à chiamare la guerra in fede di quel-It. Non è capace Italia di due fattioni , che penfano confernarfi con la contesa d'ambedue le Corone in quella'. Così lo conobbe l'Imperatore Carlo V. quando per lasciare vna volta quieta Italia. le estinse, e mutò la forma di Republica di Fiorenza, ch'era chi le fomentaua, perche caricando vna: delle bilancie di Francia, ò di Spagna piegana la linguetta della pace. Conoscendo questa verità i Potetanti prudenti hanno procurato dichiararfi, e tenerparte in questo peso di Spagna; per fare più ag . giuftato l'equilibrio , e godere quietamente i fuoi: Stati ; e fe alcuno lo fcompose , passandosi alla. fattione contraria, causò la perturbatione, e la ronina d' Italia.

La gloria inuolta nell'ambitione di comandare. obliga à pensare alcuni Italiani, che meglio sarebbe vnira contra l'vna , e l'altra Corona, e dominarfi da sè medefimi , ò diuifi in Republiche , ò eleuato vn Capo: pensieri più per il discorso che: per l'effetto supposta la dispositione d' Italia, perche ò douerebbe essere Signore il Pontesice di tutta Italia , onero vn' altro . Se il Pontefice, facilmente s'offèrifcono le ragioni , che mostrano l' impostibiltà di mantenerli vna Monarchia spirituale , conuertita parimente in temporale in potere d' vn Prencipe elettiue, già in età cadente, auuezzo all'arti della pace, e della quiete Ecclesiastica, occuparo ne' negotij ipirituali, circondato da cugini, eparenti y che quando non aspirasse à far successione in loro gli Stati, gli dividerebbe con investiture : oltre di che conuenendo alla Christianità , che siano i Pontefici Padri comuni, fenza dissensioni co" Prencipi, le terrebbero perpetue contra le due Corone, le quali per i dritti, che cadauna pretende fopra Milano, Napoli, e Sicilia, mouerebbero la guerra

guerra alla Sede Apostolica, ò vnite con qualche capitulatione di diuidere l'acquistato, ò separate entrando l' vna per Milano, e l' altra per Napoli, con pericolo che alcuna di quelle chiamasse in suo fauore le armi aussiliarie d'Alemagna, ò del Turco,

le quali fi resterebbero poscia in Italia.

Se si eleuasse un Rè di tutta la Italia, rimarrebbero i medesimi inconuenienti; e nascetebbe altro maggiore di fare Vassalii i Potentati, e spogliare il Pontesice per formare vna Monarchia, perche se gli lasciasse, come hoggi sono (abbenche sosse onalche riconoscimiento à lui, ò consederatione) non potrebbe manteners, da che risulterebbe il perdere Italia questo Imperio spirituale, che non la illustra meno, che il Romano, restando in vna tiranna consussone.

Meno praticabile farebbe mantenersi Italia quieta con dinersi Prencipi naturali, perche non visarebbe trà loro conquenienza così viniforme, che gli vnisse contra le due Corone, e si arderebbero in a guerre intestine, tornando à chiamarle, come successe ne'secoli passati, essendo la Natione Italiana. così altiera, che non sostre mezzo, ò deue asolu-

tamente dominare , ò vbbidire .

Da quanto s'è detto s'inferifce, che hà di bifogno l' Italia d'una Potenza firaniera, che contrapefata con le efterne, nè acconfenta unetò d' armi frà fuoi Prencipi, nè fi vaglia delle altrui, ch'èla razione per la ·quale s' è mantenuta in pace da che

in quella entrò la Corona di Spagna.

La conuenienza dunque, che seco trahe questa necessità di hauer da viuer e con vua delle due Gone, può obligare la Natione Italiana à conformarsi con lo Stato presente, supposto che qualunque mutatione in Milano, Napoli, ò Sicilia hauer le à turbare gli altri Dominij, perche non s' introducono nuoue forme senza corruttione di altre, e perche douendo stare vna delle due Nationi in Italia, più con quella si constronta la Spagnaola, par-

DEL SAAVEDRA PARTE VI. 600 tecipando ambe d' vn medefimo Clima, che le fà fimili nella fermezza della Religione: nell' offeruanza della giustitia : nella grauità delle attioni : nella fedeltà a' fuoi Prencipi: nella costanza delle promesse, e della publica fede : nella compoficione degli animi , e ne' vestimenti , stili , ò costumi, e parimente perche non domina il Rè di Spagna in Italia come Straniero, ma come Prencipe Italiano, fenza tenere maggior pretensione in quella, che conservare quello che hoggi giustamente possede, potendo con maggior conuenienza di Stato dilatare la fua Monarchia per le groffe Prouincie dell'Affrica . Questa massima lasciò collocata ne' suoi Successori il Rè D. Fernando il Cattolico, quando essendogli offerto il titolo d' Imperatore d' Italia, rispose, che in quella non voleua... più che quanto se gli aspettaua, non conuenendo dismembrare la Dignità Imperiale. Il testimonio di questa verità sono le restitutioni fatte di dinerse Piazze, senza valersi il Rè di Spagna del dritto della guerra, nè della ricompensa delle spese, e de' danni , e senza hauer mosso le sue armi , mentre non sono state obligate, o per la propria difesa, ò per la confernatione altrui, come esperimentarono i Duchi di Mantoua; e se si mossero contraquello di Niners, non fù per occupare Cafale come suppone la malitia , ma perche l' Imperatore. potelle far giultitia a' Pretendenti di quegli Stati , perche hauendo il Dica di Niuers chiesto col mezzo del Marchese di Mirabel la protettione , ed il confe so di S.M. per il matrimonio di fuo figliuolo il Duca di Resel con la Prencipella Maria, otterne ambedue le enfe, ed efsendo già fatto il dispaccio, giunfe autife & Madrid, che era effettuato il Matrimonio per gli artificij del Conte Estrig , essendo moribondo il Duca di Mantona Vincenzo, fenza essersi dato parte à Sua Maestà, come aggiustato. Quelta nonità tenuta per irrinerenza, e per diffidenza, trattenne il dispaccio della protettione, ed Gg

IMPRESE POLITICHE obbligo à nuoue consulte, nelle quali si delibero, che fi diffimulaffe, ed haueffe effetto la gratia, dando congratulationi del matrimonio. Ma perche la diuina giustitia disponeua la rouina di Manto-na, e di quella Casa per i vitij de suoi Prencipi, e per i matrimonijdelufi , riduceua à questo fine gli accidenti, e così mentre passaua questi in Spagna, il Cardinale Richelieu inimico del Duca di Niuers procurana, che il Duca di Sanoia con. l'affistenza del suo Rè gli facesse guerra sopra le pretensioni del Monferrato; conoscendo però il Duca ch' era pretesto per introdurre le armi di Francia in Italia, ed eleuare la fua grandezza con le rouine d'ambi, riuelò il trattato à Don. Gonzalo di Cordoua Gouernatore di Milano, offerendogli, che fe vniua con lui le sue armi, fi feparerebbe dal partito di Francia. Chiedeua tempo D. Gonzalo, per configliarlo in Spagna, e vedendo che non glielo concedeua il Duca, e che se non fi metteua al fuo canto, hauerebbe aperto le porte dell' Alpi a'Franc e fi farebbe più turbata l' Italia, s'aggiustò con lui credendo entrare in-Cafale col mezzo di Spadino, con che ( come scriffe à S. M.) meglio hauerebbe potitto l'Imperatore decidere le differenze del Monferrato, e di Mantoua. Obligò questa risolutione anco Sua Maestà à trattentre il secondo dispaccio della protettione contra il suo desiderio della pace d'Italia , e per

mantenerla, eleuare gelosse, ordino à D. Gonzalo di Cordoua, che come pressipponeua per certo
fosse di già dentro Casale, lo mantenesse in nome
dell' Imperatore suo diretto Signores; mandandogli settere che conteneuasio si nesdessimo per Sua
Maestà Cesarea, le quali in tal caso rimettelle. Ma
essendo riuscito vano à Don Gonzalo di Cordoua
il trattato di Spadino si pose senz' ordine di Sua
Maestà sotto Casale, d'onde risultò la venuta del
Rè di Francia à Susa, ed il trouars Spagna impe-

DEL SAAVEDRA. PARTE VI. 701

armi solo austiarie dell'Imperatore, perche per giufitia si determinassero i dritti de pretendenti al Monserrato, ed à Mantoua; senza volere D. Gonzalo ammettere il partito; che osseriu il Duca di Niuers di demolire Casale, perche mon si pensasse che interessi propris, e non la quiete publica, mescolassero in que moti Sua Maestà. Questa è laverità di quel satto; concessa da pochi, e calunniatarda motti.

Depongano dunque i Potentati d'Itàlia le sue vane ombre d'disigannati che Spagna desidera conferuare trà loro la fua grandezza, e non augumentarla, e corrano con la vera politica del discorso satto, se amano la pace d'Itàlia, perche le sue gelosse immaginarie sono cagione di moti d'armi, non v'essendo guerra, la quale non habbia origine d'all'ambitione del Potente, d'al timore del Debole.

a Mirari mini subit imperuettigabilem Dei Sapientiam, que plane contraria vno fine concluste. Nam cum duas aduersarias potestates inter, se-committere statuit, nec al-

terf alteram fübigere; aut ingenio, & virtute præfiantes virtaque parte moderatores præficis, y after alterius conflia, & conatus eurraris / @writingue fubiciorum libertati confulatur; aut virtofque hebetes, & imbellea deligis, y te neuer alterum tentare; & (fepta (quod aiunt) tranfilire audeat; veterefque Regnorum limites conuellere. Nicoph.

2. Quoties concordes agunt, spernitur Parchus :: vbi dissenlere, dum sibi quisque contra amulos sabsidium vocant, accitus in parcen, aduersum omnes valescit. Tac. lib.6.

ann.
3 Quippe fine dignitate pramium victoris etitis. Lin.libis.

-0630

16 16 24

4 1 1 1 14

## DELL

# IMPRESE POLITICHE DEL SAAVEDRA.

PARTE SETTIMA.

Come deua portarsi il Prencipe nelle vittorie, e trattati di Pace.



## Nella vittoria stia viua la rimembranza dell'auuersa Fortuna.

IMPRESA XCVI.



A vittoria nelle guerre giufte tiene per fine la pate, o bligando à quella, e alla ragione l'Inimico, e così quella farà più gloriofa che con minor danno porgerà l'arte, e non la forza, quella che vícirà niene coperta di polue, e di fan,

gue . Dolce palma chiamò Horatio quella che così s'acquifa .

DEL SAAVEDRA; PARTE VII. 703 Dulcis sine puluere palma. Horat.

Sacrificauano i Romani per le vittorie sanguinose vn gallo, e per le industri vn Bue. Se nell'ingegne siamo simili à Dio, e nelle forze comuni agli altri animali, più gloriofo è vincere con quello, che con queste . Più stimò Tiberio hauere sedato l'Imperio con la prudenza, che con la spada. \* A gran glo- 1 ria tenne Agricola vincere i Britanni senza spargere il sangue de'Romani. \* Se il vincere ha per fine la 2 conferuatione, e l'aummento della Republica, meglio la confeguirà lo stratagema, ò la negotiatione, che l'armi. Più importa la vita d'vn Cittadino, che la morte di molti inimici, e così diceua Scipione Affricano , Che voleua più tofto conferware un Cittadino , che vincere mille inimici . Parole, le quali prese dopò per suo detto l'Imperatore Marco Antonino Pio, e con ragione, perche vincere l'inimico è opera di Capitano, e conseruare va Cittadino, è di Padre della Patria. Non hebbe questa consideratione l'Imperatore Vitellio, quando vinto Ottone, diffe, (passando frà i cadaueri, ch'erano nel campo.) Ben mi rallegrano gl' inimice eftinti , ma meglio i Cittadini : Inhumana voce che anco in vn ..... male risuonerebbe. Differente compassione si vidde in Himilcone, il quale hauendo acquistato in Sicilia grandi vittorie, perche in quelle perdè molta gente per infermità; che foprauennero all'efercito, entrò in Cartagine non trionfante, ma vestito di lutto, e con vna sciolta schiauina, habito di schiauo, e giungendo alla. fua cafa fenza parlare alcuna cofa fi diede la morte. Vna vittoria sanguinosa sembra più tosto gara della vendetta, che opera della fortezza. Tiene maggior parte in quella la ferocità, che la ragione. Hauendo saputo il Rè Luigi Duodecimo di Francia, ch'erano rimaste vincitrici l'armi fue nella battagliz di Rauenna, ed i Capitani, e la sua gente, ch'erano morti in quella, sospirando disse: Volesse Die ch'io hauessi perduta la battaglia, e fossero viui è Gg 4

- WG

704 IMPRESE POLITICHE miei buoni Capitani . Tali vittorie dà Dio a' miei Nemici, doue il vinto è vincitore, ed il vincitore resta vinto. Per questo i Capitani prudenti schi-3 nano le battaglie, e gli affalti, \* e tengono per maggior gloria obligare che si renda l'inimico , che vincerlo con la forza . Riceuè à patti il Gran Capitano la Città di Gaeta, e parue ad alcuni che farebbe stato meglio (poich era già Signore della campagna) farla rendere con l'armi, e far prigionieri i Capitani, che dentro v'erano, per il danno che far poteuano vscendo liberi, e rispose : Spenderebbesi più in in poluere , e palle , di quanto monta questo pericolo . Generoso è il valore , che à poca. spesa di sangue riduce al rendimento, e selice la guerra, che li finisce con la misericordia, e col 4 perdono. \* Deuesi mostrare il valore con l'inimi-5 co, e la beniguità col reso. \* Poco vsata vediamo ne'tempi nostri questa generosità, perche hormai fi guerreggia più per eleguire l'ira, che per moltrare il valore: più per abbruciare, che per vincere. Per pace fi tiene lasciare in ceneri le Città, e spe-6 polate le Prouincie, \* tagliati, ed abbruciati. campi, come si vede in Alemagna, ed in Borgegna . O barbara crudeltà, indegna dell'humana ragione, far guerra alla medefima Natura, e leuargli i mezzi, co'quali si sottenta. Nè anco gli arbori vicini alle Città assediate permettono le Sacre lettere, che fi tronchino, perche fono legni non huomini , e non possono accrescere il numero de-7 gl'inimici. \* Dispiace tanto à Dio il sangue verfato nella guerra, che quantunque hauese coman-

ordinò poi che quelli che hauessero veciso alcuno, è toccato i corpi morti, si purificassero sette giorni, ritirati suori dell'esercito. \*\* Parue ad Enea, che sarebbe gran maluagità toccare con le mani le cose Sacre, senza hauersi lauato prima nella cor-

dato , che si prendessero l'armi contra i Madianiti,

rente di vn fonte .

DEL SAAVEDRA, PARTE VII. 765.
Attrettare nefas, donec me flumine vino

Abluero. Ving.

Essendo Dio autore della pace, e della vita abborrice quelli che la perturbano, e tagliano à questa gli stami. Etianidio contro l'armi, per essere iltromento della morte, mostro Dio questa aunersione, popiche per quella (conforme credo) comandò che gli altari fossero di pietre rozze, le quali non hauesse toccato il ferro, come quello che su cretto, hauesdo il Popolo passaro il Giordano; \*\*8 equello di Giossue dopo la vittoria degli Haiti, \*\*9 perche il serro è materia della guerra, ali cui fi formano le spado, e non lo permise nella purità, e, quiete del suoi Sacrificij, il che pare hauer dichiazato in altro precetto; comandando, che non si ponesse il cuello sopragli Altari, perche resterebero violati. \*\*

L'ambitione della gloria fuole non dar luogo alle confiderationi fudette, parendo, che non poffaeffere fama, doue non fi efercita il valore, e fi fparge il fangue ; e tal volta per il medefimo non s'ammettano compagni nel trionfo, e fi fprezzano l'armi aufiliarie. Perciò perdè il Rè Don Alonfo il III. la battaglia di Arcos, non hauendo voluto attendere à i Leonefi , à i Nauarrefi ; ed à Tilli quella di Leipgich, per non aspettare l'armi Imperiali . Nel che s'inganna l'ambitione, poiche la gloria. delle vittorie più consiste in hauer saputo valersi de' configli ficuri , che nel valore , il quale dipende dal cafo, e quellidalla prudenza. Non giunge tardi la vittoria chi afficura col giudicio in noneffere vinto . \* Arde l'ambitione, e confusa la ra-: 11 gione fi dà in preda all'impeto naturale, e perifce. Molto deuono gli Stati al Prencipe, che sprezzando i trofei, ed i trionfi tratta di mantenere la pace con la negotiatione, e vincere la guerra col denaro. Di miglior mercatoriesce comperata con lui la vittoria, che col fangue . Più ficuro tengono il buen fuccefio le lancie con ferri d'oro che d'acciaro.

Gg 5

706 INPRESE POLITICHE

Conseguita vna Vittoria resta suori di sè scon la varietà de gli accidenti paffati. Con la gloria vien meno : con l'allegria si turba : con le spoglie si divertifce : con le acclamationi fi afficura, e col fangue versato sprezza l'inimico, e dorme trascurata, essendo allora quando deue star più desta, e mostrare maggior fortezza in vincerti da sè medefima di quello che hebbe in vincere l'inimico, perche questo puote succedere più per accidente, che per valore, e ne' trionfi de nostri affetti, e passioni, non tiene parte il cafo. Ecosì conniene, che dopò la vittoria entri il Generale dentro di sè medefimo, e con prudenza, e fortezza componga la guerra ciuile de suoi affetti, perche senza questa vittoria fara perigliola quella dell'inimico. Vegli con maggior cura fopra le spoglie, e trosei, perelie nel periglio raddoppia il timore le guardie, e le fentinelle, e chi fi giudica fuori di quello fi dà in preda al fonno. Non abbafsò lo fcudo eleuato Giofue, fino che furono passati in filo di coltello tutti gli habitatori

12 di Hai. \* Non v'è ficurezza frà labattaglia, e la vittoria. La difperatione è aminiofa. Il più vile animale, s'è fiimolato fa fronte. Difpendiofa fu l'efperiesiza all'Arciduca Alberto in Neoporto. Per perigliofo auuerti Abner à Ioab l'infanguinare feu-

23 zamifura la fua fpada. \* E parimente îngegodă l'attuerfită , e fuole în quella l'inimico valerfi dell'occasione , e profetiare ai un infante il perduto refrando ridendo la Fortuna della fua stessa incensara. ¿Quando più risplende più è di vetro, e più presto il forme. Non deue perciò il Generale insuperbirssicon le vittorie s nè pensare, che mon potra effere troseo del Vinto. Tenga presente sempre il medesimo caso, mirandosi ad un tempo oppressa nell'acque de trauggli la medesima palma , che forge trionfante, come si mira nel mare quella che tiene per corpo questa suppresa, la cui inagina gli rappresenta lo Stato, al quale può ridurre la sua pompa la forza del vento, ouero l'accetta del

DEL SAAVEBRA. PARTE VII. 707 tempo. Questo auuertito difinganno obligo lo Spofo à comparare gli occhi della fua Spofa a' ruscelli, \* perche in quelli si conosce, e si compone 14 l'animo, per le auverfità. Grand'inimico della glo. ria è la prosperità, in chi la confidenza fà trascurata la virtù, e la superbia disprezza il periglio. La necessità obliga à buona disciplina il vinto: l'ira , e la vendetta lo accendono , e gli danno valore. 4 Il vincitore con la gloria, e contumacia. 15 s'addormenta. \* Vna battaglia vinta sitole essere 16 principio di felicità nel vinto, ed infelicità nel vincia tore, cieco questi con la sua fortuna, ed auuertito quello nel migliorare la sua. Quello che non puotero vincere l'armi innalzate, vincono le cadute e le spoglie sparse per terra, cibata in quelle l'auidità de'Soldati, fenza ordine ; ne disciplina ; come auuenne a' Sarmati, i quali carichi delle prede d'vna vittoria feriua l'inimico , come vinti . \* La 17 battaglia del Taro contra il Rè di Francia Carlo Ottano, si perdè, ò restò dubbiosa perche i Soldati Italiani fi divertirono in saccheggiare il suo bagaglio. Per questo configlio Giuda Macabeo a' suoi Soldati, che sino ad hauere finita la battaglia non toccassero le spoglie : \*

Più si deuono stimare le vittorie per i progressi che da quelle possono risultare, che per sè stesse, così deuonsi coltiuare, perche rendano più . Il dar tempo è armare l'inimico, ed il contentarsi del frutto raccolto, l'asciare sterili le armi. E' così sacile cadere ad vna fortuna eleuata, come difficile il leuarsi ad vna caduta. Per questa incertezza de' casi diede ad intendere Tiberio al Senato, che non conueniua eseguire gli honori decretati à Germanico per le vittorie, ottenute in Alema-

gna. \*

Ma quando è conueniente feguire le vittorie.

non deue effere con sì negligente ardore, che fi
fprezzino i perigli. Configlifi la celerità con la
prudenza, confiderati il tempo, il luogo, el oc-

Gg 6 casione

708 FMPRESE POLITICHE

calione . Vagliasi il Prencipe delle vittorte con moderatione, non con fanguinofa, e barbara tirannide, tenendo presente sempre il consiglio di Teodorico Re degli Oltrogoti, dato in vna lettera, scritta à suo suocero Cladoneo sopra le sue vittorie in Alemagna, le cui parole sono: Odi in tali cafi quelle che in molti è fato esperte . Quelle querre mi succederono felicemente, le quali terminai con temperanza, perche vince melte volte chi sa viare la moderatione ; e lufinga più la fortuna quella che non insuperbifee . Non si feruirono i Frances di così prudente configlio, anzi impofero all'Alemagna il giogo più pelante, che loffri giammai, così presto perderono quell'Imperio . Più risplende in Marcello la Modestia , e la pietà ; quando pianse vedendo precipitati i belli edificij' di Siracufa di Sicilia, the il valore, eda gloria d'hauerla espugnata, entrando in quella trionfante .. Feri più i cuori il Conte Tilli con le lagrime versate sopra l'incendio di Magdenburgh, che con la spada : E se ben Giosuè comandò a' Capi del suo esercito, che calpestallero le ceruici di cinque Re, presi nella bat-20 taglia di Gabaon , . non fu per superbia , nè per vanagloria, ma per animare i suoi soldati, e. leuargli il timore, che teneuano de' Giganti di

"Il trattar bene i vinti , e conferuargli i suoi priullegi , e la Nobiltà , alleuiarli da suoi tributi , è vincerli due volte vna con l'armi , è l'altra con la benignità , è lauorare fràtanco la catena per il rendimento d'altre Nationi . Non sono meno quelle , che si sono soggettate alla generosità , che

alla forza .

· Expusnat nostram clementia gentem , ... Mors granior sub pace latet . ... ... Claud.

Con quell'arti dominarono il Mondo i Romani see e se sucura volta s'obliarono di quelle trouarono più nala-

DEL SAAVEDRA. PARTE VII. 709 - malagenoli le fue Vittorie. Contra il Vincitore fanguinofo s'arma la' disperatione.

Vna Salus victis n'allam sperare Salutem. Virg.

Alcuni più con pietà che con ragione configliarono per maggior sicurezza l'estirpatione della Natione Inimica, non altrimenti che fecero i Romani, distruggendo Cartagine, Numantia, e Corinto. ouero obligarla à passar ad habitare in altra parte; inhumano, e barbaro configlio . Altri l'estinguere la Nobiltà, poner fortezze, e leuar l'armi . Nelle Nationi feruili puote oprare questa tirannia, non nelle generose. Il Consule Catone Mar. credendo afficurarfi d'alcuni Popoli di Spagna vici-bif. no all'Ebro, gli leuò le armi, però si trouò tosto His obligato à refixuirle, perche si esasperauano tanto di vedersi fenza quelle che si vecidenano l'vn' l'altro. Per vile tennero la vita, ch'era fenza. istromenti per difendere l'honore, ed acquistar la gloria.

. a Latiore Tiberio, quia pacem fapientia firmauerat, quam fi bellum per acies confeciffet . Tat lib. 2. ann. 2 Ingens victoriz decus citra Romanum fanguinem bellanti.

Tacin vita Agric. 3 Dare in diferimen Legiones, haud Imperatorium ratus.

Tacitus lib. 2.ann.

4 Bellorum egregios fines , quoties ignolcendo transfigatur. Taclibarann.

5 Quanta peruicacia in hostem s tanta beneficentia aduerque Supplices ytendum . A ac.lib.12.apm. 6 Vbi-follicitudinem faciunt, pacem appellant . Tac. in

- wita Azric. 7 Quando obsederis ciuitarem multo tempore, & munitio-
- nibus circumdederis, yt expugnes eam, non fuccides arbores, de quibus yesci posest, nec securibus per circui-... tum debes vaftare regionem : quoniam lignum eft, & - non homo, nec potest bellantium contra te auge re numerum . Deut.20.19.

\*. Manete extra cattra feptem diehus. Qui occiderit hominem, vel occifum terigerit, luftrabitur die tertio, & fep.imo . Num.31,19.

& Et adificabisibi altare Domino Deo tuo de lapidibus, quos

ferrum non terigit . Deut.27.5. Tune adificauir Iofue altare de lapidibus impolitis, quos

ferrum non tetigit . lof.8.31. : roSi

#### IMPRESE POLITICAL

so Si altare lapideum feceris mihi, non adificabis illad de fedis lapidibus, fl enim leuaueris cultrum fuper cos , polluctur . Exod.20.25.

11 Satis citò incipi victoriam ratus, vbi provifum foret, ne vincerentur . Taclib.2. bift.

13 Iofue vero non contraxit manum, quam in fublime potrexerat, tenens clypeum donec interficerentur omnes habitatores Hai . 10/.3.26.

13 Num vique ad internecionem tuus mucro defzuiet? an ignoras quam periculofa fit desperatio. 2. Reg. 2.26.

14 Oculi eius feut Columba fuper riuulos acuarum. Cant. 6.3.12.

15 Aliquando etiam vidis ira virtufque . Tac. in vita Agr.

16 Acriore hodie difciplina, victi, quam victores agunt : hos ira , odium, vitionis cupiditas ad virtutem accendit , illi per faftidium, & contumaciam hebefcunt . Tacda.hit.

17 Qui cupidine prada graves, onere farcinarum , velut vin-

&i cedebantur . Tac.lib.1.hilt. 18 Sed frate nune contra inimicos noftros, & expugnate cos , & fumetis poffca fpolia fecuri . 1.Mach. 18.

19 Cunda mortalium incerta, quantoque plus adeptus foret, tanto le magis in lubrico didans . Tac.lib. Lanni.

20 Ite, & ponite pedes super colla Regum istorum. loine £.10.24.

at Nolite timere, nec paueatis, confortamini, & eftote robufti : fic enim faciet Deus cundis hoftibus veftris aduetfum quos dimicatis, lof.10.25.



DEL SAAVEDRA PARTE VIL



### Procurandoil Vincitore dirimaner più forte con le Spoglie.

#### IMPRESA XCVII.

7 Into il Leone seppe Hercole godere della vit-V toria, vestendosi della pelle, per meglio sog-gettare altri mostri. Così le Spoglie d' vna vittoria armano, e lascizno più poderoso il Vincitore ; e così deuono i Prencipi e valerfi delle vittorie aummentando le fue forze con le refe , ed auanzando la grandezza de suoi Stati con occupati pofti. Tutti i Regni furono piccioli ne' fuoi principij, poscia crebbero conquistando, e mantenendo. Le medelime cause, che giustificarono la guerra, giustificano la retentione. Spogliare per restituire, è imprudente, e dispendiosa leggerezza. Non resta aggradito, chi riceue hoggi ciò che gli leuarono hieri col sangue . Pensano i Prencipi, comperare la pace con la restitutione, e comprano la guerra. Quello che occuparono gli rende timidi, quello che restituiscono dileggiati, interpretandosi à debolezza; e quando pentiti, ò prouocati vogliono

712 . Turkese Politicana

ricuperarlo trouano infuperabili difficoltà. Depetitò S.M. (crédendo fchiuare gelofie, e guerre) la Valtellina in potre della Sede Apotolica, ed occupandola pofcia i Frances, pofero à rifchio lo Stato di Milano, ed in confusione, ed armi la Italia. Mantenendo l'occupato, rechano caftigate le andacie, confirmato il potere, e con esparre per comperare la pace, quando la mecessira obligherà i quella Il tempose l'occasione infegnerano al Prenche i casi, ne' quali conuiene mantenere, o restituire, per enitare maggiori inconuenienti e perigli, pestati con la prudenza not con l'ambitione, il cei cieco apperito molte volte per doie pensò amplia-

re, diminuifce gli Stati; Sogliono i Prencipi nella pace lieuemente priuarsi de posti importanti, i quali poscia piangono nella guerra . La necellità presente accusa la liberalità palsata. Niuna grandezza s'afficuri tanto di sè che non penfi d'hauere bisogno di tutto per sua difesa. Non fi priua l' Aquila de suoi artigli , e fe si priuafse, si riderebbero di quella gli altri augelli, perche non la riuerifcone come Regina per la fue bellezza che più leggiadro è il pauone , ma per là fortezza de fuoi artigli .- Più temuta , e più ficura ftarebbe hoggi in Italia la grandezza di fua Maeftà; fe hauesse confernato lo Stato di Siena, il prefidio di Piacenza, e gli altri posti, cha hà lasciato in altre mani . Nè anco la restitutione d'vno Stato fi deue fare, quando è con notabile detrimento dell'altro.

Non è di minorrinconuenient mouere vna guerra, che temperatamente valerti dell'armi. Alzarle per fingere folamente i colpi; è perigliofa fcherma. La fpada; che nuda non fivesti di fangue, ritorna vergegnosa alla vagina. Se non offende l'itimico, ostende il proprio honore. Et il fuoco stromento della guerra, chi lot etnirà fospeto nella mano, s'abbruciera con quello. Ce non si mantiene l'efercito nel paese inimico, consuma il proprio, e

DEL SAAVEDRA. PARTE VII. 719 Leco si consuma. Il valore si raffredda, se mancano occasioni in quali esercitarlo, e le spoglie, con le quali accenderlo. Per questo Vocula alloggiò il suo esercito nelle terre dell' inimico . \* Vsci David à 1 riceuere i Filiftei fuori del fuo Regno, \* e dentro 2 'del fuo affalì Amafia Rè d' Ifraele , Ioas, \* fapen- 3 do che veniua contra di lui . Non possono i Vasfalli · fofferire la guerranelle sue case, sostentando amici , e nemici : crescono le spese : mancano i mezzi, ·e si mantengono viui i pericoli. Se questo si sa per non irritare più l'inimico, e ridurlo, è imprudente configlio , perche non fi deue lufingare vn inimico dichiarato . Quello che si lasciad' operare con l'armi, non s'interpreta à benignità, ma à debolezza. e perduto il credito, anco i più Potenti pericolano. Dispendiosa sù la clemenza di Spagna col Duca di · Sanoia Carlo . Mosse questi la guerra al Duca di Mantona Ferdinando sopra l'antica pretensione del Monferrato, e non giudicando conueniente il Rè Filippo Terzo, che decidesse la Spada la lite, che pendeua dinanziall' Imperatore, e che la competenza di due Potentati turbaffe la pace d' Italia, mosse le sue armi contra il Duca Carlo di Sauoia, e fi pose sotto Asti, non per entrare in. . quella piazza per forza (il che farebbe stato facile ) ma per obligare il Duca con la minaccia alla pace, come si consegui . Da questa temperanza gli nacquero Maggiori brij, e ritornò ad armarli contra il capitulato, accendendofi altra guerra più dispendiosa che la passata. Si posero l' armi di Sua Maestà sotto la piazza di Vercelli, ed hauendola occupata fi restitui, e perche riusciuano al Duca miglior mercato gl' intenti, fi collegò tosto in Auignone col Rè di Francia, co Venetjani, e turbò la terza volta Italia. Queste guerre si sarebbero schi-. uate, fe nella prima fosse stato prouato quanto tagliauano gli acciari di Spagna, è che gli hauea co-fiato parte del fuo Stato. Quegli che vna volta s' \_arrischiò alla maggiore Potenza non è amico, se . non

IMPRESE POLITICHE non quando si vede oppresso, e spogliato : così lo diffe Vocula alle Legioni ammutinate, animandole contra alcune Prouincie di Francia, che si ribellauano. \* Non sono temuti, e riveriti i Prencipi , per quello che possono, ma per quello che sanno offendere . Niuno s' arrifchia à quello ch'è arrifchiato! Quasi tutte le guerre si fondano nella tracotanza, ò poco valore di quello contra cu isi muonono. Poco pericola chi alza le armi contra vn Prencipe molto desideroso della pace, poiche in qualunque cattino successo la trouerà in lui. Per questo pare conueniente: che in Italia & cangino le massime di Spagna, d'imprimere negli animi, che fua Maestà deidera la pace , e la quiete publica , e che la com prerebbe à qualunque prezzo. Ben' è che conoscano i Petentati, che fua Maestà manterrà sempre con loro buona amicitia, e corrispondenza: che interporrà per la sua conservatione, e difesa le sue anmi , e che non vi farà diligenza , che non faccia per il ripofo di quelle Prouincie : ma è conteniente che intendano ancora, che fe alcuno ingiuftamente s'opporrà alla fua grandezza, e si congiurerà contro di lei , obligandolo a' danni, e spese della guerra , le ricompenserà con le sue spoglie , restandosi con quello che occuperà. Qual tribunale di giustitia non condanna nelle spese quegli che litiga fenza ragione? Chi non prouerà la fua spada nel Poderofo, e se lo può fare sicuramente?

Ottenuta vna vittoria deuonfi ripartire le fipoglie frà i Soldati, honorando con particolari dimofirationi quelli che fi refero fegnalati nella battaglia, perche premiato il valore s' animi a maggiori imprefe, e fia efempio agli altri; Con questo fine inuentarono i Romani, diuerfe Corone, collane, ouationi, e trionfi. A Saulle dopò vinti gli Amaj lechiti, fi eretto vi arcortionfale. \* Non solamente deuono farsi questi honori a' viui, ma anco a quelli che generofamente moritono nel consisto, ed a' suoi Successori, poiche con le sue vite compeDEL SAAVEDRA. PARTE VII. 715

rarono la vittoria. I feruitij grandi fatti alla Republica non fi postono premiare, se non con vna memoria eterna, come surono premiati quelli di Gionata, sabricandogli vn sepolcro che duro al pari de secoli. \* L'animo conoscendos immortale sur pericoli, perche anco sia immortale. 6 la memoria de suoi gesti. Per queste considerazioni poneuano anticamente i Spagnuoli tasti obelischi all'intorno de sepolchri quanti iminici votiso haueuano?

Effendo Iddio arbitro delle vittorie, da lui dobbiamo riconoferle, e obligarlo ad aftre, nonsidamente con legratie; e co 'facrificij, ma etiamdio con le fpoglie, e con le offerte; come fecero gl' Ifraeliti dopò l'utato l'arcetio di Betulia, e rotatigli Affirij, e e come fece Giofue dopò la vittogui degli Haiti, offerendogli hoftie pacifiche, e nel pele furono molto liberali i Rè di Spagna, la cui pietà rimunerò Dio con la prefente Monarchia.

n Vr przdz ad virtutem incenderentur. Tacdib.q. hift. a Venir ergo Dauid in Baal Pharafim, & percufit cos ibi. a. Reg. 5:20. g. Afcendique Ioas Rex Ifrael, & viderunt feiple, & Ama-

Afcendique Ioas Ren Ifrael, & viderum feipfe, & Amafias Ren Iuda in Bethfames oppido Iuda Percuffuíque en Iuda como fical de Percuffuíque en

Nunc hoftes, quia molle feruitium: eum spoliati, exuti-

que fuerint , amicos fore . Tas. 1.4. biff.

Et erexistet sibi fornicem triumphalem . 1. Reg. 15.12.

Et statuit septem pyramidas , ynam contra , ynam patri ,

Et flatuit feptem pyramidas, yriam contra, vram patri, de matri, de quamor fiatribus: de his circumpoluit columnas magnas, de fuper columnas arma ad memoriam merenam: de isura arma naues fuulpras que viderença al omnibus nauiganzibus smare hoc eftepulchrum quod feciti in Media vique in hune diem: 1-Maraba 153-34.

2 Et apud Hispanos beliicolam gentem obelisci circum cuiusque tumulum numero erigebantur, quot hostes interemstet. Arifi.l.q.Pol.c.a.

3 Omnis populus post victoriam venit in Ierufalem adorare Dominum, & mox v. purificati sunt obusterunt omnes Lolocausta, & evota, & repromissiones suas. 144.16.32. Bt offeres super coholocausta Domino Deo suo, & imme-

labis hoftias pacificas . Den.27.6.



E facendo forto lo Scudo la Pace.

## IMPRESA XCVIII.

I N molte cofe si rassomiglia il suoco alla guerra , non solo perche la sua natura è di distruggere , ma ancora perche la materia che lo ciba, fuole, quahdo è grande estinguerlo. Sostentano l'armi la guerra, ma fe fono superiori la smorzano, ò la riducono alla pace . È così chi defidererà confeguirla, fà di mestieri che faccia sforzi in quelle, perche niuna pace fi può concludere con decenza, nè con avantaggi, se non si capitola, e stabilisce sotto lo scudo. Abbracciato deue tenerlo il braccio, che Renderà la mano (corpo di questa Impresa ) per ficenere l'olino di pace . Diffe Clodoueo, che hauerebbe voluto tenere due mani diritte., una armata per oppo: si ad Alarico , e l'altra difarmata, per darla di pace à Teodorico, che frà ambedue s'interponena. Così disposte conviene che stiano le braccia del Prencipe per la guerra , e per la pace. Non parue'à Clodoueo di poterla confeguire, se mostrasse difarmata la mano diritta, e non tenesse l'altra preparata. Questo significatiano i Greci nel geroglifico di : porDEL SAAVEDRA. PARTE VII.

portare in vna mano vn' hasta, e nell'altra vn caduceo. La negotiatione significata per il caduceo non
può ben fuccedere, se non l'accompagna la minacicià dell'hasta. Perseguitati gli Atheniesi da Eumolso, andaua innanzi il Generale con vn caduceo
nella mano, e dietro la giouentì armata, mostrantosi così disposte alla pace, come alla guerra.
Mandando quelli dell'Ifola di Rodi vn'ambasciata
à quelli di Costantinopoli, andaua vno à lato dell'
Ambasciatore con trè remi nella mano, significando
con quelli la medesima dispositione: alche parue
che alludeste Virgilio quando disse.

Pacem orare manu, prafigere puppibus arma. Virg. Anco dopò conclusa la pace, è conueniente la curà delle armi, perche trà il vinto, e di il vincitore non vè fede sicura. \*Vn medesimo giorno vidde sotto a Casale, data, e rotta molte volte la fede da'France si, e dabusata la benignità con cui il Marchese di Santa Croce schiuò la gloria della vittoria (che così certa gli offriuano i vantaggi di stro, e di gente) per

dar quiete all'Italia.

Ne' trattati di pace è d'huopo non minor franchezza d'animo, che nella guerra. Quegli che volfe in loro molto auanzare la fua riputatione, vincere con la penna, come con la spada il suo hemico, e lasciò scintille nelle ceneri, per il fuoco di maggior guerra. Le paci che fecero co' Numantini Q Pompeo, e dopò il Confule Mancino, alcun'effetto non hebbero, conciòsia che furono contra la riputatione della Republica Romana. La capitulatione d'Asti contra il Duca di Sauora Carlo Emmanuele, ed il Marchese della Hinnoiosa, si ruppe tosto per l'articolo di difarmare in vn'istesso tempo contra la riputatione di Sua Maeltà, a che s'attaccarono le inquietudini , e le nouità del Duca . Non v'è pace ficura s'è molto ineguale. Addimandando il Senato di Roma ad vn Prinernate, come offernaffe la fua Patria la pace; rispose: Se ce la

IMPRESE POLITICHE

dai buona farà fedele, e perpetua, ma se cattius durerà poco. \* Niuno osserua pentito, quello che 4 gli stà male . \* Se la pace non sarà honesta , e conueniente ad ambe le parti sarà contrasto claudican. te. Quegli che più procura auuantaggiarla, più l'affottiglia, e facilmente poscia la rompe.

Riceuuto qualche cattino successo, non fi deue fare la pace, se la necessità darà luogo à migliorare di Stato, perche non può star bene all'oppresso. Quindi è che perduta la battaglia di Toro, non parue tempo di trattare d'accordi al Rè Don Alonfo di Portogallo nella guerra col Rè Don Fernando il Cattolico. Perigliofa è la pace, la quale concluse la minaccia, ò la forza, perche fempre machina

contra lei l'honore, e la libertà.

Sogliono ne' maggiori trattati di pace, inuolgere non minori inganni; e stratagemi, che nella guerra, come si vidde in quello che finse Radami-Tat. fo , per vecidere Mitridate , perche accortamente lib-12. s'introducono con fine di fpiare le attioni dell'inimico, dar tempo alle fortificationi, a' foccorfi, ed alle pratiche di confederatione, disfare le forze, diuidere i Collegati, e però addormentare con la speranza della pace, le diligenze, e preuentioni, ed alle volte, si concludono per ricuperare nuoue forze, impedire i disegni, e che serna la pace di tregua, ò di fospensione d'armi, per tornar poscia à leuarle, ò per mutare il sito della guerra, come fecero i Francesi, stabilendo la pace di Monzone con animo d'incominciare la guerra per Alemagna, ed andare per di là sotto la Valtellina. La pace di Ratisbona hebbe per fine difarmare l'Imperatore, e quando la fottoscriucuano i Frances capitolauano in Suetia vna lega contro di lui, estendoui foli trè mesi di differenza trà l'vna, e l'altra. In tali case più ficura è la guerra, che vna pace fofpettà, \* perche questa è pace senza pace . \*

Le paci deuono essere parretue, come furono tutte quelle cle fece Dip. " Les quello chiamano

DEL SAAVEDRA PARTE VII. 719
le Sacre Lettere finili trattati, patti di Sale, fignificando la fua conferuatione. "Il Prencipe, che 8
ama la pace, e pensa mantenerla, hà riguardo à non
obligare in quella i fuoi Discendenti. Vna.puc.
breuce è per ammassare legne, con le quali s'accenda
la guerra. Il medessimo inconueniente tiene la tregua per alcuni anni, perche solamente sospende
l'ire, e dà luogo che s'acuiscano le spade, e di serri
delle lancie. Con quella si prescriuono le vsurpationi, e si difficulta dapoi la pace, perche male si restitussice, quello che lungo tempo si hà goduto. Non
acquetò l'Europa la tregua di dieci anni trà l'Imperatore Carlo V. ed il Re Francesco di Francia, co-

me lo conobbe Papa Paolo Terzo. Ma quando la pace è ficura, ferma, ed honesta. niun configlio è più prudente, che abbracciarla, abbenche siano vittoriose le armi, e si sperino con quelle grandi progressi, perche sono varijgli accidenti della guerra, e da' successi felici nascono gli auuerfi. Quante volte pregò per la pace quegli che fù prima supplicato. Più sicura è vna pace certa, che vna vittoria sperata : quella pende dal nostro arbitrio : questa dalla mano di Dio , \* e benche diffe , Sabino, che la pace era vtile al vinto, ed honore al Vincitore, \* fuole parimente essere vtile al Vincitore, perche la può fare più auuantaggiosa, ed assicurare i progressi fatti . Niun tempo è migliore per la pace, che quando è vinta la guerra. Per queste, ed altre considerationi saputa in Cartagine la vittoria di Canne, configliò Annone al Senato, che si componessero co' Romani, e per non hauerlo fatto , riceuerono poscia le leggi , che volse dargli Scipione. Nell'ardore dell'armi, quando ftà Marte dubbiofo, che si mostra bramoso della pace, si confella debole, e dà animo all'inimico. Quel che allora l'affetta, non l'ottiene. Il valore, e la rifolutione la perfuadono meglio. Stimi il Prencipe la pace, ma non per quella faccia inginflitie, nè foffra indignitadi. Non tenga per ficura quella del vici720 IMPRESE POLITICHE

vicino, ch'è maggiore in forze, perche mon vi può 11 effere frà il debòle, ed il poderofo. \* Non fi si contenere l'ambitione à vista di quello che può viurpare, nè mancheranno pretefti di Modellia, e

viorpare, ne manchetamo pretent a moderna; i 2 di Giuffitia \* à quello che veglia in ampliare i fuoi Stati, e ridurfi à Monarca, perche chi di già è, fohamente tratta di godere la fua grandezza, fenzache l'inuiluppi l' altrui, nè machini contro di lei.

I Cum in victores, vidosque nunquam folida fides comunie-

sceret . Tac dib. 2 ihift.

Bellum anceps , an pax inhonesta placeret ; nec dubitatum

de bello . Tacitus lib. 15. ann. 3. Si bonam dederitis , & fidam, & perpetuam , fi malam

hauddiuturnam : Tit.liu.lib.8.

Nec credideris vlium populum, aut hominem denique in eaconditione, euius eum peniteat , diutius quam necessestr, mansuum . Tit. Liu.lib.8.

5 In pace suspecta tutius bellum . Tac.tib.qs hift.

6 Dicentes, par, pax & non erat pax . Isrem.6.14.
7 Et flatuam pactum meum inter me , & te , & inter fementuum polit te in generationibus tuis federe fempiterno . Genef. 17.7.

S Genef. in pr.

5 Ominus Deus Utrael dederit Regnum Dauid (uper Ifrael in fempiternum ipfi, & filijs eius in pa@um falis . u.Par. 135.

9 Melior enim tuttoque eft certa past quam (perata vidoria; illain tus, line in deorum manu gft. Lin. Dec. 3 d. 1.

10 Pacem, & concordiam vicis villa, victoribus tantum pulchra este . Tac.lib.3:hist. 17 Quia inter innocentes, & validos falso quiescunt . Tac.de

more Ger.

12 Vbi manu agitur, modeßia, ac probitas nomina superioriss (ant . Tac. de more Ger.



#### DEL SAAVEDRA; PARTE VII.



## a cui dolcezza è frutto della guerra.

#### IMPRESA XCIX.

On stima la quiete del porto, chi non hà pa-tito nella procella. Nè conosce la dolcezza della pace, chi non hà prouato l'amaro della guerra . Quando è refa , par bene questa fiera , inimica della vita. In quella si dichiara quell' Enigma di Sanfone del Leone vinto, nella cui bocca dopò morto, faceuano faui le Api, \* perche finita la guer- ra apre la pace il passo al commercio, prende nella mano l'aratro, esercita le arti, d'onde risulta l'abbondanza, e da quella le ricchezze, le quali perduto il timore, che le haueua fatte ritirare, vanno frà le ni di tutti . E così la pace (come dille Ifaia \* ) è la perfettione di tutti i benische Dio dà agli huomini, come la guerra il maggior male. Perciò gli Egittij per dipingere la pace, dipingeuano Plutone bambino, presidente delle ricchezze, coronata la fronte con spiche, lauro, e rose, significando le felicità, che seco trahe. Bellezza la chiamò Dio per Isaia, dicendo che in quella (come sopra fiori) ripose-rebbe il suo Popolo. \* Anco le cose che mancano di fenti-Ηh

722 IMPRESE POLITICHE

entimento, fi rallegrano con la pace. Che fertilit, ed allegri pur fi vedono i campi ch'ella coltiua... Che fpeciofe le Città, e dipinte, e ricche con la fua quiete, ed all'incontro che abbruciate le terre, per doue paffa la guerra. Appena fi conoftono hoggine fino cadauerile Città, ed i Caftelli d'Alemagna. Tinta in fangue mira Borgogna la verde capitara della fua altiera fronte, lacere, ed abbruciate le fue dianzi viltofe falde, reftando da sè medefima fpauentata. Non ve il maggior nemico della Natura, che la guerra. Chi. fu autore delle cofe create fii della pace. Con quella s'abbraccia la Giu-

4 firia. \* Sono tintovole le leggi, fi ritirano", e tacciono, quando veggono l'arun: Perciò diffe Mario
sculandosi d'hauere commesso nella guerra alcune
cose contra le leggi della Patria, che vidre non le
haueua per il rumore dell'armi. Nella guerra, non
è meno infelicità (come dille Tacito) de buoni, l'vecidare, che l'esser vicili. \* Nella guerra i Padri
cidare, che l'esser vicili. \* Nella guerra i Padri

cidere, che l'effere vecifi. \* Nella guerra i Padri fotterrano i figliuoli, turbato l'ordine della mortalità i nella pace i figliuoli pepellifono i Padrij. Nella pace fi confiderano i meriti, e fi efaminano le caufe: nella guerra l'ionocenza; e la malitia corrono vna medefima fortuna. \* Nella pace fi diftingue la Nobiltà dalla plebe, nella guerra fi confon-

gue la Nobilta dalla piebe , nella guerra i contonde vibedendo il più debole al più potente ; In quella fi conferna , in quelta fi perde la Religione ... Quella mantiene ; e quelta viurpa i domini . La pace conquaffa gli fpiriti de Vallalli , egli fa ferulli ; e le ali , e e la guerra gli follena ; e fa inobedienti. Petciò Tiberio fentina tanto che fi. perturbaffe la

quiete y la quala haueua la feato: Augusto nell'Imquiete y la quala haueua la feato: Augusto nell'Im-8 perio : \* Con la pace crefcono le ficiairy e quanto fodo maggiori fono più deboli i Sudditi , e più ficu-

9 ris \* Nella pace dipende tutto dal Preocipe; nella guerrà dà chi tiene le armi; e così Tiberio diffimulaua le occasioni di guerras per tion commetterla

mulaua le occasioni di guerra per sion commetterla o adaltri. Ben erasio à Pomponia Leso noti que siti inconvenienti, e danni a quando diste, che men.

DEL SAAVEDRAA PARTE VII. 723 tre potesse il Prancipe viuere in pace, non douerebbe muouere la guerra. Seruiuasi l'Imperatore F. Marciano di questo detto , Pari bello potior , e con ragione , perche la guerra non può effere conuenien. tes fe non è per mantenere la pace. Solo questo bene (come detto habbiamo ) feco trahe questo moftro infernale . Tiranna fù quella voce dell'Imperatore Aurelio Caracalla: Omnis in ferro Salus, e di Prencipe, che folamente può con la forza mantenersi . Poco dura l'Imperio , che nella guerra... tiene la fua conferuatione . " Mentre stà pendente I r la fpada, stà anco pendente il periglio. Abbenche si posta vincere deuesi abbracciare la pace, perche

Pax aptima rerum ! ib t. Quos homini noniffe datum est pax vna triumphis

Innumeris potior .

Niuna vittoria è bastante ricompensa delle spese fatte . Così dannosa è la guerra, che quando trionfa atterra i muri, come si atterrauano quelli di

niuna vittoria è così felice, che non sia maggiore il danno the si ricene in quella . . . . .

Poiche dunque habbiamo tirato il Prencipe frà la poluere ; ed il fangue , ponendolo nella quiete , è felicità della pace si lo ammoniamo, che procuri conseruarla, e godere i suoi beni, senza turbarli con i pericoli, ed i disastri della guerra. Non la moneua Dauid se non era prouocato. Non la cercaua l'Imperatore Teodofio, se non la trouaua. Gloriofa, e degna d'vn Prencipe è la cura, che fi desta 

. Illa qua vicit condidit arma manu . Proper. Niuhacola è più opposta al possesso, she la guerra . Empia , ed imprudente dottrina è qualla chitinfegna à tener viue le caufe di diffidenza per rompere la guerra quando convenirà. \* Sempre vi= 12 me in quella, chi fempre in quella penfa. Più farro è il configlio dello Spirito Santo, che

714 IMPRESE POLITICHE 15-cerchiamo la pace, e la custodiamo.

Stabilita vna volta la pace deuesi per humana, e · dinina obligatione fedelmente offeruare anco quan-· do fù fatto con gli Antecessori il trattato, senza fare - distintione frà il gouerno di vno ò di molti , perche · il Regno , e la Republica , à cui beneficio , e nella cui fede fi fece il contratto, fempre è vna, e giammai s'estingue. Il tempo, ed il consenso comune fece legge il capitulato. Nè basta negli accordi del-· la guerra la scusa della forza , ò la necessità , perche fe per quelle si douesse mancare alla publica fede, non vi farebbe capitulatione di piazza, ò d'efercito reso, nè trattato di pace, che non potelle rompersi con questo pretesto, con che si turberebbe la publica quiete. In questo fù incolpato il Rè Francesco di Francia, hauendo rotto con titolo di forza la guerra all'Imperatore Carlo Quinto contra il capitulato nella sua prigionia. Con fimili arti , e con fare equinoche , ed accorte le capitulationi , niuna è ferma, ed è di mestieri di già per assicurarle, chiedere ottaggi , ò ritentione d'alcuna piazza, il che inuiluppa le paci, e trahe in continue guerre il Mondo.

Libero di già il Prencipe da' trauagli, e da' perigli della guerra, deue applicarfi alle anti della pace.

procurando.

Nutrire, e fecondar l'arei, e gl'angegni; Celebrar giuechi illustri, e pompe liete, Tass. Librar con giustadance, e pene e premi

Mirar da lunga, e preueder gli estremi.
Però non senza attentione, che può vu'altra volta
turbare il suo riposo la guerra. E così quantunque
stacchi dalla mano l'armi, non le perda di vista.
Non lo mueua il rouestio delle antiche medaglie,
nelle quali staua dipinta la pace, abbruciando con
vna torcia gli Scudi, poiche non si quello prudente geroglisico, essendi più accessario dopò la guerra, conseruare l'armi i, perche s'arrischi la torza
alla pace. Solo Dio quando la diede al suo Popo-

DEL SAAVEDRA. PARTE VII. 725

lo , puote rompere (come diffe David ) l'arco , diffare l'armi, e gettar al fuoco gli feudi, \* perche 14 come arbitro della guerra, non ha di mestieri delle armi per mantenere la pace . Però frà gli Huomini non può efferui pace, se il rispetto alla forza non reprime l'ambitione. Questo diede motiuo all'inuentione dell'armi, alle quali trouò prima la difesa, che l'offesa . Prima segnò l'aratro i muri, che le calli , e le piazze ; e così in vn medesimo tempo s'armarono i padiglioni militari, e fi fabricarono le cafe. Non era ficuro il publico ripofo, fe armata la diligenza non gli hauesse custodito il sonno . Lo Stato sproueduto desta l'inimico, e chiama à sè la guerra. Non hauerebbero l'Alpi vdito gli echi di tanti oricalchi, fe le Città dello Stato di Milano & fossero trouate più fortificate . E' vn'antemurale à tutti i Regni della Monarchia di Spagna, e tutti per la fua medefima ficurezza douerebbono contribuire, per farlo più forte, con che, e col poter del mare, refterebbe ferma, ed incontraftabile la Monarchia. I cuori degli Huomini, ancorche più fiano di diamante non possono supplire la difesa delle muraglie. Per hauerle demolite il Mar-nift. Rè Vecitizza, s'arrischiarono gli Africani ad en-Hisp. trare per la Spagna, mancando quelle dighe, che sarebbero state il riparo della loro inondatione . Non commise questa negligenza Augusto nella lunga pace, che godeua, anzi deputò rendite publiche, riseruate nell'erario, per quando si rompesie la guerra. Se nella pace non s'esercitano le forze, e non s'instruisce l'animo con l'arti della guerra, mal si potra, quando il periglio dell'inuasione trahe turbati gli animi diu attenti alla fuga, ed à saluare le facoltà, che alla difesa. Niuno stratagema è maggiore, che lasciare vn Regno in potere de' fuoi otij. Mancando l'efercitio militare manca il valore. In tutte le parti crea la Natura gran cuori, i quali ò scopre l'occasione, ò copre l'otio . Non produssero i secoli passati più valorosi Hh 3

#### 726 .. IMPRESE POLITICHE

Huomini nella Grecia, di quello che nascono hoggi, ma all'hora si mostratono hetoici, poi che per dominare esercitavano l'armi. Non diffidi il Preacipe dell'ignavia de'stioi Vassalli, perche la disciptima gli farà habili, per conservar la pace, e sostenere la guerra. Tengali sempre disposticon l'esercitio dell'armi, perche deue prevenire la guerra chi desidera la pace.

- Et ecce examen apum in ore leonis erat, ac fauus mellis.
- 3 Et fedbir populus meus in pulchritudine pacis; & in tabernaculis fiducia, & in requie opulenta, Ifai.22.18.
  - Juftitia, & pax ofcularz funt : Pfal.85.11.
    5 Æque apud bonos miferum est occidere, quam perire. Tat.
- ib. 1. hift.
  Nam in pace caufas, & merita fpecari; vbi bellum ingruat,
- innocentes, & noxios inxta cadere. Tac.l.i.ann.

  5 Sed longa pax ad omne feruitium fregerat. Tac.l.i.hif.

  8 Nihil goue Tiberium anxium habebat, quam ne composita
- turbarentur . Tat.l.2.ann.

  Quanto pecunia divites, & voluptatibus opulenti, tanto ma-
- gis imbelles . Tatiles, ann.
- Tac.lib.a. ann. Ti Violenta neino imperia continuit diu, moderata durant.
- 23 Semina odiorum iacienda, & omne scelus externum ha
  - bendum cum latitia . Tac.lib.13.ann. 13 Inquire pacem, & persequere eam . Pfal-43.15.
  - as a Arcum conterer, & confringer arma, & icura comburer
    igni Pfal.46.19•







# DELL

## MPRESE POLITICHE DEL SAAVEDRA.

PARTE OTTAVA.

PARTE OTTAVA.

Come deue portarsi il Prencipe nella Vecchiaia.



Anuertisca ene s' vltime attioni sono quelle, che coronano il suo gouerno.

#### IMPRESAIC.



Reue è il fiato, che respira frà la Culla, e la Tomba, breue, ma bastante à causare graui danni, se malamente s'impiega. Per lunghi secoli suole piangere vna Republica l'errore d' vn sitante. Da quello dipende la rouina ouero

l'efaltatione degl'Imperij. Quello che fabbricò in

728 IMPRESE POLITICHE

molti anni il valote, e la prudenza, precipita in vn punto vn finistro configlio. " E così in questo A nfiteatro della vita non basta hauer corso bene, se la ... carriera non è eguale fino al fine. Non fi corona fe no quello che legittimamente giunse à toccar le vltime mete della morte. Tegono gli edificij nelle prime pietre il fuo fondamento, quello della fama nelle vltime; se queste non sono gloriose cade tosto in terra, e le copre l'obblio . Non fiorifce la Culla, sin che non hà fiorito la Tomba ; ed all' hora, anco i triboli de'vitij passati si conuertono in fiori, perche la Fama è l'vitimo spirito delle operationi, le quali riceuono luce , e bellezza da lei . Questo non succede in vna turpe vecchiezza, poi che abolisce le glorie della a giouetù, come succese à quella di Vitellio.\*I tocchi più perfetti del pennello, ò del bollino non tengono valore, se resta imperfetta l'opera. Se si stimano i frammenti è perche fono ananzi d'vna statua, che sù perfetta. L'emulatione, ò l'adulatione danno in vita differenti forme alle attioni, ma la Fama libera da queste passioni, dopò la morte dà sentenze vere, e giuste, le quali conferma il Tribunale de' Secoli . Ben conofcono alcuni Prencipi quanto importa coronare la vita con le virtu, ma s'ingannano penfando, che suppliranno lasciadole scritte negli Epitalij, e rappresentate nelle statue, fenza auuertire, che là flanno vergognose d'accompagnare nella morte, chi non accompagnarono nella vita, e che si sdegnano i marmi, che in loro stiano scritte le glorie supposite d' yn Prencipe Tiranno, e si lisciano, perche meglio d'vn giusto Prencipe si scolpiscano, indurandos pofcia per conferuarle eterne, ed alle volte i medefimi. marmi le scriuono nella sua durezza. Lettere furono d' vn epitafio Miracolofo le lagrime di fangue, che versarono i marmi della base dell'altare di Sant'Isidoro in Lione per la morte del Rè D. Alonso il Sesto in segno di sentimento, e non per le giunture, ma per il mezzo, così dal cuore gli vsciuano, intenerite con la perdita di quel gran Rè La statua d'yn iticaes. Pren-

. . . . . . . . .

DEL SAAVEBRA. PARTE VIII. 729 Prencipe cattino è vn modello de fuoi vitij, e non «

viè marmo, nè bronzo così costante, che non fi renda al tempo perche come si disfà la fabbrica natura. le, fi dissolue parimente l'artificialeje così folamente è eterna quella che formano le virtà, che fond intrinfeci ornamenti, ed infeparabili dall'anima immortale . \* Quello che si scolpisce negli animi degli 4 huomini, fostituito degli vni negli altri,dura quanto dura il Mondo . Non vi fono statue più eterne che quelle che lauora la virtà, ed il beneficio nella estimatione, e nel ticonoscimento degli Huomini come lo diede per documeto Mecenate ad Augusto.\* \$ Per questo ricusò Tiberio, che Spagna Citeriore gli ergesse Tempij, dicendo che i Tempij, e le statue che più stimaua , era mantenersi nella memoria della Rep. \*Le ceneri degli Huomini Heroici si conser-- uatio negli obelischi eterni dell' applauso comune , ed anco dopo essere state spoglie del fuoco trionfano come fuccesse à quelle di Trajano. Sopra gli homeri d'amiche, e di nemiche Nationi, passò il desoto corpo di quel valorofo Prelato D.Gile d' Albornoz da Roma à Toledo; e per difendere quello d'Augu- 7 sto fù di mestieri porgli guardie.\* Ma quando la coftanza del marmo, e la fortezza del brozo viuono al pari de'fecoli no fi sa poi perchi fi erefsere, \* come \$ hoggi fuecede alle Piramidi d'Egitto, cacellati i nomi di chi per eternarsi pose in quelle le sue ceneri.\* \*

Da quanto s'è detto s'inferifce, quanto deuono Prencipi affaticarsi nell' età cadente perche le sue glorie passate riceuano essere dalle vitime, e restino dopo la morte eterne l' vne ,e l' altre nella memoria degli huomini , per il che gli proporremo quì, come denono gouernarfi con la fua medefima Persona, co' fuoi successori , e co' fuoi Stati .

Quanto alla fua persona auuertisca il Prencipe's ch' è l'Imperio feroce , e meno foggetto alla ragione , quanto più entra in età, perche i cafi paffati gli infegnano ad effere malitiofo, e dando in fofpetti e diffidenze ; fi fà crudele , e tiranno . Il lungo do-Hh

730 IMPRESE POLETICHE

minio crea fuperbia, ed ardire, \* e la esperienza delle necessità, auaritia, da cui procedono indignitadi opposte al decoro, ed alla grandezza, e da queste il disprezzo della Persona. Vogliono i Prencipi conservare gli vii, ed integrità antiche, obbliati di quello che fecero, quando giouani, e fi rendono odiofi. Ne principii del gouerno l' ardore della gloria, ed i timori di perire, cautano le prudenti rifolutioni: poi si stanca l'ambitione, el non rallegrano il Prencipe i buoni successi, nè lo attriftano i cattiui . \* e penfando che il vitio fia. mercede delle fue glorie , e premio delle fue fatithe , fi da turpemente in preda à quello,d' onde nafce , che pochi Prencipi migliorano di coftumi nell'Imperio, come ci mostrano le Sacre Lettere in Saulle, ed in Salomone. Simili fono nel fuo gouerno alla statua che si rappresetò in sogno à Nabucdonofor i principii d'oro, i fini di creta. Solo in Vefpaliano s'ammira, che di cattino fi cangialle in buono . \* Ed abbenche procuri il Prencipe confernarsi eguale, non può aggradire à tutti, se dura molto il suo Imperio , poich'è pesante al Popolo, che tanto tempo lo gouerni vna mano con vn medefimo freno . Ama le mutationi , e si rallegra co' fuei medefimi perigli , come fuccesse nell' Impero 12 di Tiberio . \* Se il Prencipe è buono to abborriscono i cattini, 's'è cattino lo abborriscono i buoni , e 33 i cattini , e folamente fi tratta del Successore , " procurando tenerlo grato, cosa insopportabile al Prencipe , e che suole obligarlo ad abborrire , e mal trattare i fuoi Vaffalli. Al paffo che gli vanno mancando le forze, gli manca la vigilanza, e la cura, e parimente la prudenza, l' intelletto, e la memoria, perche non meno s'inuecchiano i fenfis. 34 che il corpo, "e volendo rifernare per sè quel tempo libero dalle fatiche del gouerno, si confegna a' fuoi Ministri , 'ò vero à qualche fauerito , in cui ripoli il peso de' negotii, e cada l'odio del l'opolo. Quelli che non godono della gratia del PrenDEL SAAVEDRA. PARTE VIII. 731 cipe, nè tengono parte nel gouerno do ne' premija defiderano, e procurano nuouo Signote.

Quefti fono i principali fcogli di quell' età fra, quali deue il Prencipe nattigare con grand'atten- ? tione, per non vrtare in quelli. Non diffidi poter paffare ficuro, poiche molti Prencipi mantennero la stima, ed il rispetto sno agli vltimi periodi della vita, come lo ammirò l' Vniuerfo nel Rè Filippo Secondo . Il moto d' vn gouerno prudente giunge vniforme alle fponde della morte, e lo fostenta l' opinione, e la fama passata, contra gli odif, ed inconvenienti dell'età ; così lo conobbe in sè medefimo Tiberio . \* Molto ancora si dissimula , e si 15 perdona alla vecchiezza, che non si perdonerebbe alla giouentà, come diffe Druso \* Quanto sono maggiori queste borasche, conuiene che con maggior valore s' armi il Prencipe contro di quelle, e che non stacchi la mano dal timone del gouerno . perche lasciandolo assolutamente in mano altrui , faranno egli, e la Republica spoglie del Mare. Mentre durano le forze al Prencipe, deue viuere, e morire operando . E il gouerno come i giri celefti, che giammai fi fermano . Altro polo non acconfente che quello del Prencipe . Nelle braccia. della Republica, non in quelle dell' otio deue trouare il Prencipe il ripofo de trauagli di fua vecchiezza; \* e fe per fostentarligli mancassero for- 17 ze con gli accidenti dell' età, e fossero necessari) altri homeri , non ricufi che affifta anco il fuo , ancorche folo ferua d'apparenza, perche questo agli occhi del Popolo cieco, ed ignorante, opera il medefimo, che l'effetto, e tiene ( come dicemmo in altra parte ) in freno i Ministri , ed in piedi l'estimatione. In questo caso più sicuro è , formare va Configlio fecreto di trè , che lo felleuine , come fece il Rè Filippo Secondo, che porfi in mano d' vn folo, conciosa che non mira il Popolo à quelli, come à fauoriti, ma come a' Configlieri.

Fugga il Prencipe il vitio dell' au aritia, abbon-

732 IMPRESE POLITICHE: rito da tutti , e proprio della vecchiaia , il quale accompagna, quando si spediscono gli altri. Hauerebbe Galba conciliato gli animi, se fosse stato 18 alquanto liberale . \*

Accomodi l'animo fuo all' vfo , ed a' costumi presenti, e ponga in obblio gli antichi, duri, e feteri , nel che eccedono i Vecchi , ò perche furono alleuati in quelli , ò per vanagloria propria , ò perche già non possono godere de nuoui riti , con che fi rendono odiosi à tutti . Lasciansi guidare da quell' humore melancolico , che nasce dal freddo dell' età , e riprendono le allegrezze, ed i tratte-

nimenti, obbliati del tempo, che spesero in quelli. Non fi lasci intendere nelle gelosie, che gli dasfero col Successore, come fece il Rè D. Fernando il Cattolico , quando andaua à succedergli ne' Re-gni di Castiglia il Rè Filippo il Primo . Quel tempo è della lufinga al nuono Sole, e fe alcuno fi mostra accorto , è con maggior arte , per acquistare opinione di collante col Successore, ed acquistargli 19 la fima, come su notato nella morte d'Augusto . \*

Procuri farsi amare da tutti con l'affabilità, con l'egualità della giusticia, con la clemenza, e con l'abbondanza, tenendo per certo, che se haurà ben gouernato, ed hauera acquistate buona opinione, e le volontà, le manterrà con poco trauaglio dell' arte , infondendo nel Popolo , vn dispia.

cere di perderlo , ed va desio di sè .

Tutte queste arti faranno più forti , fe hauerà fucceffione , in cui rinafca , e s'eterni , poiche anto l'adottione è fittione della legge; fembra the lasci di parer vecchio, chi adotta altri, come disse so Galba à Pisone . \* Nella successione denono porre la sua cura i Prencipi , poiche non è così vano ca-2, me giudicaua Salomone. \* Aurore sono i figliuoli. e fermezze dell' Imperio, ed alleggiamenti della...

dominatione, e del Palazzo. Ben lo conobbe Augusto, quando ritrouandos fenza quelli , adotto i più proffimi , perche fosfero colon-

DEL SAAVEBRA. PARTE VIII. colonne, fopra le quali si mantenesse l' Imperio : \* 22 poiche negli eferciti, ne l' armate afficurano più il Prencipe, che la moltiplicità de' figliuoli . \* Niuni 2; amici fon maggiori di quelli, nè che con maggior Zelo s'oppongano alle tirannie de'domestici, e de'. Stranieri. A quetti toccano le felicità, a' Figliuoli i tranagli, e le calamità . \* Con l'auuerfa Fortuna fi 2 4 cangiano gli amici, e mancano, ma nó il proprio fangue, il quale ancorche stia in altri, come è il medefimo, si corrisponde per secreta, e naturale inclinatione. \* La conferuatione del Prencipe, è anco de' 25 fuoi Parenti:i fuoi errori toccano quelli, e così procurano rimediarli, tenendo maggior interelle in. penetrali, e più ardire per auuertirli, come faceua Druso, procurando sapere quello che in Roma si notaua di suo Padre, perche lo correggesse. \* Scu- 26 fano queste ragioni l'autorità, che danno alcuni Pontefici a' fuoi Cugini nel maneggio de' negotij • Troua il Suddito nel Figliuolo, chi gratifichi i fuoi feruitif, e teme sprezzare il Padre, che lascia il figliuolo herede del fuo potere , e delle fue offefe; \* 27 fondossi in questo l'esortatione di Marcello à Prifco, che non volesse dar leggi à Vespasiano vecchio trionfante, e padre di figliuoli giouani . " Con la 18 speranza del nuono Sole si tollerano i crepuscoli freddi, e l'ombre pigre di quello che tramonta. Refla confusa l'ambitione, e timorosa la tirannia. La libertà non s'arrifchia à rompere la catena della fernitu , vedendo continuati gli anelli ne Successori . Non a perturba la publica quiete con i giudicij e le discordie sopra quello che ha da succedere, perche sanno già tutti che dalle sue ceneri deue rinascere vna nuoua Fenice, e perche trà tanto hà già acquillato forze , e gettato radici il Successore , facendofi amare , e temere, come l'arbore antico che produce al piede altro ramo, il quale fi foftituifca

di poco à poco in sua vece. \*

Ma quando pende dall'arbitrio del Prencipe la
mominatione del Successore non deue effere.

754 IMPRESE POLITICES

così poderofa quella conuenienza, che antepones al ben publico quelli del fuo fangue. Dubbiofo Moisè delle qualità de fuoi medefimi Figliuoli, Ja-31 fciò à Dio la elettione del capo del fuo Popolo.

Perciò si gloriaua Galba, che anteponendo il publico bene alla sua famiglia, haueua eletto per Succes-32 sore vno della Republica . \* Questo è l'vitimo, ed

il maggiore beneficio, che può il Prencipe fare a fuoi Stati, come diffe il medefimo Galba à Pifons, 33 quando lo adottò per figliuolo. \* Scuoprefi la ma-

gnanimità del Prencipe nel procurar che il Succeffore fia migliore di lui . Poca ftima tiene di sè medefimo quegli che tratta di farfi gloriofo co' vitij di quello che deue fuccedere , e con la comparatione d' vn gouerno all' altro , nel che mancò à sè medefimo Augusto , eleggendo per questa causa Tiberio,

34 "fenza considerare, che l'infanie, o le glorie del Successore s'attribuiscono all' Antecessore, che il Successore s'attribuiscono all' Antecessore, che il Successore s'attribuiscono all' Antecessore, che il Successore se deuono porre in quello tutta l' attentione, perche ne Figliuoli si perpetuano, ed eternano, e sarebbe contra la ragione naturale inuidiare l'eccellenza nella sua medebma imagine, o lasciarla senza polire; e quantunque il creare vn Soggetto grande, suole creare domestici perche, quanto maggiore è lo spirito, più ambitioso è del-

35 l'Imperio, e molte volte preuertiti i vincoli della ragione, e della Natura, fi flancano i Figliuoli d'afpettare la Corona, e che paffi il tempo delle fue delitie, ò delle fue glorie, come fuccedeua à Radamiflo nella lunga vecchiaia di fuo Padre Fa-

Radamifio nella lunga vecchiaia di fuo Padre Fa-36 rafmano Rè d' Iberia; \* e fù configlio dello Spirito Santo a'Padri che non diano molta mano a' fuoi fi-

37 gliuoli giouani, nê fprezzino i suoi alti pesseri. "Con tutto ciò non deue mancare il Padre alla buona educatione del figliuolo seconda obligatione della Natura, nè si deue turbare la considenza per alcuni, easi particolari. Niun Prenepe si più geloso sh."

DEL SNAVEDRA. PARTE VIII. 745" Tuoi medefimi Figli che Tiberio, e tuttanolta s'ab. fentaua da Roma per lasciar in suo lougo Druso . \* 38

Ma quando si vorranno cautare con arti Politiche questi timori, introduca il Padre suo Figliuolo ne i negotij di Stato, e nella guerra, ma non inquelli della gratia, perche con quelle non confeguisca l'applauso del popole innamorato dell'ingegno liberale, e grato del figlinolo, cofa che molto dispiace a' Padriyiche regnano . \* Ben si può in- 39 trodurre il figliuolo ne' negotij, e non negliani. mi . Auuertito in questo Augusto , quando chiedè la dignità Tribunitia per Tiberio, l'esalto con tal: arte, che fcufando i fuoi vitij gli fcoprina, \* e fù 40 fama che Tiberio per far' odiofo, e tenuto per crudele fuo figlinolo Drufo , gli concedeffe , che fi trobaffe ne' giuochi de' gladiatori , \* e fi rallegra- 41 ua che trà fuoi figli, ed i Senatori nafcelsero contefe. \* Queste arti però sono più nocine, e doppie 42 di quello che richiede la fincerità paterna . Più cauto configlio è, porre à ranto del Prencipe qualche Confidente, in cui stia la direttione, ed il maneggio de' negotij, come fece Vespahano quando diede la Pretura à suo Figliuolo Domitiano, ed affegnò Mutiano per suo assistente . \* Se il Figliuolo farà di così alti pensieri, che si tema

qualche ambitiofa rifolutione comra l'amore, ela riuerenza douuta al Padre, impatiente della duratione della fua vita, fi può impiegare in alcuna impresa; doue occupi i suoi pensieri, e viuacità, perciò Farasmano Rè d'Iberia impiegò suo Figliuolo Radamisto nell' acquisto d' Armenia. \* Così 44 ben è di bisogno valersi della cautione sopradetta di honorare il Figlinolo, e diuertirlo col carico e fostituire in altro il gouerno dell' armi, perche chi le comanda è arbitro degli altri. Con questo' fine confegnò Ottone à suo Fratello Titiano l'esercito , il cui comando diede à Proculo ; \* e Tibe- 45 rio, hauendo il Senato raccomandato à Germanico le Pronincie Oltramarine, fece Legato di Siria Vife716 IMPRESE POLITICHE

Pisone, perche domasse le sue speranze, e disci 46 gni. "Già la cossitutione degli Stati, e domini in Europa è tale che si possono meno hauere questi timori. Ma se à esso la Natura del Figliucolo fosse così tensibile, che non s'afficuri il Padre cor rimedij sudetti, consiglisi con quello, che vaò il Rè Filippo Secondo col Prensipe Don Carlo suo suo Figliucolo, nelle cui escettione restò ammirata la: Natura, attonita del suo medesimo potere la Poligica, ed in sè risirato il Mondo.

Se la diffidenza farà de' Vaffalli per l'abborrimento al Figlinolo , fuole effere rimedio, alleuarlo
nella Corte, e fotto la protettione (fe faranno lontane le gelofie) d'altro Prencipe maggiore, con eni
aneo 6 ffabilifica la fua amicitia. Questi motini hebu
be Frahate Rè de! Parti per alleuare nella Corte.

47 d'Augusto suo Figlinolo Vonone. \* Se ben suoi
nascere contratio effetto, perche dapoi lo abborrifeono i Vasfalli, come straniero che ritorna con diuersi costumi, così s' esperimentò nel medesime

48 Vonone. 4

Nel dare questo Stato a' fuoi Figliuoli stia il Prencipe molto anuertito, perche alle volte è l'efaltatione d' vn Regno, alle volte la sua rouina principalmente ne' Figliuoli secondi a emnli ordinariamente del maggiore, e nelle Figliuole maritate co' suoi medesimi Sudditi, d'onde nascono innidie, e gelosie, che causano guerre ciuili. Amerita di questo pericolo Augusto rieusò di dareas sua Figliuola à Caualliero Romano, che potesi e sua fara inconuenienti a e tratto di darla a Proculo, e a da atri di nota quiete; e che non fi mischiauano ne' negoti della Republica.

Nella buona dispossione della mela, e del gosera del Figlinolo, che deue succedere pupillo megli Stati, è d'huopo di tutta la prudenza, e de litezza del Padre, perche nitu caso è più esposto agli accidenti, ed a pericoli che quello, e nel che vediamo rempij presenti, e. gli leggiamo passiti di

DEL SAAVEDRA PARTE VIII. 737 molti Prencipi, che nella fua minorità, ò perderono le fue vite, ed i fuoi Stati, ò partorirono ciuili calamità, \* perche se cade la tutela, ed il go- st uerno nella Madre, abbe sche la considenza sia sicura , poche volte tengono le Donne tutta la prudenza, e l'esperienza che si ricerca. In molte manca il valore, per farsi temere, e rispettare. Se cade ne' Zij, fuole l'ambitione di regnare, rompere i vincoli più stretti, e più forti del sangue. Se cade ne' Ministri , cadauno attende a' suoi intereffi , e nascono divisioni fra loro . Sprezzano i Sudditi il gouerno di quelli che fono fuoi eguali, da che fogliono rifultare tumulti , e guerre ciuili . B così fra tanti pericoli , ed inconnenienti deue il Prencipe eleggere i Minori, configliandofi con la natura dello Stato, e di quelli che possono hauero la tutela, ed il gouerno eleggendo vna forma di Soggetti, ne' quali stia contrapesata la sicurezza del Pupillo, senza che possano facilmente conformarfi, ed vnirfi alla fua rouina. In questo caso è molto conueniente, introdurre di subito ne' negotij quelli, che dopò la morte del padre deuono tenere la fua tutela, e la direttione, ed il manege gio dello Stato.

Non folamente deue procurare il Prencipe d' af-Scurare, ed instruire il Successore, ma preuenite i casi del suo nuouo gouerno, perche non pericoli in quelli, conciosia che nel mutare le vele, corre rischio la naué se nella introdutt:one delle forme. fuole patire la Natura per le turbationi de' fini , e : per il vigore de principij. Da quella alternatione; di cofe rifultano pericoli frà l' onde incontrate dell'vno e dell'altro gouerno, come succede quando vn fiume poderoso, entra nell'altro d'egual gran-dezza. Perdesi facilmente il rispetto al Successore, e s' intentano contra lui ardimenti , e nouità . \* 52 E così hà da propurare il Prencipe che l'vitima parte del suo gouerno sia così placido, che senza inconvenienti s'introduca nel nuoto , e com

738 IMPRESE POLITICHE

al prendere il porto fi lettano i remi, e s'ammainano le vele, in questa guisa al finire del suo gouerno, deponendo i pensieri d'imprese, e guerre:
consermando le consederationi antiche, e facendone altre nuone, principalmente co' snoi Consinanti; perche si stabilisca la pace ne' suoi Stati.

Della matura età pregi men degni Non siano fiabilir pace, e quiete, Mantener sue Cistastrà l'arme, e Regni Di possente vicin, stranquille, echete. Tass.

Diffimuli le offese come fece Tiberio con Getulico . 13 \* ed il Rè Filippo Secondo con Ferdinando de'Medici , perche in tal tempo ordinano i Prencipi prudenti, che fopra i suoi sepoleri si ponga l'arco Iride, fegno di pace a' fuoi Succeffori, e non la lancia filla in terra come faceuano gli Atenieli, pet raccordare all' herede la vendetta delle fue ingiurie. Gouerni le Provincie straniere col configlio, 14 e con la destrezza e con l'armi, 7 Ponga in. quelle Gouernatori facondi , amici della pace, ed inesperti nella guerra, perche non la muouano a '55 come fu fatto in tempo di Galba'. \* Compongagli animi de! Vaffalli , ele fue differenze . Diftrugga i grauami, e le leui impositioni, e la nouità odiose al Popolo. Elegga Ministri prudenti, amici della concordia, e della publica quiete ... Con che fedati gli animi, ed affuefatti alla quiete , ed alla blanditia, pensano i Vassalli, che con la medesima faranno gouernati dal Successore, e non intentano nouitadi.

B Breuibus momentis (umma verti poste · Tac.lib.y.ann.
Cessermitque prima postremis , & bona inventutis sepa-

dus flagitiofa obliterauit . Tac. lib.6. ann.

Suum enique decus posteritas rependir Tacitas lib.4.

<sup>6</sup> Vt vultus hominum, ita fimulaeca vultus imbecillia , ad mortalia funt ; forma mentis aterna , quam teneri , & expri-

DEL SAAVEBRA. PARTE VIII. 739
exprimere non per alienam materiam, & artem, sed
tuis ipre moribus possis. Tac. in vita Agr.

Statuas tibi neque aureas, neque argenteas heri vmquam fine, benefaciendo autemalias tibi statuas in ipsis hominum animis nihil interitui obnoxius effice. Mer. ad

August.

Hzc mini in animis vestristempla, hz puloherrimz effigies, & mensurz, Nam quz saxo struuntur; si sudicium posterorum in odium vertit, pro sepulchris spernantur. Facilitamin.

y Auxilio militari tuendum, vt fepultura eius quieta foret .

Tac.lib.s. ann.

3. Obliuioni tradita est memoria corum. Eccl. 9.5.

15.

16.

17.

18. Inter omnes eos non constat à quibus facta sint, infession casu obliteratis tanta vauitatis audioribus. Plin. 1.36.18.

9. Vetustate Imperij coalita audacia. Tae. 186.4.400.

ao Ipfum fancienem, & profperis, adueulique fatiati mit

at Solusque omnium antele Principum in melius mutatus

eft . Tac.lib.t. bift .
sa Multi odio prafentium a ta eu uddine mutationis , fuis quoque periculis i atabantur. a Tacitus libiciana.

13 Pars multo maxima imminentes dominos varijs rumori-

'85 Reputante Tiberio publicum fibi odium extremam gra--03 rem, magisque fama quamosisti flare ses suas o titus lib.6.ann. 11:05 hold epilli esta e

se Sanc grauareur afpedam Chium senex Imperator, seffamque atatem , & ados labores prætenderet , Drufo, quod a nistex arrogautias Ampedimentum ? Treitus tiba; ann.

97 Se tamen fortiora folatia è complettu Reipublica petauific - Tac.1.4. anna

18 Conftat potuifie conciliari animos quantulacumque par-

patres, Egies, quanto quisillustrior, tanto magisfus, ac festinantes, vultrque composto; ne lati excesse Principis, vere tristiores primordio: daxctymas gaudium; quastus adulatores miscepante Taecht.ann.

20 Et audita adoptione definam videri fenex , quod nunc mihi vnum obijcitur . Tac.l. Lohili. . . . h. definali

41 Rurfus deteffatus fum omnem industriam meam, que seb sur fole studiossimme laboraus habiturus heredem polt me • Eccl-cap-2-18-6

22 Quo pluribus munimentis infifteret . Tac.l.t. ann.

23 Norlegiones, non claffes, périnde firma Imperij mésnimenca, quam numerum liperorum . Tac.lib.a. bigs. 24 Quorum profiperis & aliifrantur aduerfa ad iunciffia mos pertineant. Tac.la.biff.

35 Nam amicos tempore, fortuna, cupidinibus aliquando,

aut erroribus imminui , transferri , definere ; fium cui que fanguinem indicerum . Tas de hiff.

24 Virunoue in laudem Druft erabebatura ab so in Vrbe

26 Varumque in laudem Druit trahebatury ab so in Vrbe

IMPRESE POLITICHE inter extus, & fermones hominum obuerfante feereta

Patris mitigari . Tac.l.3.ann. 37 Reliquit enim defensorem domus contra inimicos , &

amicis reddentem gratiam . Eccl. 30.6. 28 Suadere etiam Prisco, ne supra Principem scandere, ne Vespasianum senem triumphalem, iuuenum liberorum patrem, præceptis coercerent . Tas.lib.4.hift.

29 Intemperantia Ciuitatis , donec yous eligatur , multos

destinandi . Tacd.z.hift.

no Ex arbore annofa , & trunco nonam perducit , que antequam antiqua decidat, iam radices , vires accepit . Tol.Re.l.y.s.4.num.1.

31 Provideat Dominus Deus spirituum omnis carnis , homimem , qui fit fuper multitudinem hanc . Num-c-27.16.

- 32 Sed Augustus in domo fuccefforemque fiuit : ego in Republica . Tac.l. I. hist.
- 33 Nunc co neceffitatis iampridem ventum eft, vt nec mea fene clus conferre plus P.R. poffit, quam bonum fuccefferem, nec tua plus inuenta, quam bonum Principem .
  - TAC.lib.z.hift. 34 Ne Tiberium quidem charitate, aut Reipublica cura fuccessorem adicitum, sed quoniam adrogantiam, sauitiamque introspexerit, comparatione deterrima sibi glo-

riam quafiuiffe . Tacil.I.ann. 25 Optimos quippe mortalium altiffina cupere. Tac.l.4.ann.

36 Is modicum Hyberiæ Regnum feneda Patris detincri fe-37 Non des illi potestatem in inuentute, & ne despicias co-

gitatus illius . Ercl. 30.11.

- 38 Vt amoto Patre Drutus munia confulatus folus impleret . Tac.lib. a. ann. 200005: 20 15 J. c 100.5
- 39 Displicere Regnantibus ciuilia fitiorum ingenia . Tacitas lib.z. ann. 40 Quamquam honora oratione quadam de habitu , cultu
  - que, & iuftitutis eius iecerat , qua velut excufando exprobratet . Tacil. s.ann.
- 41 Ad oftentandam fauitiam., mouendasque Pop. offenfiones conceffam filio materiam . Tac. lib.1.ann.
- 42 Latabatur Tiberius, cum inter filios, & Sen. difcrepat. Tacdib. Lanne : 2: unc cl
- 43 Cafar Domitianus praturam copit. Eius nomen epiftolis edictique præponebatur, vispenes Mutianum erat. Tac-lib.A.h. ft.
- 44 Igitur Pharaimanes iuuenem potentia prompta, & ftudio popularium auinclum, vergentibus iam annis fuis metuens aliam ad fpem trahere & Armeniam oftentare. Tacil. 12. ann.
- 45 Profecto Brixellum Othone, fonor Imperij panes Titianum fratrem, vis, ac potestas, penes Proculum Przfedum . Tac.lib.2.hift.
- 46 Qui Syriæ imponeretur, ad fpes Germanici coercendas . Tac.lib. ann.
- 17 Partemque prolis, firmanda amicitia, milerat, haud perinde noftri metu; quam fidei popularium diffifus Tatelibaranne groupe pourte me a se se al le al le

DEL SAAVEDRA PARTE VIII.

al Quamuis genti Arfacidarum, vt externum afpernabantur . Tac.lib.s.ann.

49 Immensumque attolli provideret, quem coniunctioneta li fuper alios extuliffet . Tac-lib-g.ann.

go Proculum, & quofdam in fermonibus habuit infigni tranquilitate vitz, nullius Reipublicz negotijs permigtos . Tac.lib.4.ann.

gr Va tibi terra cuius Rex puer eft . Eccle.to.16.

52 Quando aufuros exposeere remedia, nist nouum, & nu-tantem adhue Principem, precibus, vel armis adirent? Tac.lib.t.ann.

53 Multaque gratia manfir : reputante Tiberio publicum fibi odium , extremam ztatem, magifque fama, quam vi ftare res fuas . Tac.l.6.ann.

54 Confilijs , & aftu res exernas moliri , arma procul habe.

re. Tac.l.6.ann.

gy Hilpaniæ præerat Cluuius Rufus vir facundus , & pacis artibus, bello inexpertus . Tac.l. t. biff.



## 742 IMPRESE POLITICHE



## E pronosticano qual sarà il successore.

#### IMPRESACI.

GRandi huomini affaticarono con la specula-tione, e con l'esperienza nel formare l'Idea d'vn Prencipe perfetto. Secoli costa il lauorare questa Porcellana Realo, questo vafo splendido di terra , non meno fittile , che gli altri , e più periglioso di tutti , principalmente quando il Vasaio è della scuola di .... d'onde tutti escono torti e di poca duratione, come fu quello che pose per modello degli altri. La fatica di queste Imprese s'è impiegata nel fublimare questa porpora, le cui polue di grana volge in ceneri breue spatio di tempo . Dalla culla incominciarono, e finiscono nella tomba . Sono queste la Parentesi della vita , che include vna breuissima clausula di tempo. Non sò quale sia più felice hora, ò quella in cui s'aprono gli occhi al giorno della vita, ò questa in cui si chiudono alla notte della morte, \* perche l'una è principio, e l'altra fine de trauagli, e quantunque sia notabile la differenza dall'essere al non essere, può fentirlo la materia, non la forma dell'huomo,

la

DEE SAAVEDRA. PARTE VIII. 743

la qual'è immortale , e si migliora con la morte . E naturale l'horrore al sepolero, però se in noi fosse più vatida la ragione, che l'appetito di viuere, molto ci rallegraressimo, quando giungessimo alla. vista di quello, come si rallegrano quelli, che cercando tefori , incontrano vrne , tenendo per certo , che vi faranno ricchezze in quelle. \* Perche nel 2 fepolcro ritroua l'anima il vero tesoro della quiete eterna. Questo diede ad intendere Simone Macabeo in quel gieroglifico delle naui fcolpite fopra le colonne, le quali comandò fossero poste all'intorno del Maufoleo di fuo Padre , e fratelli . \* Significando che questo vassello della vita fluttuante fopra l'onde del Mondo, folamente s'acquieta. quando prende terra nelle spiaggie della morte. Qual cosa è la vita, se non vn continuo timore della morte, fenza hauer cofa, che afficuri della fua permanenza. Molti fegni pronosticano la vicinanza della morte, ma niuno v'è che ci possi dare per certi i termini della vita. L'età più florida , la dispositione più robusta, non sono bastanti fideiussori d'vn'hora più di salute. Il cuore che serue di volante all' horologio del corpo, mostra le hore presenti della vita, ma non le future. E non. fu quetta incertezza di sdegno, ma fauore della Natura, perche nella maniera che non v'è tempo determinato, perfabbricarsi il corpo, e nascere, se vi fosse per disfarsi, e morire, viuerebbe molto infolente alla ragione l'huomo, e così non gli diede vn'iftante certo per respirare,ma gli pose in tutte le cofe testimonij della breuità della vita. La terra se la contrafegna nella giouentù de fiori, e nelle caune delle messi; l'acqua nella fugacità delle correnti: l'aria ne' fuochi , i quali per istanti accende , ed estingue, ed il Cielo in questo Prencipe della luce, il quale vn giorno medefino, vede nella dorata culla dell'Oriente, e nella confusa Tomba dell' Oceafo : Ma fe la morte è l'vleimo male de mali, è felicità che g unga prefto. Quanto minor inter-

IMPRESE POLITICHE uallo di tempo s'interpone frà la Culla, e la Tomba , minore è'l corso de'trauagli . Perciò haurebbe volutoGiob esfere stato trasportato dall'ytero di sua A Madre al tumulo . \* Fascie ci riceuono nascendo, e s poscia viuiamo inuolti frà cure, \* nel che non è di miglior conditione la sorte di nascere de' Pren-\* cipi, che quella degli altri. \* Se nella vita lunga confistesse la felicità humana, vinerebbe l'huomo più che'l Ceruo, poiche sarebbe assurdo, che qualche animale fosse più felice di lui, essendo nati 6 tutti per il suo servitio. \* Il desio naturale, che passino celeremente l'hore, è argomento, che non è il tempo che constituisce la felicità humana, perche in quello riposerebbe l'animo. Quel che fuori del tempo appetisce gli manca. Ne' Prencipi più che negli altri (com'esposti à maggiori accidenti) mostra l'esperienza, che in vna lunga vita pericola la Fortuna, stancandosi tanto d'ester prospera, quanto auuerfa. Felice farebbe stato il Rè Luigi XI. di Francia, se hauesse finito prima delle calamità de' fuoi vitimi anni . E' il Principato vn tempestoso golfo, che non si può mantener in calma per vn lungo corfo di vita. Chi più viue , maggiori pericoli patisce. Ma considerato il fine, e la perfettione della Natura, felice è la vita lunga quando conforme alla predittione di Giob, giunge stagionata al fepolero; nel modo che al granaro la 7 messe, \* anzi che la decrepità l'angustia, e la declina, perche allora con l'ombre della morte fi raffreddano gli spiriti vitali, resta inhabile il corpo, nè la mano tremula può gouernar il timone dello Stato, nè la vista riconoscere gli aspetti del Cielo, le linee de' venti , e gli fcogli del mare , nè l'vdito capire i latrati di Scilla, e Cariddi. Manca in tante miferie della Natura la costanza al Prencipe, e ridotto per l'humidità de' fentimenti all'età puerile. tutto crede, e fi lascia gouernare dalla malitia, più

desta allora in quelli che tiene à canto, i quali pec-

8 cano con minor timori, e con maggiori premij. \*

DEL SALVEBRA. PARTE VIII. 745 Le Donne s'impadroniscono della sua volonta, come Linia di quella di Augusto, obligandolo all'esilio di suo nipote Agrippa, fridotto à stato , che que 9 gli , che seppe dianzi tener in pace il Mondo, non sapea regger la sua Famiglia . \* Cou questo rimano 10 la Maesta fatta derisione di tutti, di che fil esempio Galba . \* Lo sprezzano le Nationi , e sono ardito 11 contra lui , come Arbano contra Tiberio . \* Per- 12 lesi il credito del Prencipe decrepito, e gli ordini iuoi poco fono stimati , perche non fono tenuti per proprij, così anco fi gindicanano quelli di Tiberio . L'abborrisce il popolo , tenendolo per istro- 13 mento inhabile, da cui riceue danni nel gouerno; e perche l'amore nasce dall'vtile , e si mantiene con la speranza, si sa poco caso di lui, essendoche non può dar molto chi dee viuer poco . Mirafi come pre-Rato , e breue il fuo Imperio come fi miraua quello di Galba, \* ed i Ministri à guisa degli Astori di 14 Noruegia, vogliono auanzar il giorno, e pongono in fretta gli artigli ne' beni publici , vendendo gli ossicij, e gratie : Così faceano i Serui del medesimo Imperatore Galba. \*

Ridotta à tale stato l'età, più hà di bisogno il Prencipe di difinganni, per conoscer la fua inhabilità, e fostituir nel Successore il peso del gouerno, che di documenti per continuarlo. Non l'inganni l'ambitione, rappresentadogli l'opinione, e l'applauso passato, perche non considerano gli huomini il Prencipe come fù , ma come è . Ne bafta hauerfi fatto temere fe non fi fa temere : ne hauer bengouernato, se hora non può, nè sa gouernare, posciache il Principato è come il Mare, che tosto getta alla spiaggia i corpi inutili. Stimasi il Prencipe per la forma dell'anima, con la quale ordina. comanda , castiga , e premia , e disordinandosi que-Ra con l'eta, si perde la stima, e così farà prudenza ziconoker col tempo gli oltraggi, e disprezzi dell'etd, e schiuarli prima che giungano . Se i negotij deuono rinunciare il Prencipe, meglio è ch'egli gli ri-A. . . nuncii.

746 IMPRESS POSITICES

nuncii. Gloriofa imprefa rendersi al conoscimento della sua fragilità, e sapetsi spogliare volontariamente della graudezza, prima che con violenza lo spogli la morte, perche non si dica di lui;
che muore iguoto à se medessmo, chi viste conosciuto da tutti. Consideri che il suo scettro Reale, è
come l'henta, chiamata scettro, la quale in breue
si conuerte in vermi; e che se il globo della terra è
vn punto rispetto al Cielo, che sarà vna Monarchia,
che vn Regno? E quando sosse grande, non hi da
so da quello, che vn sepoletto, \* è o come disse

Saladino, che vn lenzuolo, fenza poter feco porta17 re altra grandezza. \*\* Non fempre deue viuer il.
17 rentipe per la Republica, qualche tempo deue rieferuare per sè folo, procurando che al tramontan
della vita fita l'orizonte della morte chiaro, e libepo da vapori dell'ambitione, e dalle nebbie delle ...
paffioni, ed affetti come rapprefenta nel Sole questi
Imprefa, cui diede motino il fepolero di Giofuè,
net quale chi deretto vo fimulacro del Sole; ma con

panioni, cu antext come rappretent act soie quert imprefa, cui diede motino il fepolero di Giofuè, nel quale fa cretto vn fimulacro del Sole; ma con quella differenza, che là fi pone in memoria d'efferts fi fermato, vibedendo alla fua voce, \* e qua per fignificazze, che come vn chiaro, e fereno Occafo è fegno ficuro della bellezza del futuno Oriente, co-

sì væ gouerno, che fantamente, e felicemente fi finifice denota, che anco farà felice, quel, che deue.

jucceder in premis della vintà, e per l'efficacia di
quell'vitimo efempio. Ancora fità infegnando à viuere, ed à monire la gloriola ritirata dell'Imperator Carlo Quinto, così alieno delle publiche cure,
che non addumando più lo fitato che teneza la Monnarchia, hamendo ridoreo il fite magniammo cueregamenzo ad herociche imprefe alla cultura d'vra...
giardino, e cà divertire l'hore (dopo gli eferciti)
figinituali) in ingegnoli artifici. Se fi teimefero
contradittioni e o risolutioni nella fucceffione alla
Comma, farà prudenza di quelli che affithone alla
mortee del Prencipe, tenerla occuba; e che quella,
e di l'poficio in vn medefino tempor fi publichimo a

DEL SAAVEDRA. PARTE VIII. 747 perche in tali casi è il popolo ; come va polledro ; che se prima non si trouz con la sella che la veda . non l'acconfente. Con questo anuertimento tenne Liuiz fecreta la morte d'Augusto, sin che Tiberio s'introdusse nell'Impero: Ed Agrippina quella 19 di Claudio , con tal diffimulatione , che dopò morte s'intimatia in fuo nome il Senato i e fi porgeano preci per la sua salute , dando luogo che si disponesse in tanto la successione di Nerone . \* Publica- 20 ta la morte del Prencipe, nè la pietà, nè la pruden-22 obligano ad impedire le lagrime; e le dimostrationi della triftezza, perche lo Spirito Santo non folo non le prohibifce , ma le configlia. \* Tutto il 21 popolo pianfe la morte d'Abner , e Dauid accompano il fuo corpo al fepolero. \* Perche fe ben vi fo- 22 no considerationi Christiane, le quali possono confolare : e vi fil Natione, che con minor luce dell'immortalità riceucua il nato con lagrime, è fpediua il defonto con allegrezze, fono tutte confiderationi per parte di quelli che paffarorio à miglior vita , ma pon dell' abbandono, e della daltudute de viui . Abbenche Christo Noltre Signore douelle rifufcitane fubito Lataro, bagno con lagrime il fuo fepol-200 . \* Quelt'vitime dimoftrationi mon & possono 22 negare al fentimento, ed alla tenerezza degli affetei naturalia Quelle fono le bilancie che pefano il meriti del Prencipe defento, per le quali fi conofar le fima che di loto faces il Popologed i caratti dell' amore a e l'obbidienza de' Sudditi a con che fi raddoppiano eli anelli della feruità i e fi da animo al Succeffore. Però non bilogna ebligare il populo à dimofirationi di lutti dispendiosi a perche non gli fia pelante tributo la morte del suo Prencipe . La pompa funebre, i Manfolei magnifici, ornati di Statue , e rilieui dispendiofi non fi dee giudicar per vanità de'Prencipi, ma per generola pietà, che contrafegna l'vitimo fine dell' humana grandezza, a mostra nella magnificenza a con cui firiuerifce conferva la fue ceneri , il rifpetto che fi idec alla... Mac748. IMPRESE POLITICHE

Maestà, essendo i sepolebri vna muta historia della 44 discendenza Reale . \* Gli auelli del Rè Dauid, e di Salomone furono d'estraordinaria grandezza................ Ne'funerali de'particolari denesi tener grand'attentione, perche facilmente s'introduce superstitioni dannose alla Religione, ingannata l'immaginatio-ne con quel che teme ò spera da' desonti; e perche fono spese, che ogni giorno succedono, e toccano à molti, conuiene moderarli, perche il dolore, collambitione gli và aummentando. Pose Platone tassa alle fabriche de' Sepolchri , e Solone altresì , & poscia i Romani . Fece il Rè Filippo II. vna prammatica, riformando gli abufi, ed eccessi de monu-1.3. menti , perche ( fono fue parole ) quelle che fi Spende \*\* in vane dimostrationi, ed apparenze, si spenda, e di-com firibuisca in seruitio di Dio, e bene dell'anime.

pil. Sin qui Serenifs Sign. hà veduto V, A. la nascita, la morte, e l'esequie del Prencipe, la quale formano quest'Imprese , trouandosi presente alla fabrica di quest'edificio politico dalla prima sin'all'vitima pietra; e perche più facilmente possa V.A. ricons-scerlo tutto, m'è parso conueniente, poner qui vna pianta di quello, ò vno specchio, doue fi rapprefenti, come si rappresenta nel minore la maggiore Città. Questo farà il Rè Don Fernando il Cattolico, quarto Auo di V. A. nel cui gloriofo Regno s'esercitarono tutte l'arti della pace, e della guerra, e fi vidde gli accidenti d'ambe le fortune prospera, ed auuerfa. Le fantiullezze di questo gran Rè furono adulte ve virili . Quello ch'in lui non puote perfettionare l'arte, e lo studio , perfettionò l'esperienza, impiegata la fua giouentù negli efercitij militari. L'otio suo era negotio, ed il suo diuertimento attentione. Fù Signor de'fuoi affetti, gouernandosi più con publici dettami, che con naturali inclinationi. Riconobbe da Dio la fua grandezza, e gloria delle proprie attioni, non delle hereditarie. Tenne il Regnare più per vificio, che per successio-ce. Acqueto la sua Corona con la celerità, e prefenza. 4. . . . .

DEL SANVEDRA PARTE VIII. 749 fenza. Innalzò la Monarchia col valore, e con la prudenza, la conferme con la Religione, e con la giuftitia : la conferuò con l'ansore , e cel rispetto: Padornò con le arti : l'africchi con la cultura, e col commercio, e la lasciò perpetua con fondamenti. ed istituti veramente Politici. Fu così Rè del suo Palazzo, come de' fuoi Regni, e così economo in. suello come in quelli . Mescolò la liberalità con. ·la parsimonia, la benignità col rispetto, la modefia con la gratità , e la clemenza con la giustitia. Minacciò molticol castigo di pochi , e col premio d'alcuni cibò le speranze di tutti. Petdono l'offese fatte alla persona , ma non alla Dignità Reale. Vendicò come proprie le ingitirie de firoi Vallalli · effendo padre di quelli . Anzi auuenturo la State che il decoro. Non l'insuperbì la prospera Fotatna , nè l'humiliò l'auuerfa . In quella fi preparaua per quelta, ed in quelta s'industriaua per ritornare à quella. Seruissi del tempose non il tempo di lui. Vbbidì alla necessità se se valse di quella riducendola alla fua contienienza . Si fece amate , e tentere . Fù facile nelle audienze . Vdiua per fapere, ed interrogava per eller informato . Non fi fidava de fuoi Nemici, e si confidaua de suoi amici. Era la fua amiffà contienienza; la fua parentela ragione di Stato : la fua confidenza accurata : la fua diffidenza autiertita : la fua cautela conoscimento : il suo timore circospettione: la sua malitia difesa, e la fua diffimulatione riparo. Non ingannaua, ma Fingannauano altri nell'equiuoco delle fue parole ; e trattati, facendogli di maniera ( quando conueniua rincere la malitia con l'auuertenza) che potelle disimpegnatsi fenza mancar alla publica fede. Nè à S. M. s'arrifchiò la menzogna, nè al fuo proprio conoscimento l'adulatione. Si valse senza fauore de' fuoi Ministri . Da loro si lasciaua consigliare, ma non gouernare. Quello che puote operare per sè, non fidaua ad altri. Configliaua con tempo, ed eleguiua con prestezza. Nelle sue risolutioni s

750 THERESE POEFFICHE . 3

vedeuano prima gli effetti che le cause. Copriua à fuoi Ambasciatori i suoi disegni, quando voleua che ingannati perfuadessero meglio il contrario. Seppe gouernare per metà con la Regina, ed vbbidire à suo Genero. Impose tributi per la necessità, non per l'auaritia, ò per il lusso. Quello che tolse alle Chiefe, obligato dalla necessità, restituì quando si vidde senza quella . Rispettò la giurisdittione Ecclesiastica, e conservo la Reale. Non tenne Corte ferma, girando come il Sole per i circoli de'siroi Regni. Trattò la pace con la temperanza, e con l'integrità, e la guerra con la forza, e con l'aftutia. Non affetto questa, nè ricusò quella. Ciò che occupò il piede mantenne il braccio, e l'ingegno, restando più poderoso con le spoglie. Tanto operauano le sue negotiationi come le sue armi. Quel che puote vincere con l'arte non rimesse alla spada; Ponea in questa l'ostentatione della sua grandezza, e la pompa nel feroce degli squadroni. Nelle guerre dentro del fuo Regno fi trouò sempre presente'. Operaua il medefimo che ordinaua . Si confederaus penreltare arbitro, non foggetto. Ne vittorioso s'insuperbì, nè si disperò vinto. Stabilì le paci fotto lo scudo . Visse per tutti , e morì per sè , restando sempre nella memoria degli huomini, per esempio de' Prencipi , ed eterno nel desiderio de' fuoi Regni.

a Melius eft dies mortis die nativitatie . Eccl. v.S.

Quan effodientes thefaurum, gaudent vehementer

inuenerint (epulcrum . Iob 3.36 Circumpofuit columnas magnas, & (uper columnas arma) ad memoriam aternam : & iuxta arma naues (culptas. 2 Mach.13.29.

Quare de vulua eduxifti me ! qui vrinam confumptus effem ne oculus me videret. Fuifiem quafi non effem de vtere translatus ad tumulum . Job 10.18.

In involumentis nutritus fum , & curis magnis . S.40.7.4. Nemo enim ex Regibus aliud habuit natiuitatis initium.

in

S Ipfas omnes ferashominum caufa fadas natura fuife noceffe eft. Arifelibes polety.
7 Venics in fepulcrum, tanguam frumentum maturum, good

## DEL SAAVEDRA. PARTE VIII. 1751

in tempore meffuerunt . lob 5.26. S.M.LXX. Cam apud infirmum & credulum minore metu, & maiore

pramio peccaretur . Tac.lib.t.hift. Nam fenem Augustum deuinxerat, adeo, vti Nepotem vnicum Agrippam . Postumum in Intulam Planaiiam proij-

ceret . Tac.lib.1.ann.

to Nulla in orgens formidine dum Augultus grate validus . seque & domum, & pacem sustentauit. Postquam pro-ueda jam senectus agro yt corpore satigabatur, aderatque finis , & fpes nouz; pauci bona libertatis incaffum deferere . Ibidem .

11 Ipfa ztas Galbz, & irrifui, & faftidio erat. Tac.l.t biif.

sa Senectutem Tiberij vt inermem despiciens Yacilibianno 13 Falfas litteras , & Principe inuito exitium domui eius intendi clamitat . Tac-lib.5.ann.

14 Precarium fibi Imperium . & breui transturum . Tacitus lib.1. bift.

sc Iam afferebant venalia cunda, prapotentis liberti feruorum manus fubitis auidz, & tanquam apud fenem felinantes. Tac.lib.1. hift.

36 Spiritus meus attenuabitur, dies mei breuiabuntur, & folum mihi fuper eft fepulcrum . lob 17.5

ay Homo cum interierit non fumet omnia : neque descendet cum eo gloria eius . Pfal.48.13. a8 Steteruntque Sol; & Luna : 10f.10.13.

so Simul exceffife Augustum , & rerum potiri Neronem fama eadem tulit . Tac.lib.t. ann. no Dum res firmando Neronis Imperio componentur . Tar. lib.12. ann.

21 Fili in morruum produc factymas. Eccl-28-16.

23 Planeite ante exeguias Abner, porrò David fequebatur feretrum . 2.Reg.3.31.

23 Et lacrymatus eft lefus. loan. 11.35.





### E ch'è à tutti eguale negli oltraggi della Morte.

# SONETTO DELL'AVTORE.

E ste mortal despojo 3 de Caminante 3 Trisse horror de la Muerte 3 en quien la Araña Hilos anuda 3 i la Inocencia engaña 3 Que à romperto sutil 3 no sub baisante.

Coronado se vió , se vió triunsante Con los troseos de vina , si etra bazaña , Fabor sa risa , sud-agres su sañ a , Atento el Orbe Ne Real Jemblante.

Dnode antes la Sobervia, dando leyes A la Paz, i à la Guerra, prefidia, Se prenden oi los viles animales.

Que es arrogais à Principes, à Reyes, Si en les vilstajes de la Muerte fria Cemunes sois con los demas Mertales?

TRA-

# DEL SAAVEDRA. PARTE VIII. 753 TRADOTTIONE.

Vesta, ò mio Passaggier, spoglia mortale, Funesto horror, à cui l'Aragna appesa Sue fila annoda, ond'è ingannata, e presa Bontà inetta à spezzar laccio si frale.

Videsi coronata, e trionfale, Erti i trofei d'ogni sua illustre Impresa; Fur sue risa fauor, suoi sdegni offesa, Intento il Mondo al volto suo Regale.

Oue il fasto sedea, che à suo diletto Delle Leggi dispose in pace, e in guerra, Hor han vili animali atro ricetto.

Che v'arrogate, ò Prenci, ò Regi in terra, Se ogn' vn di voi di Morte all'onte è astretto Pati à gli altri mortali irsen sotterra?



FINE.

FINE





A. Lombardi

Via Valsolda n. 125-127 Tel. 898903

